





MAG 3428

# OPERE

CARL AMBROGIO

CATTANE O

DELLA COMPAGNIA DI GESÙ

TOMO SECONDO,

NEL QUALE SI GONTIENE
L'ESERCIZIO DELLA

BUONA MORTE.



I N V E N E Z I A,

M D C C L X X X I V.
CON LICENZA DE' SUPERIORI, E PRIVILEGIO:

TOOLULA THEO

TOTAL TOTAL

. Handot V. Hari Amerikan Albert

Comme Course Comments

\*

### INTRODUZIONE.

Rima di prender faggio alcuno dell' Opera, che hai qui prefente, ti prego, divoto Lettore, a leggere quefta breve Introduzione, che ho giudicato necessaria a premettersi, per disporti a riacevere quella viva, e forte impressione, che giocagionarono questi discorti nelle pienissime udien-

ze di ogni classe di persone, massimamente di Nobiltà, che concorrevano a udirli. E se mai, come spesse volte avviene, avessi già scorsi qua e, e là alcuni trattati, o anche qualche intero ragionamento, onde lo stile, e le cose ti fosser parute, o semplici, o comunali, e non avessero adeguato la tua aspettazione, pregoti a sospensiere per breve tempo il giudicarne, per esser que su ma sorta di eloquenza nascosta, familiare, e divota, priva di strepito, e di ogni pompa, che non sa comparsa in un subito, ne può ben sentirii, sinchè non sia entrata con qualche continuazione a penetrar dentro al cuore, a cui unicamente ella è indirizzata.

L'Opera è postuma del P. Carl' Ambrogio Gattaneo della Compagnia di Gesù', morto in Milano sia Partia nel mille stetecento e cinque in concetto universale di segnalate virtì, massimamente di zelo Appostolico nel tirar l'anime a Dio, e in mantenerle perseveranti, e sempre più avanzate nella via della falute. Incredibili però furono gli studj, e le invenzioni, e gli stenti, con cui questo servente operajo adoperosti con ogni condizion di persone in si arduo, e salute vole ministero. Basti il dire, che, essendo egli di robustissimo temperamento, le grandi, ed eccessive fatiche, singolarmente nel dare gli Escreja Spirituali, talvolta a due e a tre

raunanze feguitamente l'una dopo l'altra, con applicazione, e fervore sì intenso nel dar le meditazioni, nel confessare, e nel dispone le cosè domestiche, c he talora non avea più lena per muoversi, nè fiato per farsi udire, questi sforzi, dico congiunti a tante altre occupazioni, ralmente gli tossero il vigore, che in pochi mesi (continuando pure nelle medesime fatiche, per quanto poteva, sinchè non se potè più) sinalmente lo condusfero a morte: E si una morte sentiat vivamente con singolari dimostrazioni da tutta la Città, che da lui riconosceva in gran parte un miglioramento universale, e sensibile nei costumi.

· Era egli di voce aspra, e fosca; di ciglio, e di guardatura fevera, e di maniere, che al primo incontro fembravano ruvide, e piene di rigidezza: Eppure era tale l'affabilità, e aveva una sì forte attrattiva nel parlar privato, e nel discorrere in pubblico, che, oltre la confidenza, che in lui aveva ciascuno, la Ghiesa era piena di sceltissima Nobiltà, e la sua Congregazione era fioritissima di gran numero di Cavalieri, e fungolarmente di giovani, i quali concorrevano a udirlo fenza mai annojarfi, tirati da una fegreta forza, che in certo modo pareva forza d'incanto. Egli tutto intento alla loro falute, quanto rigido, e auftero verfo se stesso, altrettanto discreto nella loro cura, trattenevali ogni anno quali tutti, cioè a dire in numero di cento in circa per cialcun'anno, trattenevali, dico, distribuiti in varie mute in esercizi spirituali di più giorni in una Villa poco difcosta dalla Città . Ogni Sabato (oltre le Gongregazioni di ogni Domenica) raunavali a un divoto Oratorio con un discorso pieno di spirito, ma infieme di tal bellezza, che (come essi stessi dicevano) era uno de' più giocondi divertimenti, a cui potessero intervenire. Nè di ciò contento, ogni mese li rinovava, e rinvigoriva nella divozione con un giorno, che chiamavafi del ritiramento; e tutto ciò con tal affetto, e con tal follecitudine, che ben fi vedeva da ognuno, non penfava ad altro, fuor che a proccurar loro con ogni forta di mezzi la fanta perfereranza. Quindi era tale il concono, fingolarmente nelle vigilie delle Tefte folenni, per le quali aveva parimente instituito un apparecchio particolare (e il fimile dicafi della Novena da lui pure istituita dello Spirito Santo ) tale, dico, era il concorso, che la gran moltitudine delle carrozze ingombrava tutta la piazza, e gran parte delle contrade vicine; tanta era la forza delle fue parole, e il concetto della fiua pietà, onde quei Signori lo confideravano, lo amavano, e riverivano come padre, condottiere, e cultode vigilantifiimo, e amantifiimo delle anime loro.

Nè creda alcuno, che quette fante induftrie fossero limitace, e ristrette a un solo genere di persone. Egli le usava colla dovuta proporzione indifferentemente con tutti: E ne possono far feile i Sacri Monister), le Missioni in vater Terre, la coltura de giovani studenci, il Catechisson de paggi, e so pra tutti la sua prima congregazione composta di negozianti, e d'altre civili persone, da lui accresciuta in gran numero, e mantenuta in siore di frequenza, e di pietà esemplare per quattordeci anni continui, sinchè su transferito a quella de Gavalieri.

La maniera del fuo dire cagionò negli Uditori opinioni molto diverse. Imperocchè alcuni dalla popolarità dello stile familiare fenza un ininimo neo di affettazione di lingua, o di gesto; dalle similitudini prese per lo più da cose triviali, che al primo apparire minacciavano di cadere nel baffo, e da alcuni provverbi, e forme nostrane, di cui talora giudiziosamente si valse, vennero in pensiero, ch'ei discorresse alla ventura, con poco, o niun apparecchio di studio precedente: E altri per lo contrario, offervando il parlar gaftigato nelle dottrine cipreffe, e infieme impreffe con quella difficilissima facilità, di cui pochi fi accorgono; la prudenza nel riprendere piena di amor paterno, senza satire, senza pompa di declamazioni, la varietà grande in un argomento fempre lo stesso, e di fua natura funesto; e finalmente una certa nobiltà, e coltura nascosta, non senza qualche lampo di tempo in tempo del carattere macítofo; da questi, e da altri pregi stimarono, che con finezza d'arte fegreta coprisse l'arte Rettorica, di cui era stato per molti anni eccellente Maestro nell' Università di Brera della Compagnia di Gesù, massimamente nell' arte Oratoria, e nel dir tragico, di cui vedesi qualche tratto anche in questi ragionamenti. Ma il vero è, che, quantunque ei non fosse legato a parole, e talora si lasciasse portare alquanto dall'impeto conceputo nel dire, quali tutto però

era scritto, e studiato innanzi al Grocifisso, valendosi dell'arte a render palpabili, e ad imprimere altamente le verità eterne, mischiando però alla forza il convenevol diletto con vaghe, ma opportune descrizioni, somiglianze, racconti, e pellegrini riflefli, fempre però accompagnati da quella brevità, che non lascia sazi gli Uditori col soverchio parlare. Imperocchè un discorso lungo, e nojoso, non può fermarsi nell' anima, nè farfi fentir dal cuore; e il frutto, che d'ordinario se ne trae, altro non è, che l'impazienze, e le querele di chi è costretto ad udirlo. Le sole perorazioni, rivolte verso le piaghe del Signor nostro, erano interamente rimesse, e raccomandate a quell'affetto, che prendea fuoco ful fine, fenza esser gran fatto premeditate: onde tutti i discorsi, che si danno alla luce in questo volume intorno alla Buona Morte (il che è da avvertirsi) tutti restano privi di quell'ultima forza, che fuol dare il compimento alla vittoria. Anzi offerverai, che in qualche esordio si promette di trattar qualche punto, di cui non se ne parla, perchè entrava anch' esso in quegli ultimi colloqui: e il simile dico di alcuni affetti trammischiati di paffaggio, e di alcuni refidui di amplificazioni, ritenuti anch'essi nella penna, e riserbati al caldo del ragionare: Quindi nel manoscritto bene spesso s'incontrano i segni dei tronchi con un frequente andar a capo, come vedrai, maffimamente dove fi discende alle cose particolari, quali io non ho

Alcuni pochi fentimenti, e altresì qualche condotta la troverai anche presso altri; ma (come pur vedrai) quelle stesse cose, e alcune d'esse, per altro assai note, sono talmente sue per l'energia, e per la novità del portamento, che ben poliono raffornigliarsi ai sughi dei fiori, convertiti in mele dal lavoro delle api . Egli aveva polto per tutto le citazioni degli Autori, ond'erano tolte, quali ho tralasciate; ritenendo soltanto, come è costume, quelle della Sacra Scrittura, e dei Santi Padri, e alcune che appartengono ai racconti.

voluto fupplire.

Gerte enfasi, che troverai talvolta, colle quali si esprime, a cagion di esempio, la forza dei mali abiti invecchiati, che inducono necessità, che incatenano il volere, e lo strascinano a peccare, e altre fimili forme di dire, ben vedi, che non s' intendono nel rigore delle parole, ma fono espressioni usate anche 1

vii

anche dai Santi Padri, e dai Sacri Oratori, che fignificano foltanto impotenza morale, cioè a dire fomma difficoltà.

E' parimente superfluo l'avvertire, che nelle Città, in cul fi predica con libertà Appostolica, non sempre vi sono universalmente tutti quegli abusi, che si riprendono; ma tuttavia riprendonsi, acciocchè non vi siano, e si tengano sempre lontani.

Avvertasi finalmente, che l'Autore nello stendere questi discorsi non ha avuto nè pensiero, nè mira alcuna, come a me è noto, alla luce pubblica delle Stampe. In fatti, molti fuoi ragionamenti in quelta materia, effendo scritti in cartucce disperse, non si sono potute riunire per darsi alla luce: E questo è punto di non piccola importanza. Imperocchè i componimenti familiari di questa forte, scritti soltanto a fine di persuadere il popolo colla viva voce, d'ordinario da se soli non fono compiti, ma s'incorporano coll'azione, e infieme con essa formano un tutto, in cui non solamente parla la lingua, ma parlano insieme con essa gli occhi, il volto, e per fino le dita, e le medefime reticenze; le quali cose hanno forza di voce, e tutte insieme unite all'alta stima del Dicitore formano il corpo intero, e perfetto dell'espressione oratoria: onde non dubito punto, che questa Raccolta, benchè grandemente profittevole a ciascuno, tuttavia assai più, che in altri farà impressione in quelle persone, che immaginaranonsi udire le medesime cose dalla bocca d'un' uomo adorno delle forraindicate prerogative, delle quali ho voluto premetterne in brieve alcune notizie, acciocchè chi leggerà queste Opere possa concepirne un'idea del suo Autore, quantunque non l'abbia mai conosciuto, nè siasi trovato presente ad ascoltarlo.

Refta per ultimo, ch'io avverta il Lettore della difpofizione, con cui deve entrare in questi pii ragionamenti; ed è questa di volerne trar profitto per l'anima. E benché fia tal-volta accaduto, che anche in mettersi alcuno in queste fante occasioni profime, leggendo per mera curiosità, dietro la curiosità gli sia venuta la compunzione, e dietro a questa una feria conversione; tuttavia un tal frutto rare volte si ottiene da chiunque legge con disposizione di simil stata; cioè a dire, o per mero godimento di sentire la sorza del discorso, e i movimenti dell'animo, fermandosi in una sterite compia-

cenza, godendo delle ragioni, che convincono, fenza lafciarfi perfuadere, e talvolta applicando a tutt'altri, fuorchè a se stefto i vizi pubblici, che si riprendono; o per offervare i diffetti, e le virtù della dicitura per dar giudizio dell'Opera; ofi-nalmente per trarne materia a prediche, e a discorsi, Lasciali, che vadano per la loro strada dirittamente al cuore, per cui fon fatti; e fon ficuro, che innoltrandoti nella lezione vedrai fucceffiyamente accendersi dentro al bujo dell'anima molti lumi, che ti faranno un bel chiaro; e in questo chiaro scorgerai sempre meglio la vanità di queste cose caduche; sentirai molti affetti, di cui forse per l'addietro non avrai fatto mai pruova, e udirai molte voci, e molte grida della coscienza. che ti desteranno dal sonno; con che andrai sempre più invogliandoti di metter in opera tutti i mezzi possibili per finire fantamente la vita, frequentando tra gli altri il pio Efercizio della Buona Morte, instituito dalla Gompagnia di Gesù, per afficurar bene quell'ultimo momento, da cui dipende l'eterna felicità, per la quale fiamo creati.





#### Е CIZI

## BUONA MORTEA

## PARTE PRIMA.

BISCORSO L

In memoria aterna erit Jufiut , Pfalm. 211. 6.

uella memoria degli anni avvenire. " in memoria aserna erit Justus .

Ofere del P. Cattaneo , Tomo II,

sona di qualche conto, che non defideri con ardentiffima brama di fasciar dietro sè le immagini vive, che sono i figli, e questi benellanti, e fondati fulle primogeniture ricche, ed abbondanti, acciocche di generazio-

che, ed abboudanti, acciocché di generatione, pair, el fine de l'acciocché di generatione, pair, el fine de l'acciocché di generatione, pair, el fine de l'acciocché di que l'acciocché di quello illinto. Propagno la prole per invente di l'acciocche di quello di quello illinto dell' Opera, e i unomo la qualche cofa di se, che fopravita conti al la giudi più prole prode di quel dei tali qui fabbito. Tanti ingegni fi lo le memorite, che latin nel Mondo.

In prole di quello illinto di l'acciocche di quello dei tali qui fabbito. Pranta proper la giudi proper la quello di cali qui fabbito. Proper la quello dei tali quello dei tali

Istorico raccolga, e scriva le loro prodez- per istinto di loro nascita Nobile, bramano ze . In fasti , in bronzo; in medaglie di più degli altri l'onore) Anime , (dico io) oro, e di argento, in tutto ciò, che ci pa- qualunque voi vi fiate, che fiete bramofe di re durevole, s'improprano i nomi, e le im- un'immortale memoria, fate una buona morte, magini, tutto affine di vivere dopo la morte ed io per parte dell' Altissimo vi assicuro, che

E perchè le iscrizioni, le statue, e le me- Le memorie degli uomini nè sono , nè daglie iono immagini morte, non vi è per- poliono effere eterne. Quando durino quat-

tro, o cinque fecoli, e l'ultimo sforzo, che venuto in buoniffima ora, per ottener lipossono fare. Cadono le statue, si rodono cenza dal Re di sar impiecar il povero Mardal tempo divoratore le iscrizioni dei bron-docheo. Fatto entrare Aman, rivoltatofi in zi, e dei sassi, si seppelliscono in alto ob-sianco sul letto col volto verso lui, il Re zi, e dei falli, fi feppellifono in alto ob- hanco ful letto col volto verfo lui, il Re
blo non folo i fortadnin, ma feffel cit. Eji diffe: Se to volte in zu un gande onoth, o fabbilitate dai terremoti, o differente re sei un ferro moi fedele, cola gli dorrei
dalle guerre. Es feccome, chi feirive alcuni liste' Aman, credendo, che quello fedel
carattere nella poltere, al primo vento, iscritore non folic altri, che lui, orgitane
mente le vite, e le memorie degli uomini Roz voltar homorare, dille prime fi, quam
mente le vite, e le memorie degli uomini Roz voltar homorare, dille prime fi, quam
mente le vite, e le memorie degli uomini Roz voltar homorare, dille prime fi, quam
mente ne vite, e le memorie degli uomini più prime fi, quam
mente ne vite, e le memorie degli uomini più
fin portrobe fir velli quello fuo ferviore
c cò, che è feritto nella polvere, e nell' coi manto, e diadema, info montati o-

acqua non pub durare.

In memeria aterna orit politic i con lo co Dio. In secondo luogo sarà in memoria tà. Allora il Re: Hai detto bene; Uno ecema presso sè medesimo. Iddio sempre dei primi miei sei tu. Va dunque, e sa tutto fi ricorderà di lui, delle belle opere, che quello onore, che hai detto, a Mardocheo fece, delle limofine, che sborsà, di tutte Giudeo, il quale, come ho letto nelle me-le volte, che mortino quegli occhi, che more, ha fatto un rilevante fervigio a me, ellinie quegli odi, che fortraffe le occasio- ed al Regno. Ma non vi fla mica il de-

ni, e gli alimenti a quegli amori.

coro: Al Re non si replica: Va, e ubbi-Il libro dei Predestinati , qual credete disci.

Il lino dei Predefitiant, qual creecce unic.

or, che fa Non e zitro, che un consiste dei consis

pre! Ah giuli, al Crilliani; nelle memorie, Che grande fortuna fu per il povero non di un Re etreno, ma dell'ereno, e Mardockeo, e di trutta la nazione degli frande Iddio, il troveranno (sitti i noni), Ebberi, ellerli rivosto il nome di lui farine le vollute boneo opere, il foccorio, dato to a mano nelle memorie di Corte: Perl quel povero, quelli Mella afontata, quel-altio di Anna; rea sufcito ordine e che la Commonione, quelle Oratori, opini opera frontati gli Eberi il mettelleto a fii di fina propiationi, quesi Oratori, opini opera frontati al la commonio altri di quel propiationi della contra to piantar un grande albero, per veder giorno per giorno flarà nella infinita memofotto i fuoi occhi fospefo il povero firae-ria di Dio, e seritto a caratteri indelebili lita. Or una notte inclinando verso la per tutta l'Eternità. Imperocchè, sa le opemattina, non potendo il Re dormire, si re stelle dei peccatori, che sono monete diede a leggere un manuscritto, che con basse di rame, e senza valuta per la gloteneva i nomi ed i fatti degli uomini , ria , pur in mano di Dio , che e buono af-che avevano in alcuna maniera benefi-l'aggiatore , fi troverà fempre , che hanno cato il Regno. Dentro quello libro fitrovò qualche lega di buon metallo, tanto da registrato, che pochi anni addietro un certo meritare de congruo un poco più di vita, Mardocheo aveva scoperta una congiura , un poco più di sanità, un poco di beni temfatta contro la stessa persona del Re. Let- porali, una grazia spirituale; tanto esatta to quello farto , dimando, che ricognizio- è la fedeltà, che Dio offerva anche ai fuoi ne fi era fatta di un tal benefizio? Gli fu nemici! Quanto più fedele farà Iddio in risposto, che sin all'ora niuna. Niuna? tener sempre a mente le belle opere dei Niuna affatto. Vedete, chi sta in antica- suoi cari, dei suoi amici, dei suoi figliuomera. In anticamera fi trovò appunto Aman, li, le quali opere fono monete perfette, e

divalore condegno a meritar grazia in que. Ogni buon penuere, ogni tentazione vinfla vica, e gloria nell'altra! Scie, cui cre-ta, ogni passioncella frenata, ogni meno-didi, dicea S. Paolo. So ben io, con chi missima atto di virtà, mai più ci partirà ho che sare, & certus sum, e mi fido di dalla memoria, sempre ci rappresenterà Dio, e tengo sicuro; quia potens est deposi-consolandoci, rallegrandoci, animandoci a tum meum fervare in illum diem; per quel benedire Iddio, ed a benedir il tempo ongiorno, in cui devono faldarsi le mie par-de fu fatta. Non sie impil , non sie ; sed tite , Dio non lascierà perdere, neppur la sampaum paivis, quem projets ventus a facie minima delle mie operazioni. Dove la no-terra.

fira volgata legge desossum servare: si ca- Tutto l'opposto segue dei poveri pecca-va dal Greco Thesaurum munn servare: il tori, che fanno mala morte. Periit memoria mio tesoro è tutto inventariato, e l'inven-como cum schitu, dice il Profeta Davidde. tario, e il numerato altro non è, che la Col suono di due, o tre campane: con un

eterna presso Iddio, ma sarà in memoria era seppellisce il corpo, un abisso prosoneterna presso sè medesimo. Racconta di sè do seppellisce l'anima: e nel Mondo viamedefimo Seneca, che in fua gioventù ave-ttore, e nel Mondo del Beati non fe ne va una memoria i della septica de la colore del manto del memoria del mento del manto to per uno , qualunque fi fosse , o com- ra rafa fenza fegno , neppur di effervi flaposto su due piedi all' improvviso , o rap-to. Così dice il Profera: Vidi impium fuportato da altri autori , e Seneca , uditi perexaltatum , & elevatum Super Cedrot Liquei dugento versi, subito li recitava tutti fant. Ho veduto un peccatore alto da terfenza fallire .

memoria.

tale strada. Io sono il silenzio da te offer- ve ne era più, ne ramo, ne radice. Saul-vato in quella Chiesa, Opera tua sumus le, con tutte le intenzioni, che Dio gli

memoria eterna di Dio. In memoria aterna poco di bisbiglio tra il popolo , E morto il tale, è morta la Signora tale, dopo quat-Ne folamente il Ginflo farà in memoria tro giorni non se ne parla più. Una pie-

ra, come un grande albero, follevato fo-Queste memorie si vaste primieramente pra i cedri del Libano . Transivi, ho satfono rariffime, e pol in far queste pruo ti due passi , & ecce non erat , e nel tor-ve, si stancano. In okte sono limitate ad nar addietro non l' ho trovato più , nec est to dell' anima . Perlit memoria corum cum Cristiani miei, facciam una buona mor-sonite. Ne solamente la memoria dei mal-te, ed io vi so dire; che al primo ingresso, viventi perirà da sè, ma Dio positivache saremo nel Ciclo, ci vedremo venir mente la distruggerà: Perdet de terra someso incontro tutte le minime azioni buone, che memeriam acrum. Spianterà Iddio ogni meabbiamo facto. Un miferabile danaro da moria di loro dal Mondo. Le poficifioni paf-to ad un povero; un Jofar dectro prima di feranno ad altri padroni, le case ad altri bevere, una piepatura di tefia ad una di-labitatori, e di quella fitre non durera una vota immagine; un inchino, un passo per rampollo, che mantenga la memoria, e il una buona opera: In fomma ogni minimo nome de fuoi maggiori. E' una compassione  aveva date di mantenerlo, fu fplantato dal Mio Crocifisso Signore, se rissetto alla Regno, e dal Mondo con tre dei suo figli supina dimenticanza, che ho di voi, delammazzati violentemente. Dopo fette anni la vostra legge, per vostri configli, meriun altro ramo di quella mala generazione to, che non ni guardiare più in faccia, fu anche effo a viva forza sterpato. Reche prass de sera memoriam meam. Con uno
stavao due illegitimi, che avevano altri di quei chiodi scolpite la vostra legge nelfigli, che tutti infieme facevan fette, le mie mani.
e tutti infieme furon messi in Croce dai Piedi fantissimi, io mi fon dimenticato

Gibaoniti : Perdet de terra memoriam esrum. di feguitare, e di mirare ancora le voltre

Ma che Dio perdet de terra memoriam es-rum, non è tutto il male. La memoria di Lancia, che apristi il cuore del mio Sichi che sia, che faccia una mala morte, gnore, scolpisci legem suam in medio cordis si cancellerà non solo dalla terra, ma dal mei Ge. Cielo, cioè dalla mente di tutti i Beati, anche amici più cari , anche parenti più exexecutive conservatione firetti. Onde, anima miferabile, niun tuo conofcente mai si ricorderà di te , non ti manderà mai un faluto, mai una vifita di conforto , mai una lettera di confolazione, mai una preghiera per te, mai una parola, nemmeno si curerà di sentirti noprioria, premiero il correta di ientiti no-minare per quel magnum chasi intre me, i ori vos, che il frammezza, eta chi mule, i ce tta chi bene muore. Dio ffello prateti ma morre, la citata fentenza, che anche memoriam errum. Quel Dio, che il ricor-in' altra volta, ve la porto in pulpito, e da anche di un minimo moscherino, che la sottopongo alla vostra considerazione. rit di fame, e di rabbia, e di crepacuore flode per fin delle offa di lui : Dominus fua provvidenza, col dirgli in faccia: Ne- far ala , venir incontro , feguitar di cor-

folamente fottrarrà tutti gli effetti di prov- do quella fera . tolamente lottrafra butt pil effect i di miferioro-videnza, ma tutti pil effecti di miferioro-dia i onde in quella mente non capite-chiamatele come volete, o matchere; o rat mai un buon pensiere; mai una co-eoperte in volto, che la fanno andare in-gnizione di conforto, mai una nuova, cognita, e focondiciuta alla maggior parte che lo rallegri , nè mai in quella volon- degli nomini . tà un buon affetto, mai un tantin di tre- La prima maschera è l'umiltà dello stef-

zione ec.

tutta va in giuochi, e veglie.

#### DISCORSO II.

In memoria aterna erit Jufius . Pfalm, 111. 6.

vola per l'aria, anche di un vilissimo ver- Il giusto, che sa un bel morire, sarà in me, che trascina sulla terra, lascerà mo-memoria eterna presso Dio, provvido cuper tutta l'eternità quel peccatore, fot-cuffodit omnia ess corum . Sarà in memotraendogli tutti gli effetti benefici della ria eterna prefio sè medefimo, col vederfi fele wes, wes now sopulus meus, non vi co-nosco, non mi ricordo, non se chi voi ponderal Venerdì passaco. Sarà in memo-fiate: Giusta ricompensa a chi dimenti-ria eterna preso tutti gli uomini, come cossi di Dio tutta la sua vita, esser dimen-ticato da Dio per tutta l' eternità. Nè a far una buona morte, andrò consideran-

gua, nè di pace dal verme, che di conti- fo virtuofo. Ogni virtuofo regolarmente suo lo roderà.

Nationale del pal'aldo de la caracteria del pal'aldo de la un cerco geno iugoideo.

Elegerece ora, o Viatori, una della chiado, ha un cerco geno iugoideo.

Le sementa atena nit Jafau. Pro Mondo per paura di preferti Imerico.

Jafau di producti del disconsista del producti del disconsista del producti del disconsista del producti del disconsista del producti del pr

San Paolo , il primo Romito , fla cent' Quando mai io mi ricordo di voi ? Non anni al deferto sconosciuto a tutto il Monla mattina, che quasi tutta passo nell'ozio do. Un Corvo gli porta il pane, una palma del fonno; non il giorno, che tutto va in gli porge il vellito, una chiara fonte gli negozi , e paffatempi , non la fera , che fomminifira da bere , e non ha altri tellimon) del fuo Angelico vivere , fuorche il

#### Della buona Morte.

Cielo . Se alcuna cosa sappiamo di quelle ne , tuam institum , quam secisti in absentue altre Virtà , ne abbiamo l' obbligazio-dite , Cr revelasti cam soli Dee , hanc prone a.S. Antonio Abate, che per poco tem-ducet , quasi lumen Deut , & estendet te influm , ac illuminatum . Quella limofina fatpo gli sece furtivamente la spia.

Po gn lece unrivamente la 1914.

S. Alelio vive quattordeci anni fottolta così in fegreto, che nemmeno la deuna scala sconosciuto agli occhi del Padre, stra seppe cio, che sece la finistra mano; che spasima per lui . Ode la Madre , che quella burla giovial , con cui dissimulasti cue pauma per un . Ose la maner e, enciquiera oura giovala, con cui diffumilalli utto giorno folpira, e la Sopola, che ono un ingiuria a quella, che parve affazio-può dafi pace; eppure fla tanti anni men, ne, e fu modellia d'occhi: quella si, che fervo, dov'era Sigoner, più che men-quella moltrari il (uo volto, e fi far codico, dove era padione, a borta di fira- nofecre in propria fifonomia: Heav preducat pazzi, e d' insulti della più infima plebe . ficut lumen, Deus . Se il Cielo non impiegava un grande mi- La prima scoperta si farà subito donn

racolo a farlo conofcere dopo morte col la morte alla prefenza di tutti gli Angefuono di tutte le campane di Roma , re-li: la seconda scoperta si farà in saccia di stava sempre coperta sotto il velo dell'u-tutto il Mondo nella gran Valle di Giomiltà una delle più eroiche fofferenze , safat . Dirà allora la Comunità degli uo-

milit una delle più evocue consequence sinca delle più especiale delle più consequence sinca delle più especiale del più especiale delle più espec Religiofi, e di Religiofe, quanta nobiltà su 'l catalogo de Santi, e come supera in Rengion, e di Reingole, quatra nomini in l'extraggo de saint, e donn'i Que de le fit tiene copert le casa luis, origin si fono la virul fenza terre di Sonn'i Que de le le fit tiene copert le casa luis que de la fino la virul fenza terre di sonn'i Que de le le continua d'anime di contemplazione ainti- concordo di popoli, fenza dicerie di Puna, di muertiaczione continua, eflenua- opini ci Cai l'arrebbe mai dette l'ute dai digiuni; e dalle penitenze, cono-giovane sì munierofo, era sì pudico negli ficiare finlamente da Dio, appunto, come coccili, nella lingua, nel cuore? Quel nefotto l'alpi alpriffine fi celano miniere soziante sì attento a finoi traffichi, e co-ricchilime d'oro, conofciute folamante al limofiniere. Quella Donna sì lontana dal Sole, che coll'attività de fuoi raggi, dalle Chiefe, e così fanta in cala, pazienlo va segretamente lavorando. te, umile, maeska d'ogni virtù a' suoi fi-E non folamente ne' Monisteri , ma gliuoli-

nelle case secolaresche vi sono persone pove- E' arrivata l'unnità a coprir le sue virriflime , e contentiflime , lavorate a mar- tù col manto della pazzia . Gosì San Sitello di malattie, di contraddizioni , e di meone, cognominato il Salo, cioè il paztravagli, e rassegnatissime nel voler Divi-20, si sece la savola del volgo, sin'a sea-no. Negli stessi pell'azzi de' Grandi, sotto tirsi più volte gridar dicero dagli al matbelle porpore, fi portano ravidi cilicci, e so. Or vedete, fe Simoone ha ciera da materio di punte acute, e per fin ne tala to. Eccolo là in camerata delle celelli Inmi nuziali fiorificono gial d' ilibata Virgi telligente. Quel feomo, quel ficocco nità . Tutte queste virtà , chi le sa ricato da voi di beffe, di sila , e d' immon-

chi le loda ? niuno affatto , perchè niuno dizia , ne fapeva più , che le toste più fa-può penetrare l'alto tegreto , in cui si ten-vie del Mondo .

Anime ginfle , datevi dunque fretta ad Or tutte queste vistà del giusto han- operar bene: Nascondete il più , che pono poi da comparire, hanno a sapersi da tete le vostre eperazioni. Dio le vede, batutti gli nomini , hanno a reflar a perpe fla così : O fe pur è necessario comparir tua memoria , scritte non già ne fassi , talvolta in faccia al Mondo , modeste nel o ne bronzi, come parlano certe iferizio-veflire, nel parlare, nel conversare, di-ni, che tal volta vediamo ad perpetuam rei vote nelle Chiefe, lontane da certi strepima nelle eterne pergamene del tofi inviti, riferite a gloria del Signore quefie flesse comparse, e il buon esempio, che

Origene nella prima delle suo Omelie, date al pubblico, raddoppierà il voltro me alludendo al verso del Salmo 36. Educer rito. Per altro ama nesciri, 6 pro nibilo quasi lumen , justitiam tuam , dice pur be- reputari , Di sotto al velo dell'umiltà iddio Opere del P. Cattabee, Tom. II.

caverà le voftre opere , come si cava ill Accaderà ai giusti quello appunto , che fuoco di fotto alla cenere, confervatovi leggiamo in Daniele al capo 13. Uditele più vivo, che mai, benchè non compa-con attenzione, Vedete quella Dama o-

Dorta a mezro una curia del propio in-La feconda coperta, che nafconde in numeratile, rutta piena di conditione, e queflo mondo la bellezza della virtà e idi dolore? ma inferme di confidenza nel la malignità degli crup). Li nivida, la lagran Dio d'Italez La vediamo. Chi è menzogna, la calunnia, la detrazione foe. E Sufana ne Quella coni favia, conì ac-no tutti visi adminento i, che metrono i la chara per Ila bellezza, e e per la modebocca in cielo, e dovevedono un bel can-lília? sì, quella appunto. E dove va? Va dore, questo è li loro bianco, ove diriz-lad essere lapidata. Lapidata? e perchè? zino le faette delle lingue , acueruns lin Due fupremi Giudici del popolo , veduta-

guas funs fisut ferfentes .

Qual è, per amor di Dio, quel virtuo- tata a cofe indegne . Sufanna ha fatta lo-Qual é, per amor de Dio, quel virtuo- leta a cote inedgne. Sulanna ha îstra loc nel Mondo, che non incontri bene lo valoroffilma refilenza; per cio accidente de contra de la contra del contra de la contra del la contra de

tufcarla.

calunnie , e di mormorazioni hanno tutti te . Reversimini ad judicium , quia falfum a diffiparfi , ed in memoria aterna erit Ju- testimenium locuti funt adverfus eam . a dilipard, a cli in memoria atema etti ½»-[14]timmitum lucuti funt actuquia eum. 106funt Crillo, priumo elemphate di tutti i lante al Tibunale. I didio per mis becca
virtuofi, fi moltretà "Giudei offinati al v' intima la revisione della cunia e corecti di priumo di propositi di contrata d fuoi derifori , oltraggiatori , calunniatori no . Venga uno . Ah invererate dierum malefarà comparire tutto il bello , e l' buono rum! Ah vecchio più di malizia , che di del fuo operare , tutta la favia condotta anni , fe tu hai veduta Sufanna in giardella fua vita a quell' unico fine, per cui dino con un giovane forestiero, sotto qual' fiam nati.

Venite ora giovinaltri difcoli , a bnr-le vilà issi fais faisa sotto l'albero di lacciare quello , che voi dicefte di poco Lentifco . Di Lentifco en Vengal l'alcirito . Venite ora , donne libertine , al tro: E tu , bugiardo , oppressore degli in besseggiar le divozioni (lasciatemi dir que loccenti, fotto qual pianta ai colti i mal-

la nel giardino domestico , l' hanno cen-

la fiella fanna, perce venono lo unreppende abito è in fomma nel Mondo fi fa macel. Manda dunque lo fpirito di profezia fullo della povera virtà, e per tutto fi fparla lingua d'un giovinetto, chiamato Dage una tinta d'inchiofiro neriffuno per ofnicle, che fatto incontro al popolo con
antique della periodica della della periodica della della della periodica della della della periodica della perio of viva la verità : Questi nuvoloni di lo la moltitudine: Fermate, disse, fermaalbero gli hai veduti? Il vecchione treman-

sta porala popolare) a bessegiar le divo-sattori? gli ho colti sotto l' Elce sub prazioni per beginierie. Esse quemodo com-no. Montisus es in sapar snum. Questa volpassas sunt inter sitie past, e voi-inter filies pla bugia si rovecleirà tutta sopra di tec. Diabeli. Ecco il giusto in memoria eter- Convinti gli accusatori di manifesto con-na, e voi in consussone eterna: consola- tradditorio, alla tortura della loro sea cotevi ora col Mondo, che è finito per voi licienza, all' autorità del Divino Profeta non potendo refiftere, furono condannati, e Sufanna affoluta per innocente.

DISCORSO III. In questo mirabile avvenimento, che

stranz mutazione si fece mai di pensieri , Junta est Dies Domini magnus , & velon di opinioni , e di affetti in pochissimo

nimis . Sophon. 1, 14. tempo! Quale allegrezza, qual giubilo di Sufanna in vedere giudificata, con un mi-racolo la fua innocenza, falva la vita e Ponore, convinti con tale evidenza i fuoi ganti il giorno dalla morte, come il Prol'onore, convinti con tale evidenza i fuoi [anti il giorno dalla morte , come il Procarattaroti (Datal condiziazione dei parenti, l'esta sofonia. Lo chiamo tiorno di literdegli simici in accoglierre quell' onore titilme angolfie , e di fertifimo ribolazione
dei di minia perpetual. E quel psio d'im-imò giorno di tromba, che finenta halo, e
pudichi Vecchioni , infidatori della bel-c' inclierce la marchiata da quielto Mondo
cazza , e dell'imocenza; con qual volto di im-imò sina, c' disapprin; e fupra ggi alavran pouto folfenere l' infamia di tra- tro vocabolo l' addimando la grande giord
inori, e di bugistril ? Mi par di vederi linata di Dio, Dutz momin magusus, mano
motoli, shorditi, e confini andar a capo d' volve minia. Grande giornata, e che a
filli. Liccimuni madare a capo d' volve minia. Grande giornata, e che s
filli. Liccimuni madare a capo d' volve minia. Grande giornata, e che s
filli. Liccimuni madare a capo d' volve minia capa escribi di alteritori della della capa dell

fassi . Lasciamoli andare , che meritano contrarci.

Don unat, ma cento morti.

Bon unat, ma cento morti.

Bon inella ricognizione di Sifanna ri la morte fi chiama dita Doninia, il florone feontriamo il noncevio memoria di un gius-dei grande Idiglo F. non fono effi di Dio flor trioriante in quella grande giornata incor tutti gli altri giorni? Si dimanda della yeria. Poweri periequitati, poveri ilia Domini potte particolarilime preopprefii, giovani messi sa burla, donne rogative, che ha il momento del nostro dericie, perchè vivete con timor di Dio, mortre sopra tutti i momenti di nostra vi-perchè non correte colla piena del mondo, (a. La prima prerogativa, è l' effer insiaverrà tempo, verrà certo, che voi bur-libile; la feconda, è l'effere fingolare; la lerete quelli volri derifori, i quali vi terza, è l'effer chiarifimo, delle quali anmireranno di fott' occhio, e diranno: No fro ponderando per l'efercizio di buona infenfati vitam illorum aftimabamut infaniam. morte quelle , che il tempo mi permette-

Ecce . Eccoli la .

à , cominciamo dalla infallibilità . Sant' Agoftino tocca questo punto , con La prima qualità di questa giornata è una mirabile energia , e dice: Tutte le l'esfer certa , e d evidente non folo al lugarte predizioni , che Cristo ha fatte , fi ime della fede , ma al lume della ragioakte predizioni , che Crille ha fixte , fi îme della Fede , ma al lume della rațiofron verificate indireamente . La Liu Parli ne , e della fiperiara . Confiderate di grafione , la fiu Morte , ia fiua Sepoltura , ia lai (dice S. Agothino fopra il Salmo 31.)

Talmon de la fiu de la f enorum pramia fine ulla dubitatione ventura zia , o con interellarvi in quella impresa, interium off. Il guadagno forse sarà, forfund ... Sì sì verrà , & fine dubitatione verrà quel le non farà , e può anch' effere l' ultima

Riorno ec. dient me, Dominus oft &c.

voffra rovina . Speras uxorem , incertum of , Perchè dunque ci lasciami talvolta met an accipias: Sperate d'ingrandire la casa ter paura dalle dicerie mondane? Qui in e migliorar la vostra condizione con quello sposalizio, e questo ancora è incerto: E, dato ancora il Matrimonio, quanto dubbiosa la consolazione d'un picciolo fuccessore ? Finalmente, quecumque te: Λ 4

verteris date gli occhi attorno a tutte la Nelle vite de Padri Predicatori leggefi immagini del futuro, e leggerete a cial la conversione a Dio mirabile, seguita in cuna scritto in fronte a caratteri cubitali un giovane chiamato Guerrico, studen-incertum eff, incertum eff. Incerta omnia: fo-te allora di Filosofia, e quanto acuto nell' la mort teria est, folo quell' immagine scar-intendere, altrettanto profondo nel rite-nata, nera, mostruosa, terribile, che vie-nere; onde era per risicire grande tra i ne verso di te, e tu vai verso di lei, quel-letterati. Questi entrato una vosta in temla fola è certa; Una mors certa est, e tanto po di Carnovale in Chiefa; in quel men-certa, che quella fola, benché futura, tre, che da Religiosi si cantava in Coro pub paragonarsi alle cose già fatte le quali il Divino Ufizio, fette attento alle Le-

dente , pratica , che si deduce da quello ne tempus , qued vixit Adam , anni nengenniun apparecchio andrà mai a vuoto , per-vivere i fette ., gli otto , il novecento chè ho per sede, e per evidenza, che mi anni, e poi morire ? E se anche novecenci trovere ; a quello forle folo , non mi to anni terminati , colla chiufa mertuut fo ascor bene apparecchiare, con una Con-il fono vanità, quanto maggior vanita fa-feffione di mia foddisfazione, con una vi-trano feffanta, o fertanta anni, de quali ta più crifiana, con una provvisione digià buona parte ho fecia, e battuta a peropere, che vorrei allor aver alla mano dere? Che pensi, o Guerrico, che ri-Nallius rei sam necessaria meditatie, quam solvi, in che t'impieghi? Che penso è mentie, a ini getrasse exercompe in seprovaca-lacicar il Mondo, e prepararmi di tut-Henn .

to più feri penneri ci deve ingerir l'effer a quella fola dobbiam dar la miglior par-ella in tal grado di neurezza?

ze, che ci dovrebbe tener sempre occupa-certa i dunque non sarà mai buttato a per-ti; Quanto maggior occupazione, e quan-ere l'apparecchio, che saremo; dunque

e impossibile, che non (gano satte, ende izioni del Breviario, che per buona sorte corre quel celebre affiorna, morient sams si legerano da un Lettore ad alta, e curre, quam si essi merimi.

Udite ora una conseguenza piana, evidalla sacra Genesi al cap. s. Factum est em-

punto, e voglio cavarla, colle parole di ti triginta, & mortuus est. Falit sunt ommes un gran di Filosofa Morale, Sene dies Malatest mongenti quinque anni , è mor-ca all' Epitolo 71. Quanti appraecchi, di-isuas est. Falit sunt ommes dies Jarda nonce egli , si fanno mai al mondo per acci- tenti fexaginta due anni , & moreuns est . ce egit, "i lamo mia al monto per acci. cont production and man, Communia (n. deut), che forfe mia accuderanno, onde Ville Adamo novecento trenta anni, e tutto l'apparecchio è butto d'apparecchio è butto d'apparecchio è butto d'apparecchio è l'un mottre no de l'apparecchio è production d'apparecchio è production d'apparecchio è production d'apparecchio è production d'apparecchio è production de l'apparecchio è production d'apparecchio è production d'ap Reum ! Tanti studiano, e può essere, temente l'avert) dicendo a sè stesso; senti che mai esercitino lo studiato; Tanti im- con qual sorte di gloria si finiscono tutti cue mas etercitino lo fludiato; Tanti îm-[con qual forte di gloria fi finicono turti parqua i chema, e i da forente il ca-quella Salini i d'omeniu sig., memus sig., for son sadan mai alla guerra; Lan-Stami un popo a fentire refere distrata for son de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compa

to proposito alla morte, giacche ella è -Penfieri miei, adunque, che fatte? tan-coal cerra, ed ha sì boom amemoria, che ti apparecchi a cole dubbiole, e meno in-noo fi dimentica mai di andar a trovar venortanti; all'imperantilima, ed alla cer-iuno. Codi diffe, e codi fece, e beato tillima sì poco, ed alcani miferi trafcura-per fempre lui, che lo fece. ti mina affatto apparecchio è de i morte: I Seco quanto e chiara, quanto eviden-

fosse dubbiosa, ella mena tali conseguen-te l'accennata conseguenza. La morte è-

Ma S. Eucherio uomo di profonda con- Prodeft?

fiderazione non è contento di quella fola Per capir anche meglio quella malchia, confeguenza, vuole, che ne caviamo un' e pratica verità, ordinata a flaccarci dal-altra, e per farcela più fensibile ci prende la terra, a cui fiam troppo, troppo suor tutti per mano, e ci conduce alla riva del di maniera attaccasi : Fingete , o Signomare a vederlo, quando gonfio dal ven- ri ( che le supposizioni anche salse servoto è rotto in tempella . Vedete , dice no mirabilmente a farci toccar con maegli , che bellione terribile è il Mare ira- no la verità ) fingiamo , che niuno morifto, come si nasconde tutto ad un tratto, se, e che il brutto cesso della morte sol-e si seppellisce dentro se stesso, e poi sa se insolito, e mai più veduto nel Mone a réprentice defirer de licito ; e poi sa les noticos ; e mai piu veduto nei nom-le ardimentolo colle fue onde fin verfo il do-Fingiamo di più , che dopo centina-Gielo. Vedete que poveri battelli , come la , e centinaja d' anni fecndelle un An-fe li mangia due , e tre alla volta in un gelo fopra una radunanza piena di gen-boccone. Vedete le Navi più gmile ; co-le , qual li trova in quella Chiela , e anme le apre per mezzo, e le spezza, e le nunzialle la morte ad un solo, con intiminuzza, spargendo quà, e là per l'acqua margli il partir da questa vita, e l'a pre-tavole schiantate, remi infranti, alberi sentati più, e l'a dargli strettissi-scavezzati, casse si mercanzia ondeggian-imo couto di tutto il pensato, dell'operati, le volta sossopra, e le rimescola, e to, e del tralasciato. Che bisbiglio sareb-consonde, e sparge a suo talento. Osser-be subito in questa Chiesa! che bollore di vate però sopra il tutto, che tutte quelle affetti, di dubbietà, di sentimenti ! Anonde gonfie , e tutte quelle rapine ingiu- gelo Santo , non ci tenete più in sospenfle , e tutti quei rottami fminuzzati ven- fione : dite , chi è il destinato a moriro , gone sempre più spinti , e cacciati verso e togliete avli altri quella spina dal cuoterra: quanto ingoja, tanto vomita fulla re. Ve lo diro; Eccolo. Immaginatevi, riva, quanto s' innalza, tanto s' umilia nel che con indice stelo, ne difegni, uno, e

lo chiami ancora per nome. Or , foggiunge egli , avete confidera- Or fe costui unicamente destinato a mbto il Mare i raffiguratevi in quello un Ca rire , voi lo vedelle attender a non al-valier del Mondo , una Dama di porta-tro , che a fabbricare Palazzi, e comprar valier del Mondo, una Dama di porta-tro, che a fabbricare Palzari, e compara ta, un negociamente di gram maneggi, non poderi, e ll'arricchire; che gli direlle voiè Trolato. Vederte, che gonnezza di por-Gli direlle fenza dobbio, che laficia le poficamento, che altura di contegno, an-fisioni e, le ricchezze a noi, che fam che verfo il Gielo, e in faccia a Dio, durevoli fulla terra; e tu, che fai certo Vedere, che avolità di ingolare, fenci-di arritre, a che fine dilatar tato I conce te, che firemere fa, e minacciar quello, finai, e fipulari con quello mondo? E fe metter puta a quell' altro, e fopulari come fanon canti, e tanti, che gli direcqui popillo colli ingiulitzia. Me en risol fle voi il Ani cicco è lani da dar miostillipur, dice il Santo, e poi si corregge, mo conto a Dio, hai da portar il tuo e dice , non me ne rido no , piango di voko in faccia agli Angeli puriffimi Spicuore fopra que boriosi ondeggiamenti di riti, e ti lordi, come un animale, sapenpompe , di gale , di comparse sopra il do, che tutte quelle sozzure si purpherandover , e forle fopra il potere , e dico no a punta di fuoco ? lascia quelli piatra me ; Onde goufie , e mari orgoglio- ceri a noi , che siam terra , e dobbiam fi , vi aspetto a terra , dove certamente sempre, restar in terra . Quel consiglio , che giungerete , e, tanto certamente , che voi darelle a quell' uomo , non è egli neogni di vi accollate alla spiaggia, alla cessatio per tutti noi, giacchè tutti noi piaggia vi aspetto. Chi è di vuoi, che sam nel caso di dover certamente morire? fi perfuada di non giungervi ? Quir of lo dunque per il primo dirò a me fleffo p home , qui vivet , & non videbit martem ? Molets to , & non vives . to fteffe ftefgrida il Reale Ptofeta nel Salmo \$8. Che fillimo morirò , e pallerò ad altro paefe -AlAltri sottentreranno in quella Chiefa ajvecchio , spinge a morire il più forte , questo esercizio di predicare. E perche e non tocca il più debole. Tra Padro-dunque vivo con sì poca cura dell'anima ne, e servo, tra Dama, e Donzella, mia, e sì poco pensier del Cielo? Merie tra un Re coronato, e un sangoso ple-ria su, dirò ancora a ciascuno in partico-beo non sa ombra di differenza: Meri lare de mie Associati. To stello perso-lapue pullar pede pasperum sabarnas; Regam-

arte ut miss rational. In meno perior spin pulse passe passerom sassinal, Augustimente (el condananto a dover morite, spin service Abbate (firm, 30- de Advanta Per (el il to Legato, ne il if Re (il to Am-Dombt) riconofor pur qualche differenza balciatore, ne il reppilo il fuo Procum-tra i vecchi, e i giovani in ordine al morte. La circatore e individua e, p erfo- inica cio e), che la morte (saisa se la pinale, non fi può far carta di proccura in mats), jewnista e fi la isfattiri. I vecchi tetta a vecuno. Astrinir sa, de sais di matte di matte di matte con matte di wer. E perchè tanta trascuraggine nel ta, in maniera, che ponno accorgersi e compor una volta bene la tua coscienza è che la morte viene, e si sentono la vita, e perchè tanto differire ad eleggerti un che pela indolfo, e si vodono il pel casavio Confessor ? e perchè tanto freddo nuto , la vista fiacca , l'udito duro : ma sel ben operare ? nel frequentar i Sacra-li giovani sono assalite alse spalle , e da menti ? &cc.

diffe Crifto in San Luca al cap. 12. vers. soggetti tanto gli uni , quanto gli altri al 38. Er ver fimiles hominibus expeltantibus De-morire. minum fuum Oc.

# DISCORSO IV.

Juxta of dies Domini magnus & velox

ne abbiant didotto per evidente confeguen-talvolta con troppa dimeflichezza, e po-za la necessità di apparecchiarci, e di vi-ca creanza vi si para avanti, e dice : Son vere similes hominibus expellantibus Dominum qui : e vogliate , o non vogliate convien

certezza. La morte, non folo & infallibi- può far aspettar udienza, neppur un mole, ma incerta.

traditore ; Juvenibus oft in insidite . Nel Sapete , come dobbiam vivere ? come rimmente non v'è differenza , e fono

Quì 6 fonda la grande incertezza di quell' ultimo giorno . Morirò io giovine, o vecchio i d' infermità, o di fulmine ? di morte placida , o di violenta ? a cafa mia , ovvero fu una pubblica firada ? di quì ad uno, due , o tre anni , ovvero dentro un mese / La morte ha l'ufsinis Sophon, 1.13.

Po propolie nell' ultimo efercizio di zi la portiera; entra di uz pola anche nel buona more tre qualità della gran- Callelli più monit; e ne gabineti più egiornata di Dio, e ne ho ponderata ferrati. Talvolta prima di entrare manda ma fola; cio el findifibilità. Alla quale svani i ambdicata di qualche mabitai, e Joseph Donderero una, o ambedue l'al. varvi in tempi importunissimi nel mag-tre qualità, fecondo la permissione, che glior colmo degli asta; tra le sperante mi darà il tempo, e comincio dalla in- più belle di un lungo vivere, e uon se gli

le, ma incerta:

Confiderate , che la molte azioni umaConfiderate , che la molte di anziate infallibile , fe ben vi ricordate, ho dicatala , Tra Carvalleri , e Dime puri , filotto per configurazio acidente la neccidera di confiderate al più vecchio ; Ne Cartità dell' apprencialiri , perche la pritita dell' apprencialiri , perche il pritita , ne viene quella altra configurazio inon
minenza: La morce, non ha alcuno di effer di gia appraecchiaro. In quello puna
quell' riguardi , va a trovar, poli le piaLo ne quell' riguardi , va a trovar, poli le piaCarra del propositi del proprie del propositi del proprie d mento.

za effer preparato alla morte ? Nel pun- tola . In amni fico aque senue intervallam eff. as cute operate et i piè finci di cela , canto in campagna apera, quanto al co-cuello può effir i datino pallo ; se fi può perto della cala ; tanto ful mare, quan-usfer di cala fiprovilli per quel gran pal- to in terra , un fottillifuno filo di vita. Fo ? Nel punto, che accafo la mano alla una socia di cattivo amore ci divide dal-bocca per prender il cibo , quello può ef- la morre. Quella fola differensa vi è , fer i ultimo boccone: e polto accolarmi che enl mare, e di no batraglia, la mora mensa tenza esfer prento a morire ? Nel te è vicina, e compare vicina : in terra . punto, che io vado a dormire, posso dor-jed in casa, la morte è ugualmente vimire l' ultimo fonno . E perche queste a- cina , ma non compare , Ubique , sibique zioni fono indifferenti, e di poco rilie-tam prope est, sed non misque se prope esten-vo ? Nel punto medesimo, che mi va-die. Ad un ammalato la morte è vicina. heggio vanamente allo specchio, che va- e si mostra vicina . Ad un sano la mordo tutt' altiera per città , nel punto stel-te è vicina ancora , ma non si moltra . fo, che io pecco, pollo morire; e pecco ? Ad un vecchie la morte è dapprello, e S. Bernardo chiama riichio orrendo , vi- se gli fa vedere dappresso . Ad un giovivere un momento folo in uno stato, nel ne la morte è ancor dappresso, ma gli sta quale tu non vorrefti morire ; perchè in alle spalle, e non la vede . Juvenibus more quel folo momento può effere , che tu eff in infidiis , Or dunque , fe in occasione di malat-

muoja. Or vorrelli tu , o mio trafficante, effer tie, di navigazioni, di battaglie pericolo-Or vorrelli tu, o mio trafficante, efferție, di navigazioni, di battaglie pericobcolo dalla morare colla roba latrui aclic ie anche i pit răricurtait respons apparanal? cetto che no. Pettede dunue i reche pit răricurtait respons apparanal cetto che no. Pettede dunue i reche pit reche p mento, e tu già tanti anni li porti al tenza, ed una rifoluzione generofa di mut-

mento e cui ga tutti anti i dotti altricasi anticolore di concento di mis-collo ? Vorrelli, tu effer colta dalli mor-lara reglifire di vivere, e di penfar un pà te con canti caprici ne fela , affetti nei meglio a fatti fuol. cuore, corrilpondenza nel tratto e e si Per confernare queffi due punti impor-poche buone opere alla mano; così fred-tantifimi, sulte una bella rifolizzione di da nello fiprito; così acceta neile crae peri luma Dama a allorche libe porefuira di quefioni , così vana , per non dir immode-ifia da me ponderata vicinanza della morfla ? Oh, mi rilponderete, Dio me ne te in ogai rempo, in ogai luogo, in ogai liberi, che io muoja in questo stato. E circollanza di questa vita - Il racconto, perchè duravi ? e perche non dari più è disso nelle nostre lettere umane, acdi proposito alla virtu ? Seneca alla cin-caduto in una Provincia dell' Italia.

quantesma delle sue Epistole parla in que- Una Dama principalissma, e sur Prin-sta materia, come un Santo Padre . Ve- cipessa, aveva un Paggio di buona, di diete , dice egli , alcuni , che metten- ottima indole , e di amabilifime maniedosi in lungo viaggio di mare, ovvero an- re; il quale co' suoi buoni portamenti si dando alla battaglia , fanno prima testa era guadagnato l' affetto della Padrona in mento . Perchè far testamento ? perchè ? tal maniera , che più volte l' avea onora-Rispondono : perchè io mare la morte è to col nome di figlio.

lontana tre fole dita, ed in campagna tre Quello Paggio una mattina levolli da let-

scarsi passi; onde non conviene andar tan- to poco ben stante, pure quel giorno, el-to vicini alla morte, senza lasciar in il-slendo invito di forestieri in casa, dissimucritto la fua volontà, la quale può effer lò affatto il fuo male, e col vigore dello l' ultima. Udita da Seneca quefla rifpo-fipirito fuperando la debolezza della natu-da, fortenta pur bene colle feguenti pa-lra, tutta la mattina affiliè con gli altri

Pareni al fervizio della cafa , e fervì alla con averle fatto nafcer in cafa , e prefen-Paggi al lervizio della cual, e servi ana con avente tatco nateta in cana, e pieceravola fenza da minimo feposo del loc luto allo occili on tate fepettecolo. Lo factoro anticolo del proposo del control del control del control del control del control della control del co in converfazioni, tutta la fervitti era ap-inicata a definare allegramente, godendo voi da me con un avvilo con terribile è gli avanzi di quel lauto convito. Il po-Ditemelo, Signore, che le per lo paffaco vero Paggio folo con terribili convultioni fono fiata forda a vostri avvili, ho impadi flornaco, e tormini di viscere flava av- rato quella volta ad apriregli occhi, e l' volgendosi per il letto in miserabile tor-mento. E perchè il male consisteva in sì in silenzio a sentire, che cosa Dio le sugumori maligni, e velenofi, chiusi dentro geriva. E con voce interna chiarissma, le viscere, come poi si scoprì, collo stef- si sentì dire : Vorrei vederti più apparecfo voltarli , e rivoltarli con firanissimi ri- chiata alla morte di quello , che tu sei , E volgimenti, fosse vapore, fosse umor ve-quando vuoi tu aspettar a depor tanti ca-lenolo, gli giunse al cuore; e senz ani- prieci di tella, e vanità del corpo, viver ma, che mai comparisse ad ajutarlo, mi- con maggior pace coo i tuoi domessici, e feramente morì . Erano già passate alcu-ne ore , e 'l Paggio non si vedeva com-sidi tu ? nella Gioventù ? il Paggio era più ne ore, e i 18250 non il recers comi, edes un entre chiveratui il 18250 etta li il cata ci cata chiveratui il 18250 etta li cata ci cata chi rifiporo e. Li la 18250 etta li silo ? Alpetti tu forfe l' avvin di qualco filo silo ? Alpetti tu forfe l' avvin di qualco filo filo letto colle braccia, qui, e ila luaga, e gave milatti à Plai veduco, che abbandoato, lo fcuote, credendo, che anche fenza milattia il va ill'altra vita. domille i mai il fonne e ra Ella inoret. El Se il morte folle revutua a trovat et cosommine, ma il nomo era ocina morte. El ser a inolte tonte vente a ciona i e. ; co-morto, è morto. Si fignage la nuova per me è andata a trovar il tuo Paggio, dove cafa : la Principeffa corre in perfona a fareffi ora tu con quel gruppo ancor da quello fpettacolo, e vede il povero gio- (cioplierfa, con quei danni ancor da fod-vane in età di quiodici anni, quello, che disfarfa con tante colpe perfonali, con tanla mattina l' avea accompagnata, che in te colpe altrui, che fono a tuo carico per tavola tre ore prima l' aveva appressata la efferne stata tu l' occasione?

Il Confessore, dalla qualità del caso, dal dendo, e dicendo: Già sono tanti anni, modo del racconto, e del fentimento, con che aspetto quella nuova ogoi dì.

gio , foggiunfe : Vorrei , che V. S. queffa colloquio a più del Santo Crocififio. mattina, comunicata, che farà, dimandatfe a Dio, che cosa pretcode egli da V. S.

twols tre one prima l'aveva apprefiata la [ellerne fiata tu l'occasione è. e. dia, portato da bere, mutati i ton- dia, plo vede colla livrea ancora indoffo, piàngendo col margino fentimento, che fenza parola, e, fenza fato, A quella vi- mà intra volta aveilo provato, la sia tra-fia cominciò a bollir nel cuore della Pa- lecuraggine, tornò a piè del Contessor d'oras una confinione di affetti, di dolo-digili ? Padre, a bòtta er pairea i lo non re, di compassione cuertifiana, pravento voggio partir ci quella Chiefa prima di articolo della produccio della provincia della prima di articolo della produccio della provincia della provincia della consistenza della prima di articolo della provincia della provincia della provincia di consistenza della provincia della provincia della provincia della provincia della consistenza della provincia della provincia della provincia di consistenza della provincia della provincia della provincia di consistenza della provincia della provincia della provincia di consistenza di consistenza della provincia di consistenza di consist la morte, e lo mostrò la mattina seguen-esatta, e general Consessione di tutto il te, nella quale, ordinati molti suffragi passato; l'altro un'esatta regola del viver, per l'anima del povero giovane, ella sel del vestire, del trattare per l'avvenire. la si portò in Chiesa nostra per conses. L'uno, e l'altro si sec, e l'esegul con larsi, e comunicarsi in resigerio di quell'tal esattezza, che giunta dopo alcuni anni, alla morte, ne ricevette la nuova ri-

cui la Dama si confessò, conobbe in lei Voglio, che applichiamo a noi il frutto, una straordinaria mozione di affetto ; on- che questa Dama ricavò dalla consideraziode lodatala di quel buon fentimento di u- ne della morte incerta : Ma acciocchè remanità e di carità verso il suo buon Pag- sti impresso bene , caviamolo per via di

#### DISCORSO V.

Pefuilli faculum nofrum in illuminations vultus sui . Pfalm. 89. 8.

fira vita .

te è chiara ; fe il Profeta Sofonia la di-furon pazzie. chiarò dies satiginis, de senebrarum, gior-nata nera, e bruna tutta mella a (corregional fi, che fanno fopra quella confeguenza due ruccio di cieche caligini, e folte tenebre? Santi Contemplativi, S. Cirillo (Orast. de

In Giobbe al 27, parla il Santo Profeta Non fiamo flati i gran pazzi a far folo, ed della folenne chiaritura, che avrà un ric-unicamente stima del temporale, che nei co negoziante, una donna libertina, un maggior bilogno ci fugge dagli occhi, e

gliarne una per coprire la nudità vergognosa dell'anima mia. En che le vesti di broccato non fanno per l'anima. Gli abiti delle virtù fono proporzionati : ma gli abiti delle virtù non mi fono mi accoilati. Dunque vanne, infelice, così povera, e così nuda all'altra vita. Ma, e non A giornata della morte è infallibile , vi farcbbe ora mezzo da provvederfene a dunque conviene apparecchiarvisi: La tutto costo ? No ; il tempo di far provvigiornata della morte è incerta, dunque fione è paffato, ed in punto di motte, conviene ogni momento effer di già ap- chi ne ha , ne ha , chi non ne ha , fione parecchiato, sono due antecedenti, e duel danno, e danno eterno, irreparabile. Enparecénato, lono que antecédenti, e que l'anno, é ainno eterno ; irreparanie. De configuenze pomérate negli ultimi due le errorium a ofis serbatio. Eccò a concursionate pomérate negli ultimi due le errorium a ofis serbatio. Eccò a conservativa de la conservati della morte è la più chiara giornata di quando trascurai le mie opere spirituali, quante sieno mai in tutti gli anni della no stu errore, e perdita irreparabile, dunque i giorni, le fettimane, e i meli, che mi Come, ditete voi, la giornata della mor- pallaron tutti in allegrezza, e in fella,

Certo la sperienza gran. midre del vero exitu anima ) e S. Esrem (Traft, de varils c' infegna , che un moribondo perde , e il tormentis Inferni apud Cornellum in eap. 5. lume degli occhi , e il conofcimento dell' Sapient. ) San Cirillo introduce un' anima intelletto; dunque è evidente, ch' egli fi tutta penofa, e flupita di sè colle mani trovera molto all' ofcuro. Quando tramon-incrocicchiate avanti il petto andar dicenta il Sole, e ci vengono le tenebre in ca- do in punto di morte : Ubi hujui mundi po, credete voi, che fi faccia scuro in tut- jastantia ? ubi inanis glaria ? dove sono i to il Mondo ? Una parte fola del Mondo miei fervirori: e paggi, e carrozze, e lifuperiore è quella, che si oscura: Sotto di vree, e titoli, e gioje, e pompe del Mon-noi, cioè a dire all'altro Mondo, spunta do ? Dove sono gli amici, parenti, e cal'aurora, e si fa giorno. Fate vostto con-merate, alle quali per fat piacere ho fatto , the succede appunto cos) al tramon to dispiacere a Dio ? Ubi delicle , ubi velutar della vita; per una parte si fa notte pear, nbi ornatur, dove fono le ville per ma oh quanto chiaro ci fcuopre il nuovo delizie, i pafleggi per prender aria, gli Mondo, e quanta luce ci nafce negli oc- ornamenti per vanità? Uli pessoita, ubi na-chi dell'anima! bilina; è dove i denari, i fondi, i feudi?

w περωκιστε, una oonna insertina, un junggior nitogno ci tugge dagli occhi, e e giovane difoliute al punto della morre, dalle mari, e ci abbandona; è Ergo erravisum demiteir, nel cominciare, che firà mar ψr.
quel fonno, che non fi feuote mai, σροrier semior fium, aprità gli occhi dell' intelle Vergini flotte trovateli fenza olio al veletto, e mirandosi attorno nibil inverier : nir dello Sposo, dice queste belle parole : Che provisione ho satto io per l'altra vi- Dim nobis erat temps, suppreserentque faculta? Nihil. Anni miel trenta, quaranta, (sates, lpfique venditeres els clamitarens; Emi-cinquanta, fipremuti a due mani, che se, emite, ner audire, ner emes eleum vobal-mi dato voi di onorevole da portar di là? mus : mone auten quaetims; nequi birovinemus. Nibil . Aprite quelle caste, e quelle guar- Abbiam avuto tempo lungo, e latgo per fare darobbe : di tante vesti pempole voglio pi- ogni grande provvisione di olio, per accendar le lucerne, e farci incontro allo Spo- car con mano l'evidenza probabile di que-fo. Gli fieli venditori di olio ce lo of- fla confeguenza, ho una floria curiofi-ferivan ad ogni buon mercato; ogni Chie- lima riferita da Platarco, la quale non fa era aperta per noi per invitarci all'ora- voglio raccontare, fe prima non mi pro-zione; ogni Confessionale ci suggeriva la mettete tutti una straordinaria attenzioricocciliazione con Dio; ogni altare con ne, non dico alla floria, ma all' appli-divote immagini ci ricordava la pietà; ogni cazione, la quale cade a livello, ed è

predica , ogni efercizio di buona morte utilifima. eran tanti inviti a provvederci : che paz- La Regina Bereuice moglie del Re De-zia non far previlone ! Erravimus a via lotato (Apud Beart. unma al punto c. 19.) N writati : Siam andati affatto affatto fuor bella quanto un Sole, fentì dire, che una di firada, Es justicia lumen non luxis nabis, giovane, povera di condizione, e natura-Ioterpreta Cornelio a Lapide: Contro il le di Sparta, tutta la rassomigliava nel lume stesso non sol della Fede, ma dell' volto, nelle sattezze, nel portamento del umaca ragione abbiam operato. Quid re corpo, nel modo di andare, in tutto; ed flabis dicendum ? ( fegue il citato Sant' era vero , perchè quella povera giovine , Efrem ) che ci refla più a dire fe non benchè vile di nafcita , aveva una flatura quette uttime, dolorofe, e. disperate voci i alta, volto fignorile, e. così smile alla Values, Juffi, kimborgi. Yalues, Apfidi, Pro- Regina, e. ce parezno due copie dello plane, Marynus. Addio, anime dei beatt, fletilo originale, o due originali della fletilo giu dempi dei quali bol letti, anai veda-i fanna della natura. Il Re, ia Corte, ti, ma non ho voluto feguitare. Vali, e molto più la Regina morivano di voranz printiga. Addio, Saota Corce, tu so-falia vi dedere quello pacilo di due volci, fli innalberata ful Calvario accor per me, direbbe un altro di due Soli. Petero duna io im cursi più dei fiosi, che della que cercar per tatto, e chiamat in Corte Corce più del piacre, che del patrie, la povera Spartana, per mettre unucular di sul des soli propieti. Bel Paradito, sale. queste ultime, dolorose, e disperate voci : alta , volto signorile , e così simile alla Vale y heatify evaluatest. Est Paradifo, ad-lal confronto. Udite ora cofa mirabile doi. O fait creato per te, e tu per me; Entro la povera containa nelle prime flanma ne fono udicito di firada. Vade te non ze. La Regina avvista di tal artivo, imperentationa de la confronte della confro

Dio, indirizzati a Dio, chiamati da Dio, delicatissima di seaso in sentire quell'odo-pascolati da Dio, pasciuti di Dio, non es-re di montagoa, e quel setore di pecorafer, e conoscer Dio nostro fine, nostro ja, che usciva dalla contadina, avvezza Re, nostro Padre, nostro Sposo, nostro uni-al fieno, ed al presepio, si senti mancar il co unicissimo bene, non l'ho volato per cuore, e tosto soggi. La contadina, in la viltà d'un piacere, per la miseria d'sentir gli odori di muschio, d'ambra, des an guadagno, per il coofenfo foggitivo quali erano tatte profumate le velli del-de producto; e Dio non aviò in cree- il Regina, non effendo folità il acutez-no; per me non vi fari più quella mife- za di quella fragranza, funcifi offender la ricordia initiata quella bonta immenía, telar entere vertigieno, onde cenedio il quella cutti immenía, telar entere vertigieno, onde cenedio il quella cutti ineliabile, quella providera cupo con trotte dan le mani, prello prello za attentifima. Se fia aper matto, chili firitto, ficile firittorico ambedue putto a la contra del prello prello del prello ma, il mio bene, Iddio? Ergo erravimus, E la contadina anch effa perfuafa, che la erravimus.

Regina ammorbaffe l' aria col fuo fetore. Per far meglio intendere , anzi toc- Avete udita la soria , attendete ora la

promella di sentir con tutti i sentimenti tarmi, come un animale ai sozzi piaceri : l'applicazione. Spesifissime volte accade l'La donna vana al punto della morte ( se f applicacione. Speffiffine volte accade l'ILa donna vana al punto della morte (in contraria nelle viite, viulle piazre, e pur ancore fila varà trata gnaia, e tanto nelle Chiefe due Danne pari di nafeira, di tempo ) ti pene , e fi affigie per terma di età, e di helicrazz; mi l'una compolia, none pentiria bose, e si confetta, e fi rimototta vi incortrano più volte due gio- der pertono, e della vanità, e di età chiefe viani, i' l'uno fivio, e bone collumnato il ali. Dictiera e della vanità, e di contraro vià volte due gio- der pertono, e della vanità, e anon ha tro dificolo, e difioliuto, che ballerebbe latro in cuner, ne fulla lingua, fe non a perdere cento anine, se centon e avel. Ob vorrei do vorrei l'Che vorreite l' Vorfe : S' incontrano due mercanti, l' uno rei aver fatta un peso più dimedizzione retro, quanto in biancia della signifita, i loi Crocafifio, che dullo specchio; Vorrei l' altro che fia di opia colto un faicto. In volte della contraro di la virità di una puzza all'altra i La dono, cater l' Vorrei vare abbellita più l'anna, an libertina dice, oibò ! che vita malin- che il corpo. Che dise r Cone diret Checonica fa la Signona tale, fempore in Chie- voci (non corfete). Torrate un poco a diennica fa la Signora tale, fempre in Chie-voci fono coteste ? Tornate un poco a di-fa a massicar Pater colla bocca, e logo-re: Voi vorreste aver fatta quella vita, che rar Rofari culla mano . Vedete , come prima vi puzzava tanto ? Sì , quella. Ma zar Kolari Cuita mano. Vedecte, come planta vi pazzava cantor 3.), queila. Ma va copera , chuita ç, eferrata ; mi fen-avete moatos patere Sicuro, cel l'ho muto fosfocar il cuntre folamente in vedera, latto. E perchè mutar il fattamente opiaiso Tatto il contrario dire una donna timo- nei 21,2 acadelà nendetta acceti in punto sata di Dio : Olob I che foggià di vitr- di mutre fa un cerro lume, che moltra le re time la Signora tale , che libertà di cole al rovefici di quello, che prima ve-tratto, che leggerezza di parlare, che imi deva. Povera di mel i no ho inspiegata modelli al vettilere, che cicalezzo cio nichie- l'ami giovenna poro tempo, in che ti fly, dov'è il decoro, dov'è il onellà, ho battato? Erzwi, Erzwi.
dov'è il rifpetto di Dio, e del Mondo? E quelle voci \*\*mavi fi dicono da tutti à
Un ginvane d'anno parla d'un giovane fa-peccatori, da tutte i e peccatrici, e nom con guerante como parta a un giovane i a- persenuir, ou tutte de pectutici, e non vio con ilinamento, e con merca naufa; litorerete mai, ne fientitete mai dire; che oimé, che vita malinconica, ritinata, fo- un femiuale di trovi contento in punto di litara l'attichide nelle orazioni, o an- more del fuoi laid piaceri, ne un avaro gulia cogli ferupoli, si vie fuor del mon- del fuoi inginiti guadagni, ne una domna do,, come un Cappetioni e la l'atti del vasa degli icandai, p. che ha dati call'immodiscolo non da mica buon odore di se alle destia del vestire; Tutti, e tutte come suol persone savie: Oibò! che vita animales diris, colla corda al collo si chiamano inca, fordida nel parlare, nel vivere, coll'gannati, e pentiti. Dunque, foggingo io, anima fiella tutta carne, e lo fpirito tut- chi ha ragione, e chi ha torto? Quel gio- co di fargo! Se portafie il turbante, po- vane difcolo, cui puzza la vita del contico di Iargo I Se portalle il turbante, po-vane dilcolo, cui puzza la vita del contierbbe egli vivre peggio 7 sicche, como penter, ovvere il conniente, cui puzza la veclere a uno riprova la vita dell'attor, vita del diccloi Lafciamo fita per ora le veclere a uno riprova la vita dell'attor, vita del diccloi Lafciamo fita per ora le na queflo, a propunto come la Spartana puzz. to filo do della parte interrefitat e Chi fi dicaza a Rerenice, e Berenice puzza alla Spara-dice? chi fi duole? chi fi dichian ingannaa. Di quell'i due al diveri di oppinione, [to 7 Non è egii il percentore, che ha fatto e di fatti, chi ha torto? chi ha ragione? Juna vita finile a quella, che fate alcuni di chi la vincerà 7 signori Avrocati, vi tutt-vio? Quella parola Egge erseciman non efce ti fapree, che tra ciue litiganti, fe una dalla bocca di donne vane, e traficarate pure cocce, la fine è finiza, facura afperta relle lipitiro, e come finon alcune di voj?

parte cude; a rice d'inita; genza appetate inder patito; coma coma acute de vigorre, ne fenereza d'initaie; ne déclinse Perché dunque vireur in errore; ed appet di Sentio. Stamo un poco a vedere, le fette à chiaritars fella morte; de di quelle due parti col contraria eluma: Jeres escenari departicola le cognizio-cede all'attra. Al punto della morte; il le grave escenari departicola le cognizio-cede all'attra. Al punto della morte; il ci qual gindrio faremo allosa degli simici-giorane fisato, e forpelitato ( fe pur avral te; qual gindrio faremo allosa degli simici, tanto tempo, e tuna grana ) cando, che del parenti, del compagni) per riperto dei dine: o da il gran pazzo, che fui a, a buri-quali abbiam laciate to opere vitrore, o e

forse commessi molti percati, mentre siam revole, e divota corona ad udirmi, chi certi di dover partir dalla loro prefenza, fara mai di voi il primo, che romperà que-ded anche dalla loro memoria? Quale fiina faremo allora delle ricches-della mutica, che verrat il primo a dar ful-

feparagione ?

speso in lunghi giuochi, e conversazioni? te prediche, e proponimenti ricaderà in Che giudizio faremo allota di una ven-peccato e Ah, mio Dio, saremi un poco detta, di aver forraffatto quell' emolo, di riuscir bugiardo in quella predizione, che aver fatto flar quel rivale ? Cl parranno ho fulla punta della lingua. Vedete, che

Quale sima faremo del nostro corpo , il estere bugiardi? quale anche prima di mortre ci sentire- Vi spiegherò il pericolo delle ricadute dell' quare amone prima ul morte et ientire-mo addolfo pefaute, debole, puzzolente, anima coll'efempio delle ricadute del cri-tormentato dagli fpalimi, coi fenfi mez-po. Ispocrate, il gran lume della medici-zo perduti, ed avremo evidenta, che do- na, parlando delle ricadute, che talvolta vià in breve eller più schisoso di una ca- sanno i convalescenti, lasciò scritto al lib.2. rogna?

Quefil immi è certo, che noi avremo in morai, retatau fastra fatta: Le retique puno di morte. La ficcinean integna, che degli umori non ben purzati fogliono fatutri detell'ano allora tutto il remporale, re le ricadute. Certi giovani poco casche ne hanno pochifima (lima. Ma per quantiti, e quante tutte fono cognizioni intatii, ta, o addormentata la fobbre vogliono uferi perché fono catell' Teniamole vive, e pre- di letto, e far fat fani, pagano per cafenti adesso.

DISCORSO VI.

Christus resurgens ex mortuis jam non moritur, Ad Rom. 6. 9.

terra giornata, e ottava di maggior fe- menti, la voltra medicina è pur efficace; fla , quanto quella della Santa Paíqua . In Come va dunque , come va ! Qua relinquenterra la Santa Chiefa ci comanda giubili , tm , recidiron facera falent . Ah, certe ma-e canti, e ci fa dir per quelli otto gior-ledette reliquie , e radici , e avana di ni: Hac dire, quam feita Dominus , exolite-p teccati antichi fono le cagioni di tante rimus, & latemur in ea. In Cielo poi fate cadute. Riduco quelle seconde reliquie a voi ragione. Se per un folo folo peccato- tre forti: la prima fono le stesse colpe palre, che si converta, tutto il Paradiso va sate. Come alcuni sebbrisughi non tolgono in gaudio, e gaudio grande: Gaudium ma. la febbre, ma fissano l'umor peccante per enum erit in Calo futer une, une peccatere per qualche tempo : così alcune Confessioni non nitentiam agente; mentre in Paíqua tutro il colgono il peccato, ma lo fiffano in mo-Mondo Cattolico fi riduce al pentimento , do tale , che colla lufinga di averlo con-ed ogni peccatore trascina finalmente i fuoi fessato non vi da più fassidio . La prima peccati al Confessionale, tribunale di gia- reliquia adunque sono i peccati vecchi. zia, a quanti Cori fi farà mufica colafsu i La feconda fono i mali abiti. La terza che nuovo Paradifo fi fentirà, e fi godera tono le occasioni. Ciascuna di queste main Paradifo?

mi Signori, che fiete sempre con sì ono-libile, è probabile, che fliate in piedi ?

ze, delle pompe, delle ville, di Palazzi, la voce ai cantori, e dar fulle corde ai dai quali vedremo imminente una perpetua conatori del Ciclo ? Chi farà il primo ? Vel dirò io: Quello, e quella, che ricade-Che concetto faremo allora del tempo rà in grave peccato. E chi mai dopo tancome le rifle , che talvolta nafcono rra i forta di preghiere bifogna , che talvolta facciano i Predicatori della verità, pregare d'

afforismo dediccimo : Qua relinguantur in Questi lumi è certo, che noi avremo in morbis, recidivas facere felent : Le reliquie ra la loro bravura , recidivas facere felent ; danno in precipizi di cadute le quali fo-no più pericolee, che non fono le pri-me malattie, perchè trovano il corpo abbattuto, le forze fminuire, i rimedi meno efficaci.

Tante, e poi tante ricadute fi vedono nel Cristianesimo negli stessi peccati, e malat-TO non credo effervi, nè in Cielo, nè in cure fon pur canoniche; Santifimi Sacra-Paradifo?

Or, miei sempre carissimi, e riveritissito ; se poi vi saranno tutte tre, è pos-

Bdite una dottrina dell' Angelico Dot-Inon v' è grazia : Percipizio , e trabeccatore, ma attendete bene, perche que-flo sublime ingegno pesca sempre al son- te ? dunque portate addosso il piombo del do . Integna egli in parecchi luoghi , peccato vecchio , il quale suo pondere at che rare volte, e quali mai un peccato alind trabit.

mortale sta lungamente solo nella coscien-za. I peccati vanno volentieri in truppa, vasse un poco meno di quello, che pruo-ed in camerata, come ladri, ed alfassi-va: Però sentitemi bene, che vogis strinni , che sono dell' anime nostre , e una gerio ancora più , e farvi vedere cogli nı, cne iono deti anume nottre, e una ţerio ancora più , e farvi vedere cogle fola colpa grave , cho vio àbbate full- octi, e toccar con mano l'evidenza la coficienza , quella è una tentazione di quello difoorio , affinchò i recidivi, di più per commetterene un'altra, per- che latano a pie figunti nelle antiche chè l'anima fenza grazia è più debole , l' fue colpe, peofino bene a' cai fuoi , o dimine che predominante, l'abbito della ca. non creano con due picchiate di perto cimine de predominante, l'abbito della ca. non creano con des picchiate di perto Dio è finarito. Per quelle, e per altre l'inprono, l'articolo dice l'Amelico, che un meesato. Il function con la considera della considera dell

corro così.

Opere del P. Cattaneo , Tom, II.

ragioni dice l' Angelico , che un peceato | Fingete Signori miei , di aver la ca-chiama l' altro . Sulla qual dottrina io dif- fa un schiavo Turco , ovvero un Ebreo , non già volubile per leggerezza di età a Anime ferupolofe, che talvolta vi anma adulto, e meturo. Io, colle più porguitiare ; Sono io in grazia ? bo io canprie, ed efficaci maniere m' induftro a
cellari i peccati della vita paffata ? Vi direnderlo Crillano . Buona nuova egli fi
mando . Al prefenre date voi nelle rotre è arrefo : fi llampa fulla fronte il legno di commetter gravi peccati? Grazie a Dio, delle santa Croce, recita il Parer, e l' Padre no. Saranno mess, ed anni, che av- Credo, è diftutto ne Misseri della santa vertitamente non offendo il mio Dio, ab- Fede, è messo in bianco vestire, s bianco pesso. borisco le tentazioni, ed i pericoli di nuo- tezza. Due, o tre giorni dopo il Batvi peccati. Buon fegno, buon fegno. Non telimo quello sgraziato torna in Sinagoga-vi fono peccati gravi di nuovo; dunque cogli Ebrei, e volta dispettoso le spalle fulla volfra coficienza non vi fono peccati a Criflo, foregia la Domenica, e fanti-vecchi; perchè fe vi foliero, farebbero raz-za. Sie fante in Domino carifimi. Saldi faldi, tu fatto, anzi, che hai tu distitto ? Per Stat ! Ergo te erezifit . Ma voi , anime reci- amor di Dio , perdonatemi . Sono pentidive, fubiro tatta la confessione, ritornate to della mia suga, rinniego i Giudei, e con totale facilità alla vira di prima, e l'orno Grissiano. Tornato, si tiene tre, peggio ancora. Così facescel a Pasqua pasto quartro altri giorni, e poi ripassi a 'Giun'. fata, così due anni fa, così tre, quattro, dei . Ma questo, direte vni, è un burlar e più volte ancora . Voi attribuite queste manifesto: Usquoquo clauditas in duas parε più volce ancora. V oi attribuire quette manitello: 1/gamepo classifica in dans per riciadate all' munan deboleza, a di nort-ira? S e la Fede di Gasù è vera, perchè temente temo, che non vi fate mai lo-lafciarla? S en no la credi vera, perchè abvate in piedi. Quelli nonovi peccetti ven biantati da peccetti vecchi, i qua-donatemi quetla volta ancora l'inflabilità. Il moltrano d'effervi ancora. Percamam, Giolaffino, no mai vedri più, mai più, gad penitratia non delicter, more fan pe- mai più. Dopo tutre quelle protelle, non derve da distila erabiti: cdein) San Gregorio pollation o4, ore; che fi volta i vela, e tor- ner da distila erabiti: cdein). San Gregorio pollation o4, ore; che fi volta i vela, e torders ad aitud rubhi: debuil San Gregorio Juliano 14. ore, che la votta la rela, e tore il grande. Il peccato vecchio ha pelo per las Giudos. Se collui per disci, e dodeci, lo peccato nuovo. Dove per contrario un le quindeci anni tacelle quello melitere di minimo grado di grazia può la retha alle landar dentro, e fuori, mutando bandiera, concupilenne ribelli, e de allontanar l'ani le profesiando a giorni il Crillianeimo; a ma da ogni colpa, almen grave. Abiniam melli, e da nni l'Estamino, che ne direlle gratia (dice l'Angelico) (3, par., pa. 70, Vol direlle, antor quer di, rhe coltui dirata. a) misima grata parti publica culibire cola celler Crilliano, non Vera perceb la concupifcentia , & vitare omne feccatum ma. vera Fede è una adefione dell'intelletto fulum . Dunque io ne inferitco. Resistenza per omnia. Che vuol dire super omnia? Vuol alle concupicenze, ed alle tentazioni, o dire: Tengo più ferma quella verità, che recidivi, voi ne provate ? dunque in voi tutte le altre. Gredo più a Dio, che sivela, ebe non credo agli occhi miei medefimi , meglio rifaltar l'infufficienza del dolore, che non credo a tutte le ragioni , a tut-i col quale molti recidivi manno a confei-te le evidenze , a tutte le fperanze. E farii la Pafqua. finon-coal immobile nel mio credere , che . Ad una bladre vedova è uccifo a tra-

niun allettativo di ricchezze, di onori, dimento l'unico, e caro suo figlio. Il cuor d'imperi: niuna preghiera di padre, di della madre subito è in armi contro dell' madre, di amici mi ritirerà dal mio cre- uccifore: odia quell'indegno, che fece il dere, niun terribile, quantunque mi met- colpo: odia la moglie di lui, benchè inta in prospettiva prigione, catene, ceppi, nocente: odia i figli, i parenti, gli amispade, e mannaje, niuno mi farà vacilla- ci, e la casa illessa dell'omicida. Non può re . Questo è credere super emnia . E chi udir quel nome senza sentirii travolger le dopo ogni due di fenza occasione muta viscere; non può vederne l'immagine, nè

oopo ogni que ai ienza occaione musi vicere; inon pos vederne l'immagine, nè bandiera, non ha giamusi avrovera fede. I omna ferna introbarde il ifaque. Un bandiera, inon ha giamusi avrovera fede. I omna ferna introbarde il idange. Un vete inità dir meglio. Opportuni diretta di meglio. Opportuni di dividi no di guerto della disconsidazione di considerato di conside

quella prelazione , non cancellerà mai il contante a conto di un corrispondente lonminimo de' peccati: Or , se voi non di-tano. Dopo qualche tempo, ecco l'infaurete mai fermezza d'intelletto fuper om-sia quella, che dopo tre giorni vacilla; rifipondente fallito; onde l'infelice fi tro-come llimerefle fermezza di volontà fu- va fenza danaro; e fenza merci; obbligaper annia quella, che dopo tre giorni to a cercar falvezza fuor di flato, fenza volta bandiera? S. Gio: Grifoftomo fattofi speranza, senza configlio, e senza pane. incontro ai penitenti , che vengono via Piange, e dispera, va suor di se per la da' Confellionali, li ferma a mezza Chie- pena, e pe'l travaglio, e non trova, nè fa, e fa loro quefla dimanda : Oftende mi- in Cielo, nè in terra, chi lo confoli. Torbi , enjus te paraitent . Orsu , Signor mio , no a dimandare : Quello dolore, che giorvi fiete confessato, non è vero ? Mostra- no, e notre martella il cuore dello sventemi, di quali peccati vi fiete pentito con turato, è egli fuper omnia? Signori no . dolore, e con abborrimento fopra ogni Questo è dolore puramente naturale, Il domale , e sopra ogni dolore. Delle oc. loro d'aver offeso Dio , è appreziativamenchiate curiofe lafcive? no . Ve le vedo te molto maggiore .

ancora fulla punta degli occhi. Degli Come la fode fupor somila fla a cavalicre odi, e uniterolenze interne r nemeno, i sopra tutte le evidenzo, sia a botta di tutti passiare ancora col cappello ferrato fulla i tormenti, sia immobile a tutte e le fusionite, e col volto avverso da quel vostro specia con considerato solo e con con considerato del fronte, e col volto avverio da quel voltro jühe; così il dolor de peccati, f. e. è, qual nemeo. Vi ficte foré pentici paya sem deve effere, fopra tutti i dolori naturali, ada della mala pratica i Vol per ripura-lima la perdita del ciclo più, che tutte le forma de la companio del ciclo più, che tutte le forma del ciclo più, che tutte le forma del ciclo più, che tutte le forma della companio del ciclo del con leve annora il igoni altra officia; tutto ciclo del con lo neve annora il igoni altra officia; tutto ciclo del principe qui i Avete grande gelodia, che colci mol nore. Quella catà, quella finella e, quel getti gliocchi, e l'amore fopra altra perio-giucco, quella convertizione, quel traffina: le va ancora la provvisione a cefi. o., fe irono eccasioni difipierer a Dio. Vol direce e, che è carità, e de mai lin iono mortivi per dispiacre a lui flesio. Obtenedir con control del predio capitale, camprae, che Due Due votere la quello focquio. non fi converta; se colei fi confessa, te love io ruppi. Ecco il precipizio, ove diedi meta, che non muti costume; E quesso è volta, Ecco, ove perdei la grazia di Dio. ediar la pratica, e'! peccato sopra ogni Ecco, dove mi vendei al demonito, dove male! Se quello è odiare, che cofa farà mi comprai l'inferno. Oh Dio! Quì io m'

invifchiai in pazzi amori, la m'incatenai Andiam per via di paragoni , per far alla fervità di Lucifero .

Or ditemi: Un' dolore di questa forte te vi credo pur poco! Penicenze si fatte ( e deve effere di questa forte ) un do- avete bisogno di penitenza, for di quella forte , affoluto, univerfale,

efficace, è egli probabile, che duri folamemoria i paragoni gia detti. E' egli credibile, che quella madre del figlio uccifo, dopo due giorni fi fpofi coll' uccifore? Il dolor di quel mercante impoverito è probabile , che darà volta col dar volta del Sole ?

Or , se il dolor necessario per la Con-fessione valida deve esser da più , dite- E nel peccato è grande rovina . Peccati tettione valida deve effer da più, dite La nel peccato è grande rovina. Peccati mi, cariffimi peccatori, che ricadete con pallaggieri, che vanno, e vengono, fono tanta facilità negli stessi peccati : a chi da- tempre cattivi ospiti; pur sono passaggieri, rete ad intendere; che la voltra peniten- che se ne vanno: Poccati cittadini, che za fu vera? A me no, che non ve'l cre- piantano cafa nell'anima nostra, o egli è derò giammai . Ai Santi Ambrogio , Ago pur difficile il fatli sloggiare ! Peccatori imftino , Bernardo , Gregorio , e Girolamo prestati al peccato , vi compatisco , e vi pormolto meno, i quali fi fanno beffe di cer- 80 la mano per follevarvi: Peccatori abituate penitenze efimere, che nascon col So-ti, e incatenati al peccato, io non voglio le, e tramontan col Sole. A Dio ? pen-mica disperar di voi, ma ho grande disfifate! voi, che pefate per fottilo. il valor coltà a sperar bene . Cor durum male habebis degli atti interni. Lo darete ad intende in die novissimo. Un male abituato non si re solamente a voi stessi, e voi stessi face. convertirà mai in vita, se non con una

za, che fate in vita, queite iteite tartete ina usa, capitcà pene la quasoria carena, pancora in punto di morte (spagante a disnora in punto di morte (spagante a dischiatra quello punto la fimilitudine di usa 
quella tornecenso à poccuti di prima, come
pinnta. Un giornalizer di buson nervo (cadisconsilere di care di care
porta della controlo

de quel Monistero. Confessioni di quella for- dosso, non le lascia in pace.

DISCORSO VIL

Cer durum male habebit in die novissimo . Eccli, 3. 27.

re indamente a voi fleffi, e voi fleffi face-, Convertirà mai in vita, fe non con una etc., e gl'ingannatori, e gl'ingannati i, ji grande, e floradrinati riolinzione, e non tenditori, e d'i traditi, e vi troverete in il convertirà, anemneso in morte. Se in peccat il molte Parigne incappelli i gli nii revole udienza v'ha alcuno, o a alcuna ma'i cogli altri , i-peccati vecchi co' nuovi, abituata, o negli udoj, o negli amori, o nelmi (come luodi diri ) a confiari finie le vanità, o nel giuco, o nel belemmisme. E quelle confoficia di bella apparen- rei per amori d'Dios, e per amori d'Dios, con la conforma a, che fate in vita, quelle fleffie fatere ma fini, capito knee la disoblota catena. Se

re il colore in volto ai fiori, piegano il quella dottrina, che è il fondamento di turte il comore in votro ai nori, piegano il questa obetini, cue è il robandento o rutciolo i frutti, calca d'intorano initeme, roi lim dificrole, è cliquanto fortile, c. he di abbandonate le foglie. Ol l'albero fic biologno della voltra correfe applicazione. Jirito fai bunos. Ma fe oggi foglia fia al Morti della proposita della propos confessioni confessioni, che lafciare ogni cofo, abbondante di spiriti ignei, e forti-fcorza a luo luogo, che non incomodate li, voi lo vedrete veloce, spedito, attitui e nepput un peccato! Quel danaro altuti è in tutto ciò, che intraprende, e non può ancor in voltra cafa, quel compagno infe- star fermo, e balla fulla terra . Pruovali ancor in vontz cara, quet compagno inte-tuar termo, e pains fulla terra. Pruovali dele ancor ai finchi, quel rivateo ancor quello forito a doperar adagio, eltoto, ften-fugli occhi, quella pratica ancor in cafa, tato, come un flemmatico; lo farà due, o Seguita ancor la vifira a quella cafa, la tre volte, con difficoltà, ma abitualmente flazione a quella finedtra, la frequenza a non può, non può; il fuoco, che ha adDatemi era un temperamento acqueu o, e/me col pendio nel fuo letto, e colla cu-freddo. Olime<sup>1</sup>; par che gli :eglin le mani, jenate dell'acqua di porta al mare. Si ag-par che doman in piedi, canto è lento, ed jinuga alla corrente, e da l pendio il ven-agghiacetaro nell'operare, e noo la-finifect oo, che lo fininge, e voltez, che firatren-mai. Caccitalco quanto volter, levegliate; gar U infin colla naturai inclinazione del lo quanto fapete, non pil toglierete mali un pefici il porta all'ingili, si agginnen l' la pigirisi al dodiloli. Datemi un tempera l'impedience d'una mano, o di uso fiomba, si mento terreo, e malinconico: E' tutto che lo fcaglia baffo, e volete, che flia in pien di sospetti. Datemi un temperamen-laria?

to aereo, e volubile. Sappia Dio, quando Filosofi, e Teologi, per dichiarate la for-prenda stabilità. Arriva bensì il buon costame a rattene-tura. Perdonatemi, voi dite poco. L'abito, re, ed a correggere la prudenza, e l'in-regolarmente parlando, è una seconda natura clinazione della natura , ma non arriva in rinforzo della prima natura ; è un' inclina-

mai a mutarla , ond' è quel celebre pro-zione più forte , aggiunta ad un'altra incli-TECHTTES .

fovrannaturale (lasciatemi dir questa paro- Nature già guaste, già mal inclinate, peola) la grazia stessa ha per bene ad accomo-cate pure, e fate malabito. Sentite quandarsi sovemente alla natura di ognuno; on-to pochi passi vi resiano ad unaquasi dispede vedrete in certi temperamenti dolci , qual razione di convertirvi . La fentenza è molera S. Francesco di Sales, una pasta di Santità to amara, eppur usch di bocca a S. Bernartutta dolcezza. In temperamenti di suoco, do, che è tutto mele. Afin creiro percandi qual era S. Ignazio, e S. Francesco Save-consusudinem paris. Al peccato già voi inrio, una Santità tutta zelo. In tempera-chinate: Il peccato reiterato diventa ufanmenti terrei, quali erano in gran parte gli za: Confuetudo parit quasi agendi necessitatero: Anacoreti , una Santità dirò quali felvaggia, Necessitat Imposibilitatem : Imposibilitat despeamica del filenzio, e del ritiro, La natura rationem : Desperatio damnationem. Ecco la è una troppo forte catena, che inclina la maladerta fcala del precipizio. La natura volontà, quantunque libera, a quelle ope- è guasta, ed inclina al petesto; il primo raziooi, cui effa inchina; ond'è, che seo- peccato la guasta più. Replicate i peccatiete correre per bocca degli uomini, e del- [tj. e diventan visio. Il vizio fa una mesle donne; fon fatta così, la mia inclinazio- za neceffità; la neceffità rende impoffibile ne è questa : che cosa volete farci e questo moralmente il ravvedersi, l'impossibilità a è vizio portato dal ventre della madre: El voi stessi toglie la speranza di emendarvi ; fi vuol con quelle parole fignificare usa la disperazione vi manda irremissibilmente quasi impossibilità di far l'opposto. In que-all'inferno.

que, ed avanziamo.

collera, e flenta a raffrenarsi: il tempera-lerica, e per cento atti di sdegno, che famento molle inclina al piacere, e flenta a te al giorno, abiruata ad l'integrati, come contenerfi il temperamento acqueo incli-una vipera; di grazia un poco di pazienna all'ozio, e de difficile a moverfi, Fate Ez: Non poffo. Ginocatore, lafcate il giora, che a quefta inclinazione della natura, uoco: Non poffo. Befterminiatere del Santo dace, e di più abituato nella mormorazio cap. 5.) Il mio lungo peccare mi strascine, come volete, che fi moderi ? Un fiu- na a nuovo peccato : Velle meum tenebat

verbio, Naturam expellas furta, tamen ufque nazione già forte, e pendio aggiunto a pendio fa precipizio, e inclinazione aggiunta La grazia steffa Divina, che pur è cosa ad inclinazione, sa una mezza necessità.

fto discorso vi può ester difficoltà ? Questo Mio caro S. Bernardo, ripigliatevi la vo-punto può patir replica alcuoa ? Saldi adun- stra sentenza, che io non ne ho bisogno per ne, ed avanziamo.

Il temperamento bilofo è inchinato alla di propria bocca. Donna naturalmente col-

brimieus, & inde mibi estimam fecerat, & con- dine trabitur ad illieita. Non dice surris al frinceras me. La natura, e l'abito, e il illicita; ma trabitur, è strascinato.

diavole hanno fatta la rriplicata lega, e mi Foveri mal abituati! fi può trovar pec-fanno peccare, benche non veglia.

Rinnovate l'attenzione a questo breper forza, con rabbia, e con digusto, with the state of and Retigion to Somption and the properties of the production of t

petto.
Peccar per forza è poco: Chiunque pecPeccar per guilo. Eppure l'abito catripolibile, come è polibile ;
or fizacina a peccar fenza guilo, anti con l'
difugilo del (uo peccate. Ua giuocatore to addoffe, che coa (zia à Discono i Filodidec ful pincipio a giuocarper pr fist-[fot tutti; che le denominazioni di vizio-

Come un bevitore è l'Italcianato au de-con louvy peccati. Dunque monrete con-priacaria, anche fenza il giuldo del bevere. lerici , morirete momoratori , morirete Un impudico è firaficinato alle difonellà, beliemmiatori , morirete impudichi. Offa ancor quando l'età , e gli acciacchi, gli juis implement un'ultis adolgenta fua, de rendono il piacer difigulofo. Una donna cum se in pulvare darmiser. C in Giobbe di remono il pacer diignitolo. Una donnaleum se lo pulsure lambate. In Gishia adhieuata nelle vantità è firacianta a con-la o. I peccati divenuti vibic ompirano ciarfi , ancor quando i conci non la finno tutto affatto il povero moribondo; così più hella , am moffunda e le guadagna: lipetagno i facil interpreti quella parola, qi no più rila, che lode. Mifrabili fragilitat, fa siat.

no più rila, che lode. Mifrabili fragilitat, fa siat.

relianta Semento. (Sem. da fattem dei survivo e vool dire, moritrete imputicali sui significati sono difficienti a fiftigrapi bene sia spiritata Semili fatta profito monipolita. Survo, affilitenti a fiftigrapi bene con considerati della cons Opere del P. Castaneo, Tom. II.

fo ragionvole . Il giuocare col progresso di so si derivano dagli abiti , e non dagli attempo, di ricreazione si sece usanza, e ti. Per cagion d'esempio, chi dice una, poi melliere, poi, fatro l'abito, e coll'o due bugle, non fi dice buglardo. Ba-abito la necefità, fi giuoca con rabbia, giardo è l'abituato in dir bugle. Chi falsa con difigullo, con crepacuore. Maledicc in collera poche yotte, non è collerico. cento volte il giuoco, e giuoca; getta con Collerico è quello, che ha l'abito d' dispetto le carte, poi le raccoglie, e giuo-incollerici: Ite voi discorendo degli altri diperto se carte, poi se raccogise, e guo-inconenta : see voi aincorenao aegu atre, ca: giura, facramenta di non giucora pia, abiti. Voi miefrabili avete nell'a ninna l'e giuoca. Si obbliga con voto, e obbli-abito dell'incontinenza, radictro con mil-gato per penitenza a lafciar il giuoco, e li impurità, l'abito del bellemiare, congiuoca, dirafcinato a giuocare, non dal fermato con mille belleminie, l'abito del guadagno, perchè sempre perde, non dal mormorare, dell' odiare, del giuocare. gusto, mentre sempre arrabbia, non dai Questi abiti regolarmente parlando, non fi compagni, perchè egli è il primo a cer- tolgono mai del tutto dalle Confessioni orcarli, e a pregarli, strascinato a giuocare dinarie. Atti contrari voi non ne sae; dalla sorza dell' abito. anzi rinforzate fempre più l'antico abito Come un bevitore è strascianato ad ub- con nuovi peccati . Dunque morirete col-

cose, che noi vediamo, e sentiamo con un si dal peccato senza sentir pena, vorrebbe sto, ci restano fisse, e stampate nella menandar in Paradiso senza fassidi. Il voler di moria, la qual memoria non folo fi ricor- un'anima rifoluta fonde il bronzo, disfà il da delle cole vedute, ma ancor fi ricor- ferro, atterra le rocche, massimamente, da del gullo, che ebbe in vederle . Sen-che la Divina grazia , facienti qued in fe tii, anni fono, una mufica, vidi un tea- off, non manca giammai: E la grazia è tro, gullai un cibo: Nella mia fantafia re- chiamata da S. Agollino efficacifirma, por fia l'immagine non fol del teatro veduto ; tentifirma, potentier avorfisse anofisse (Lib. de ma del piacere , che provai in vederlo . E gratia , & arbitr. cap. 5. 6 lib. de corrett. questa immagine è una cosa vera , e rea-gratia, cap. 5.)

le, permanente, rappresentativa, e dell' in tutto il tempo di fua vita veduto centinaja d'impuri oggetti, compiacendosi ma-lamente in quelli; Costui avrà nella me-moria cento, e più immagini di quegli oggerei , e altrettante delle fue male compia-

gecti, e attectante deite ide mate complete cenze. La fiello mil abitato a, util. 3 [-1] UN favio, e mirabile iftinte ha infefe, profert ranti mila racconti impuri: guato la natura a l'exalli, a i camgoni racconto La fiello avia commangine, e mili, e per fino agli fiolidifimi giumenl' immagine del piacere privato in quel ti. Quando in tempo di immer colla foracconto. Lo fiello avia commelti tanti ar-ima fille figalle pafalo algun finum gelainterpreta del profesio del prof tl interni, ed ellerni impuri; ogni atto to, camminano tol piè foirefo, e picchia-imprime nell'intelletto la ipecie vicaria di no quella crolla di giaccio colla zampa, sè, e dell'oggetto. E con tante migliaja, per efipirare fe può reggetti, nè fi fidano e migliaja d'immagini, che inclinano al di caricar la vita fopra i piè d'avanti; fe

tà abituata al compiacersi in quelle, co-rissima, e agilissima di corpo, e senza some mai un abituato moribondo si aster-ma alle spalle, pur riferisce Plinio ( Lib. 8. rà da nuovo peccato / Come farà a non [cap. 18. ) che quella ancora non fi fida pafmorire abitualmente, ed attualmente im-liar acqua gelata, fe prima pon applica l' pudico?

addosso, o mal abituati? Animo, coraggio, acqua, che corre sotto, e da quello con-a disciorle, a disfar quest incanto, a can-shietturando la sodezza del piano gelato.

#### DISCORSO VIII.

Statutum oft omnibus hominibus famel meri . Ad Hebræos 9, 27,

peccato, che rappresentano il peccato, che prima non sono bene afficurati del sondo, propongono alla volontà il gusto sensibile su quale camminano. del suo samiliar peccato, col diavolo, che Questa osservanza è più degna di ristesa tutto potere le ravvivva, colla volon-ssone nella Volpe, la quale essendo leggeorecchio acutifimo, che ha, alla superficie Che fi fa adunque con sì male carene del giaccio, afceltando il mormorio dell'

cellar queste male immagini , avanzi , e re-Tutti questi istinti ha voluti infillar la naliquie de peccativecchi; Non le portia-tura a difesa della vita, la quale in tutti mo per amor di Dio al capezzale.

Siccome il mal abito entrato in lega col-la mala volontà fa la catena, che ci con-Vagliano quelle due erudizioni per in-

duce a mal fine; così una buona, e rifo-troduzione a ponderare una importantifiluta volontà, entrata in lega colla Divina ma verità, la quale vorrei far capir bene grazia, può il tutto, Omnia pelfum in es nell'odiento efercizio del bemorire. Una sul marcia del confera. Nori faremo mai si mal fola è la nostra vita, una fola è l'anima abituati, como Saulo, come Maddalena, nostra una fola è la morte nostra: una come Agostino, legati non da una, ma da è temerario ogni rifchio, in cui ci mettiatante, e tante catene. Non mi state a dir mo, di morir una volta male, e di perdequelle gelatissime parole, servirei Dio, se re eternamente questa sola anima, che ab-potessi; avrei pazienza, se poressi; mi aster biamo.

pretid a quel piacere, se potessi. Questi tem- la conserna di che, osservate di grazia, pi imperietti, sarei, direi, sono segni di o Signori, la singolare custodia, e sersono di mono consociali di c

che û ufa stremo le cofe uniche. Un figlio di ficioglimento difficilifimo, con abiri car-unici io una cafa di qualità ao uf predet civi di forzofilma lacilnazione al male omi mi di villa a una made: amantifima. Iprodos di dimenticana di Dio, e della fa-Dorme cella finaza della madre, mangili lute!

a canto della madre, pafia tutta l'ati bamNell grande Arenpago, che era il Sensi-

bina fotto l' occhio della madre. Perchè ? to più riverito della Grecia fu portata una perchè egli è unico, e non ve n'ha altri causa criminale curiosifsima. Uditela, Cor-L'ais nos martica è un poco più cruta, jerva anticamente nelle caufe criminali, e il figlia fià rittato. I fratti i negulfanosi fi prateirar fenar tanti procefi la legge fono mal fani, guarda Dio, che li tocchi i, del Talione. Chi ha dato uno fehiaffo, ri-Chiufo quel gladinio, che il figlio non cera un attro chiaffo; Chi ha percello di tocchi un grappolo di use mal matura. Jadhose, fia ripercello di ballose; chi ha Paggi, ferritori, muelti; tutti in vigilari, olta la vita altrul, perda la fia vivi ra. La Paggi, tertuori, maeult dutt in vigitati out is vias artius petus a sa vivia. Laz, che non corra per le flance con peti- qual legge è ancor accennara nelle lacolo di cadere, che non falta, e l'ecusà cre carte: Ooilum pro soils, dintem probanon. fiaccia alla finefita, che non s'avvi- zasa qualità, lofco dell' occhio finifiro
cini al funco. Quella benedetta vocc 4/blia [it con una percollà cavato ancor l'accia della colo cavato ancor l'accia della colo con una percollà cavato ancor l'accia di con una percollà cavato ancor l'accia della colo con una percollà cavato ancor l'accia della cavato ancordo della cavato ancordo ancordo della cavato Madre fempre in aria, quegli occhi an chio dello Provato il fatto, la pena era pre in veglia, quel polio del cuore fem già fiabilita. Ha cavato ad atti il oc-per inquieto. Oh Diol il figlio è unico, chio deltro, perda anchi effo I occhio morto lui è finita la cala. deffro .

Nè folamente i figli, ma le creature anco | Signari nò (arringò fortemente in pub-infenfare, fe fono uniche, e fingolari, fosa bilico un favio Senatora ) Signari no . A coufodite con cent'occhi. Avete un bel li-chi ha un occhio Glo è maggior male cabro, di cui non v'è copia al mondo. Me cavarglielo, che non è cavar un occhio lo donerefle voi? Donarlo? peufate. Vi, a chi ne ha due. Chi ha un occhio folo, pajon quelle dimande da faili? Almeno me cavato quello , rella affatto orbo. Chi ne olo mpreflerete vol? Oh, libri si fatti noniha due, cavandogli un occhio rella fola-fialciano ufcir di mano. Un originale, imente lofco: dunque la pena non va del vavanzo prezioto di una mano maeltra ap-pari. E non vale qui la proporcione della pena fi lafcia veder aria; tanto imprefla legge comune, occhio per occhio, ma dealtamente nell'animo è la fima, l'amore, ve attentamente confiderarsi la cavata do-

la gelusia di cose uniche, ed importanti lorosa d'un occhio solo, coo che ha pri-Or, per quell'amore alla più bella, e più vato il suo nemico di tutta la luce, che evidente verità, che la natura madre el im-presse ne' cuori ; ditemi per cortessa, quante volto del suo amorevol Padre de' suoi dolmorti avere voi a fare, o giovane, o nego ci figli, della carz Patria. Per lui è per-ziante, o Dama, o Donna, o perfona di duto il giorno, ofcurato per fempre il So-qualfivoglia flato, e condizione? Quante le, raddoppiata la notte, il fiorito de giarmorti pendate voj di farel Se I morte folic dia; il verde de part, il colore di tutte una commedia, che fi priova quattro, e le cofe per lui è finarrito. Danque, per cisque valte, pe peco importa le la priova quagliglia la pena alia colpa, chi ha fimorielice infelice, perchè l'errore è capace di rato tutto il lume della fionte altrui, per emenda, yi (curler del volto peccare fpef- da tutto il lume della fias fronte. E, fe fo, e confessarvi raro, e non emcadarvi avesse cent' occhi come Argo, se gli cavin mai: Ma possiam forse noi morir una voltutti cento, perchè un sol occhio val per ta per pruova, e rifetbarci un'altra morte cento, e novantamove occhi non vagliono per fardaddovero? Possiam ooi mandar avan-ti un'anima a tentar Il guado, e a scoprir arringava questo savio Senatore, mostrando paese, e riserbarci un'altr'anima a passo più d'intendere la forza singolare, e il danno sicuro? La prima morte, che faremo, non è irreparabile d'una cosa, quando è necesesta ancor l'ultima? Onde canto il Pneta: faria, ed unica.

Post varios casus mors ultima, O unica restas. Or, io applicando la stessa decisione la E perche dunque andar vivendo con tutti materia molto, e molto più grave: dico: i contraslegai di morir male, con gruppi Se uno avelle cento anime, ed un altro

una foia , tanto è perder quell' anima fo-ciol fegno , nel quale se colpisse al primo la, come perderne cento : Se uno dovef-tiro d'arriglieria, fi guadagnaffe la vita . Se morir una fola volta, e l'altro potesse Denunciata tale sentenza al bombardiese morir una fola volta, e l'altro poteffe Denunciata tale fentenza al hombardis-moiri mille volte, tanto è nel primo una le, indurci è leglia; a fospirà princa-fola catriva morte, come mille catrive damente, e la prima rispolia, che diede, morti nel fecondo. Se in una evedova, sin: Al primo trio è troppo poco; me e nobil cafore dieci figli, e nell'al-gilo è per me morire con quella poca tra una figlio folle o, tanto è perder quello opinione di vittoro in novell' arte, che folo, come perder tutti quel oriente presentante presentante de l'un consentante de la consentante de l'un perder la vita; e che nell'uno, e cell'altre calo cilect, per-merciatione. Moririè tal prime tiro è

miglia senza erede, e la sirpe senza suc troppo rischio. Pure, e per l'islanza degli amici, e per il naturale amore della vi-Quanto supina adunque è la dimenti- (12, si pose all'impresa del copp per lus

canza di chi coll' evidenza fugli occhi di fatale. dover morit una fola volta, ja turto il l'ancedibili furon le diligenze, che usò
possibile apparecchio di morir quella vol- per accertar il colpo. Scelse un perto di
tati mala morte Vietal, Santo Appollo-arilgiteria il più sicuro; sece varie pruore
lo Paolo, e colla tua tromba sparentero- di varie polveri più, o moro rafinare,
le intimigli il orecchio Sormi dirori. Il pai- per si pare cata, o, she non rafinare,
le intimigli il orecchio Sormi dirori. Il pai- per si pare para cata, o she cono rafinare. faggio alla grande eternità è un folo, un mifura della polvere, e la gravità della folo è l'elame, una fola inappellabile è la palla pafsio fotto l'efame di ciattifilme bi-fontenza, una fola irreparabile è la con-lancie. Si afficurò della dilitanza con efarfoncena, una fola irreparablie è la con-llancie, si inficutò della difinana con efac-dana, una fola incompensable i la per-l'ilimi fromenet, mitrano (gi angoli con-ditana, una fola incompensable i la per-l'ilimi fromenet, mitrano (gi angoli con-parable deciber foncena degl'Efferi So-tidiletia fi prefe mille volte. Afferch per savori, accurità, perchè nelle fenteneze ca-fai ri itto ma giorno il più fereno, il più piafi andaffero al fenti Andiam cauti, (ranquillo , che foffe, acciocche neppur l'injoferto, perchè le leura ia viva da un co-un forpir od aria ventafia feetle decinare injofero, perche l'esta ia viva da un co-un forpir ol aria ventafia feetle decinare emendar il errore. Fallito un negozio fi sione. Quando poi fi venne all'atto del-può con un altro ricompensare la perdita : [o farare; ett. e, quattro volte rivisi-perduta la gloria d'una bella imprefa, cutte le miure, tre, e, quattro volte fin-ti puno di muerte, fatto male l'a l'alimio atta is tirilo per la para, la quale morte. in puoto di morte, fatto male l'ultimoltante la ritici per la para, la quale mo-pafio non fi può rifare; meffo male il pie-fitrava nel volto pallido come un cadavere, de, non poò tiritaris. E dove l'errore è le col corpo rutto tremante, con cetti mo-grave, e irreparabile, egni rifchio è gran-ti convultivi di moribondo. Diede finalde pazzia. mente il fuoco, e Dio gli guidò bene il

Nella nostra Lombardia fu condannato colpo, imperocche colfe nel fegno, e fi

una volta dalla giuffizia umana a morire falvò la vita. un bombardiere , e meritava veramente co- Non ho mica fatto , o Signori , tanta diflui la morte per molti capi di missatti . mora in quefto racconto per voglia , che Ma , perchè vanno talvolta unit! in un aveffi di perder tempo : Tutto è affine di farfolo foggetto gran viz), e grandi virtà, vi capire la grande, e non mai bastevole diliera coltui eccellentiffimo nel fuo meltiere genza, che fi richiede in afficurare ciò, che di livellar l'artiglieria, e di colpir, come è importantifimo, ed unico. E se un Mae-chiamano, di punto in bianco. Fu dun stro dell'arte, affuefatto tutto il tempo di que fortemente prodotto, per iscansargli la fua vita a colpir d'artiglieria, gela, e tramorte, il celebre affioma. Excellons la arte fuda per far un colpo, di cui ne avea fattà non dobt morl. Chi è eccellente ln qual-cento fimili, a cui avea lungamente avvez-che arte, massimamente relativa al pub za la mano, ed esercitata la mira, dimmi, blico bene non dese morire. Si galobiun-almano, co electricata la mina, quimmi, albico bene non dese morire. Si galobiun-alma peccarrice, rhe non hi avuto forle gamente la causa; e la coocialone (si altra mira, che la terra, altro fopo, che cil iro fi condinante amorire per pub-l'ilditte, altra directione, che le naffiori, blica foddisfizione; ma che, per riguardo come pendi tra di accertare in un foi colps alla virità di lui, fe gli proponefe un pic-quell'importantifiano fegno, in ordine al wale, siebh ad nomini di eccellente vir. grandi ribbeite, che collai fia amano livia; di termava e il cuore; e li mano livia; di termava e il cuore; e li mano livia; di termava e il cuore; e li mano livia; di termava e il cuore; di termava e il cuore; data con la cuore sono mon già per ifchivarlo, che di ichivarlo me riprendeva un fio 'Gladou di non fo loso vià nimedio, ma alienco per nono riprende a mortino rili-giori di controli di controli di cuore di controli controli con non ci torneto pià a. Bia ripoda non uno mentro in fia e unghie. di controli quale, anche ad nomini di eccellente vir-grandi ruberie, che colini fa a mano faira ;

dente; în morte non si può errar due ta , come un ladro notturno , e non sai , volte : Non datur correctio erroris ; e non ne il tempo, ne l'ora del mio sopravvenifi pud dire non ci tornerd più : femel mo re : E.S. Pietro : Adventer dies Demini , mit ri , femel mori , Scrivali dunque ( e que-fur in nolle .. Confideriamo un poco a noltro

a pub culte mar. Certinui dantage. L'e que les la mosts. Confiderimo un roco a softre la la la divocione, che les propongo en le ll'agio, in forma di meditarines. como per quello mefe, a anti per quelle vacia- ci concia quello ladro. L'est locale quello mefe, a mar per quelle vacia- ci concia quello ladro. L'est locale quelle des paroline final mari. Si ferir ect, titolato, ricco, corregituo, apparente vi fopra lo fiscecchio i, dove e dome per tatto. Vederes un Dama; che è il Sole col vani, Smed mari. Si ferira fopra le un Ministro, che è il megior mobile di celle de danzi indolatrate dagli avati 5-r un tribunale, comperimer di tuter le caumi mari. Si ferira fopra le un Ministro, che è il megior mobile di celle de danzi indolatrate dagli avati 5-r un nelle riolazzioni. Vederes un Barria del proportio di tuter le caumi mari. Si feriva fopra gli fluid; e fopra (e, accertato ne fuoi cenfigli, nelle rifipote botteghe, dove traioris fi vende più Pa-le, nelle riolazzioni. Vederes un Barria del proportio di tuter la linea vilnale degli (quadri)-paleggianio ze de Tauropa, dearendo, plendido, liberia i peccati Smal mari, Si feriva nocor nelle le. Uno di quelli; o d'attri dimili da nelle ficiale con tanti ciclesci fi perde la more. Pondereze attenamente lo fige-fidero. Chiefe , dove con tanti cicalecci fi perde la morte . Ponderate attentamente lo fpoil rispetto a Dio Semol mert. Avete ora glio, che sa le pietre spolerali sotto de piedi, ma una Di tanti denari non gli lascia un soldo: volta le avrete sopra il capo, si ben ser di tanti vestiti da Città, da campagna, da

rate, che una volta entrati, non uscirete festa, gli lascia correr appena uno firaccio mai, e acciocebe quelto Somel meri ci refti per decenza. Da quelle fianze ricche; e tapaltamente impresso portiamoci a' piedi del pezzate, fuora: Da quel letto tutto odo-Santo Crocifillo , dove troveremo scolpita rato , suora , Da que' gabinetti , sale , gal-

la morte ec.

# DISCORSO IX.

bera veniam. Apocalyp. 3. 3.

lerie, fuora: Fuori da que' fondachi pieni di mercanzia : fuori da quella cafa fabbricata a voltro modo , e appena finita: fuori da quell' Uffizio proccurato con tanti Uffizi. Fuori da tutto. Ditemi, Signori, v' è ladro , che faccia così netto , e che

Venlam ad te , tamquam fur , & nefele , qua metta un paffergiero affato in catnicia , come ci mette la morte.

I Ladri, quando vi tolgono i beni di fortu-Poveri paffèggieri di quelto ballo mondo, na, è tutto quel, the pretendono: Chi è vi avverto, che va artorno, e batte [emplicemente ladro, non pob rubarvi i doni di continuo quelle noftre firade un ladro, di natura. La morte è un ladro, che mette maneico, avido, e crudele, e gli dà nelle mano ancor in questi. Se avete bellezza in mani ogni di or l' uno, or l' altro, e di volto, vivacltà negli occhi, leggiadria di più , ch' è certo, che gli darà dentro in breve corpo : fe avete gran memoria ; intellettu cias cun di noi. Oggi, per esercizio di buo-svegliato, prosondo sapere, tutto quello è na morte, voglio firvi il proceilo, e dopo rapprefaglia della morte. Un eccellentifilmo che averò fatto comprendere ad evidenza le dipintore a' primi affaiti della morte non .

Etercizio

26

pob phi muoser un pansello s fir un amentante de proposition propo Bata con tasto luddo, e la liperienza gua- loo, che il copo e in fepolura; tutta ladegunta in trata undi, e la politica effer. Cattanglore, poco primi bianca, diventa
degunta la catta undi, e la politica effer. Cattanglore, poco primi bianca, diventa
liperara capoce di trati neggia; effectoda da per l'unido finere la diventa
di trati partiti, rubba la grassa del dire, prematone, che già è cominciata, fiodica
la maniera del trattare, e rende qualifrodad volto, dalle mani, e da tutto il cogiài a grando feogetto filidio, i gionorate, po una munfia gialitica, i eggio, che le
infeniato, come un filio, fenia una para- parti carnofe già fi tifolyono, e fi appela ia bocca, sena uno gianzico all co- con y. e colazo per tutto di parterinio. Is chio , fenza un minimo movimento in o- mezzo a marcia sì fehifola fi generano gni parte del corpo : ficchè quella ladra moltifimi vermi, i quali firifciandofi fu ci ruba i beni di fortuna , i beni di con- pe'l volto , per le narici , e per la bocca

ci ruba i beni di fortuna ; i beni di con- pe l' volto, per le narici, e per la bocca quili, e tutta i beni di natura; i ruba uni condevere ; ranoa o cretar pafeolo , e cui la contra partiri i beni di natura; i ruba uni consenio di contra partiri di contra partiri

to coperto da un panno nero; fenza veder, che il tal glorno era in S. Fedele; e ridotta, ne effer veduto. Sotto quella pietra sepol- che sia a quello stato, distinguete ora, se pocrale, che già calpello con tanta dimenti- tete, il nobile dal plebeo, il ricco dal povecanza di morire, è fepolto ben chiufo, e ro, il favio dall'ignorante. Quel Cavaliere, ferrato. Serrato ch' egil è fotto al fasso, e quella Dama, quel Riccone, bis quaso afte dentro a casse, quantunque di piombo, en-uis quaso ? Homo cum mortuus speris, asque tra ancor la morte a rubar i morti.

morte non lascia loro eleguire si fanti pro- era dentro ; si trovò una coltra d'oro , pohimenti ! Un'opera pia sarà già comin- che aveva servito di coperta ad un grande ciata : Una restituzione farà già destinata; personaggio ; Dentro la coltra v' era nien-Una divozione farà già incamminata ; Una te più , che dieci oncie di polvere sfarinaconfessione generale già scrittz per andar- ta . Sicchè se si trovasse adesso il corpo di fi a fare ; E la morte tronca tutto ; Ciò , Alessandro il Grande , o di Pompeo il Mache è fatto, è fatto, se non avete fatto gno, o di qualsivoglia altro gran terrore di più , vossiro danno . Temper sem erit del Mondo , si potrebbe tutto quel grand semplias . Che dite , o miei Signori , del momo raccogliere tra due mani , e sossi gran processo di quello Ladro?

gran processo di questo Ladro?
Resh altro da poter rubare? Se v'è al-glia, e e i ridace la morte! E parigado tro ? Udite. All' uomo, ed alia donna, do- con proporzione del caso, e che vi ho dete po che sono morte; resla in figura E; que- lo: Verrà tempo, y che tutta questi udiendia accora la morte ruba. Per quesle piase la 2, che sia oggi qui , che emple que- ca, che già i Signor tale passignia con tan- lis grande Chiesi, che uticado ingomberal, ta bizzarria, si ese va portato da quattr e insconderà tutte le vicine contrade, versà momiti, chiasi in pochi palni di sto. In tempe, che tratta quella Udienza porta consensità chia pia cui morte pochi giorni pri centerit su morte si sono contrado con la consensita di una para perio con la la si di sono presi consensita chia para que la consensita chia una mono perio. I forza veder, che il tital storno raz in S. Fedele: « vidora: sono contrito da una mono perio. I forza veder, che il tital storno raz in S. Fedele: « vidora: sono contrito da una mono perio. I forza veder, che il tital storno raz in S. Fedele: « vidora: sono contrito da una mono perio. I forza veder, che il tital storno raz in S. Fedele: « vidora: sono contrito da una mono perio. I forza veder, che il tital storno raz in S. Fedele: « vidora: sono contrito da una mono perio. I forza veder, che il tital storno raz in S. Fedele: « vidora: sono contrito da una mono perio. I forza veder, che il tital storno raz in S. Fedele: « vidora: sono contrito da una cont mudatus , ubi quafo oft ? ( fob. 14. )

Oh vanità delle cofe umane! oh spoglio !ferva, dico, di introduzione un facto race oh annientamento, al quale el riduce il conto rolto di pefo dagli atti degli Appo-gran ladro della morte! E non mi dite , lholi. (esp. 17.) Entrato S. Paolo nella gras Signori, che io ufi qui la Rettorica: che Città di Atene, che era quei tempi il più

fero state, qual è, direte voi, quella co-prediture ai Giudei. ne, di modelita, se l'avet nell' anima. Vi predica e lo conduliero avanti il tremen-raberà la morte sutto l'onore, e tutta la do Senato degli Arcopagici . Apprehossima fama, che avete nel Mondo; secche intuno sama di Arrepagno discreme. più penferà a voi, ne parferà di voi; ne Era il Senato degli Arconagiti il più ripiù penferta a voi, nè parfertà di voi; nèl fin il Seato degli Areopagiti il piùri, ci conofercà di volte, ne di none; Vira-vierto Tribunale di tutto il Moodo, al bi un poco, se poù, una remissione gene-iquale sin da Roma si rimettevano le enacosa, che abbiate fatta du noviloro ossenio di unggior portate. Conteneva in nu-fote. Finalmente vi roberà carrotte, ca-l'hero sopra digento Senatori, 'tutti sino villa; e quante comostità vol verce per si d'a unomini, quanto alla capacità dell' ita, viaggio: Vi rubi un poco, se poò, i sinsi tendere, e dall'eccellenza del spere, e che averce tutti alle Chiefe, ille Congre- tutti indefibili in queti, che è punto di al guinilatione colla morte. L'oune in accinevan se caute, è le dectioni erane tempo di guerra la roba portata fior di literature, come carcoli ufciti di tempio flato è falva; così tutte le opere boone della verirà.

Sono fioni dello flato, dove poto fcortere, 4 mezzo quello tremendo, ed ineforace faccheggiare la morte. Opera illeram fi- bil confesso fu condotto Paolo, il quale

quantur illes .

tatem, & quaritis mendacium?

DISCORSO X.

Cogitavi dies antiques & annes aternet in mente babul . Pfalm. 76.

Signor), cue to un que le complificazio bel giardino del mondo, quanto al fiorirri ne in rutto-quello dificorio l'Non è egli orni forta di ficienza, comincio nello zutto nalpable, ed evidente è biche piazze a la popolo a predicar agli Or, fe la morte ci riduce a questo mi-Idolatri, e dentro le private Sinagoghe a

fa, dove colei non può metter mano la Era S. Paolo ardentifimo cel favellare, fapete tutti, e fi dice cento volte dai ed oltre al nativo calore aveva il fuoco Pulpiti, e dai Confessori. Sono le buone dello Spirito Santo, onde pensate voi , le opere. Non le buone opere da farsi, che in ogni parola metteva fiamme. Ma il poquelle ancor la morte impedifce , ma le vero Appollolo era poco fortunato aell' buone opere già fatte . Vi ruberà la mor udienza. Aveva per uditori , o Giudei imte tutte le ricchezze. Vi rubi un po-co, se può, le vostre limosine. Vi ru-curei, che non credevano altra vita, che berà la morte tutti i bei velliti, che ave-la prefente; onde col fuo predicare faceva ce in guardaroba; Vi rubi un poco, fe può, poco frutto, e molto tumulto, e tumulto il buon abito di pazienza, di mortificazio- tale, che lo prefero una volta a mezzo la

gazioni, alle opere pie: Omnia hat fast razione. Si radunavano tre fole volte al actra metti imprism; tutto quello è fuor meie a far Senato, nel quale a più voti fi di yttirifizione della morte. E come in decidera le caule, e le decifioni etano

noo afpettò , che altri , come era folito ; Eppure quali fono i nostri impieghi? quali partalle o in favore, o contro di loi . Egli le nostre occupazioni? in far più pingue il stesso, cui stava ben la lingua in bocca . . bottino della morte, accumulando niente diede conto di sè, e della legge, che proaltro, che roba, e fama, e flima in que-poneva da offervarfi, e di quel Dio, che flo mondo: Elli fuminum, filli fuminum, predicava da adorati: e fopra il cutto barafuerum gravi carde, ut quid diligiti vani-; tè, e ribattè quello punto; che tutti i momenti di noffra vita fono in mano dell' Altissimo, il quale al primo nostro nascefre, fatto un fottil numero, ei ha dati tan-

ti giorni da spendere ; e non più; Definiens flatuta tempera , & terminum habitationis ; e di quei giorni, che ci ha dati, verrà a farci i conti addoffo, prima in quater' occhi, come fuol dirfi, nel panto della no-Perva d'introduzione al primo esercizio di giudizio, quando tutti i morti riforge-Dona merte, che ripiglio quell'anno, ranno, e tutti i tribunali andranno fotto maggior tribunale, Semmit diem; in que ju-trando il citato Plinlo, quella dirò così . dicaturus oft orbem in aquitate. picciola linea, terminata in due stermina-Al fentir queste, da loro non trai più tissime immensità d'acqua, scrisse pieno di intese, novità, portate da San Paolo da maraviglia : Tam medice era tam immensa

par suo, dice il Sacro Testo, che alcuni aquarum vastitas panditur. Quella picciola di quei venerabili vecchioni mirandofi l'un bocca, quella stretta canna è l'apertura a

l'altro in faccia si posero a ridere, alcuni due mari così immensi.

innarcato il ciglio, ed entrati in profon-do pensiero risposero: Ti sentiremo vo-che vi sia intorno alla morte. La morte ha lentieri un' altra volta a ritoccar questo una gola sì stretta, che per uscime convien punto. Altri finalmente penetrato il fon-lasciar addietro, quanto abbiamo; addietro i do di sì importanti verità, si diedero vin- palazzi, addietro i poderi, addietro i denati; Quidam irridebass. Ecco i primi. Qul. ri, addietro i veliti, addietro per fin il con-dam, discruse, sudiemus te de hecterum. Ec- pos. L'anima tola fottillifima, e finituale, co i l'eccondi. I terzi addiestrats e i credida- augunitas, e exacota in sè, più firetta, che

var. Si arrefero alla Santa Fede, e tra fia possibile è sorzata a pallare. Pallata ch' questi fu il grande Dionisi, de una Dama per some Tanari, e qualche altro.

per nome Tamari, e qualche altro ... (lira, e l'altro a finifita, cioè adire, eccoti ... Quella diverità di affetti, e di penderi due infinire eternità l'una oppofia all'altra, che Paolo colla tromba della morre rifre- che non hanno alcuna comunicazione inficeglio nell' Areopago, credo, che fi rilvegli me; nè altro principio, fuorche quello firetancora nei fratelli aferetti alla Compagnia cissimo canale della morte, dal quale subi-della buona Morte. Alcuni, e alcune del- to che ssamo usciti, una delle due eternile più giovani, al fentirfi intimar la mor-tà ci piglia per mano, e ci ferra dietro la te, ridono dentro il fuo cuore, stimandosi porta, che resta allespalle, per non lassiarlontane dal morire per adesso. Quidam ir- ci mai più vedere, ne mondo, ne tempo, vidabane alcuni, e alcune entrano un po- ne parenti, ne amici, ne le nostre case, co più lin sè suese, e ne cavano quesso ne nostre vile, pe alcuna cosa si quagfrutto di venir altre volte, e le Domeni- giù, e ci si apre avanti un altro slato, un che, e i Venerdì a fentir parlar della mor- altro mondo, un'altra vita, dove abbiamo te. Audiemus te de boe iterum. Ma quesso a durare per sempre. Corre adesso l'anno benche sia qualche strutto, non è quel so 1783. Verrà l'anno 1800, e noi faremo, lo, che si pretende; Convien giungere al l'anno 1900, e noi faremo, l'anno 2000, terzo grado, ove giunfe il gran Dionigi , e noi faremo. Ora , quando vediam un vec-e la Matrona Tamaii, i quali con tutta la chio di 80. anni, e di 90. anni, ci pare mente vi fi applicarono e fi applicarono un gran che. Noi , noi , fobito ufciti dal con tutto il cuore, e li applicarono con patto di retto della morre, piglicremo uno tutte dile le mani a far opere meritevoli filato, che reggerà a portar fulle fpalle i

tutte due le mani a lar opere meritevoli litato, che reggerà a portar fulle fipalle i di una buona motto mi allifa neggi a coli, fenza metter mai un pel bianco, per vi intendere un fol punto da me attenta-fenzo di avvicinarci alla ni altra volta, di ortetter da viu un efficace mai (che Do ne liberi anche i nofir printifortione a brigigita un volta, fa rua agliurati nomici) le mai ci tocca l'externità, vivia de Gilliano, che vuole risolitatamente che file a finifiara ¿Qui e a sibi ponti santo vivia de Gilliano, che vuole risolitatamente che file a finifiara ¿Qui e a sibi ponti santo.

falvarti . alvarsi .

Plinio nel bel Proemio del libro terzo semplernis e A chi darà l'animo non dico di descrive il sanoso stretto di Gibilterra , il passare per un poco di purgatorio, madi quale altro non è, che una picciola gola abitare stabile, durevole, eternamente nel di mare i larga non più, che sette miglia, siucco?

e in fine apreli in uno flerminatifilmo ma- Fingete un poco, o Signori, di aver tutti

re, che va a bagnare le ultime Indie dell' in pugno un pugno di arena minutifiima di Quiente fin fotto alla Cina, ed al Giappo- quella, che fi fila dentro gli oriuoli di polvene, e scarica in un altro vastissimo Ocea-re. Interrogo, quanti sono questi granellino, che giunge fin al Brafile, e alle due ni, che avere in mano? Contateli, credo, Americhe per fpaz) interminati . E ponde che vi perderelle , e gli occhi , e il zempo ,

e la pasienza ; e'l cerrelle a numerat. piecei unto , fece aprit il ventre a quel Fingere ora , che ciaficant di quel graselli glovinetti per rinventi nelle vificere la propositi del p noi è obbligato a dare il fangue, e la fi, come Principi del fangue, compre-vita, è articolo di fede, che tanti an- fi nella grida, andarono nel fuogo vievita, e articolo di tone di care care in la care al care al padre lo rifeppe, e anni o viero , e dopo eller vittora capit latto a caccia . Il Padre lo rifeppe, e anni, me ne criteranno altrettanti, e l'attiti impigionare, il condannò irremiti pol altrettanti, e altrettanti anni anco-lidimente al luccio, dicendo: Impai- za in inhiatro. E fe in tutti quelli ano tutti i mici ludditi, anche a colto il, io miferabile basire nom anchiasa fome del Real Enque, J efarta ubbidicara. plternis ! Quanti milioni di bocconi amari ch' io voglio . Non vi fu persona , che plemit Quanti milioni di becconi amari che ito veglio. Non vi fiu perfona, che avrò i transgipati per un peco di pia-ardille parta i Pader, per fagli mit-cere illecito / Quante migliata di lagri-gare il rigorota fentenza. Solo il Muime avrò fagle per poche occhieta amo-il 1, 2000 della Religione Momentzaa, vofe / Quanti milioni , e milioni di tra-mila definamente in confiderazione al Pavagliofi pendiri, di rabbi viperina, di dire, quell' effer gli unici eredi del france di confiderazione al Pavaglio pendiri, di rabbi viperina, di dire, quell' effer gli unici eredi del france di viperio per una vendetta, che la france di viperio per una vendetta, che la france dell' conservatione di viperio per una vendetta, che la france dell' conservatione di viperio per una vendetta, che la france dell' conservatione della conservatione dell' conservatione della conservatione della conservatione dell' conservatione della conser ni di viferre , per una vendetta , che fe-la cetà i poteva fiperare altra fuccessiocio, per un odio, che fomenta i per una nie, contuttecio quella filer incerta; one
grave mormorazione in pregiudizio del mio de lo pregava a nome di tutto l'ImpoProfilmo ? Importa la feria , o signori ; fibi compiacella ficiale. Isor la condinificurar la vela , e governar ben la an-lizione d'un fucesflore . A quelle pave nel tempello firetto di Gibiliterra ; jole ripofei il barbaro, Per funceder al cioè a dire , alla agola firetta della morre Regno , buth un folo ; duoque uno ti
portar buona ibati , e buona provincione fineazi per pubblico clempio, e l'altro
di opere virtuofe , e buona ifidienza di l' confervi per finenzesta della corona :
Confessior per non lisocerare estale dobe-ma qual de d'un fina desquot di grazir. Sentii contare, anni feno, in un Orato- in trono follevato, attorno lui i Vifiri,

rio di penitenza, quello mirabil fatto, qua-gli Agà, i Beglierbei, i Bafsà, e tua-le vorrei facelle ia tutti quell' imprellione, ti i capi del governo: ia faccia al tro-che fece in me.

che fece in me.

Monometo II. gran Signore de Tur-mente con forta un lacorat runcita. 
Monometo II. gran Signore de Tur-mente con forta un lacorat runcita. 
Tur-mente con forta un lacorat runcita con la constanta de la con

eo dadi alla mano miravan sott' occhio il re queste due eternità a' piedi del Santo faccio, e la corona, battendo ad amen- Crocifisso ec.

due sì fattamente il cuore , che fi vedeva lenubilmente rifaltar le vesti sul petto masanososososos con sospiri affannosi, e profondi, con ansia di moribondo, per quella sensibil comparazione tra laccio, e corona, e per la dipendenza di due sì contrarie fortune da

un punto di giuoco , e dal gettare di unl · Chiunque si sente compassione dello stret-

to partito, a cui furon obbligati questi

Oll' immagine delle fretto di Gibil
perei Principi, rivolga la compassione formati di apre che aogustissimo in sè stesso

pra di sè, e dica: Al punto della mia si apre in due sterminatissimi oceani, procmorte, allo stesso, e a molto peggior giuo-curai nell'ultimo efercizio di buona morte co ho a trovarmi ancor io. Due infinite farvi capire lo stretto canalo, per cui ognueternità mi si pareranno avanti, in una no di noi passa morendo, e va a finire in delle quali vedrò scettri, corone ; ric. una delle due sterminate eternità. Non chezze, contentezze, prosperità, tutte etèr-vorrei mica, che aspettassimo dopo la mor-ne: nell'altra vedrò ceppi, mannaje, in- te solamente a buttarci a traverso a que famie, morti, e queste non passaggiere, vasto mare. Davide ogni di imparava zame, morti, e quelle non pallaggiere, jvatto mare. Davidde ogni di imparama directori in eterno : E da quel pun-juedla gara carta di navigare, onde dice to così arrifchiato, da quel ginoco così di sè, Celievoi dise antiques de assessario dibiolo, dipende, o l'uno , o'i altro ser. Tutto il tempo di mia vita pensia, di que de de dati: Unum de dendur, suma ruminai la grande, alta, valla, o' prosonte dessona che appendice dolorat è mai da externit , e dentro quegli fessi interiori e che punto da mi contra de control montre l'en para de de doltro montre l'en para de di mi control de mi de de del coltro montre l'en para de di mi control de del coltro montre l'en para de di mi control de del coltro montre l'en para del mi control de del coltro montre l'en para de del coltro montre l'en para del mi control de del coltro del del coltro del control del mi control del coltro del del co fivoglia altro, che possa trattarsi in questa naufragio. materia ?

Principi condannati, mentre sava co' da mente Eterno, che sempre solle, e sempre di alla mano, e col cuore palpitante, e sa sava per la vostra misericoidia infinita, at als manos, e col cione pripitante, e interce per la voria mutericontà innuta, a direji con di rigiri di non in (grero, o).

Regione di rigiri di non in (grero, o).

Regione di rigiri di non considera di rigiri di ne inertato, en avene integnato un ca inecesarie, voi accenore il mo cuore, ne fegreto i La metà del Regno? Che la me-a cestium ilias antiposo d'annos atemas bienera del Regno? La metà del fangue avreb-es habema.

Sia dunque per primo punto più di mediue. O fede, Santa Fede! Ad un giuco ditazione, che di difeorio quella rifiedmolto più impoftante, e dubbiolo dobbiam fione. Pondera anima mia', ceme il' be-trovarci tatti noi. Noi noi, ed io per il ne flesso, ie dura lungo tempo, divie-primo; E tutti fappiam la maniera di affi-ne tormento i Una mussica ella è pur doi-

DISCORSO XL

Cogitavi dies antiques & annos aternos in mente babul . Pfalm. 76.

Un folo squardo a modo di meditazio-Or aggiungo io.' Se alcuno si fosse po-tuto accostar all'orecchio ad uno de' due occhio dell'intelletto. Dio mio, essenzial-

curarci moralmente un punto favorevo-ce a fentifi; vi fi fa eon gulto, vi fi le, allontanandeci dal peccato, frequentando i Seramenti, metrendeti a qual-glorno folo, non ne polifam più. Per entando i Seramenti, metrendeti a qual-glorno folo, non ne polifam più. Per entando i Seramenti, metrendeti a qual-glorno folo, non ne polifam più. Per entando i Seramenti, metrendeti a qual-glorno folo, non ne polifam più. che Congregazione ben regolata, confi-trar nel Teatro di commedia fi paga a dandoci alle mani di un buon Confesso-ma se ella va in lungo, la persona si conre. Chi c'inchira admune e chi ci travol-ge il fenso, e il giudizio, percich non l'ab- le la porta, impaziente di ufcirne, c bam fatto a guell'ora, e no l'Incciamo giurda il libro per voder, quanto anno aimeno al presente / Audiamo a pondera- ra vi resta al fine . Nerone fu veduto mangiarfi con-fapora un cibo vilifiimo, ed ditiffimi di mano, che in pochi momenti infipido: On di grazia, la fame dei Re vi hano foottato, e guarito; perchè la nou fi abbalka a quefte vivande plebee di direvolezza aggiunge al male la qualità. Lafciatemi mangiare così a Alla mia tavo la fempre felvatici, fempre dolci, fempre momento. no, muojou di voglia, che la flagione ri-ladro, un empio, un affaffino, vitupero couduca la notte. In fomma qualifia bene della Città, e odio della Repubblica, convarietà.

no) la invenzione usat da un pissimo mutiaamenti, e sedizioni; perche, nou di-Re per metter più say penseri in telta co sar voi, ma veder un altro star un ad un Cavilere di mala vita. Lo man- solo miserere colla motte alla gola, e uon. dò ful far del giorno ad invitar ad una morire, è una compassione, che passa il folennissima caccia. Immediate alla caccia cuore. Percio l'unica pressura, che si sa foccedette un giuco di motte ore ..Fi al carnessee, è questa: Fa presto, nos so. successere un giunoro ai moire ore...1:1-11 carnence, o quella: Fa prefo, non lo michi i giunoro, ecco un invivio a come life penari darevolezza guida teste bien la prefixio a come life penari darevolezza guida teste liberti fanii ; pur ĉ invito del Re, bilio- ne di quaggii a, e la durevolezza rende a gua andare. Dopo la commenda, che da-moito di coppi indicipibile ogni male anche ro le fue quattri pre, ecco la quarta am- nel corpo altrui, o mio giovane, che tatte balcitat, che fa licera uni accademia di lo dato al prefener, ono badi all' etergna trovarfi , e ben di mal talento , di- les aternitate , grida il Serafico Bonaventugua turatu ; cuen ai mai tainno , arista annuara; guna il Stranco Bonventia-con gli fasili : le viene il quinto invito ; le c'incamnini con tanti palii, quanti ni morto. El quinto invito papnoto ven-lone il tuni peccati, tu vai a faire nella ne, che nella fala di Corte fi faceva pub- dolorota eteruità, mallica un poco col pen-blico ballo con cutta folentia, e, che ivi [incro quello boccone, Dolore , de eterniflo innabbiffato uelle fue grazie, per amor rar fempre. di Dio, un po di tregua, diciott ore tut-te di spasso? E mai interrotte ? Come si sulla viva carne sa arricciar i capegli per

delizie mi vengono a noia. Il continuo fe-reno attedia: e s' implorano le piogge vole , riefee infofferibile a noi , ma nep-Dove per alcusi meti dura fempre il giori pure è fofferibile a vederfi negli altri. Una

creato, goduto fenza interrompimento fem- dannato alla forca, fe voi vedete, che il pre lo stello, sempre lo stello, diventa pe-na, perchè l'uomo è troppo amico della mere per una certa sidegnosa compassione, e si sente un comune bishiglio, e un gri-E' celebre ( ed io sol tanto l' acceu- do del popolo , a segno di seguirne am-

Musici forettieri, si compiacesse onorar-no, pensa, ripensa Inserni panas non so-lo con la sua persona. Ancor qui biso-lum intelerabiles acerbitate, sed interminabiil Re in persona lo attendeva. Oh pove- tà Acerbitate , & aternitate , acutifimo sparo me! ancor il ballo ? nia io non posso simo, ed eternità; fior di patire, e non. più reggermi iu piedi . Sacra Maestà , re- fiuir mai ; estratto di tutti i doloti . e du-

\$22 anni, fecoli, centinala di fecoli, miglia-gli occhi, che mettevan fiacci, e grossia di fecoli, fempre. \$\frac{9}{2}\text{submarse}\text{, will dara laggine}, el diffe in vocc di cuasse partio i chi son terma a quefto perico- ce, e del mondo, e del festo. All'inlo, e non muta vita, di qual cola te- lerno mori fempre, e non finita mai, merà ? Il Pader Giovanni Edelcho Nio- licentale et coll' siuto di Dio le peneris trà per la direzione di molte ca anine, no del cuore il funon di cott tremenche guidava nello finito, filmato chia- de partico le molte del pages, ebbe e pricier le filmatamanimate, e coma al fofiare de rifimo, lume delle pagues, ebbe e rificet le merazaminate, e come al fofiare de anni prima di morire un cumulo di mali venti autunnali cadon giù da per sè tut-sì eccefivi, che fi opinione averil lui to le foglie fenza, che vi abbliconi al-bielli a Dio per far in questa vita il cun altro fecotimento, così al fossio di

chiefti a Dio per far in questa vita il [cun altro (zoctimento, cost) al losho di purpatorio con merito. - Ori in questo col-quello sombre e Mari, certo, che le cal-mo di findind', mentre fava tutto ran-cero di relata (capricci), e di dolfo tutte merit', dicera i E grande [anlimo, m non e finoco, non di tonco. Crefeeva li critisiane fai cancellato? La folicitudi-la tortura, quatto poteva fosfieri il pa- nel el prefente e ja cuneri di fire bene, e atiente. Nan è accor finoco: All'actra- di comparir in questo mondo, pigliandoli Non Americo (morco: Il commonisto) di tin-c' (icentic); di munipare, cet il mender della Non è aneor fuoco. In compagnia di tan-ti mali venivano le piaghe, che aveva in eternità non trova luogo. Credete voi, tutto il corpo per lo decubito di dieci che pensi all'eternità quel miserabile, che anni, in molte delle quali fi (coprivano per quattro foldi di vil guadagno vende le nude offa. E fotto al torchio, e nello la falute? Penfa all'eternità, chi per fretto di tanti mali, diceva, e ripere- buerile, e breve roffore, già tanto tem-va: Non è fuoco, non è fuoco, e finirà po tace quel peccato, e nol conlessa? E quelle donne , che, non contente d' andar

Fate così, Giunti, che fiate a casa, per elle all'inserno fanno popolo di altri dan-Vollro divoto trattenimento empite di au- nati, portando fotto gli occhi di tutti una meri una riga di un folo palmo, e poi viva tentazione, credete voi, che pensi-numerate i milioni di milioni che farà ; no all eternità? Non afi, non afi qui racogigiunti al fine allungate la steffariga un al- tes corde .

tro palmo , e poi un altro , immaginatevi Narra Plutarco ne' fuoi Apoftegmi . couna linea diffeia cento miglia, tutti di nu-meri in fila . Padre , direte voi , chi li che un Principe marto all'improvvilo , fi conterà , e quando pafferanno? Li conte-credelle ancor vivo, i fuoi cameieri , rà tutti un peccatore, che fa una mala toltolo giù dal letto, l'adagiarono fopra morte, e li conterà tutti a momento a mo-mento, a battute, non d'orologio, ma polero le mani fopra le braccia della fedi estrema dolore, colla morte sempre al- dia, can un plico di memoriali tra le dila gola, come un impiccato, che stenta a ta, e gli acconciarono la testa, che stesse morire . E dopo pallati tutti , tornerà a co- ben diritta fulla persona : Ma che ? appeminciare da capo, e a quel capo fara fem-pre, e da quel principio non partirà mai, ficiavano calar giù da se, e la tefla cadeperchè l'eternità è un circolo , che dap- va penzoloni, or tutta avanti, or tutta adpertutte comincia, è un libilitan, che dap- dietro, or roveficiara fulle faule. Sas fu-, pertutto v'intrica. Chegruppo è mai que- fit diitto, dieva il cameriere impaziendo, cal misi fololanti, che termini in- teo on quella forezzo che fiu fua metere terminiabili, sempre, e Aul congiunti col. 2 più petenti, quando fon morti, e quando momo degli fafianti, e col più acuto del to più dieva y, e quanto più l'acconcidolori?

Va, appena levate le mani, tornava a fcom-ll celebre per tutte le Spagne Maeltro porfi. R Rivolto allora quel cameriere agli Giovanni d' Avila, vedendo venir verso di altri compagni, che ridevano, disse loro.

se una donna tutta yanità , fillatigli fopra In fomma fi vedebene , che gli manca qual-

che cofa, e voleva dire, gli manca l'ani-così a te flesso : occhi miei non vedre-ma, senza la quale, nè la mano, nè il ca te mai più un filo di fuce, mai più na

Che vuol dire, e Signori, che tante ma-ni di amici, di parenti, di confessori si e visaggi da spaventati, orecchi mici deadoperano attorno quel giovane , accioc-licati , che non potete fofferire neppure chè tenga la tefta diritta verso il Cielo , un vostro figlio , che pianga un poco la per cni è creato ; e quella testa tona a notte , nemmeno la limatura di nn ferrò , cadere giù , cogli occhi, e col volto ver-che strida , preparatevi a sentir senore cadere giù , costi occhi, e col volto ver- dei firida , preparatevi a fentir feupre fo la terrat (¿que Contellora caconoda la ult.) he ellemnie, mungiti orrendi di hemmo a quel leggotante, e la vuol fien- lile; E goi i che vi attediate ben prello limofina, e quella muno cate già peggio le quella muno cate già no di control di del cato ne che manti a di control di peri del peri del peri peri peri peri peri peri peri fina peri la mina, che per il corpo, con lutto a i fientico alla puntura di una zan-più odori di bouo nefempio, che di ambra, zatra, al amante della vanni liberta i, fazi e con tutto ciò non fi vede mi fisto di l'empre in prigione, fempre in catena, dutta callo firito, fempre riacte negli firmi perisolo alla famuno, fenta mi contro. Renta mi contro. steffi peccati . A quella donna , a quel mer- fumarti .

presente, a questi quattro giorni di vita leternamente mangierò le mie carni , co-

in mente habe .

efectii a tuo prò, ne provojalenza, ne con un mar di pianti, che efeono da un milericordia; ficcibe Dio per te non vi cor arrabbiato, non finorzzeo mai nosa fa pila, fe non per caligarti, non vi fiano [citalli del imb facco Oh eternià lunpiaghe di Grifto, fe non per conhoderti; ga, a las prefonda l'Exernità di rabbiano non vi fia quello Sangue, prescioliumo, fe Escrità di prenicana, percibe non vinon a tua perpetua condannazione.

nota cerrata, aus quale a gran palli ['] di libérta! L'écriats di milérie per poche incammini, porda, come farà la tua me-licchezee, che dusqral Eternità di diamoria con immagioi fempre terribili voli , per le compagnie, alle quali militive , come il tuo intelletto leasa diedi! Eternità di inaemi per quattro giormii conoforre un oggetto di tuo con- ni di bel tempo ! Eterna lontanara da forto, lensa un penier allegor, che ti Dio perché non mi accondia ai fuoi Sar confoli , fenza mai fentire una nuova , cramenti .

ma, lenza la quate, ne la mano, le l'estre, mai più un colore, mai più una perfi in dicitta politura.

l'accia d' uomo dabbene ; fempre farò in

cante, a quel giovane, bilogoa, che man-Galta quelli due termini, atrocifilmo chi alcuna cofa. Certo, che loro manca. [patimo, e durata eterna. Eternamente E che? un po' di pensiero dell' eternica. bestemmiero Iddio, eternamente maledirò Tutto il pensier loro è a questo mondo Matia, eternamente maledirò me stefe. Cogita , cogita dies antiques , & annes aternos me un cane arrabbiato . Maledetto il giorno, che nacqui, e il Battefimo, che rice-Cogina , le imporra la spesa per un bre- vei , e il peccato , che seci . E' stato fave , pazzo , e bestiale amore , passar do- cile non venir quaggià , or uscirne è impo morte ad uno flato, nel quale Dio possibile. Con una lagrima di cuor conmai più non ti voglia bene, ma più non trito poteva guadagnarmi il Paradifo, or

li farne un poco a suo tempo : Eternità Coglia , uscito , che tu sia dello stret- di dolore per un misero piacere , che mi to canale della morte, fearicato nella pe-prefi ! Eternità di carcere per un poco nofa eternità, alla quale a gran passi t' di libertà ! Eternità di miserie per poche

che ti ricrei . Coglia , come starà la vo-lontà in continui rimorsi , rodimenti , e è evidentemente credibile , e quanto a me, crepacuori ; Vermis corum non moriesur , con le ancor evidentemente vera . Un Ateo , perpetuo odio contro te stesso, contro un, che vacilla nella fede, può convin-Dio, contro i tuoi vicini, senza mai sen cersi, che l' eternità è per lo meno evitir un affetto dolce, o di amore, o di dentemente probabile: Un folo Sant Ago-fperanza, o di guadio, fenza mai aver Illino, un S. Tommalo, un Scoto, un Sua-pace nelle tue furie. Cogita, e predica rez fanno probabile una fentenza, duc-

Opere del P. Castaneo, Tom. II.

34 4, que milioni di Dottori evidentemente ren-ce di lavare, di fecondare, è di guarire, don anche agli acci probabile l'eterniai, venite coll'avar fulla punta delle voltre che ci affetta dopo la morte. Dato snoc-liegne, perdonatemi, Divinifilmo Spirito, ra, che foffe folimente probabile, che ficio- le parlo coaì, reflatevi ( fletti quali per chezza non affetta con la contra cual mezzo rebbe il Re dei pazsi, chi per goder un fipellata fa bilogno di avvocato, non di bel fogno, fi contenente di affa cere anni diffinitori melli contra contra con di contra contra con di contra contra contra contra con di contra con net 1950no, it contentatie di itar cerel 'anni distentore.

Prijojone, o ververo, chi per far bella comBignoti mie; lo Spirito Santo è veraparia in una commedia fiendelle cutto ill'mente luce, che rifichara, è ruginda, che
tion patrimenio 'Quanto meno di un fofeconda, è medico, che guarice 'An
gno è la nofira vita in paragone dell'eterguarice, chi vuol effer guarico, e feconnità è per effer ricchi in quedlo fogno, da quei terreni , che apono il feno alla
per aver pochi, e falii pinceri in quedlo rigidad, a richira quelle anime, che
fogno, corron tandi, e tanti illa langa, e loro ciniedato le finciler la faccia il folce: penofa eternità?

## 

## DISCORSO IX.

Cum venerit Paraclitus, arguet Mundun de peccato, loan, 10.

Au nomes e reuchio guatice france- common au cutiquell à affait moment at traction de la common del la common di tuono, con vecmenza di turbine . Ar profondi , cognizioni vive vive del bene guet mundum de peccato.

noi aspettavamo da voi, che quesi uffizio sveglio Davidde, che dormiva anch esso di correttore. Santa Chiesa vi chiama, e nel suo peccato; Or con avvisi pubblici dei v'invita a venire con dolciffime parole : Predicatori, er colla lettura dei libri facri : Veni , Sancte Spiritus , Veni , Creater Spiritus : Così su chiamato un Ignazio , e i samosi invoca i voltri raggi innocenti , Emitte ca- cortigiani di Teodosio , con cent'altri . La litus luels sus radium; Vi chiama Padre dei pittura del Giudizio universale servì di poveri , cuore dei pufillanimi , confolato- tromba per convertir alla fede un Re genre degli afflitti , e dispensatore dei doni, tile. Un Contessonale aperto, con un Conquiete nelle fatiche , rinsresco negli ardo sessono, che sava dentro ozioso, su veduri , folazzo nel pianto . Vi mostra le sue lro da un giovane disonesto, e subito lo as-lordure, acciocche il vostro succe le pur- falto una santa sinderesi di coscienza, ed ghi , Lova quod al fordidum, consessa la pura voce interna, che gli diceva consessa. fua aridità , acciocche la vofira rugiada la fati confessati : Si confesso, e di lì a poche le faldi , Sana , qued eft fautium . Se in ve. cento bosche , e cento lingue . Tutte feno

che nè v'è mai stato, nè vi farà mai Spirito Santo, che voglia farci Santi per forza. Chi riceve i fuoi lumi, beato lui! avrà

pace nell'anima, unzione al cuore, benedizioni in terra, e caparra del Gielo: Chi li rifiuta, povero lui! Avrà lo Spirito Santo acculatore, e giudice in punto di morte, e gli butterà in occhio tutte le batterie, che diede a quel cuore offinato, rutti i raggi, che mandò a quella mente VErrà lo Spirito Santo: Pianterà tri- tenebrofa; e facendo arme di officia i fuoi bunale , e fedendo giudice rinfacce. benefizi mal corrisposti; degues mundum de

gi: Verrà dunque lo Spirito Santo, ed de lama armaia. Olla, chi dorme, e norie pairat Mandam da pecatato. Argua la liberta là per figa li e chiamate dello Spirito Sandel vivere. Argua la immodellia del velli- to, fa laiz, ed oda la voce, che lo fis free, Arguat la libertà del parlare, Arguar gliamdo dall'ozio, e dal peccato. Clamat gli fcandali pubblici, Arguar i vizi occulci, Dominuu, ed olo con quante voci! Or con Arguer con eloquenza di fuoco, con voce certe apprentioni forti, e fualive, pentieri ooeflo: così chiamò la Maddalena; Or con Divinissimo Spirito , tutt' altro al certo avvis privati infinuati all'orecchio: Così fecondi , Riga qued est aridamo , discuopre ore su ammazzato dai suoi rivali, e salvo le sue piaghe , acciocche la vostra mano l'anima. Dicono i Poeti, che la fama ha

favole: lo Spirito Santo è quello , cho ha tranta abbondanza ; le chiama: veluprater ; cento bocche, e cento lingue, con cui fa- ameres, delettationes, fuavitates; Certe comvella nel fegreto de cuori. Senti dire : La piacenze del bene onelto, che tal volta fe tale con rurre le fue bellezze, e ricchez-affaporano; Oh è pur deler sofa il fervir Die! ze è morta , e ti fenti nascer nell' animo Una certa quiete , che talvolta ci si rapuno forezzo della vanità . Questa è voce presenta , esser pur cosa bella aver la codello Spirito Santo . Muore quell'altro di scienza in calma, e la pace con Dio . Le morte improvvifa; e il cuore ti flimola, difgrazie ftelle fono sproni per farci rivolandre ampovenia, en deve lena, litera est Dior Le profeseria lone efca per al-ci i dice : Mana esta, vele lena, litera est Dior Le profeseria lone efca per al-zia spalla praeta. Nelle fleffe foddistico lettarci a Dio I finishii accidenti, che in , e piacre del mondo, tu fentinat tal- avençano a' noltri viciai, e conofereti; volta una certa inquietudine, che non til fono ipecchi, che ci rapprefentano la gia-fano prò e, Dio ti fa provare, che non litisa di Dio. E di avendo, noi di quelle Ve l'ollanza, che non v'è contentezza. grazie a misliaja, resistendo not tutto il Cerre fante invidie c, che talor ti nalco-di a tatate ificiazioni, buttando a prefeter no: 06 fgli e, como la rale. 106 fg pe, mille fanti penferi con Cialacquat tante rigli mutar la mia collinza con quell' momo grazie, ardiam di dire, che non abbiamo il rette, con guell' giovano fi podita; con gizzate?

quella Dima ceit made la ! tutte fono voci | Io stimo , che i percatori affatto abban-dello Spirito Santo : Clamat Deminus , cla-donati da Dio siano molto pochi : dunque

cello Spirito Santo: Camar Dominus , act. donati da 100 tanto motto pocoti. ci unquie mer Dominus. I deldi ç i lo Spirito Santo matifico, che anche a sprandi specciato to, che da quelle roci. Lo provo ad evi: ta lo Spirito Santo dia continue batterie, derza. Tuttei gli filita interia, che fen-mandi pereptue chiamate, le quali fe dictiam dente no si, vengono, o dalla noltra fero uditte, siarebbero femi, e principi di natura; o dal demonito, o da Die. Illito tiun di nordinaria virità.

a lafeira le diffoliatezze, le crapile, la di. 2ge fie ad splina , de pullo, dice lo Spo-fondia, i rambitiones, non pob versit dalla fodelle almine noltre i to lo p. e quanti

nostra natura troppo guasta, ed inclinata al anni sono, che io sto alla porta di quel peccato: Molto meno può venir dal demo- tuo cuore, & pulso, e batto, or colle nio, il qual è il gran mantice, che fem-buone : aperi mihi , ferer men , fronfa . pre foffia fopra le nostre paffieni, per man-tenervi, o fueco, o fumo, Duque certi [pofa , afcolta le mie voci , abbi un po alti, e profondi periferi, come farebbe alpiù cura di te , più meditazione al Croafter the protection per interest entered as plan central and pull meetitaness in Conference of the Co Quanti ! quanti ! ditelo voi medesimi . impietrito ? Or minaccio di partire , ep-

Mi viene pur un fanto zelo, quando fen-pur non parto; or mi nascondo, acciocto alcuni, che dicono: Io non ho certe chè tu mi cerchi ; or mostro di suggire , grazie, che hanno gli altri. Certe ispira-acciocchè tu mi segua. Se mi ricevi, oh zioni non vengono mai a battere alla por-ta del mio cuore. Come non vengono mai mi rigetti , oh quanti rimorfi ! fe fuggi a battere alla porta del tuo cuore? Penfida me , oh quanti richiami ! Afpetto i tu, che le ispirazioni Divine siano tante giorni, i mesi, e gli anni; Osselo non mi catene, che stracinino per socza le anime disperto; ingettato la prima, la terza, la al servizio di Dio? Non è mica la Reli-decima, la centessma volta, ancor ritorsione Cillian una glee di idenati, nel lino i e riterro; non perche abia bilogon Paradilo è con vile, che Dio voglia con-de l'atti coni, run per puro amore di tun durri per forza alcuno a poffederio. Le faiure. E tu ingrata dua conta de hatri-lipirazioni di Dio le gazzia eccitanti di gomenje avandus, come rinfaccio San Ste-chimano favola vodanzaria, e le riceve, fano ai Giudei, shirbut Sandia (mpor re-chi vuole. E S. Agoffino, che le provo in fifti i rimper refilit. O ble chimanza; G 2

ch bel gridare, fon tutte voci ad un for-do; O bel piover raggi di luce, fon tut-folico faceva tremar l'udienza, quando ti lampi ad un cieco, Semper refiftis . Nel- raccontava il caso seguente ( Spec, Exempl. le prosperttà diventi più insolente , nelle diffints. 9. Epift. 112. ) e l' ha lasciato nel avversità dai nelle disperazioni , De sibi suo Quarctimale al pubblico documento . sempus panitensia , & abuteris ad peccatum. Una giovane in Spoleti , figlia d'una ma-Ti do spazio di penitenza, e te ne ser-dre savia, e ben costumata, sorella, e ni-vi a moltiplicar peccati: A certi tuoni pote di parecchi esemplarissimi Religiosi, i morti improvine, che arcebber (vie-con tutto, che avelle fugli cocchi ottimi gliato un cadavere, tu dormi più profon-collumi, cd all'occchi otta; configli, die-do: fimpre righti, fimpre, fimpre: Sempre de in reprobum, fempre alle festle, ful-la flessa dislotatezza di pattare, fempre le porte, atresche, a corrispondenze, vila fleffa libertà di amoreggiare anche in glieti, amori, con molto fcandalo del vi-Chiefa , fempre quel rratto licenziofo , cinato , e mal odore della perfona , e la quel pensar superbo , sempre risentito co-madre , ed i Religiosi suoi parenti usarome una vipera, tenace degli odi, e de-gli amori. Non fi vede mai un' emenda le dava firette gagliardiffime al cuore, e zione , nè in giorni di Pasqua , nè di Ve-cossei contava tutto a' suoi amasi; e che zione, nè in giorni di Palqua, ne di ve-coura contra attato a tota anna praema con-nerdi Santo, ne di Giubileo. E quello è la Vecchia le aveva fatta una fraterna cor-it capitale, che fi fa delle chiamate dello rezione, e il Frate tale una Predica, e il Monaco suo Fratello una intemerata, e se

Or udite lo Spirito Santo fleffo, che par- ne rideva con tutti . la . Silenzio , Attenzione . Vocavi , & re- Or udite , se anche Dio si pose a ri- mulfis : Extendi manum meam , & non fuit dere di costei . Sul più bel store di sua qui afrierer. Ti ho chiamato, e non mi gioventà si ammala. Or sei pur giunta a hai ascoltato, ho stefa sin dal Cielo la questo termine, giovane svergoguata, vimia pietofa mano, o per follevarti ca- tupero della tua cafa, e dolore della tua duto , o per tenerti in piè , quando va- povera madre . Aggravatoli il male , le fu cillavi , e non ti fei neppur degnato di detto tondo , e chiaro dai medici , che fi mirarmi in faccia ; Diffenifits emne confi-confestalle . Ah Spirito Santo , Padie de' Hum meum , & increpationes meas neglexi- poveri , unzione spirituale , che ammolsie . Potendo dopo tanti peccati ular il lite i cuori offinati , or è tempo di manrigore di Giudice, ti bo dati configli di dar un raggio di voltra luce a quella menbuon amico , ti ho farto ammonizioni di te tenebrola , acciocche conosca il suo pe-Padre ; e tu neglezifit : non ti fei cura-ricolo , e si compunga . Adesso è tempo ! to di me, con empio, ed orgogliolo fira-pazzo: Or fentite la conclutione terribi-le e, Ego gasque la interiu- suffer idebe. lo le me lipitazioni. Avvista dunque la moancon. Som un Angulo. Son um Santo ritonda del fito periodo, diede finbro in del Cielo, in , o he bo neite mani le chia-iun pianto ad difereza i io motire l'Una vi del Cielo, e dell'Inferno : lo: In ha-jiovane di quella erà motire I Dov'è, surius sufra. Son quando avete una litel libo i, a volta giuldiazi a Trati anni di pendente, o un figlio annualtro, che que- vitra mi fi devono ancora, perché levar-fit fitono bilogni di poco momento, mu un l'incilè. Se fono peccarite, cante altre face. Ri fano bisfogni di poco momento, ma nell'incité Se fano peccatrice, cance altre foremendo pinto di volta monte, quando no più peccatrici di me, oppur le ladarete gli ultimi refipiri, ed i demoni, leiate in vita; a me fola queda logiuli-come lapi affantati, sharano per divorar l'elat. Cede dice, solgiuno; di quell' bise fonceme lapi affantati, sharano per divorar l'elat. Cede dice, solgiuno; di quell' bise fonceme la come de diam , crollar il capo , farmene beffe , non si diedero a far orazione . Spirito Santo , degnasti di risposta . degnasti di risposta .

hanno feguita la vostra vocazione ? gli ilo Spirito Santo chiama i peccatori a esaudirete voi? Nemmeno questi, non ex- tar vita, e la minaccia, che loro fa di quella milerabile in pensiere dell' anima, le sue fante inspirazioni : Ego quoque in in-

e fempre indarno. Era il decimo quarto teritu vestro videbo, & subsannabo vos. giorno del male, e la figlia svegliata ad Voglio oggi continuar la stella materia, un breve piuttoflo sopore, che riposo, ma pigliarla un punto più in su, il qua-yedendosi vicina suta madee: Ah cara ma le credo, che sarà più adattato, e fatto dre, le disse, boi overamente da mori- al dosso dos delle persone, che sono quì, e re, io così giovane ? Figlia, io piango frequentano gli efercizi foliti farfi in que-

ee, no coas govanne (\* 1938), no pannos trecquentano gui esercizi loitit larfi in ques-cata de la compania del la compania de la compania del la compania del la compania de la compania de la compania del la comp di riveder un altra volta i mici vestiti , ben costumato. Questi in umilissimo porta-le mie gale; portatele qui sul letto. Ah , mento, anzi colle ginocchia sulla terra, cofiglia cariffima, l'anima, l'anima, non la me dice S. Marco, Genuflexe ante eum porsulta All minn penico pei, un poteta les il Salescoe quella fogulle a Megle reteni prima le mie veil ; afterni quell les qui léos feziane au visan atramas per lutima grazia. La madre con (perana», 1640m? Ob, mio Maelto, io voglio alce la figlia develle poi condéliari o, erc incurre la mis faitate. lofeganemi di gradendo di far bene, le porta ful letto fort sia una divozione, che mi porti ficuro tannin, naltri, helletti, fapecticio concil· la Prastilio. Riporte (biblio Critic) Mondeture ec. E la figlia, mirando con occhio sa nosti? Sai tu i dieci Comandamenti? osa mezzo compassionevole, e mezzo invidioso, servali, e sei salvo. Grazie al Cielo, ripimezzo cumpaniorevoje, e inezzo in pando i letvan e le i avo de izaza a Cielo, prima i la ce cutto arrabiato quegli iutali fromenti di gliò il Giovane, Omnie hae foruspi a justina volta, che io vi edo 7 Povera me, oldiero, e nel bolloce della giorenti anco-figraziata me! O ingiuflizia verfo una povera ho faputo tener la paffione in freno, che di controlle della giorenti anco-figraziata me! O ingiuflizia verfo una povera ho faputo tener la paffione in freno, che di controlle della giornia prode.

da qualche buona inspirazione , non lo figli.

DISCORSO XIII.

Opere del P. Cattance, Tomo II.

secolle, ponderai le chiamate, colle quali Or fingiamo un poco , o Signori , che

opazana nei: u ingunitas vario una pore la no iaputo cener la patione in fento, ra figlia (Quelle turno le utinera pardo e, la tefin a caía. V e altro da fire 2 de fare 1 de fa

control of contrillo fortemente , perdutoli per entro la calca del popolo non li lasciò mai più vedere da Cristo . E Com voneir Peratlira , myas Mandam de da , fece egil una a i vergengosi sittira Pereteta. Joan 10.

Ell'ultimo efercicio di buona morte, via del ben di Dio al Mondo, e non volcaciono di giorno della Serta Pere la prinziene. perche mai, dopo una sì affettuofa doman-

nto giovane, al fentirfi dir da Critlo ta ficurezza in morte , quanta maggior questo garrate, at tentriti un ca deiro la discussión de la constanta inspecto per la figurar sur y avefic como un Marceo, "Vi foso nel fante Vangelo due Prolir, abbasdosate le reti; come un Marceo, "Vi foso nel fante Vangelo due Prolir, abbasdosate le reti; come un Marceo, "Vi foso nel fante Vangelo due Prolir, policit centro dietro a Grillo: che la figurar ava noi conferva. Il primo è Prolir, policit centro dietro a Grillo: che la figurar ava die Dio che farebbe fanto di lui ? lo respo per ferme, p<sup>rolir</sup> per lus retirente proposate di con donna . Io vado avanti, policiti più farebbe rafinato in virrò alla voit en egigitaria il 10 porto Cocce la superiori proposate di pr spoloii , fi árbebe rafinato in virtà alla vuoi tu feguiarmi ? lo porto Croce in Guola di Cirilo, arrebo riervetto io Spiri- Julia, Spira in capo , e non porto et gato a sono nelle Peterceole ; avrebbe rice le re variante proposition de la contra del co temeno degli altri Appolloli. Ed ora, per vero, e mori povero, affilifi la mia carne, mille fettecento, e più anni, i farebbe benche ella fosse innocente, e non ma nella Chiefa Cattolica celebrata la sua fe-fribelle allo spirito. Volere voi una volta ners Cartonica Cartonica in una re-procue any lipinto. Voicet voi una volta la, offerata la fun vigilia, nonorato e din-liaccari da tanti intereffii, e delizie, e vocato il fuo nome nelle Litanie, adona-bel tempo, e tenerei più di apprello a met co il fuo corpo fopra gli altari; Ed cra Signore, dunu of hie forma. Al Ventul base-farebbe nel più alto corpo de Santi, e l' diffi vi afpecto. Vi fentirete forfe dar ful avrebbe già goduto mille settecento , e volto un tondo Nescie ver , lo non fo , chi più anni, e gli reflerebbe a goderlo tut- vi fiate ; e non fara più duro quello rifiu-ta l'eternità. Or, per quattro crofte ( fi to ? Non avete accettato il primo vonite perdoni alla viltà del vocabolo ) che non los me , il fecondo Vente beneditii non fa volle abbandonare (e bifognò poi abbando- per voi .

della Divina legge, lontani dalle cadute Vagliami dunque oggi, e Dio me lo fac-almeno gravi . Voi lo dite, ed io ve lo cia valete, vagilami un colpo mæstiro ulato eredo . Ma vi sentire mai chiamati inter-lelal Santo Vescovo Emando coll' Imperatore recours na vi edute mai cilianta inicas dat Santo Veltovo Emados cil imperativo mamenta e quiche grado di perfesione (Analiga). Uditelo, I. Imperator Analismaggiore? per casjon d'elempio i a mo- igio era sonos, quanto altri porelle effecio, decra i moliticadione delle faccade emi- udostico delle glorie del mondo; Non aveporali, che vi opprimono i ad cutrar per va altro pedifero, che la cossgaità di nuovi recuentar le oppere di pieti i, non dio in Statti, che fabriche di paloji, che la pom-Religione, ma in qualche Congregazione pa di belle comparte. Il Veferore Emados, ben regoltata è al ar un poco di orazione in svirie vilire, e negli facera, i infinutmentale fotto la direzione di un bnon Con-va fempre alcuna parola della brevità del-feffore? a [pender un poco meno in ifpaff], la vita, onde ne legue, che tutte le gran-e veffiti, e vanità, e [pender un poco più] dezne umane fano fondate ful fallo, e in limofine, ed opere pie? Vi fentite mai per confeguenza vacillino . Ma una volquesti impussi interni, e queste sante chia- ta tra le altre lasciò una spina altamen-mate, Veni, veni, seguero me? Oh se sa- te sissa in cuore al Re, quando nel licenpeste, se sapeste, da quel com alcoltato, ziarsi, pigliando l'estremità del manto Imda quel seguere eseguito, quanto bene di- periale, nell'atto di baciaria, la mostro penda, quanta confolazione in vita, quan- al Re: e con una guardatura d'occhio riverente, affettuofa, e divota, Sire, gli re, fino alla gran fossa. E dalla tolla in disse, questo stesso manto Imperiale io l'ho là? dalla tolla in là non sequenne. Interrovedeto, e bacico indofio di dee voltri gaze la gioria ; l'onore, i parenti fleffi aneccelori. Quelta flefi gemma del Ruele più flretti pigli, mogil, fratelli, e forel-siglilo, per quante mani è palfaz ! Sic-le: Evo quanto vi fortite in gambe per che quanto avete di grande, di ricco , di [eguitarmi ? Noi vi [eguitereme anche ol-melfon, tutto è [osogilo de l'argallati, do-le: ta folis]; per aleune giorante parleremo melfon, tutto è [osogilo de l'argallati, do-le: ta folis]; per aleune giorante parleremo

maelfoit, tutto è foodito de trapsllati, de-tre la fossit, per alcune giorante parletemo positio nel prefestit, alcitate per li futuri di voi, ci ricorderemo, e poi abbiamo i Mar pupura, a Raza, posi morten no mo l'opun lostici interessi di attendere, non figuratione. Or datemi literara, che los entri nelle quel terno ferviore, che la poca fortuna:

Or datemi literara, che los entri nelle quel terno ferviore, che la poca fortuna:

Or datemi literara, che los entri nelle quel terno ferviore, che la poca fortuna:

Tenne all'occio modello, fergio mobili, poi e terro belle non doro verrete coa argenterie, arazzi ce, vi dica all' orce verità di fede, Open illerom fopunare il terno ferviore positio ai vivi, cedito per li fatturi i. Vo-opito ai vivi, cedito per li fatturi i. Vo-opito ai vivi, cedito per li fatturi i. Vo-opita il vivi, cedito per li fatturi i. Vo-opita illerom positio ai vivi, cedito per li fatturi i. Vo-opita illerom positio ai vivi, cedito per li fatturi i. Vo-opita illerom positio ai vivi, cedito per li fatturi i. Vo-opita illerom positio ai vivi, cedito per li fatturi i. Vo-opita illerom positio ai vivi, a cugini, a franieri?

Per dar maggio carico; e render cib) evo ideli prostate il cuor vosfito in tem-

filo feculo folo , quante volte hanno muta:

On quante volte il gran condetiere di con padone, palifiado da paeri, a ligil, terra Santa v' invita, e chiama a far qualibre della controli di controli to, e a na angua et cutr i paet: Elegere, che ne pararra, e selamba que cheo Ara, e ter es l'especie, che non apparanci che che Dio farebbe di qual vi piace. Qual e i piace ? Che di bieso quello onello fango, e ci l'alcaffinno gon ve, che più degli alri piace l'ene il terror le renare da lui. Quanti unmia di grande Il terno? Si, vogliano il terno sidio, o sitra e di vivaze ingegoo, si delicio massimori, no quello elezione e Entrate vi o sitra e di vivaze ingegoo de delicio massimori, in quello elezione e Entrate vi o si para proprie di para di controla delicio calculare delicio cal

questo mese. ) Entrate in casa vostra, e Chiudo quest Esercizio di buona morte chiamate tutti tutti i beni, che vi servo con uno squarcio di lettera di S. Agosti. no, denari, scrigni, ginje, vesti, gale, no ad Liestium, Ja quale, quando la poderi, palazzi, seudi. Interrogateli: Fin lessi, vi consesso, che mi chiamò le la-

dove mi accompagnerete voi ? Signor Pa- grime agli occhi.

drone , noi vi accompagneremo fin' al ma- S. Agoftino , chiamato d' Africa in Ita-

lia, per legger la Rettorica, condusse le nium aureum, & in illo Satana propinat ? co il più caro de suoi scolari, che avesse, Hai ricevuto da Dio un ingegno d'oro, giovane di vivaciffimo ingegno, chiamato ed in quello fai un brindifi a Satanaffo? Licenzio. Per quella parantela, che cor-et ra bell'ingegni, mifimamente fe han-ri un bello fipi itto, una donna di busen no relazione di fcolare, o maellro, que niudizio, un giovane di alta capacità; i flo Licenzio era il cuore di Agolino. E quali chiamati a far tefori per lo Paradi-quando Agolino 6 converti a Dio, i ili co ni e buone opere, fanno legna per primo penuero, che ebbe, fu di guada bruciare nell'altra vita. gnar a Dio questo giovinotto, nel quale il maeltro vedeva un altro le, ed un Dottore escassassississississis della Chiefa, come fuol dirfi, in erba. Licenzio non voleva tanta cima di perfezione, e fazio ancora di tante efortazioni, che S. Agostino gli faceva , determinò di Numeravit Deus Regnum tuum , & complepartir da lui, e andarsene a Roma; ne vi vis illud. Appensus es in statera & in-tu rimedio alcuno a trattenerso. Ito aRoma, ricordevole delle obbligazioni, che gli

correvano col suo Maestro, gli scriveva di UNA tragica, e funella morte riferita tanto in tanto, ed una volta tra le altre U dal Profeta Daniele, come accassigli scriffe una settera tutta in versi edita a suo tempo, e veduta co propri occi eran versi belli, chiari, fostenuti, eroici: chi, darà questa, e forse qualch'altra se-Chiuse poi la lettera, come si suole, con ra argomento all' esercizio della buona questo formola: Nen me dura gelu probiberent morte. frigora cano, nec fera tempestas Libyei &c. Baldassare Re di Babilonia sta allegra-

opus, ut jubras saurum : baltera un coman-le, e delizie, quante poteva goderne un do di V.S. per mettermi l'ali a'piedi, e uomo tutto dato al fenso (come in altra farmi volar alla fua ubbidienza, quantun-occasione vi raccontai dislesamente) e nel-que fossi per incontrar', e mari in tempa-la medesima notte resa ucciso.

del mondo ! Che peccato un sì bell'intel-miracoli.

del mondo ? Che peccato un si nell'interi-miracoti.

Il disvo- Racconta il dottiffimo Vefcovo d'Avila
to fi è l'unghito di te , fa grande capita (e ciò fi conforma alla relazione degli flefi
te de trut i tattori. St caliform amon from: lionici protina Evotoro, & Kenedonte; o bei
fill'a sanzer illum Zeoloja ? Se trovalli Dario, e Cito e anno atvolimente all'affecto
per ill'arda un calice d' on p. nol portere di Basiloni ; e Baldafarte tutto interox o. fti tu alla Chiefa ? decepifii a Des loge- non mostrar paura, fece quel pubblico ; e fo-

#### DISCORSO XIV.

Quin tua follicito promerem vestigia gressu: Hot mente a convito tra canti, e suoni, but-

que rous pet incontrar, « mari in ecupies-la modeunta notre freia decino, tutta pro-litrada: Net spin, « m plate a marie pro-litrada: Net spin, « m plate a marie pro-litrada: Net spin, » m plate a marie pro-dio. S. Agofilion in legger que' bei verfi « pastir qualche difficoltà, minibiliamente ficial-quella protata efibizione a' fuoi commadi ; tad a facri Spofirori. Come porte mia prefe fubitarmente la penna , e ferifie; O (liefla notre feguire quella uccisione d' un Licernaio , mi buni (ru, o diei d'addovere); Re a poente, e a 3 atroniato dalle guar-Me milerum, si nen jubes; é impero, & co die, col saccheggio di tutra la Cirtà, con go. Vi comando, vi dracomando, che mi l' ulurpazione di tutto il Regno ? V era seguiate ; E se i comandi non basitano a sforte qualche congiura ? Forse l' orditura muovervi; roge, & supplice, vi prego, vi di qualche tradimento ? Non vi fu , nè feongiuro, che vi diate a Dio. Si aures congiura, ne tradimento. Tutto il groffo tua adversus voces meas clause suns, exaudi dell'Esercito Persiano, e Medo, entro con ren ment jeung ment innig jama; netsami jeti keketto perinno, e Medo, etitiv con tijum, danijega, inminifijime, jeulifijam. ik Ro Davio, e Ciro a viva forza in Ba-Ho letto poi con laginime dirotte i voliti bilonia, e nel Palazzo. E come venerov vetic i. su guisto vides, guam simama, pasi latin foldati, ballevoli ad elipograr una lagratium som midi litem aprobendere, of tale Città ? Volarono forde per sia; o ommatar Dan njeti in leggere que voliti firmono portati dagli Angeli? Da Perla in versi, io diceva piangendo, guarda, che Babilonia vi sono quelle poche giornate di bell' ingegno va a perdersi dierro le follie cammino. No, non vi su bisogno di tali

lenniffimo banchetto). Paceva i conti (uoi: to un bel corpo di beni. Un'altro compre-La Città è fortifima, la Guarnigione nu-rò la casa del mio vicino, sarò un bel bracmerofilima, Provvisione di guerra, e da cio di fabbrica, per affegnar poi un quarbocca ( dice il citato Vescovo ) ne aveva to a tutti i miei figli . E sul più bel del accumulata per vinti anni. Non v'è om-conteggiare, eccoti la morte, che rompe tutti i dilegni: e mostrandoci l'erologio già

E Daniele Profeta, che spiegando la finito di scorrere, che dice, non è più spaventevole scrittura, gl'intima così ter-tempo di slabilirsi nel Mondo, ma di patribili gaftighi , non gli mette paura? An-tire . Venit ex insperate mors , & bominem recor qui Baldassare fece i suoi conti. La perit sibi multos adhuc annos computantem. Scrittura può effere, che dica così; ma (S. Ephrem) S. Lorenzo Ginfliniano chiama

non farà così prefto, la foada di latisi quefta, estinationem fedullorium.

non cala in fretta; E facendo lo quefti Quando mori Giulio Cefare, aveva in onori al Profeta del Dio di fraelo, fa. opera migliaja di maunali, altri intefi a cilmente porto febivar la burratca. Così al fipianar colline, altri a divertir fiumi, alparere di San Girolamo, la discorreva Bal-tri a condurre acque forestiere, per lundaffare . affare. ghiffimi canali , altri in alzar fabbriche Ma i conti di Dio non fi accordano con operofifime , ed aveva in idea , di con-

i conti degli uomini : Baldaffare fi teneva giunger mari , di congiunger fiumi . His lontanillimo dal perder il Regno, e la vicano dal numerato, che Dio ne faceva, escapavir; sul più bel dell'opera, ecceri già era al fine: Numeratori Daus Regnuo; la morte a dir, Balta

tuum . & complevit illud .

Seneca (ilb. 17. Epifi. 101.) dà quest'av-Imperocche gli aflediatori , offervando , vifo al fuo Lucilio: Lucili propera viture , che il Fiume Eufrare passava per mezzo e singules dies singulas vitas puta. Non tar Babilonia, gli fecero tante fosse attorno, il conto sopra il domani, ma sopra il di che lo divertirono, e per lo stesso canale d'oggi.

del Fiume mezzo asciugato, entrarono in Intorno alle cose spirituali, ancora quanti Città , guadagnandola per quella parte , conti facciamo , e tutti falli ? Non v'è forfe

che si stimava più forte. e si stimava più forte. uomo, ne donna, che abbia viva fede delle Quanti conti si sanno dagli uomini in cose eterne, che non disegni, darsi una torno alle cose temporali, de'quali Dio si volta davvero a Dio. Finita quella lite, ride, e la morte chiarifce, che fono mal dice uno, voglio pol mettermi ad una fatti? Vediamone un' elempio notabile in Congregazione, e frequentarla coll'animo San Luca al 12. Un gran ricco vede la quieto: e finifce la vita , prima di finir Campagna, che mostra bene, e si trova la lite. Orsù, diceva un giovane, al ptosaver tutto il grano vecchio , ancor in ca- fimo Giubileo, tche verra, voglio metter fa , e feco stello va disegnando : datasa la mia cofcienza in calma, con una Con-maa, multa bona baber repetra in anner plan-festione generale: ho molti dubbi, e moltimus . Spain factam ? deframam borras mas . [ti intrichi , voglio una voita gruppari; Mi conviene dilatar i grans), e preparar e vien la morte prima del Giubileo. Tan-luego all'abbondante raccolto. Stalir, ggi i i, e tante hanno filio nel penfiero. Par rifponde Dio, che tiene molto. meglio i i lata la gioventù, voglio poi metter giù regiltro delle cose. Stulte, bas notte ani- tutti i capricci, e intraprendere una vi-mam tuana repetent a te: Questa notte sarai ta ben costumata; e nel meglio della giotolto di vita. E dove anderanno tanti an- ventà, la motte viene , e andar bifogna . ni , ed in che si risolveranno tanti anni , Morte importuna, perche non aspertar per poco tempo, l'esecuzione di così fanti diche ti prometti/

Quanti in questa stessa udienza, vanno segni ? La morte non aspetta : Memente, facendo simili conti? Proccurero quel poquia mor non tardat: Al fine de' mlei
fio, che mi farà poi scala a posti maggioconti, ciò che è latto, è fatto, e chi non
ri, con che verrà sibilita la mia casa la fatto di più, suo danno; Tempus mo

Waltto: Fred quel parcotado, e mi en- irrit amplias .

tererà in cafa una buona Eredità , Un al- Intorno al numero de peccati, intorito tro : Mi applicherò all'acquifio di quel alla Divina grazia, fopra le fipirazioni, fondo, con che mi dilaterò, ed avrò uni- quanti fanno conti falluffimi, ed inganna-

tori; Dio me ne ha perdonati tanti, mi lando di peso, e non sissima più, così grami ha favorito di tante grazie, di tante no usanze, gli amoreggiamenti sono leg-ispirazioni, mi continnera la stessa mano gierezza della gioventi.

Questo appunto, era il conto traditore, Signore, al punto della nostra morte, che faceva Sanfone. Entra in casa di Da- peferete voi le nostre azioni, sulle bilancie lila, si addormenta, e vien legato con neri- della filimativa comune? Mon già, no. Le vi. Santone, fon quì i Filistei, ed eccolo peferò fulle bilancie del Santuario, ed a in piedi, spezza ogni legame, mette in fuga quel peso vi pagberò. i nemici, E una. Torna un' altra volta : Or quali sono, per vita vostra, queste vien legato, con più corde. Sanfone, i Fi- bilancie del Santnarin / Sono a flimativa listei finn qui. Come se fossero quelle ri vera, propria, infallibile, innalterabile del sorte tanti fili di seta, tutte le spezza. E grande Iddio; Prendetene un saggio. La due. Torna di bel nuovo a quel seno tra- moglie di Lot fugge dalla Patria, che va

ditore, colla modelima (orte. E tre. Ora) tutta al fuoco, ed a famma, con ordine guardati della quarta. Ebb pendiez. Egradi Dio, di non voltafi, neppure a rimidim ficut beri de nulla servina; E quell' tatta. Per un pezzo di lirada, fi vince, egrediar non gli riusch. Quanto più di pec-si mortifica, e tiene gli occhi a sè : ma cati andiamo accumulando, tanto più em-sla curiostà di vedere quel gran fuoco, e

a quell'ultima.

pelo comune , e ti trova mancante, per pietrita . ogni parte: Inventus es minus habens . Io fo veramente quanto pesi, e per quanto ti popolo per sapere ad un' occasione , di

meazione delle bilancie del Santuario. Nel to, e maniere nostre, dicendo tra sè: Levitico in più luoghi, e ne Numeri al Ob Davidde, che gran Re sei tu! Quanta

duaril.

la flimativa degli nomini . Il peccato va cal·la quell'atto di compiacenza .

piamo il numero. Quante più d'ifpira- la compassione di gettar sulle ceneri della zioni rigettiamo, tanto più ci accossiamo, sua casa paterna, una occhiata dulente, la fa rivolgere a rimirare . Signote , che Pondiament leggene cib, che fingue le di invegene mentre a signote e che d'Arpeda e ni paren, de louveur e mbeu (ibi, e di Comps finos e la usa donni de Arpeda e la paren, de louveur e mbeu (ibi, e di Comps finos e la usa donni Ababon. Le tue operazioni, o Baldellare, Leggiera? Solle voltre bilancie sì ran non petar fulle Bilancie degli uomini, fono (li- iulie mie. E ti par leggiera, una ditobbi mate gloride, fibendiale, magnifiche. Ma dienza alla tremenda Maefià del grande id-Dip ha certe bilancie, molto differenti dal (oli 20 per mito), vir effii immobile, jumi

Un'altro faggio. Davidde fa numerar il optio spendere.

Ob bilancie di Dio, quando in punto di Sapunne il numero, se ne compiace, morte peserete la nostra vita, che cosa vi con uno di quei giusti interni rifiesti, e wolnarari che abbiamo talvinta ancoma overete? voluntari, che abbiamo talvulta ancoma in vari telli della Sacra Scrittura, fi fa noi della bellezza, nobiltà, talento, trat-

capo 7. paffim troverete juxta pendus San- potenza, quanta autorità, quante ticchezze! Questo direste voi ; è un di quei pec-Che fignifica quello pefo del Santuario? cati , che fi cancellano , con uno fpruzzo Dicono i Sacri interpreti, che nel Santua-rio, cioè nel luogo più Santo del Tempio, Santuario. Per questo peccato, Iddio chisfi confervavano alcune monete vergini, di ma la peste . Peste , vieni . Eccomi . Va fi conferavano alcuse monete vergini, di ma la pefle. Pefle y vieni. Ecconi. Va giultifimo pelo, ed alcune bilancie di elat- per tre giorni a famarri; e a divorare fu tifima aggiultatezza acciocche foffero per- quel di Daviddo. Vando, e vi uccife ferapetu regola, è em ai ed corro deglian- tama mila perfone. Mitare ora tanti cani, fa fosfero alcerate le bilancie comuni, daveri fparfi per le cafe, per i feminati, progrefio di tempa, a poco a poco si lan mezzoa alle piazze, altri a'zati in estaprogrefio di tempa, a poco a poco si lan mezzoa alle piazze, altri a'zati in cetaconfinure, le bilancie del Sarvine por del migrare confinure, le bilancie del Sarvine por del migrare confinure, le bilancie del Sarvine por del migrare confinure, le bilancie del Sarvine appuato nel- orifani, tante cufe figinatze, anne terre
bilancie degli Ebret; avriene appuato nel- detra nelle bilancie di Dia, contraprefa la finantiva degli sonali, il precezo va qual-la quell'arto di compiacema. O bilancie di Dio! O bilancie di Din! fottopolto a ricevere a ande spalle , le bat-

Interrogate or, se vi piace, aquora Mo-titum da cento Monaci as, quanto pesò un'atto di poca confidan- Or, al vedere questi fiesti peccati sì gra-za nel batter due volte la pietra: Interro-vemente puniti correre baldansesi per le gate Oza, quasto pesò anvatto di peca ri-gate Oza, quasto pesò anvatto di peca ri-verenza nerio fiender ia mano a toccar l'al·lodarfi con vanto, e confeffarfi, con poco Arca: perche a quelli collò a vita, a quel-l'enso di dolore, e adolverfi, con loggiera li la perdita della terra promessa, e poi penitenza, non è egli segoo evidente, che sornate ad esclamare, O bilancie di Dio! sono calati di peso nella simativacomune ?

E come va mai , direte ora, che gli uo- Guarda , che nella primitiva Chiefa , fi mini filmano si poco i peccati ? Come u è fosse veduta una donna entrar nel Tempio mai quello svario sì grande tra bilancia, e senza velo, l'avrebbeto segnata a dito, cobilancia? Si è fatto a poco a poco, appun-me un moltro d'immodellia, guarda, che fa to, come a poco a poco si sbilanciarono le sossero veduti giuochi, tresche, passeggi, bilancie degli Ebrei. Ne primi anni della vifire frequenti, e congreffi di uomini, e Chiefa, i peccati fi tennero, lafciatemi dir donne, gli avrebbero tutti fcomunicati. così, in riputazione di gravità; ma col Ora, per amor di quel Dio, avanti al rendersi più familiari, sono andati sempre quale dobbiamo comparir una volta tutti ( vi dimando attenta ponderazione a questo più mancando di pelo.

Le bestemmie del Santissimo Corpo, e punto) ditemi per cortessa; Su quali bi-Sangue, e Numi di Din, che à nostri tem laocie hamo ad effere pesar i nostri pec-pi trappo fensumati son divenute, direi scati è salut si dulle bilancie de giudisi jumani false. pi troppo (culturati fon direnute, direi , quiti fulle bilancie de giuditi umani falle, quafi, cramamoro del partare; nella primier-balanti, o fulle bilancie e giuditi piuvia; tita Chiefa, quando le bilancie erano giu-rette, ed insakerabili; Se ci hanno giudi-fie, erano panier, con lette anni di penieraze, piet unamia, bason fortuna per li no-tenaz; fette anni di penieraze, per nonaliti peccati; il giorani la pulferan bene e foli fornicazione e le quediti everiva ser, che concomumente companiti, con que gravatta da airre circulatare, o della paren il la magra feutis: Che volete farel è i lin-tecta, o dello flato, fi eccleva e dicie; e lo empo, cogni Cavalis nompe la fas bristocie con il serie Caroni. Caroni della paren il magra feutis: Che volete farel è il lin-tecta, o dello flato, fi eccleva di dicie; e lo empo, cogni Cavalis nompe la fas bristocie con il serie con considerati della compensa di considera di consi

ne , ed acqua tanti giorni la fertimana , e Dominus oft , di cui fi dice nella Sapienza , continuar tal digiuno, per Quarctime in- Pondus aquum voluntas ejus; Va al giusto tiere, cinger cilicej, intraprender pelle- pela i peccati quali fono, fenza milurar ne grinaggi a piedi, recitar Salmi, e talvolta gioventù, ne vecchiaja.

andar a far giornate di lavoro alle fabbri-che delle Chiefe. E v'erano alcuni pecca-fiamo un peccato, che ivi fi racconta, colti, alli quali s'imponeva il ritirarfi tutal. le bilancie calanti degli uomini, e poi pormente dal Mondo, e chiudersi in quattro tiamolo a pesare sulle bilancie di Dio. Un mura entro un Chiostro Religiosn.

ura entro un Chioftro Religiofin.

ricco , dovendo andar in lontano paefe ,
Nè queste penirenze, erano imposte soconsegna i suoi danari a tre negozianti . lamente al popolo più basso. Se Otrone III. Al primo di grande abilità confida cinque reo di spergiure, volle esfere assoluto da talenti : Al secondo di minore ssera ne S. Romualdo, bisognò bene, che pellegri fida due : al terzo di mediocre capacità nasse a piedi nudi fin' alla cima del Monte ne consegna un solo. I primi due , attenaulic a pied i und in a illa cima dei Montei ou contegna no lobe. I prind due , attendirenno, e quiri degliunde quartinatere chos internatione i marchitere productione and productione and productione and interded, et al fereno. Ed in Milano, di arrifchiare faspellifet il deniro ricevue for Teodofo Inperatore, volle effice affo- io, e increa co Che pectavo croate val e redo con a constanti il Patrone, glicio rendo lato di S. Annivengio, bifogno ben, che fisi fairo , e increa. Che pectavo croate val e periodi del controlo e di negligenza. Ci è altro? Non ci fappiam trovar altro. Andiam al bilancio di Dio. Vedo il Padrone, che prende fuoco, che grida alto, che minaccia, che condanna: Serve nequam; legge un' ultro Evange Deus meus, es tu une discessers a me, que lista: Serve mule. Projicite sum in tenebras ulam tribulatia prexima est queniam n exteriores ; thi erit fletus , & frider dentium . Ad una picciola negligenza tanta pena? El ti par picciola negligenza mancar del tuo Domata, dopo molto sangue dai Ro-dovere, e marcir nell'ozio, quando si do Domani la terribile, e grande guerrie-

ISCORSO XV.

oft, qui adjuves . Pfalm, 21,

ra, la Città di Cartagine i fi dibatteva nel veva operate? Alla norma di questo giudizio pesiamo Senato, se dovesse distruzgersi quella po-uno, o due de peccati più correnti. Una tente Metropoli, dal cui seno erano uscità testa ben acconcia , studiata lungamente gli Annibati , e gli Asdrubali , sulmini di allo specchio , con macchie artifiziole sul tanto spavento, a tutta l'Italia , che avevolto, e ivolature, e pomposo portamen-vano fcossa più d'una volta, la stella Mo-to, sulle bilancie del Mondo al più al più narchia di Roma. I Senatori più giovani co, tune ouanere uer monno al put. al puntarem at acoma : Beathort piu giovane fi filmu un poco di vainit, e fulle bilas-lvolvaso Cartagine Bentori piu giovane cie di Dio, e della verità, che cofa par-certa magnificenza del Romano Imperio, at Porfe pararla un'omicia delle anime, cui cutto il Mondo vedeffe tributatia la un'incendiazia delle Chiefe, un mantice Reina dell'Africa, al per compafione ad di mille tentazioni agli occhi, ed al cuore una delle più nobili Città del Mondo : sì dell'incauta gioventù.

anche , per non lasciar in ozio la gioven-Una certa libertà di trattare, di parlare, tù Romana, troppo bisognosa d'un vivo

di corrispondere, di sorridere, sulle bilan- esercizio di guerra. cie del Mondo, e fecondo il voltro pare. Catone il vecchio, richiefto a dir il fao re, fi filmerà bizzaria, e vivacità di fipiri-parere, fopra quell' importante affare di tog, el bilancie di Dio diranno cola? Il Setto, fi cavò dalla manca un fico fref-

Il renir a poli fara trai alla bonna Carone. Septiace di la metro Ripolete di la consustato di la consustato

paffar turco il fanto giorno in far nulla, o chiffimo, e moltrandolo a' Senatori, di-in far cose da nulla, buttando a perdere mancho loro? Qua die putati hane ficum ar-l't-empo preziossimo, dacco i a scaria mi-bore de deserptam? Quanto cempo penface fura, per guadagnar l'Eternità, e chiama-voi ellere feorfo, da che questo frutto è ta vita da gentiluomo. E le bilancie di Dio stato spiccato dall'albero? Risposero tutti,

parola. E nelle bilancie di Dio sarà poi potenti, si guerrieri, si formidabili, lon-folamente così? parameter and the second of th go tempo continuate, odj invecchiati, po-riflesso alla vicinanza di un tal nemi-

veri oppreffi: Oh Dio!

Co. sece risolvere il Senato, ad intrapE sopra queste bilancie, hanno ad effer prendere la terza fragginossissima guerpesati tutti i mici pensieri? tutte le mic sa, per avere non solo tributaria, ma arole ? tutte le mie azioni ? tutte le omif-affatto defolata , e diftrutta la Città di fioni del mio doveres

Cartagine. Eccovi in questo racconto, accennati ere belliffimi punti di meditazione, coerenti al

testo sopraccitato . Tribulario: La massima di tutte le tribclazioni , la grande nemica dell' umano vivere è la morte ; e questa è vi-Giobbe paragona la morte degli empi al-cina più di quel, che ci pensiamo: Tribu- la tempesta: Anima sorum in tempestas molatio traxima eft : Ed in quella tribolazio- rietur .

e mori Magman Chan phinan di , e ano ltudini, e di pater. E quei tacidi amori, e vinà corriere, che dagli uni agli altri pori-quelle colevoli compiacene, e quelle cont una letterra, nè lettera , che rechi una chite fignificanti, cutto verrà altro di accumenta.

E tribolazione grande il perdere le cotà accumanta con tanto lento, gli dia Antecco, dilletà allo Spirio Santo al pribili acquillati con tasto difpendio, i ra-i mo dei Maccabei. On che fiera tempela latra addobati con tanza pompa, a le vili i umi quella, che fografice un tai do- le fabbicite con tante delizie. Quando minante: Finchè ville, ne foce, poi ne una tempela ci porta via i l'attit di uni fece ci gli linditi, delle rapine, delle directi di un fece ci gli linditi, delle rapine, delle directi con tante di control del control and competed in policy via i hand of an official middle individual such capture anno, o una lite ci toglie alcuno dei no [fioni delle inquità Saccheggiato i Tem-firi fondi , quante lagime plovono dagli pio di Dio , con portare via l'Altare d' occhi , e quante palifoni vanno ad oppri-foro il gran candellicre d'oto, innumera-mere il cuore! La morte ci fa addoffo lo bili vafi cutti d'oto: meffà a ruba la Citspoglio universale, e di tanti denari non tà di Gerusalemme con depredar l'erario ci lascia un soldo, e di tanti vestiti ci la- pubblico, e privato: alzato nel Santuario scia uno straccio per misericordia, di tanti un idolo abbominevole con obbligare il poterreni ci reffringe a quattro palmi di ter- polo di Dio ad adorarlo, e a facrificargh, ra puzzolente. I citoli , gli uffizi , i ma- or fanciulli (venati , or vergini oppreffe , gistrati , le cariche civili , e militari , se Con tutte queste iniquità , seppellite nel colari , ed Ecclesiastiche passano ad altri fondo dell'anima, visse sette anni grande foggetti, e non ne resta altra memoria, scellerato, e del pari contento; venne poi che un quandam su un istromento, o un la sua grande tribolazione, e la sua temfu una lapide sepolerale.

balfamo, che ci ricrei.

Finalmente la morte è tribolazione tre gli Altari profanati: Nune recordor volte grande al peccatore per lo tormen- Eh via cacciate, o Re, dalla fantalia,

tatio presime sir: e la questa crisolizato-friente.

ne, non vi ba potenza alcuna del Mon-l. Dove offervate, come nella tempessa do, che possa (ollevarci, anzi nemnenos (convolgendos) per la furia del vento il noi possima siguitare noi sifesti, Nem sigli più cupo seno del Marc, vengono a sior qui adiavat. Tribulatio. La morte è gran-di acqua se alge più marce, i carnami de tribolazione, anzi è il compendio di più putridi, gli erbaggi più succidi, che tutte le tribolazioni, che ponno accaderci flavano sepolti sul sondo. Ah, coscienze

in quello Mondo. E grande tribolazione perdere il caro e la Evicina la tempella, che icavetà Padre, la dolcilima Madre, i diletti fi dal feno delle voltre cupe cofcienze tutte gliuoli, gli amici più confidenti; la morte le finzioni, tutte le doppiezze, tntte le con un taglio dolorolo, ed irrimediabile lozzure penfate, tentate, o commesse; e ci fepara da tutti infieme , togliendocene queste mi par di vederle ondergiar per la non folo la prefenza, ma ancor la me-voltra mente con perpetuo flutto, e rifluemoria, con tale divisione, che tra' vivi, fo di fconvoglimenti, di rimorii, dinquie-c morti Magname Chases planne fi, e non tudini, e di paure. È quei tactitamori, e

pella . In quantum tribulationem deveni qui Je una lapide (spolerale. E tribulzione compationevole il peri-jauande aure) Nel puno della fia more det gli occhi , dei quali non vi ha cotta opprefio da mortale milioconia andava digiù cara , o la tivuella , per cui ilam dife 'endo . Neme reminijer' olo 'mi ricordo, o ti
recenti alla bellie, o gli altri fenti tanto imi ricordo. E di che vi ricordate, o Sinecettari al ben vierere ia morte ci fanori per E quai fia-rimi ecito di cupo innose gli occhi andia fronte , ci affiga, ogni della vellta colciena la morte ila turaficar
si findi i candidore concisio ogni. ai fenfi i onde per noi non vi farà più no ad una ad una a galla, e a vista degli raggio di Sole, ne il colorito di un sore, occhi mici le iniquità commesse in Germa ne la doleceza di un a ira musicale, ne il falemme: le vedo, le vedo, oh che vist.! fapore di un frutto, ne la fragranza di un Quelle contrade tutte fangue: quelle cate tutte a facco: quelle Vergini violate: que-

to della rea cofcienza. Il Santo Profeta cos) funelle immagini. Si ricordi di aver

la Sirla nobidiente, fottomello l' Egitto, idere più pelli di Agnelliai, che di peco-ferra la Palellioa, Babilonia è pur fua; Sua re, fegno evidente, che muojono più Antiochia, fuoi tanti Regni. Ah no: Re-la agnelli, che pecore. minifem malerum, qua feri. Solamente malei.

ram. Solamente del male.

cui deve trovarsi , in punto di morte il che dopo. peccatore! Scavati dal fondo della cofcienza, forbollirano per tutto peccati, prima \$9. come interrogato il demonio abitante feppelliti, o dall'obblivione, o dalla trafeuraggine; Tanti danari buttati a perder aveva, dacche egli era caduto dal Cielo, in gale, in pompe, ed in giuochi, e de- rispose, caddi solamente jeri . Jeri? Bunari di mercede fatta aspettare al povero giardo! Non sono sopra centinaja, e sopra artefice fenza paga, o al mendico fenza migliaja di anni, che fosti relegato dal pane, o al fervitore fenza salario. Verran-Cielo? Replicò il demonio: Si scires aterno a gala tanti giovani fedotti con perni- nitatem, tetum tempus a cenflitutiene Mundi ciofi configli, tanti giusti screditati con li-cenzlose murmorazioni, tanti Religiosi bes-demonio sei mila, e più anni, da che era fatl con ironiche derisioni, tante Vergini, caduto dal Cielo, e quanto meno di un' o tentate, o ingannate, o fcandalizzate, ora dovranno stimarsi i sessanta, e i settancon mille indegne maniere . E tutti quelli ta anni , che fono per toccarci di vita , fe peccati, che rinnorgheranno da ogni ango- pur ci toccheranno? E fe di questi anni , lo dell'agitata coficienza, tutti diranno , chi ne ha passata la metà, chi due bnoni ci conofci tut ci conofci tut ci conofci y queste pono le tetar, quanto poco pochissimo gli sopravtue belle opere; La gioventù spesa in amo- vanzerà prima di arrivar alla morte? ri, la fanità confumata nelle incontinen-ze, la potenza abufata in male protezio-fone, oh come vola il tempo! Ecco è già

tà. Nune , sì , nune reminifeet .

giornate.

co : Plures pelles agnorum feruntur in forum , bol follegno .

presso i Reverendi Parrochi , si cava , che Ah tribolazione, e tempesta orribile, in molto più muojono avanti i sessanta anni,

Ugon Cardinale riferifce fopra il Salmo

nl, l'ingegno applicato a studiare l'iniqui- passato un anno! Siam già alla raccolta; fiam già alla vendemmia ? O come paffa Oh conoficere pur poco la mala bon-rafca della morte, fimemorati peccatori, fiempre andrà dello fleflo trotto; e fe voi la conoficere pur poco! Di grazia non af-[flefli provate effer velocifilmi gli anni paf-

pettate a conoficerla, folamente allora, fati; velociffimi gli anni prefenti: così apquando vi forprenderà. E la morte, la punto, così fe ne andranno gli anni futugrande tribolazione , tribolazione per il ri : Et tribulatio ogni giorno più , traxima

grande tribolazione, tribolazione per il il ri. Et missalato ogni giorno più, prazime tutto, che fiperente, ribolazione per il il g. Franime 48.

tutto, che fiperenta, ribolazione per il il E celebre l'immugine della vita umana prefente c, che duole, tribolazione per il giorno di pregio che morde.

Il peggio è, che quella tribolazione el monifo finicio figge per falvati. In vicina, anzi vicinilima. Tribidatio prazi logico, dice egli, affalito per la firada da ma di, prazima el I. Loni, e gil Orii giorno con cette il piede fiu un piano ima di, prazima el I. Loni, e gil Orii giorno con cette il piede fiu un piano ima di, prazima el I. Loni, e guolti alboto, non mettono di di fente manera la terra forto al piepaura. Qua valde longe sunt nen timentur, di, aggrapparsi, dove può; afferra una dice l'Angelico; seiunt enim omnes quod mo- pianterella selvatica, con cui si sostenne rlessus, sed qued nou proje videntus, nou ca-così librato a mezza aria. In questo pen-rusus: Ma astittami Dio a questo uttimo pun-i dolo mira nel fondo della bocca un terribil rot della medizzione, e hicovo i compren-i Serpente, che, a perta la gran bocca, sia der questa tribi lazione, essere come Carta-i aspettando, che cada. Ma ciò, che è peggine a Roma, lontana anche meno di tre gio, offerva alla radice dell'arbofcello, cui

li tiene raecomandato colle mani, offerva Il Dottor Angelico , nel luogo foprac-due forci un bianco , ed un nero , che citato, fi ferve di un bel proverbio anti- vanno rodendo con dente acuto quel de-

map eviem. Si portano ful mercato a ven- Ab , miei Signori cariffimi , e riveriti ;

In questo stato siam tutti noi . Il tempo moftro alato c'investe: La morte, serpente affamato in fondo alla fepoltura ci afpetta. Ci teniam raccomandati ad un fi-lo di vita, e questa dalla notte, e dal adjuves. Plaim. 21. giorno , che fono i forci bianco , e ne-

Coi loi ai sur solo dell'altezza di questo petgamo queconfiguenca evidente a dibutti, e troppo
fla fiorita udienta, composità di canta dissi importante ad elegiusis,
feneraza dieta, e di liato is S. Gitoliano la morte è la profisiva di tutte le tribramara falire qualche eminenza, onde bolazioni, perciocchè el rimorde del parivedesse consegnita tutti infenera gli unomi falto, perciocche i prede il prefente, pervedesse consegnita tutti infenera gli unomi falto, perciocche si perde il prefente, pervedelle congregati tutti mineme giu soomi-iato, perciocene ii peue ii priente; perindel Mondo, o di lafai ulto avrebbe vo-icoleche ii teme dei fluttoro, e quedla tri-luto gridare, o di lafai ulto avrebbe vo-icoleche ii teme dei fluttoro, e quedla tri-luto gridare, peue di proposito profilma, anati imminence. Tal-quanto preflo, quanto preflo idecretece, chi idali proxima si provina si processi provina si provina si

to. Un caduto a terra, grida ajuto; Un Allora dunque, chi ci ajutera? E noi at-che pericola nell'acqua, implora ajuto; Un territi, abbandonati, finemorati, deboli di affalito dagli affaffini, se tanto può, grida corpo, e di mente, che saremo? ajuto? E noi affaliti dalla morte dimande-l Una cosa sola. Far al presente, finchè remo ajuto ajuto. Ma chi ci ajutera? I siamo sani, ciò, che allora sare non si denati' șii amici' I parenti' I vis [mar, ns portă: Alutari adello, per quando non multan shakular listatum furpuro con princip cortemu ajutare. Questo punct fi fente lanare voiri, d'un necificare ver present, predicare feptile volte dai pulpiti; ma questo con un transporte de la propriate de la reconstitută de la r mento.

### DISCORSO XIV.

ro, si va perpetuamente rodendo. Chi si piglio in due parole la buona morte sa, quanto ancora ne resli ? chi lo sa questa ultimamente per aggiungera; che si lo sa?

rete? E voi, che adello mettere follopra itelli non tono cutati da' fuoi fudditi: da' la terra colle fabbriche magnifiche, colle parenti medefimi, perciocchè chi piega ad navigazioni lontane, colle guerre strepito una parte, che si volge ad un'altra. Tali, e se, colla pompa, col sasto, col lusso quan quali, tutti intenti all'interesse, spogliano to prello farete tutti fotto a' piedi tutto il la flanza medefima, dove giace il moribon-Mondo, spolverizzati, sfarinati, dimenti-do; e sono tutti occupati a trafugar la rochi nella confula regione dei morti? Tri-ba. Accadono bene spesso malattie così bulazio. tribulatio prexima est. Non est qui adjuver . E' voce infegnata eroica virtà, e pazienza, non ponno flardalla natura ne grandi travagli chiamar aju- vi appresso a suggerirvi sentimenti di Dio.

denari? gli amici? I parenti? t'bi fione, in potrà: Ajutarci adello, per quando non

gran punto le rifervo ad un altro ragiona- gine della fua vita . Molti peccati, che non ei mettono scrupolo, allora ce lo metteranno, Un' obbligazione, che mi parea improbabile , e non la efaminai , mi comparirà certa, ed indispensabile . Molte cole risolute da me senza chieder consiglio patranno peccaminose . Cento dubbj di ciò, di che mai non bo dubitato: mille rifleffi fopra ciò, che mi non ho confi-

derato; molte confessioni fatte nella pue- ogni contratto, ogni paese, ove sece per-rizia, molte più fatte la gioventà, mol-i manente dimora; efamini i compagni i te altre fatte in tempo di male pratiche, vicini; i domellici, ggli amici, ed i nemitrafiggeranno per ogni parte.

Aggiungete a tutto quello le confeguen-ze de peccati, forse non mai osservate, storvi da quella impresa : ma vol, coragche allora tutte infieme fi faranno vede- gio, dite a voi stesso: Questo travaglio, re . Differii un pagamento , e quel mer che io mi prendo , deve raddolcirmi l'amacante andò in fine, e il fangue di quel- rissimo boccone della morte. Si tratta di la povera famiglia ot grida contro di me. afficurar un faldo di tante mie imbroglia-Violai una giovane ; e quella buttatafi al tiffime partite, per non averle a ricorrere mal fare, or serve di rere al demonio : mai più. Faccio adesso ciò, che dovrei sar mili per forza un figlio, o una figlia in in punto di morte, ed allora far non po-Monillero, ed ora fono le due furie, che trò. Con que' termini flessi, con cui mi sconvolgono quelle case Religiose. Una accuserà il demonio, con quei medesimi mia parola, quante male parole ha partorite ? Un mio mal esempio, quante ma- il Consessore sappia di me tutto quello , le usanze ha introdotte ? Un figlio mal che so io, e se fosse possibile, con quella educato quanti ha spinto alla perdizione? chiarezza, con cui lo stesso Dio sa, e ve-E di tante anime io devo dare strettif- de i miei peccati.

une : un quei giorno aonectro 10, che en-latta a san Bernardo nel ritiro d' un fia-trai in me, e che faldai i miei conti con cro Moniflero, protefflò, che tra tanti Dio con una generale purga dell'animal piaceri goduti nel lungo corfo di una vira mia, fatta affennatamente : Ma chi ha diffoluta, non aveva mai provato godimen-paffata tutta affatto la fua vita fenna mai to pari.

ra , ove dirizzarsi : ovvero un agente di ta Città , e riceve ogni anno compartite molti anni , e di molti maneggi , che non in varie classi di Ecclesiastici , di Gentilabbia mai avuto il faldo de conti fuoi, che uomini, di negozianti, molte perfone in ha tutte le partite aperte all'occhio d'un fanto sitiro. Quì il Gentiluomo fi foddisfottilissimo giudice, e sottoposte all'esami- sece con tal piena di consolazione, che na, ed alla ricorfa.

di gagliarde passioni, di sorti impegni, ci ancora, come si diportò con tutti : in metteranno in pensiero travagliosa l' anima somma Receptet omnes avases sus in amari-nia . Il maneggio della roba altrui, ggli tuttine naima sua. Fatta una, o due voite acquisti, i patimenti, e contratti, le liti una simil purga, l'anima la mirerà in pun-saranno tanti seminari di spine, che mi to di morte, come un'ancora facta, a cui appigliarfi , e tenerfi .

fimo conto a chi è morto per le anime Fatta una fimil purga , quanto farà il godimento in vita , quanta la confolazio-Almeno potessi fissar il picde, e fermar ne in punto di morte ! Guglielmo Duca Il cuore in qualche punto di mia vita : el d' Acquitania, dopo una tal consessione dire : da quel giorno addietro so, che co-statta a San Bernardo nel ritiro d' un sa-

entrar davvero in se, onde potrà mai Un gentiluomo parimente nella Città di prender motivo di confolarfi? Vannes in Brettagna, vogliofo di dar alla Mi par di vedere un battello (provve-duto, gittato in un mare tempellofo, che avelle a pendarvi mai più, andò alla Cala a qualunque parte fi volga, non vede tec-degli. Efercizi Ja quale è ereta in det-

, ed alla ricoría. gli traboccavan per gli occhi tenerissime Perciò, chi non ha mai fatta in tempo lagrime. Giunta poi, che su l'ora di dar di fua vita alcuna confessione generale, l'anima a Dio, protesso a quanti amici, e cerchi quanto prima occasione buona di parenti aveva attorno, che sarebbe ito danfarla, ritirandoli anche per alquanti gior-nato, se Dio non se guidava alla Casa dello ni da ogni altro affare, ed immaginan-Spirito Santo. Così egli chiamava la Casa dofi di dover effer citato tra poco tempo degli Efercizi, dalla quale, diceva, ho prefa al tremendo tribunale. Chima all' efamina quella ficurezza morale, che or mi fento le fue età, la puerizia, che non è fempre di morir bene. Egli era poi il primo a innocente; l'adolescenza tiranneggiata da confolar i figli, e la moglie , che piangetante paffioni ; la virilità inviluppata io vano intorno a lui : e parlava del fuo mo-muti maneggi . Interroghi ogni impiego rire con quel fapore, con cui parla un affaticato pellegrino della fua patria ; unommemoriale. Lo prende, lo spiega, lo legflanco nocchiere del porco . Un quarto d'ge, e non v'era altro, che queste parole : pra prima di fpirare fi sece leggere i sen-Preparati, perchè tra poco hai a morire a timenti, e proponimenti fatti in quell'ul- Alza sabito gli occhi per vedere , ethi gli tima sia consessione generale, e non po- prefenti il terribile avviso, enol vede più; tendo più articolar parola, mostrava ne-lo fa cercar dai servitori, e niuno fa, dogli occhi; e in tutto il volto un anticipa- ve fia pierato.;

so paradilo di contento.

-tance mecataziona, a il cano di cetteri ner imanitetti regini a citeri meminonato, vori il din compo una volta ben purgato il Anai il demonio cominciò per bocca quanto acquilla di forze per molci asoni il dell'infermo a partaz così: Siam qui dentre soccando. A chi fa di quefte rifotazioni di letter fipritti, già da molci anni in poffeffo datfi a Dio totalmente, maturare nel riti-dell'anima di quefto ipoorite; a ed ora sib-

certe grazie, che sono riserbate solamente Si chiamarono vari Esorcifti, e colle fospetta per ogni parre, sorfe, che nen re-quasi tutti sin all'ultimo, che mosfrè più l'ano (campre ben ricoffi, e ben sialati? Parriascia, e odinizzione di rutti, e non E questo sin detro per cerre anime, che si voleva sindare. Ma, rimorando dall'

non hanno mai , o quali mai fatta alcuna Eforcilla gli fcongiuri , e dai circoftanti le "generale confessione : Sia detto per certe orazioni, con fiducia, che, partendo quell' cofcienze palliare, che forto varie forma- ultimo, potelle poi ricouvertirfi, e ricon-lità fi vanno perfiadendo per decito quel- felfarti : alla fine quello fipitico, vibrando lo, che nen è lecite ; o fia in materia di più alto di tutti la voce, diffe: lo vado, del profilme , o sia in materia di puvità , mi le sue colpe invecchiate.

mal affette d'incontinenza,

industrie per ben morite. Er au quell' unmo det a accora fron i tempo de charicie! E. a industrie per ben morite. Er a quell' unmo dato accora fron i tempo, che bramano; -di gran maneggi per benchio del pubblic chi fa, che i logamo non pigli tanto pieco, ma accora di grandi imbroggi per ag-de nel foro coror , che mojano, ocone gravio della fias cocicenza. Or un giorno, fono fempre viffuti i mentre cammina per man i facta, i i vede accostar un nomo di buon garbo, che in

portamento ferio gli porge alla mano un Lozioni Sacre P. Cattaneo . Patte 11.

go paratito di contento. Di fatto tra pochi giorni cade malata ;
Dià qui alcuno, fatta la confeilione ge- el eggi (field), combinando il ravifo ricenerale; e podia l'anima i calma, quella vute colla malata quel fuo cuore fi dà
calma non è durevole, petrche i tientonemono rei ficherito, si confeila, ma al fao folito;
al peccato, e col nuovo peccato rendertali (cide tacendo, parte per vergogna, parte
intuite turcio il fotunto vigore communi, contratti, di companie, e ci altri peccati non
alla voltana una contelisione fatta con tale mai in visa fina ben dicitatati. Petrche di
fatta nondizzationi, e al caldodi celchi fier, monifelti fegni d'effer indemonitari, visited
anter modizzationi, e al caldodi celchi fier, monifelti fegni d'effer indemonitario. Di fatto tra pochi giorni cade malate ;

so di aleuni giorni , Dio cerrifponde con biamo in poter noftre ancor il corpe ,

ai più favoriti. Terzo. Dato ancor, che loro efficaci benedizioni, e (congiuri parritorniste al vomito, tornan forse a risor-itì quello spirito, che pareva il capo di gere i peccati di prima ? Toenan forfe ad tutti; ma nel partir diffe, me ne vado ; aggrupparsi i dubbi già disciolti? Quei ven- ma ne restan sei altri ... Partì il secondo , ci, o trent'anni, che sono sorse i peggio- e disse anch'esso : Io parto, ma ve ne lagi della nostra vita imbrogliata, ofcura, e scio cinque. Così partirono un ner uno

giuftizia, inveltigando pretefti per occupa- e me lo porto: lo vado, e me lo porto . se , o per ricenere , o per metter in lite & con quelte parole fint quell' infelice di ciò, che non è fuo; o fia in materia di parlare, e di vivere, ufcendo da quel corcarità, conducendo le vendette per via giu- po infieme col demonio anche l'anima, tidica a molellare, ed inquietare la pace che palliò con tanti pretelli per tanti an-

manteneado occasioni profime fotto il ti-tolo colorito di utilità, di necessità, di ri-me, mangiate vive, non dico dagli scruguardo alla riputazione , ma in realtà per poli , ma da una vera finderefi , che con tutto siò prolungano il chiarimento delle

Una di quelle persone ci porge a confi- loro partite fin alla morte . Chi sa, se la derare il P. Recupito nella prima delle sue morte lascerà loro tempo di chiarirle? E,

DI-

#### DISCORSO XVIIL

Vade ad Fermicam , o piger , & confidera

dei nostri meriti : siam in tempe di rac- certi alberi di alto linguaggio, quali sono colta, e mi par di vedere tutte intorno le i cedri, gli allori, e gli ulivi, e porta na Campagne del Milanefe , poco prima on- certo rispetto alle lor foglie ; ma l'Inver-deggianti di bionde spighe , or rase , e ta- no della morte non perdona ne anche ai gliate , colle spighe già fatte in colmo . rami d'oro . Non vi sdegnate , Signori , in questo tem- Vault non : Viene l'Inverno , nel quale ci non vi technice, osponi, in quein tem-po di abballar gili occhi vorlir ad un og-gette propollovi dallo Spirito Santo: Vade e i capricci, a daran giù gli umori, e ad femisson, E confidera vias viu: V azi dicigni, e i castelli i a zia, che an-feuola dalla Formica, e fa attento rifiello diam fabbricando, come di solimo eter-dicuola dalla Formica, e fa attento rifiello fopra la fua condotta.

sopra as use comoceta. In a questa vita; ¿ con quella diferenza, a Ma, che politia moi mai imparare da che l'interno dell'anon pur pute va a belliuloi el minute, che palioggiano la fa. ceminate in Primavera; ma l'Inverno pericite della Campagan à Diéra, quamadessa, bella motte no pa hapita, e le ferancoite seala di, A prasa ma diste silvam più , c' dedodito una voita; è bell' e finita per comograta i molti, y qued comista. Il prara quel.

qued comedat .

videnza delle Formiche, Uditelo, e ferva che l'Inverno dell'anno viene gradatamen-

fut bucc conductor granfil in frumento c i ii ferra addollo, e coglie le piante in per la provvilone d'invereno. Quando una foot; come tatte giovani morti anche di feet-cical in vedere quella propellione di popopolo nero, e minuto, cominciò a rimproalpettar i Elatte, f.enas interpret l'Auretraite, dicendo : o hi e povere belliulot tutono dell'etta pài matura. versuse, aucesso : on le povere cettinole; tunno ueri est pai matura, o, pabgià effer voi, che feet : un vi condamate a fina. I da l'inverno, che vice ca considerate di care on Fornices de l'più anziani, e difie : venta quel punto, che può venire.

canta pure quanto puoi, che non farà
Ab giovane spenficrato e sprovedato;
fempre l'Ediace: alludendo con ciò alla 6. Anche sul fore dile rat l'inverso vice. Ah
ne, che fan le cicale, le quali, non provi.

Donna pienna, e soprappiene di vanità, e di

Ah , cari Alcoltanti , non farà fempre Effate: Venithox , in qua neme potest operari Viene l'Inverno della morte, nel quale ci cadran di dosto , come agli alberi , tutte wies riss. Prov. 6. 5.

Le foglie di gale, di ciuffi, di likci, di vanità, che la dimenticanza della morte

Samo in tempo di raccolta, conceffaci ci mette interno ; con quefta differenza, q
dalla Divina liberalità più abbondane che l'inverno dell'anno la perdona pure a

ni in quella vita ; con quella differenza ,

la favia provvidenza di fatfi i fuoi grana), Venis nex : Viene a zutto venire incon-e di riempirli a tempo, per aver con che tro noi l' laverno della morte, e noi a vivere tutto l'inverno . Congregat in meffe, tuetto andare andiam incontro a lui . Siame in ripolo , fiamo a tavola , fiamo in l Poeti, invelligatori del bello, e del conversazione, siamo in Chiefa, siamo ia buono, che appartiene al costume, banno piazza, sempre andiam più avvicinandoci vestita con un bell' Apologo la favia provi- a questi loverno; con questa distrenza, d' introduzione all' efercizio della buona te coll'intrammezzo di mesi temperati Settembre , e Ottobre ; ma l'Inverno della Andaya una truppa di Formiche alla morte talora nel mezzo della Primavera

vedendoli, nè di cibo, nè di tetto per l' follie! Ah mercante ingolfato fin agli ocavvenire, e passando tutta la vita in canzo-ni, col finir dell' Agosto non trovano, con alla tua povera anima, senza un pensece che vivere, e bisogoa morir di fame; dove più importante di tutti gl' interessi. Al avla Formica provvida dell'avvenire, si ri-vocato con cento cause per la testa, dimen-corda nell'Estate, che l'Inverno viene. tico di quella, che val più di tutte, ed è la caufa dell' anima tua : Vade ad formicam ; per l'avvenire . Vade vada ad formicam . O difce !

Vade , & confidera .

"reas co-compare".

Confidera, che quanto à tresta la mori. Courada du ma giornea face catiloutione.

E del cutta de la morie commodo, quanto niuno di ver, il grand di pochi è il morire ci di pochi ; ma (commodo, quanto niuno di ver, il grand di pochi è il morire den e Alienco, fate plenitre della morte. E dai miei tanto una mais morte possibili di dan divoti, e favorerobi uditori, che coli octono, ma in quello fallo pomili prin di etterica del morte. E dai miei tanto no, ma in quello fallo pomili moi etterica di etterica di etterica del morte. El dai miei tanto no, ma in quello fallo pomilimo di etterica del morte. i falli, Nen datur, no, nen datur cerrettis Eth, Padre, al punto della morte pen-erretti. Se una di quelle contiderazioni ci il immo ancor noi, e percito veniamb. com fi ferma in mente; allora ci affatichere- tanta frequenza a fentriccla ricordare. In

Climaco al fefth de l'ion gradi de memorie la quel procinco ? E che farete in quel menti. Quelli faceva una vica a piagger-procinco , miei cata fisport, che farete si pià, che de contarfo. Gli entro in men a lorga i que memo piang diportati, viene quello pessione, e la contario de la contario de la contario del cont radollas l'empre, miseat rempre, roder lo uno u puo operat oeno : acomo pario de fempre, fempre lontano da Dio, fem-éparat ; perchè bene fresso la morte non pre in camerata dei disvoli, perchè non da rempo.

Liciali no giucoo, una camerata, ma la pratica, una convertazione ? Toribico. | Posio, quanto tempo occupano i Medici

mo, e ci provvederemo, e la faremo da oltre, per provvisione di quell' Inverno formiche, non da cicale.

Li pensò un Giovane ricordato da Gio: più ci riferbiamo a fare in quel procinto Climaco al fello dei fuoi gradi da momoria, in quel procinto E che farete in quel

chi giorni, e non penfar a flar bene i fe- vina, o incenerito da un fulmine, o resoli eterni? Non è soleanissima pazzia, vesciato da una mortale caduta? lo so passar cantando quattro momenti, per bene, che le malattie sono gli ordinari sospargere poi nella lunga eternità lagrime rieri della morte : ma quanti mubjonoinfinite ? E ti par un bel cambio , per lenza premeffa di malattie ? quanti fono un poco di libertà, comprarfi eterna pri-morti, prima, che il morbo fia cone-gione ? per una goocia di piacere, nuo sciuto mortale ? Quanti col morbo morgione è per una goocia di piacere , nuo l'elitto mortale è Quanti col morbo mon-sar in un mre di toffico è per quatro tial adoldin nos o credone, e fi latinga-bocconi di tuo guido, puiri eterna same, no d'ulcirne prello / E ii vede, da chi errora fete, etcerna ribbia, rectron di-indomente di modificatione qualda troppa di conservatione de la compania del compania d

Aus inter finites, mat inter Sancies. Una colle sue visite? quanto i Chirurchi colle delle due, o allo Spedale dei matti, loro operazioni? Quanto tempo si da a come flolto fenza lume d' intendimento , disporte il testamento , ad aggiustar gl' in-o all' Eremo a mutar vita , ad imitar le teresti temporali della casa ! Quanto temle formiche facendo buona provvisione po ci rubano i parenti , gli amici , i fi-

gliuoli? Quante tempo vogliono cutto per se dolori, e le febbri, che nel fue eccello cormentano il corpo, e rendono impolibi-

le ogni operazione della mente? Per far una Confessione esatta, e che sia di piena soddisfazione, tanti, e tanti si ritirano sei, e otto giorni, liberi da ogni

ribondo , che abbia non dico fei giorni , Paras in affate cilam fibi ce. ma fei aro di mente ferona, e di tempo Or v'invito, e vi conduco all'aja, do-comendo per aggiultar la fua coficienza, ve fi batte, e fi fepara il grano, per far-come deve, chi deve tra, poco portarfi al | vi comprendere i nua: fipecie tatta fenfigrande, e ineforabile Tribunale?

festioni di tali, e quali, viffuti sin allora, di tutto ciò, che avremo accumulato in e fpenuerati, e fptovveduti, in qual pena vita. fi travano essi mai ! Conoscono nel perirente moribondo un dolore dei peccati de- corfo al transito felicissimo di Maria , la boliffimo , una mence ottufa , una memo- quale nel fuo finire fe trovo pure un bel ria mezzo ivanita . Quando flimate , che raccolto pieno , e abbondante di frumenpenfino ai fuoi peccati , chiudon gli oc- to , ma frumento eletto , e purgato da chi-, e fi addormentano : rifvegliati non logni mondiglia :: E spero farà questa buotanno più ritrovar il filo. Quando penfa-te, che fi dolgano dell' offefa di Dio, fi dolgono dell'oppressione del cuore , e de- che prenderemo da Maria : E vi sarà la uli affanni del corpo . Interrompono poi ipina di qualche utile verità, che vi vorgli attanni del coppo i intercompano por lipina si qualche utile venta, i che vi rocide chate, or per insunciali el labora affe ; Arrete redute cento volte full aja inor per gli figuini del mule, or per la fiaraCimpaga-a, dove si è battuto il grano achezza della mente, or per il redie di un gran macchio. composito di grano aunella poca applicazione. E ficaque teste di guelle, e di floreze, Oh; che gran cucati, detti tra i denti , dimezzati , inter- mulo ! Se foffe tutte frumento , come ne

metterfi alla ventura.

DISCORSO XVIII.

Lucerna implerum extinguetur , & eru ficut bales ante faciem venti .. lob. 21.

in a di pienta documento di controli di co

rande, e inesorabile Tribunale? bile la grande, e la minuta separazione, r poveri Confessori, che sentono le Con-che deve fassi in punto di nostra morte,

Riferisò poi la principal parte del dif-

rotti, esposi talvolta, senza sapor ciò, llarebbe bene il granajo ? Or, come sa il che si dicono, si deve lasciar corrore l'as- Contadino a separar il grano dalle pafoluzione alla buona ventura.

Vi. sono poi cento cose da spiegarsi meglie, molti simbrogli da vinipaparsi. Vi chianza, salanciandola da una parte all'
molto da restituire, molto da dissiri, e altra. Ciò, che ha peso, e corpo da contratti da disfarii , e non è tempo , ne portarfi di la lontane , tutto è buon frudi fare , ne di parlare , o totto deve ri- mento: tutto ciò , che ritenuto dall'aria , o dall' innata leggierezza cade a mezzo -Alla ventura un punto sì mafficcio , sì tutto è paglia , tutto è bulla da gittarti. difficile , s) importane ? alla ventura un' al fueco . Quella fimilitudine non è mia ... anima preziufa, unica, immortale ? Alla è del Santo Profeta Giobbe al capo 21. ventura il veder Dio, veder Maria, go- La falce della morte fegherà le vite di der per fempre ? Alla ventura, la perdita quel Cavaliere, di quella Dama, di quel del fommo bene, e l'acquifto del fommo Negoziante. In quel punto del morire male ? Non fi metterebbe alla ventura uno conviene sventolare tutti gli-acquisti , ch' scudo, e si mette alla ventura un tesoro egli si trova. Spiego, e sventolo all' infinito? Non si arrischierebbe un palmo di aria tante migliaja di scudi, ch' egli ba terra, e si metto a rischio tatto il Cielo? aggiunti di entratta alla sua casa. Mirate : Neppur un quattrino è giunto di a. Spirgo, e frentolo all'aria tutti i titoli

militari, civili, e fingolari, che ha godu-tgetto a sè il Mondo, e non potendo colle ti . Mirate : tutti fi fermano fulla pietra fue mani giunger per tutto a spremer , ed del sepolero . La bellezza del volto , la impovezir il Paese , mandava suori al somaniera del tratto, le gioje, i diamanti, verno delle Città, e delle Provincie, uo-le vesti pompose, gli scrigni dorati, che mini poverissimi, e rapacissimi. Questi. erano il maggior raccolto di quella Da-giunti ai deffinati governi, con efforfioma, tutti ancora reflano a mezzo . Sicchè ni , gabelle , e contribuzioni afcingavano di tanto sfarzo, di tanto lufio, di tante quanto vi era . Alpettava poi , che torargenterie, tappezzerie, mobili prezioni in naffero con tutta la loro comodità a Ropunto di morte, che se ne è fatto? Santo ma ben pingui , e ben ricchi . Lasciavati Giebbe, ditelo voi . Erunt fient pales ante ben ben affelfare di foodi, di Palazzi, faciem venti . Tutto resta a mezzo, come di mobili, di argenterie ; Poi fattili chiapaglie allo sventolare del grano . Vantear mar al Sindicato , o per una via , o per vanitatum & amitas . Ditelo mille un'altra , gli spogliava di tutto l'acquistavolte, che noi direte mii tanto, che ba-lto, riducendoli alla prima povertà. Sve-fii, o Salomone. Vanitas, cioè a dire cofa tonio, che racconta il cafo, ufa una bel-

fii, o Salomone. Vanitas, cioè a dire cofa tomio, se racconta il cafo, ufa una belvana, icema, vouta, l'esgiera, rittura, lilimi normola per lifegiario, Quibigiara
papili; della quale al Mondo di là non dice. Quibigiara per limitati della manata replica na vaccere voi, il buen nome. In propositi di solumeno reflerà dopo di di fipuore fecche, atfe, piene di hocili, noi. Le noflee cafe atricchier, i palazzi come di tante bocche per bever roba i le fibbricati, i i poli occupati, e vero, che metteva in feno a Provincie graffe, pinneflano di qui, ma l'onore, il receito, giui, e giene di buou amore. Quivi le l'ammirazione, e la gratitudine dei po- lique fe gonfarano, fi dilatzavano, s'
fleri firi grano, che pulleri di I dai no- imbeverna tattoro, che grondana per que stro vivere . Povero onore ! Povera grati- to denari, e roba . Così inzuppati di rictudine! Avete in cafa niun vecchio, niu-chezze, e di tefori, Vefpafiano a due ma-na dona attempata, i quali si giorni fuoi ni cominciava a spremerli. Fuori quel cafieno flati utili alla cala , onorevoli alla pitale in contanti ; fuori quel feudo comfamiglia ? Se per il carico dell'età faranno perato . Fuori quelle argenterie, e quelreli ormai inutili ad operare, noi li vedia- le tappezzerie. Un' altra firetta ancora : mo per lo più abbandonati , dimenticati , e poi un'altra, fuori tutto , fuori fin all'

ed inche disprezsati, con alta dimentican-za del molto, che hanno operato, e sen-ton rimbrotti: che fa più quel vecchi o al politica della morte. Nudus sgroffus sum Mondo ? E se sono erattati così, quando de utero matris mea, dice il Santo Giobfino ancor vivi, che memoria penfate be . Io, e tutti gli uomini infieme con poi fi avrà di loro, quando fien morti? me ufciam dal ventre di noftra madre, Sì, adunque l'onore, la roba, e i titoli ed entriamo nel Mondo, come una (pu-31, adunque i onore, in tono, a danguam gna nuda, asciutta, secca, ed innarca-tanto ambiti, sono anche essi: Tamquam gna nuda, asciutta, secca, ed innarca-sibula ante faciem venti.

fijipia surs faiem vusti.

da Entrati che famo, a quel negoAh! miei Signori . At farmisan ad fa-ziante tocca un traffico piego e, quel
mitam , alla feuola delle formiche ad imgiovane tocca un credità abbondante, a
palli di la che accompagni l'anima vopuel minitto un ufficio lucrolo, e quel
mita ; opra ditume feuonore illi. E- Ecci di ditat, e beve denari, nonci , e pia
il grano, che puffi di la . Limofine ai cetti , e nuota nella felicità ; ar kaportetti, vittorio di ete conseguiono della monta di proportio della consoni della responsabili di consoni di proportio di pro feguono di là; tutto ciò, che resta di quà, di gale, di fumi, di roba, di tutti i beni transitori . Quando ne siam ben preè paglia . Una strana politica per arricchire usava gni , comincia una malattia a stringere

Vespasiano, mentovato da Svetonio. A- un po poco la spunga; ed ecco, che la vendo , come imperadore Romano , log-bellezza del volto tanto adorata , e colti-Opere del P. Cattaneo , Tom. II,

Efercizio

vata ; fludiata allo specchio ; se ne va ; Ecco il bel documento , che impariafeguita il male, e il dolore a firingere un mo dalle formiche : Vade ad formicam , pò più : ed ecco il vigore del corpo , e Piger: provvede: fi di ciò , che fi può contutta quella bizzarria di tratto , vivacità fervare , cioè di buon frumento , e non di di spirito, se ne va. Vien poi la morte a sestuche.

o ipittio, ie ne va. vien poi la morre a letiucine.

di l'ultima l'itetta, ed ecco moglie, fi. "Moria una Signora matura di età, ed
gli, doiti, denari, fendi, titoli, noba, lanche di virtu', che, rellaza Vedova nel
ondri, tutto fi fa fiori. È. e che fi rida- lione degli anni s'era fubito data rutta alce tanto sfogiolo, ano siorzo, tante pom- lo fipirio . Nell'ultimo di liu vita filiò
pe, tante guò, e, e fignorie 2 La fuguaga gli occhi in un ritattod lici leffà, quanpe, tante guò, e, e fignorie 2 La fuguaga gli occhi in un ritattod lici leffà, quansi riduce a quel primo stato, asciutto, e do era sposa, e si vide dipinta con tutnudo, che era prima : Dominimat fommum te le gale in tefla, mofche in volto, (go-fumm, o milhi l'evaturent viri divitiranum lata al leno. In veder quel fuo ritra-tim manibus fuir. Ma non fon ancor lo giun-10, fe gli comprenon gli occhi di lagri-to al punto, dove io voglio far maggior me, e diffe al fuo Confessor; Pevera forzy. Facciamo un passo più avanti, e di- di me , se io moriva in quell'eta, ed in quello flato, in cui fui dipinta, che gran ciamo così:

Se quei minifiri di Vespasano, manda mucchio di paglia, e di legna avei adutti, come spusso, ad inzupparsi di danari, nato! Grazie a voi, mio Gessì, che mi per efferne poi spremuti e quei minifiri javete convertita in tempo da poter pianaveffero avuto, o qualche Paefe, dove af- ger, ed cmendar i miei peccati, e pie-ficurare le ricchezze, o qualche forta di gando le labbra per baciar la piaga del Sanricchezze , alle quali Celare non avefle tiffimo Cottato , in quello fpitò l'anima

potuto giungere colla mano; non fareb-contentifilma.

be flata pazzia da catena empirif di roba,
 Nelle nollre lettere annue del 1640. del
che dovevan predere, e faciar quella, Noviziato di Novellara passo à vita miche potean sempre godere, Quello in tergliore un vecchio di consumata età, e virche potean feinpre godere / Queflo in ter- Igliore un vecchio di confuntata età, e vismini s'è lo fromectro, e l'inganno, chead itu / Queflo, andando al letto, dal quale
occhi veggonti facciamo tutto di . Pofe (perava di non levarii più , pofes fotto al 
ima recoglei grano, che ii porra di la i, quazzale un piciolo fisfetto delle più
e non paelia, che rella di quà; pofiliam care cofe, che aveffe al Mondo, e de 
rantere le noltre ticcheare in Cielo, tilli noi il Crocifito I. Recole delli Companque avega, mona tinos àmediare. Pofiliam quala, la Profesione di fede, fette di fua
ecumular tectio, che a dispetto della mor, imano con provris fa nappe, e du un hirtectecumular tectio, che a dispetto della mor, imano con provris fa nappe, e du un hirtectuomini per altro iaspordilimi dell' avere, (entimenti fius), ed altre coste tutte (priqui non abboccon. Venna un po la mortutto di Sopra quello, che edi fricto ca fipremer un usono chièrete, uma don- tesforo, depose la tella facca, caffaticato,
a timonta di Dio, quando lono per par-le dieva in mezo ad attrecissimi dolosi di te a picture un woam de sabent, a une aum rechtor, depoir à très aux en activers an activers de la libre, quando noper par-e éleves in mezzo d'attrecilimi doloii di tri dal Mondo, e dica loro: Indicate quà injodiar folamente fopra quel poeren pri imerito delle voltre inmône, e della volcai di beni cielli, che leco avea. Li fira modella nel vellure, della buona ricereava poi di tanto in tanto colla macdicazione dei figliuloii, canta grazia ac-loo, e il tiringera forte, e il baciva, fiquista, tante indulgenze prese, tan-leuro, che niuno gli avrebbe tolto il me-te orazioni mandate avanti. No, dità rito di quelle buone opere. A questo ser-lo Spirito Santo. Lasciare stare. Opera vo di Dio, che teneva si caro quel pecu-Hlorum framentur illor, fono inzuppati, lio spirituale, faccia ora il contrappolo come spugne, ma di beni tatti celesi, un altro parimente moribondo, che is ne la mano della morte, ne tutti i tor-punto di morte si teneva parimente sotto on a minus usua monte, ne tutte i tori punto un morte n tendra perimente lotto chi, e tutti i frettoi del mondo portani il capezzale le chiavi del fuo forzirer, e no fipremerne una filila. Le ricchezze curreva spesso con con monte del monte de con con control con con control con con control con con control co trabet eat Dent ; Ma le opere buone sono portar seco il suo tesero , nell'altto rabbia , andate in nodimento dell'anima, nè fi dolore, disperazione di vederfi lasciato, vopossono separate. ler, o non volere, da tutto il fuo capitale .

San Bernardo spiegando quel verso del jogni delizia, son difeso con ogni cautela. Salmo 40: In pase in idiplum domiam & 11- Del Mondo, al quale io devo naicere, quiescam, tre consolazioni dolcissime asse niuno è mai venuto a darmi ragguaglio: gua, nelle quali ripofano, foavemente gli Il lume della ragione infegna a chi sta begua , nelle quali ripofano, faavemente gli Il lume della ragione Infegna a chi fià becumini dabbene. La prima delle quali è : ne di sono amoverfia a non luficari il cer-Gandiano de receiglatione resoluta obratti, to per l'incerto, lo fono rifoltoro di litari cali avitro fon villato col timore di Dio i ulciti cali la luce. Madder mia, mi avete Il dolore fopportato nel vincerna i, non portato per nove meli, abbiase pazienas vi è più , il merito della vitrora , i' lo vioi , che l'avrà nonco i odi fittemene qui tutto moco, e vado ora al arerne la con per fempre. Si fingere, che alcano dal d'international del procatore metitolomo, il primo del quali limore, gli dia: e pazzetelo, che vuoi ta confific in massal amifirma. Chi fi è dato fare in quella prigione, legato, e muni cutto al Mondo, predendo il Mondo, e pici dia: con fare in quella prigione, legato, e mai vi cutto al Mondo, predendo il Mondo, e no modo, a migrati Bode; il Cicia, per al vievir Db, predendo il Mondo, no mel Mondo, a migrati Bode; il Cicia, le Commendo a vievir Da, predendo il Mondo, no modo, a migrati Bode; il Cicia, le Commendo a vievir Da, predendo il Mondo, e no modo, a migrati Bode; il Cicia, le Commendo al commendo al modo, e mel modo, a migrati Bode; il Cicia, le Commendo al commendo al

diamo perdono ai pie del Crocifiso ec.

Donderimo per divoto trattenimento qui disconimento, ece non e quel pocus del della buona morte quelle tre profice l'a, comune anche allo belle, che ci middatal meriat, qui in Dondes melanere: E dirilice dentro quello angullo carcere, che
quando le ponderazioni, che bervenente il fece la natura.

prometto, non vi fuddisticciano, ci merquella, che fin ora ho batterezzata per 
cercomo genuelle li inaunzi al letto di Ma-Inainone, è una liquidilimia, e planifima ria Vergine in questo giorno sollennissimo verità; Stare bene attenti alla proporzione del Transito di lei ad imparare in prati-dei termini. Un bambino chiuso nel ven-

ca quello: Beatl mortni, qui in Demine tre di sua madre ha qualche bene, ma moriuntur. quanto di gran lunga inferiore al bene, Fingete dunque meco, che un reale e alla libertà, che si gode un giovane già bambino chiuso dentro il seno di sua ma- cresciuto ! Ancora chiunque vive in quedre, abbia l'uso del discorso. L'ebbero, so Mondo, ha qualche bene; ma se ab-ànche prima di nascere Maria Vergine, biam sede nell'intelletto, quanto posizione e S. Giovanni. Così immaginatevi un'al-godere in questa vita, in paragone del mitro bambino figlio di una Regina, che nimo bene di colassà, è un nulla. Schievenuto il tempo di ufcir dal ventre ma-terno alla luce, dica tra sè flesso così do ; e prima contiamoli . Quanti ne go-Io qui chiulo dentro al ventre di mia ma-dete voi dei beni di quella terra ? Chi ha dre llo bene ; fon al caldo , al coperto ; hobbiltà ; ma non ricchezze ; chi ha rica al ficuro . Quì dentro non giunge inver-chezze fenza nobiltà ; chi è nobile, e rica lictio. Qui defitto non sunge inver-jonezze tenza nomita, cui e nome, se mo, che mi raffeddi, ne flarec, che min-to, on ma poco favio; chi la faviezza a no-debolifca, ne umido, che mi diffeenneri, blità, e denari, ma è privo di fanità. nel vento, che mi diffeenti, Sono portato A chi mancano i titoli; a chi l'autoricon ogni avvedutezza, fon pafciuto con tà, a chi la fuecessione, chi è privo di

perde nulla . pagne, a goder il Mondo, che ti ha pre-Rifoluzione dunque, o Signori , finche parato tanti piaceri ad ogui fenfo . Subito dura queia vita , finche fiam nell'eflate , hanco, correrano annunzi feliri di te per mettian finfieme , parlie no , grano di : tutto il Rogno, riceveranno il tuo corro-

opere di terra no; opere buone sì . Chie-cune indorate, e coltri di porpota. Bam-diano perdono ai pie del Crocifiso ec. bino sarai le delizie della Regina midre, Fanciullo farai la speranza dei popoli vas-ANDERSON DE L'ANDRE L'Alli , avrai palazzi per tua fianza , paradifi terreftri per tua ricreazione, tutto il DISCORSO XIX.

meglo della natora per ton paticolo, tette oli bella, e il bono del Mando per tono il bella, e il bono del Mando per tono il bella, e il bono del Mando per tono del mando del man

quiete, chi di libertà, chi gi garbo, e di ri. Animo, coraggio, nafci al Mondo, escl grazia presto i Cittadini, chi di considenza alla luce; E avverti, che se non osci per presso i grandi; A ciascuno in somma per amore, ti converrà uscir per sorza, ed esun bene , che ha , ne mancan dieci , che fere slerpato a pezzi a pezzi. Quì dentro

non ha, nè può avere, e perciò niuno al non hai a star più. Mondo è contento, perchè ad ognuno, Questa ciorazione in questi medesimi ter-e ad ognuna manca qualche cosa. Dopolmini faccia ognuno a se per distaccar l'anicontati i beni di quaggiù, cerniamoli dalle mo dalla terra! Son io nato per starmene invidie, dalle gare, dalle gelofie, dalle li-qui? I beni, che mi aspettano, non ho ti, dai difgufti, e dai dolori del corpo , per fede, che fono di gran lunga maggiodalle angustie dell'animo, dagli accidenti i , di quanto può darmi il Mondo? Sanità di fortuna, e fate il vostro conto, se in ca-senza ombra di malattic, bellezza, e giopo all'anno fono più i piaceri , ovvero i ventù fenza tema d'invecchiare, ricchezdispiaceri; più i bocconi dolci, ovvero gli ze, titoli, dignità fenza invidia, innocen-amari, che inghiotette amari, che inghiottite.

Contati , e ceroiti i beni di quaggiù , cipato senza le cure del governo . Ne sodatemi un orologio , che voglio milurar-lamente lono beni fenza mifchianza di mali . Quanto tempo flarete voi con effi, ed le, ma beni, che si godono tutti insieme; esti con voi ? I beni della fanciullezza al- nobiltà, ingegno, sapere, potere, amicilegra , e senza fastidi fono già partiti ; i zie, diletti a rutte le potenze , e a tutti bega y centra fattoj tono gia peritti : jate, diletti a rutte le potenze, e a tutti berit della giorenti virace, e gioriale, peri i fenti. E ciò, che è l'arimo di tanto bemolti , che fono qui , già hanno prefo lue, fpezzate quanti orialogi fono fatti per commiato: Quel poco di vira , che ci re-Compatiri il tempo, che il goder tutti quei fia , va del medelmo andare colle altre lumi non va ad ore, ma a giro d'intermi-

età. E fe i beni pallati ei pajono fogni, inabile eternità.

i prefenti, if dileguano, come ombra; ficte il pallato e un fogno, il prefente è ilc, che il pallato e un fogno, il prefente è ilc, che il mpunti coi pie alla terra, e fi
un fumo, il futuro è meno, che fogno, e lattocchi con tutte due le mani, per non the funny, a mettur e menos, cue nomo e e de de funno, perde è linerro. Sicilie tutti laici, di usà, per non rinafere di la, e l'en e e meno e de ni di quaggia contati, refati, mifura voglia alperar, che venga la morte a prende e e cerniti, pronocorrii, legorire, e clear-leio per li piedi già freda i a flerapairi e de e de pergo di michi colla per forza, non iolo l'anima dalcorpo, ma modolija di mille mainni. Quanto dani l'afferto dal Mondor Conserver asima sono modolija di mille mainni. Quanto dani l'afferto dal Mondor Conserver asima sono modolija di mille mainni. Quanto dani l'afferto dal Mondor Conserver asima sono modolija di mille mainni. Quanto dani l'afferto dal Mondor Conserver asima sono modolija di mille mainni. Quanto dani l'afferto da Mondor Conserver asima sono modoli da mille mainni. Quanto da Mondor Conserver asima sono modoli da mille mainni. Quanto da Mondor Conserver asima sono modoli da mille mainni. que è da meno un Re di quella terra rif-in requiem tuam (Ffal. 114.) diceva a sè il petto ad un beato del Cielo, di quel, che Santo Davidde. Eh! anima mia, non pensia un bambino nel ventre della madre ris-sar di far il nido in quella misera valle ,

petto ad un adulto?

volta il tuo volo al Cielo. Quia melier est Stringiam ora il discorso colla regola di dies una in atriis tuis super millia. (Pfal.83.) proporzione, che è il nervo della fimilitu. Val più un giorno folo di star bene colatdine . Se un bambino reale , chiuso , co- su , che i nove secoli di Matusalem , con me diceva, nel ventre della madre, effen-tutti gli agi di queffa terra. E nel Saldo già maturo per nascere , s' impuntasse mo 141, parla appunto Davidde come un coi piedi, e si aggrappasie colle mani alle bambino chiuso nel ventre di sua Madre. viscere materne per non uscir alla luce , e Educ de custodia Deus animam neam , me exper starsi a godere quel poco di bene, che lestant justi, denec retribuas mibi. Signore, ha, dopo averlo ammorevolmente ammoni aspecto di nascere a miglior vita: L'anima to, ed efortato, che gli direfle voi per mia chiufa in corpo pena non gia novo giunta ? gli direfte : Ali sciocco, ali pazza-mesi, ma anni, ed anni.

gunta (gu direlle: Ableiocco, ab pazza-jmel), ma anni, ed anni, etcoli flacata dal per flarae qui in pigione? Puori fuori, al Mondo, che fi la morte? La morte non chiara, al 30ej, a 1 Mondo, el monon, bail a la tro ultirò, che quello di levarire e a godere la libertà. Sei Pincipe bàta 6 in eccolle nelle ine mani quell' annima, la procegnar i noi vuffili, il tur podrefipa- pra di balzo all'altro Mondo a flavro mono proportione del proportione del proportione del proportione del proportione del production del proportione del production del pr aspettano di gran lunga maggiori, e miglio-maturati, escon da sè, e vanno incontroalla levatrice; quante anime troverete voiquide mai alcun bene di questa povera val- / flaccate persettamente dal mondo, che le, che fosse degno del suo amore. Dispovanno incontro alla morte , chiamandola le Dio , che tutti gli Appolloli , toltone a'sè, invitandola a venire, per vivo de-uno, convocati, e forse portati per mano-siderio, e serma fiducia di sinalcere al degli Angeli da tutto il giro della terra,

San Benedetto Padre di un nobiliffimo , Cielo , giusta il parere di gravi Dottori , antichiffimo, e Santiffimo Ordine penava tutti gli Angeli, lasciando, come deserfensibilmente coll' animo a star più lunga- ta quella beata Città. Venne Cristo stefmente in terra . Gli venne rivelato dal so a ricever la Madre, come la Madre af-Cielo il giorno, e l'ora della sua morte . sistè fin all'altimo spirito del Figlio. Non Cleio II giorae , e 1 ou desia un morte, unte în azi mitimo pirito oei riguio. Ivoa subito lubito tutto ebbro di giora la para policia de la citali de la citali de la citali de la citali Monaci prefenti, e lo letirii creato comprendere la dolcezza de collo-leso a cutti i Monaci prefenti, e lo letirii creato comprendere la dolcezza de collo-fice agli affanti, come una nouva della muse qui, e la înterza de fanti affetti, che gior cosolizatione, che gji porefle venire, corrisponderano tra Gesla, e Maria. Se di Sci gjioria prima del lua moniter fice apri- Monde dice la Sacra Scrittura, che mort re la sua sepoltura, la visitò, la considerò in osculo Domini, chi può dubitare, che un con occhio piacevolifimo, pregandola a bacio amorofo tra Gesù, e Maria non fofcon ocenas piacevoniumo, pregamona a pacio ambinio era Gesu, e Maria non notaconervar il depotro del fuo corpo, finche fi el ivincolo, con cui l'anima di Maria venille a ripidifiarlo nel giorno del giudi unita al Figlio fi portò al Cielo, corregio finale. Rivitaro poi alla fun flanza, jegiara dagli Angelii, lifetando il corpo in fu furprefo da un poco di calor febbrile, mano degli Appollofi, per brere confolail quale aumentato dall' ardente defiderio, zione della loro perdita? che aveva di ufcir dal Mondo, andò ogni Chiufero gli Appoftoli le due più amegiorno crescendo. Giunto il sesto giorno, rose pupille, che mai vedessero il Ciclo, volle seendere , benchè a passo stentato , e la terra, cioè gli occhi di Maria ec. e tremante , alla Chiefa a prender com- Egregia res est mortem condiscere , lasciò scritmiato dal fuo diletto oratorio per andar- to un Filosofo citato , e lodato dal Mofere a Dio, E il prender commiato fu ri-cevere i Santiffini Sacramenti, con giub-laveffe anparato altro, che morir bene, bilo particolare , perchè sapeva quelli es avrebbe imparato assai . Ecco la grande sere gli ultimi. Postoli poi in orazione larte del ben morire, prevenire la morte Cadde tra le braccia de' suoi srtlj diletti , con distaccassi dal Mondo. La roba , ie da'quali follenato cogli occhi fiffi in Cie-comodità, i piaceri fon tanto vifchio, che lo, e con un fereno di Paradito nel vol-c' impania le ali, e non potism volare al-co, fpirò placidiffimamente, d'ando quella la bella libertà de' beati, dove volo Ma-Sant'anima fegno visibile della strada, che ria, Preghiamo Lei, che ci ajuti, e ci difece verso il Cielo : perchè fu vedura stacchi , ec. da parecchi occhi una striscia di luce candidiffima dalla cella del Santo flenderfi per excuracione con contratore lungo tratto verso l'Oriente: appunto, co-me talora i raggi, che escono da uno ssoro di nuvola , lasciano una slinea di suoco nell'aria distesa per quel campo di Cielo , che scorrono. Udiffi di più per l'aria un

nedetto Padre de Monaci, perche era tut- buon documento anche per l'esercizio delto flaccato dal mondo : quanto più dolce la buona morte ? Ne contiene de belliffifu il transito della benedetta tra le donne mi, ed utilissimi. Tutto il capo trentot-Maria, Madre degli Eletta, il cuor della telimo parla della morte, e tocca alcure quale non dico fu flaccato dal mondo, ma corde machte, che ponno fervir di fondanon ebbe mai comunicazione alcuna con mento ad ogni buona moralità in quella

fi trovaffero prefenti Vennero pur dal

DISCORSO XX.

Memor efto judicil mei, fic enim eris O tuwn . Eccli, 18,

Musico del Cielo, che andava cantando:
Hac est via, hac est via, qua distitus Dumini Bonestitus catum ascendis.

Belle materie per prediche, e per lezioni contiene l'Ecclessistico, come dissi Se dolcitlimo fu il transito di quello be- altre volte . Conterrebbe egli mai alcuno effo lui, che quella savia conoscittice non materia, Eccone una. Memor ofto indicii mel,

se erit & taum. Ricordati del mio giudi di un Filosofo, che bieco, e severo la rizio fe vuoi ancor tu imparare a giudicar mirava, e tanto s'innorridì, che tornò adbene. La morte si chiama giudizio per due dietro, pentita del disegnato errore, Or, ragioni. La prima è, perchè ogni stolto , benchè riesca di grande ritegno al mal ogni difcolo, ogni fviato in punto di mor- fare il testimonio del pubblico yo di alte fa giudizio; Onde quì il Savio, come cun autorevole perfonangio; con tutto ciò spiegano gl'interpreti introduce un mori- vi sono, e così non vi tossero, anime di bondo a parlar così: Vedi tu, a quale sta- coscienza perduta, che sotto gli occhi di to io fono condotto ad appartarmi da tut- qualfivoglia testimonio si buttano al mal to il mondo, con pient'altro, che col mio fare: Ma fotto gli occhi del Giudice, che fardello del bene, e del male? Offerva, e fla co i fanti della Giuflizia a fianco, ticui bene a mente i che sima so i al pronto a farvi imprigionare, chi è imai prefente di tutte le cofe mondane della colui , che ardifea flender la mano alle beliezza, delle ricchezze, del titoli, del-la dottrina , del grido popolare, di tutti dice vede , il Giudica va fir ronda , e tau-

mente il capitale, che in faccio delleone, etc., cui devi lo panto di motre dar firer-re buone, vifice di Chiefe, frequenta dei tilimo conto, ti vede, quando fiendi in Seramenti, annegazioni di mia volonti, lunco nafcolta ad ufurpar l'altrui, o ad Per um di quelle figenderie tutto il mio iletari e bilance, e vede, quando tendi patrimonio. Ricordati fempre, quanto po- il onellà, o corrompi la giulitzia. Il Giu-co (illa bilancia di un moribondo pefa di ceo de, quando morrir, quando betutto il temporale , Memer esto judicit met : stemmi , quando spergiuri . Il Giudice si e imparerai aocora tu a giudicare tutto accorge , quando macchini , quando dife-

tsum . la morte si chiama Giudizio; Giudizio tario, e disarmato. Ha seco tutta la sua

a chi vive , la giuffizia del bilancio la in falvo. La feconda rapione, perché la morre, il IR e Antigono, flando dietro al co-fi chiama Giudizio, è per la connedito-petto di una portiera, fienti lortigisso i, ne immediata, che ella ha coll'eslame, che affai liberamente mormoravano del e col Giudizio Divino; Onde par, che Padrone, fupponendo, che altamente dori dica: Ricordari, che fel fempre fotto mille. Il Re non fece altro gche altare

tura ; noo dico di un Santo , ma la pittura judicii mei .

gli uffizi anche Regi, e Pootifici. Li da- to baffa. rei tutti per un' Ave Maria divotamente Or quefto è il punto maestro, che toc-recitata, Osferva di più, e tieni ben a ca quì il Savio. Ricordati, che il Giudiil mondo un fumo ; Sie enim eris judicium gui , ogni penuer delle mente , ogni mo-

vimento del cuore è fotto gli occhi del E questa è la prima ragione , perchè tuo Giudice. E non è mica Giudice soliretto, disappassionato, che sgombrata la samiglia per tarti subito prendere, e non mente da ogni nuvolo di passione insegna, v'è Chièsa o sito consacrato, che ti met-

gli occhi del Giudice, che cammini ogni leggiermente la portiera, e mella fuori la dì verso la curia, dove ti aspetta un tella, disse sorridendo: Di grazia andate rigorosifimo esame, e una finale senten-a mormorare un po' più in là, che il Re za: Memor esto sudicii mei, sic enim erit ju-non vi senta. Restarono di ghiaccio i cordictum rinum.

tigiani a quefle parole, e molto più a quelo penfiere. Il Re, il Padrone della nopre stata un forte freno alle ribalderie deltra vita, e l'arbitro d'ogni nostra fortugli empj, essendo troppo grande la teme- na ha sentito, ha sentito, poveri noi, che rità di chi ardisce sar alcun atto sconcio sarà, che sarà? Or chi viveste ricordevole fotto gli occhi fignorili di un Principe, di quella verità; Il Re, Gran Padrone, o di un Padrone. Così riferifce San Gre-gorio Nazianzeno ( Apud Segn. p. 2. ragion. dice vede quanto so, e quanto penso, prime num. 11. Griftiano Ifirnito): Che una e quanto ragiono, credete voi, che vivedonna maritata, e infedele al marito, chia- rebbe con tanta libertà, come vive? Adunmata , ed entrata in casa dell'adultero , que Memor esto judicii mei , o recidivo , che nel passare per una galeria di quadri, vi- vomitati di fresco centinaja di pectati , de, non dico un uomo, ma una dipin- manchi subito di sede a Dio, Memer este

S. Pela-

9

Sann Puletá fu una delle magister jecca-, tot E, che ? penfi tu d'effer fecur a' al divicie, che mis veefle il mondo . Confiel- fetro? Cil abiti cattivi della volona, i ola doi si feffa, che non xvera mi datori- immesini detti antichi amori nell'intelle fio cacitato, come una pelinia netra internationale viverationale dell'intelle fio accitato, come una pelinia netrationale della antichi amori nell'intella ne. Avera una bellezta così faperba, che (cro. O vi troverò ben io il rimedio fi didei vanto di nondo » (craza averito (convert.) el reprise del Giodizio mi sumo alcuno del mondo » (craza averito (convert.), il reprise del Giodizio mi emonotec, che in cia di colleti fondervano in- mio che pelinia della porera », e profinia sumo alcuno del mondo » (craza averito (convert.), il reprise del Giodizio mi convert.) E profinia sumo alcuno del mondo » (craza averito convert.), il reprise del Giodizio mi convert. el profinia sumo alcuno della mondo su convert. el profinia sumo alcuno della mondo della porera », e profinia sumo alcuno della porera », e profinia sumo alcuno della profinia della porera », e profinia sumo alcuno della profinia della porera », e profinia sumo alcuno della profinia della porera », e profinia sumo alcuno della profinia della porera sumo della profinia della porera sumo della profinia della profinia della profinia della profinia della profinia della profinia della dell

popolo, e d'undivant att definit udeit vert, «a-Ovini qual volte la mui inclinazione le loi il Cielo, e de in moltravano nora alcun nicreva nel course, condecera la mai inne la giune vergognofe di infeitafi vede-clinazione a veder li valle. Qualora il de-re fugili cochi ligoriti, Pedala la gram monio in tentuva, coi divingorite, a don-peccurice fenti figerati il cuore. E cer- (e o metitevolo di feut il peccato, consensa a con

oculis corum . Così 'a quella delicata peni- felam pertimefecham . Quando io richiatente fervì la valle di Giofafat per memo- mava alla memoria il grande Giudizio; ria locale, e per motivo perpetuo a tenersi che di me si farà in punto di morte, mirava con occhio di ipavento la picciola con Dio, e fuor del mondo. Ma propriamente parlando , la valle di cella del mio diferto , e mi pareva , che

Giolafat, e il Giudizio universale sono ogni pietra parlasse contro di me, e mi si lontani da noi; Ma il Giudizio parti-lanciasse contro per lapidarmi. Ah sedeli, colare , e il luogo , dove ha da farsi que- ah carissimi , mette paura a Girolamo la Ro Giudizio , sono così vicini , che pon- sua cella , ove saeeva sì rigorosi diginni ; no farsi questa sera , niente più lontano quale spavento ci dovran fare le nostre sadalla nostra medesima stanza. Ah ! potes le , e le ville , dove si sanne sì dissolute si dunque io nelle vostre case , nelle vo-intemperanze? Una cella romia consape-Are camete aprir una fineltra , che vi mo- vole di stalte contemplazioni, dove il Sanstrasse in ogni parte il Giudizio, col mot- to Anacoreta martellava il suo petto con to sopra Memor esto Judicii mei . In quel- un sasso, e tempestava le nude spalle con la Rella flanza, confapevole di tante iniqui- catene fonanti , è mirata con occhio fotà, probabilmente morirai; Su quel let-lipefo, e paurolo, come futura accularrice to, che potra far tellimonio contro di di leggerillimi teel, di fuggitivi, ed invo-te, fi fara tutto il proceffo, l'accusa lottara penferi. Come nen tremi tu la la condanna , o l'affoluzione dell'anima mirare quel quarto di tua cafa , deftinana concama, o'i anima mia, questo stato, non so, se dica alle visire, o vveco to, in cui può este, che i rittovi tra lle mormorazioni? Quella fala di baboco tempo, e va disegnando, come fa-lo, o voc fatto à piedi si e possa la tua, ceva Pelaglia, tutto l'ordine, e tutto il e l'altrui innocenza? Quel nascondiglio fifema del tuo Giudizio . Starà il tuo imbrattato di tante iniquità , quell'aria cadavere , ancor caido, diffeo fui letto profanata da tante beftemmie , ingiurie , coi Sacerdoti attorno , che reciteranno quelle imprecazioni? Espure in quegli fieffi luopreci folite dirii fubito (pirata l' anima, Sub-ghi è probabile, che tu (piri l'anima, sunite, Sault Dei; Sovvenite quell'ani-e fieno dell'inati al Giudizio del tuo mal ma, o Santi del Cielo: Occamite Angeli [are. 

fugli occhi. Che bel contrapposto farà mai udir il Sacerdore , che dice Subvenite , e veder li vidde dicesse quelle parole del Salmo , Latuoi peccati , che gridano Castigate . Udii vabo per singular nelles Tellum meum , & lal'invocazione dei Santi, che implora, Or-crymis meis stratum meum rigabe? Ogni not-currite correte lin soccosso, e la tua poca ce spargo lagrime dolorose sopra il mio divozione, ed i tuoi demeriti, che gri-letto, e prima di coricarmi lo rifcaldo coi dano : Santi, fuggite . Leggerà il Sacer-lmici fospiri. Voleva dire; Ah letto condote : Vi raccomando , o Signore l' ani- sapevole del mio Adulrerio con Bersabea . ma di quello voltro fervo : Mio fervo , se in te morirò quella notte , e mi farat dirà il Giudice, che ha servito tutto il accusatore del mio peccato, mostra ancor tempo di fua vita al mondo ; al fenfo , le lagrime di pentimento , che ti hanno all'intereffe ? vada da questi padroni a lavato. Mie cavole , se mi ricorderete al farsi sar il ben servito, ed a pigliar la mer- Giudizio qualche atto d'intemperanza, mo-

cellulam , quafi cogitationum measum con penitenza! ec.

judiell mel .

E perchè pensate voi , che il Re Dafirate ancor la cenere, colla quale dappoi Mi mette, confesso ingenuamente la ve- ho amareggiato ogni mio gusto: Cinerem rità, mi mette ghiaccio di freddo fraven- tanquam panem manducabam, & potum meum to ciò, che scrive S. Girolamo nel libro cum stetu miscetam; Ma povere le nostre de periculis vitre folitariæ . Ipfam queque flanze , se mostreranno peccati , e non DISCORSO XXI.

ta di mezzo da questi cinque affalitori, dove foerera ricovero?

Memor ofto judicit met . Eccl. 18.

Ma che dirà il demonio per nostra accufa? A questo Tribunale non potrà già egli . imputarvi colpe finte, come tal volta ha

va di S. Xaverio, e il giorno di Venerdi, bugiardi, non potrà però mentire in faccia deflinato all'efereizio del ben morire, tut- a Grillo. Che dirà dunque l'accufatore mati tre argomenti di ampia materia, mi ter- ligno. Che dirà Sant' Agollino ( Orar: conto dirittamente a quello terzo , toccando era Judeos a cap. 4.) è di parere , che la verso il fine alcuna cosa aspettante ai pri- prima introduzione, colla quale il demomi due; e tanto più volentieri mi appiglio nio entrerà in campo contro di noi, farà all'argomento della morte, per finir l'af-recitarei in faccia la promella fatta a Dio funto intraprefo la volta paffata , nella nel Sauto Battefimo. Diabolus ante tribunal quale proposi, per gran mezzo a finir be-Christi recitabis vieba professionis nostra. Nel ne, la memoria del Giudizio, compagno primo ingresso, che tu sacessi nella Chieindivisibile della morte . Memor effo judi- la di Dio, folli fermato alla porta, e incii mei .

co fulla cima del monte Moria , in atto di carne ? e tu prontamente rifpondelli Abreeffer facrificato da Abramo. Sta il povero mencio; Or dimmi, per tua vita, quando giovane, legato mani, e piedi, cumque li-gaffet Isaac; Sotto di lui sta la catasta delle Tu, che tutto il tempo di tua vita cercalegna, preparata per abbruciarlo super struem sti tutte le mode di vestir del mondo, os-lignorum .. Sopra lui sta alzata la spada di servasti tutti i puntigli del mondo; avesti Abramo, Extendit manum, O arripuir gla- pet regola tutte le massime del mondo, siame. Presso lui sta il succo per consu- tutto il tuo sine compazir al mondo, piamar il signifizio. Es eses ignis. Ilacco succe successione conformatrial mondo, quando conformatrial mondo, quando conformatrial mondo, quando conformatrial mondo. gi: Son legato. Chiama alcuno, che ti foc-tunque ti ricordaffe l'Appoflolo: Nelles con-corra. Quì fiamo al deferto, e non compa-fermari huic faculo? come puoi dite di aver re un'anima. Preva il Padre, che aspetti sinunziato al Mondo ? Se tu avesti pro-Il Padre è inflessibile. In queste, sì in que- messo, non rinunzia, ma giurata sedeltà alse circostanze deve trovarsi (metta ogni mondo, potevi tu ostervarso più di quellodonna, ed ogni uomo la mano al petto-) in hai fatto? tiori tellimoni Angelici, che mi accufano, per fin dentro le Chiefe, e Dio fa, fe per-Quo figite percuen fie depethossis ? Conchiu-donafii ai Monilleri Sacri, tentando in-de S.Agoflino. Anima fulbito fpirata, e col-mille maniere le Spofe di Gesti.

Orrendo nel giorno di oggi la Conce-fatto coi moribondi per atterrirli , o per I zione Immacolata di Maria, l'Otta-farli disperare. Quantunque sia il Re dei terrogato, ehe cofa cerchi tu quì ? Rif-Quatro personaggi interrengono a que-fo Giudizio particolare . Il demonio , l' Battessono, cioè bramo di esser al celler ascritto al-Angelo , la propria coscienza , e Cristo la milizia di Cristo. Ti stiron finito pre-sentate, tra rinuozie . Alterometia stanto, Per rendere quella verità di cose astratte abrenuncier carni , abrenuncias Satana? Ripiù fensibile, che si può; immaginatevi Isac-nunzi tu al mondo, al demonio, e alla

queste circostanze, dice S. Agostino, deve Abrenuncias carni? Abrenuncio. Ti torni in provarsi l'anima mia, subito spirata, Supa-gola eotesto abrenuncio. Tanti pensieri tut-nuo Judex iratuo, sopra lei il Giudice in tidicarne, ditegni, desideri, parole, opcmas justes relates, lobras en a cualucio en la carace, a megan, acueuca; passan y po-guardatura loteca, Infeinis sémentame ches ; te; electrec; picture, cutte lordinire, co-torto le la gran buca dell' Inferno, onde proporationate più ad un animale, che ad excità iofbolliur vampe di succo, pulleg, un unon, di danno una mentita. Quan-giare dai vafaggi di orizibii demonj. Adara do, rifpondi, quando moltratil aver tinum-im puestas senzionità; da una parte il pro- isiato alla carne? forfe in fanciullezza, riti, pesenta accujantia; da una parte il pro-Bakto, alia carme i nore in mancuuscase cocho delle me copie, x famight, infoire da-quando ammettelli il vicio primat dicconomata; x di fapilitium raborata: dall'altra i [corlo? fibrfe in gioventi, quando nou ti manigoldi; e di lobo di milli demoni, che platevi di altro, che di hiderze, e ne anajectano la fentenza. Insur cagliorita sono, davi in cerca, come un lapor affinato, y di donto le fipine della mula colicionaz, di pre tutte le contrade, a tutte le finelte.

Ma, Signore, era fragile, e composto al confronto delle mie regole, e dei miei di carne. Come composto di carne ? E voti.

non sei ancora compolto di spirito, e tu Questa accusa del diavolo posta al tu in voce rinunzialia alla carne per attende-per tu contro dell'anima nostra, segue su-re allo spirito, ma in stric rinunzialiti allo bito subito, che l'anima è spirata. Tal-

spirito per amor della carne .

rito per amor della carne . volta però Iddio fembra aver fospeso que-A me ancora rinunziassi ( feguita il dia-sto esame , e differito alcun giorno : covolo la fua aringa ) A me ancora en fa- si nel libro intitolato de origine Carebufia lecesti folenne rinunzia; Abrenancias Sata- gerete la conversione di S. Brunone 24 ? Abrenuncio . Se tu mi aveffi giurato quando trovandofi ello prefente . fi levofedelra, non potevi fervirmi meglio . Ti dal cataletto un cadavere di un Dottorebbi fempre pronto ai miei voleri, ne mi Parigino , e diffe in voce fpaventevole . ricordo mai di alcuna tentazione, che tu Jufo Dei judicio accufatus fum; il di fe-zigettaffi. Non ebbi il magior mobile di guente tornò a dire, Jufo Dei judicio ju-Figertaili. Non coust is major and inton-te, per geni occasione per ogni inton-tro. E forfe, che lo comandava cole fa-cili? Ti ho fatti buttar grodii consunti lissa. L'etane, e il Giolicio famibile di-

cii (1 1 no hatti ou'ret groui commant imm. h etime, e ii Gindith indibid indibid in glunchi in convertation) in parte folditin jarre differitor tre giorni dopo la e di fince , che ti mangiavan vivo. Ti "Livolta e il Ginditido fi è firto prima di-ho commandare vigilic per taute notti fi i imoritor. Ve me addarri an nautorevole cabili, a i catro, alle veglie: ti ho yen-filimonianza il Ven. Bech. (£15, 2.4 1819.). diavo un rozzo piacere a cafio della fini-fact, 1.9.). His conocituto, dice egli in. euro un rozzo puccre a cuto acua ian-1485. 6.19.3 Ha Conofciuto, dice egli, unta, da anche della via. E per Chriffo, juono, che delle lue mani facçay oper di che dicde il Sangue per te, povera quel-mirabile lavoro, e macilia, ma quanto la limofina, che facelli, quella Mella, che guadagnava di giorno, altrettanto fpendeudifil con atrenzione, quella Chiefa, che ya di notte alle olleria, in vino, e crapavisitalti con divozione . Hai rinunziato a le, e male pratiche, fonza dar un minimo-Crillo , e non a me , Nune ergo aquifime foccorfo alla famiglia, come fe non l'avefjudex ( sono parole , colle quali , al dir se . Venuto a morte , segnava col dito una di Agolfino , conchiuderà il demonio la parte della flanza , dicendo con volto tutfua aringa ) aquissime Judex judies meum of ro contrassatto. Oh povero di me! Oh pofe per tulpass, qui saus noluis offe per gra-stam. Danque giulitzia, Eterno Giudi-ce, giulfiza. Queff anima è voltra per .. to vi non lo vedete, non ce, giulfiza. Queff anima è voltra per .. to vedete, non lo vedete è voltra per lattore a ce, giuffiza. Queff anima è voltra per t.1-lo vectre, non lo vectre à Volta altrove e nolo di Gescione ; di Conferziano e, el Boderoto, le que di projetto gli facera tropodi Redensione ; ma per tito di la consenza de la consenza del consenza del consenza de la consenza de la consenza del co to di mia condanna, coffui ha fatto poco e tirandoù la coperte ful volra, feguitò adi-altro in tutta la vita, che peccati. Judica purilare, e trenure con tale dibartimento, -Judica, dunque ut la sanudom metama dama che tutta la ilanza fenfibilmente traballanationem descendat . va , e dopo-aver tutto quel dì , e turta :

Ah mici Signori , lasciatemi partir da la notre assordato il vicinato colle sue griquesto pulpito, che troppo grando è la da, fenza mai dar segno di conoscer ne-consusone, chi mi piglia! A voi, Cri. Sacerdoti, ne Sacramenci, arrabbiato, ec

fliani , reciterà il diavolo verba professionio disperato morì ..

Ad ogni Ecclefiallico recitera ver- La spaventosa dimostrazione del Tribuba prefessis jua, l'obbligo, che aveva, nale Divino, che si rappresentò a costui come Sacerdote di menare una vita Ange-prima di morire, e si se vedere al Dotlica. A me, come Religioso, recitable ver-tor Parigino tre giorni dopo la morte, sa prosofionis mea, e metterà la mia vital questa medelina si sarà vedere all'anima

enia, all'auima vostra, subito che sarà spi-rara, con Cristo Giudice in faccia, col que, dirà scristo, quest' anima disono-processo dei peccari su gli occhi, o col so r tutte, s signose, cutte. I o in veder diavolo ai fianchi . Er paccaser fie deprebenfus colui entrar come un affamato in mia Chie-

guavos a,hanchi. Et puessos pie deprissonal codui corrar come un affamato io mia Chiepo Inglia?

Manco male però , che folo il demoio compiacqui , che tofio ne ulcific feora ci accusific. Anche l'Angelo depuato al-l'ctrosar, fopra chi potelle fermaria. Io (dila nolla guardia vorrà la fua parte nell' là un altro Angelo ) giudicai mia fortuna
cacufa e non ecedita emias - phe fia per las. che quella donna corraffe in Chiefa
accufarvi un Angelo folo. Unafquifique del funcione finita, altrimenti incomodagiatema, dice Origene (Hamildo, in Nam.) y a mezzo il popolo. Esfure, e gifugt ;

a falla deri il primenta il la parte del l'il piglieramo cuttà ; adiagra in judiciamo;

dichiano l'experimenta il propositione del l'il piglieramo cuttà; adiagra in judiciamo;

dichiano l'experimenta del noi, differente.

debbano levarsi contro di noi , ristettete , Lasciate or , che dica la mia parte (foro Signori , ad una dottrina comunemente giunge l'Angelo tutelare della Città ) E' ammesla dai Teologi, e dai Santi, che non riuscito costui più pregindiziale alle Cosolo alle persone, ma anche alle Comuni-munità, che un branco di diavoli. Onantà, ai Regni, alle Religioni, alle Città, to fecero parecchi Confessori, e parecchi a ciascuna delle Chiese, sta un Angelo di Predicatori, ha dissatto cossui con si suoi guardia; Onde tu, come particolar perfo-na, fei fotto gli occhi del tuo Cuffode i la converfazione, nella quale entro; mifecome Citradino, fei alla cura dell' Angelo ra quella camerata, e ui fi accompagno di quella Città. Quando entri in quella Quel feminatore poi di zizzania, di impu-Chiefa, il Tutelare di quella Chiefa ti ha dicizie, di riffe, quel [upplemento dimiligli occhi addollo, e quando ti porti ai le demonj, almeno avelle avuto riguardo Monisteri, il Custode di quel luogo facro, agli innocenti. A questi fu maestro di mae il Cullode di tutta la Religione ti mi-llizia fiu nei primi anni . Almeno avelle rano . Or . Angeli tutelari delle Chiefe di avuto riguardo ai Monifleri , anche tra Milaoo, che direte voi in l'accia di una que gigli conferrari collui fiarfe veleno; dona, o di un giorna e dibito, che l'ani l'acche a quelle porte di pandisio collui venta fia figira; è Ecco colui diri un di effi, mito l'inforno di pandisio diet, di fico. ecco quel divoto, che visitava ogoi fella menti eguivoci, e di profani amori. Anquindici, e venti Chiefe, unicamente per che per quelle ctati entrarono voci ladre d'a all'amore, come fe le case di Dio fol-foll'o modia, e si sipinfero mani ardimentofer postriboli ; ecco colei , dirà un altro se per metter succo in seno alle nevi. Oh Angelo, che sola hastava a turbar la pace, qui sì, levatevi, Signore, come un Gie la divozione della mia Chiefa. Cento, e cante. Exfurge, exfurge, Deus, & judice eento volte ho veduto il popolo attento ai caufam vuame.

Divini Uffizi, compunto dalla Divina pa- Ma quelli fono tutti danni morali, che rola, entrar coffei a turbar i vicini, ed coffui femino nel pubblico a me commefincomodar i lontani , metter romore nello . Quanti dauni , rovine , defolazioni , ancomune filenzio, a fcandalizzar tutti, por-che temporali, coffui cagionò in tutto lo tando fin fotto l'altare l'inquietudine. Ex-Stato? Mira, anima rea, quanta parte eb-forçe Dous, judica, judica, la irreverenza, bero i tuoi peccati per ditrappar dalle ma-judica i fallo, judica lo (candalo, judica illni di Dio i flagelli. Quella Provincia fu diffurbo, judica il favellate libero, il ride-percossa dalla grandine, quell' anno andò

que compolio, judicia l'amorgique.

Quando nella mia Chiefa, foggiongerà ne fi e accofiata a difruggere il pacfe, a una litro, fi free quell'invito, io partii, metter fuoco nelle più nobili abitazioni .

perchè non mi dava il cuore di véderquel I tuoi peccati l'hanno chiamata: il tuo passaggio seambievole di occhiate, di salu-sasto, le tue ingiustizie, le tue laidezze ti-

ti, di ambafciate, di fottocoppe con rin-freschi in Chiefa, sotto gli occhi del tra di Dio, sicchè distruggesti il morale, di-mendo Dio. Levatevi ora sulla punta deilstruggesti il politico è sacceli anche in Gepiedi, o grande Iddio: Exfurge, exfurge, rufalemme una Babilonia. Exfurge, exfur-& judica caufam .

ge Deut , C's.

fum mifer sunc diffurus ? quem patronum ro- La cagione di quella generale apollafia fu gaturus ? Or.

## 

DISCORSO XXII.

er esto Judicii mei . Eccl. 38.

Quis sogitare poterit diem adventus ejus, aut quis flabit ad videndum sum ? Malachiae 3. 3.

milioni d'infedeli.

escrezio della buona morte, e volendo il giorno depo non vi resto pur un Catcontinuar su l'argomento proposto l'altr' tolico, non vi rimase, nè una Chiesa, nè jeri, mi torna conto rappresentati il Xa un'immagine, oè una Croce sola per inverio in un altro perfonaggio , acciocche fe ma .

voglio proporvi a meditare. Udite,

· Daile arringhe di questi pochi Angeli , pertecuzione, che follevosti, voltarono coargomenti ognuno, che cola diranno gli si bruttamente le ipalle, che non vi fu altri, che dirà l'Angelo nostro Custo neppur uo cittadino, che spendesse per la de, che dira fopra tutti, (ed in un'al-l'idee, noo dico il fangue, ma nemmeno un era buona morte lo pondererò) che cofa poco di pazienza. Elico ordinatio di certe ci rinfaccerà fopra tutti l' Eterno Gin- virtu deboli, e fanciullefche, che fanno del bravo in tempo di pace, ed al prime Ah Gesù Crocififo, ah Maria! Quid legno di guerra tremano da capo a piedi.

la feguente. i Saracini confinati entrarono arnuti nel

do ai villaggi, che flavano fuori all' in-toroo, pace, e ficurezza, quando tornaf-fero al Maomettifmo. Guadagnate così alcune Terre, fi prefentò l'armara alla Citta, la quale era forte a maraviglia per naenra, e per arte, piantata ful poggio di un moote tutto ifolato , ben provveduto di foldati , e munizioni , col foccoifo vicino dei Portoghefi confidenti per interefse di Religione, e di stato. Con tutti Vrete sì in quella, come in altre No- quelli vantaggi il Reggitore del Magistra-A vene udito rappresentarvi il S. Ap- to, e Governatore della Piazza, freddo possolo Francesco Xaverio, or entro carità di cuore, e gelato di paura, al primo vepolitilo Fianceico Xiverio, or tente carisì di cuore, e gelato di paura, al primo verefo Dio, or cutto amore verio i profiliore unta dimellichezza al ammercio i profilino con una dimellichezza al ammercio, blica piazza la Santa Fede. Dizro bii tutti
de comprava l'afterto di tutti i, con una
i cittardini, come folide pecore, che van
che una madre vedova, impiegata alla cutà di un fio unico figlia ammalto la perderebbe. Quello perionazgio di Padre
col più tenero dei tuto i fisicera i affect
pli attari, e ad abbatter le Chiefe, a flere
col più tenero dei tuto i fisicera i affect
pli attari, e ad abbattere le Chiefe, a flere
gli altari, e ad abbattere le Chiefe, a flere
fice il Xiverio quafi in tutto il gran confo dell' Oriente. e lo fece sì bene, che
le col dell' Oriente. e lo fice sì bene, che
le considerazioni di principi,
milioni di infedio, migliaja di peccatori,
nicoro con controlle controlle controlle controlle controlle
nicoro con controlle controlle controlle controlle
nicoro controlle controlle controlle
nicoro controlle
nicoro controlle
nello prome a co ravano trenta mila Cattolici , cento , e Ma dovendo io ancor quella fera far l' più Croci , migliaja di facre immagini ;

ferva di introduzione ad un fol punto, che Quando fegul in Tolo sì vituperofa pervertione . San Francesco ne era lontano Tra le Ifole, e Città, alle quali il Xa- molte mille miglia . Comparve però per verio portò il lume del S. Vangelo , una miracolo visibile a tutti in quell'Itole , aniin l'Ifola del Moro, ove fla la bella, e mando i Portoghefi a prender le armi . florita Città di Tolo . Mirava il Xaverio E benchè fossero pochi in numero : Anquesta Chiesa con affecto speciale, sì per-date, diceva loro, Andate: il Cielo sarà che era figlia di grandi satiche, sì perchè le parti sue, e vostre. Mentre poi i Porgli pareva un fiore naco tra le nevi d' in-toghesi si muovevano contro i ribelli alla verno, cioè a dire, era una Colonia di se-Reale, e divina Fede, S. Francesco, bendeli piantata nel cuor del Maomettiimo , chè lontano molte mila miglia, era veduto Fin che le cole lettere in pace, la fede dai foldati veoir di conferva con quel-ti fi mantenne, e fi dilatò. Alla prima la poca geote; ed era ardente nel volto »,

come il fuoco, cogli occhi rivolti al Gie- | Affiliami Iddio a capir io bene per mio lo in atto di pregar, Dio, che defle efem-profitto, ed a far penettar a voi quelfe plo a tutto l'Oriente, con galfigar una lol puncio, quanto terribile prefenzazione Città intera, dentro la quale, peggio che fia quella, che l'offeto da me fia il mio aboluna; non cer a timalo nepru un giu- Giudica; che il mio più potente avvoca-

flo fedele a Dio.

Udite ora, quanto scotti la collera d'un Se accade, che una nostra causa vada al Santo, e quali rovine meni una gran pa-tribunale d'un' offeso da noi, lo diamo zienza irritata. Era il bel mezzo giorno, e per diffidente, e per fospetto; perchè ferenissimo il Cielo, quando di repente so- andar sotto le ugne di un diffidente, e pra tuta l' Isola stele le sue grandi ale no di un'offeso da noi è la peggior tortura , nuvolone di nerissima tinta, che sece affatto che possa mai avere un reo . Or Cristo notte. Tutta infience una montagna, lon-irritato mille volte da voi, offeso con tana nove mislia da Tolo, aprì fulla cima vergognoti firapazzi, voluto da voi quafi tran nove migina as a los apri unas cinas versionosos inapazar, vostato as visi quan una grande vorsiquine, ele cominició vonii- fempre conicio, che non vi curalle della tare pierre picciole, e paji più giaffe, e poji fau grazia , ed amicizia forfe neppur tunte finificarse, con nel impeto, come fi farat- los tenes quel de si, in cui lo riscevelle ia no da i mortari le bombe, e quelle cade- cafa. On gli darete ben nelle mani. Da-vao trutte a piòmbo fopra la Città, mort- tello per folpetto, e per difficiente, sfe potendo per tutto rovine. Inseme co i sassi tete, ovvero ricorrete ad altro tribuns-pioveva cenere, e pomici in tanta quanti- le. Quello, a) quesso, cui perdeste it st, che posaces sono con este delle cale, ce i rispetto nelle Chiefe, si cui nome bassem-

quanto piacevolmente fopportò.

portarmi subito al gran pensiere, nel qua-le vi lasciai nell'ultima buona morte, allor rant restrante nimio terrose perterriti, effetche l'anima fubito spirata si vedrà in fac-to proprio del sommo timore, sccondo il cia non sob il demonio accusarore, non Filosofo, levar la parola, tar gelare il solo gli Angeli tutelari della persona, del-l'angue nelie vene. Aggiunge quì il Petela Città, e delle Chiefe; ma si vedrà in rio, citando Oleastro, che il colmo del faccia a Crifto medefimo agnello di tanta timore nacque dalla forte appresione delmandieudine, fatte Linos el terrible Mae-le, combioazione di quelli due termioi. Bia Crifto unico, e più potente avocato, Giufeppe conoficito da noi fin dalla pote abbiano perfio del Padre, fatto findi: rizia per giovano ettimo, amerciviliamo, catore rigorofilimo d'ogni noltro penfare, rettifimo, e nondimeno fitapazzato da parlare, ed operare. Quera del P. Cattanes . Tom. II.

to diventi il mio maggiore avversario

par rifertiment, the mofib il Sverio, grime di tenerezza, che i moltravao a per altro tutto carità, coutro que manoca pil cochi, e i palesò loro in occifione tri di felez Egil è troppo vero, che una di felia, in difiporimo di proteggeril, grande manfuetudine, quando fi arma di animandoli a non temer, come forelibril, esclo, è altrettanto indifibile i perdono, juna a confair in Giufeppe loro fratello,

nanto piacevolmente sopportò. e Vicerè, Ego sum Joseph, frater voster, Vagliami per tanto quella immagine per dice il Sacro Testo, che allora più, che

noi , odiato , e vilipefo . Egli fempre pa-

ziente, noi tanto più înfolenti. Ci port, puori, che un Cavaliere di fpirito, sposo da mangiare, e noi consultar di ammaz di poco tempo, dopo d'effer stato per qualzarlo, imprigionarlo, e poi venderlo. O che tempo allente dalla fua cafa, ritorgli fiam capitati nelle mani , poveri , e nando ritrovi la fiia sposa infedele . La miserabili , senza merito di misericordia ; mano , e 'l cuore gli corre subito a sar in mano di una pazienza stancata dalle languinola vendetta; ma frenato dalla legnostre ingiurie , in mano di una innocen ge di Dio , tutto pien di rossore ricor-, za irritata fenza ragione, ed or padrons re al Re, in altiffima confidenza raccondelle notire vice. Ego fum Jeseph. Ah ta il suo disonore, e chiama giustizia con-

ei a vothri picdi. Oul, anima peccatrice, a ponderar an minate, processate, condannate, come cor tu questi due termini. Subito spirata, fossi io. Immaginatevi ora di esser preche firai, Giiso Giudice, non in atto difenti, non dico all'esame, ne al procef-farti coraggio, non con un dolce sortise so; ma di esser presenti a quel primo inin bocca , come Giuseppe a' suoi fratelli; contro di volto con volto , di occhi con in bocca , come Giufoppe a' fuoi fratelli, coitto di volto con volto , di occhi com un con tutto il toano della inju tremen- occhi, di fipolo Giudice , e di fipola inda voce Leputum în iza fua: Ti dità ii fedele. Immaginateri , che terribil fencica Re fuma 'fue. Min una infinita tici e tata all' orecelio della colperole que potenza da te nicute termata , una fome la trene il tono il tuto fuoto, che tuti e de la colperole que potenza da te nicute termata , una fome la trene il femmo del torto, cui giurdii fede , ni , una fofferentifima pazienza da te i e di indegnamente mancalii. Con quello meritara. Son qui adello , e fe al qui ancoa defino per la propienta il Santo tu. Res fum Jufus. Mi conofci tu al pre- Vangelo l'incontro, che fari dopo mortene e lo ni, che ti conofco i Quello, per la inima noffre con Crifto: Ever fipolizi che pedelli il rilpetto alle mie Chiefe, vovi : Excos ecco, vedi lia, anima mia che predetti il rilpetto alle mie Chiefe, vovi : Lecos ecco, vedi lia, anima niche contidi di pane quello, che mi monal solve polimicaliri, meratici : Socihiamili a cellificari il fallo, come fe foi fa adultera, non una, ma cento volte a fi più ni della pleche, peterbi mi veddili quante conmitta i fei i prolliticari O Qui i fi il più vil della plebe, perchè mi vedesti quante enormità ti sei prostituita ? Ogni ne pour si desia prece, perene un recentifiquante confinita il lei prolitatita i Ogni in camerata con i ladit. Il his oceato, diswolo s, che ti voleva fu padrone di perchè un fersifi, e tu Servire un festifi te; e (cara alpettar, che ti volefle, in presenti nei. Ti chiamai, e ti vergo- cui fosti la prima a tentar il diavolo, ganti di (eguirmi, perchè mi vederi un che venifle a possessiri. Non sono ora povero Crocififfo, ti fgridai, e ti bur-tuo Spofo, ma tuo Giudice, e Giudi-lafii delle mie minaccie, e flagelli, per-ce offefo da te nella pupilla dell'onor chè mi vedefii inchiodate le mani. Vedi mio.

erernità .

nol dite più, altrimenti vi cadremo mor- tro-l'adultera . 5ì, dice il Re ; Io dò a voi tutta la mia autorità , andate, efa-

ora , chi fono , Ego fum Jesus , Giudice Sarà talvolta accaduto ad un litigante de vivi , e de morti , arbitro del Cielo , aver le feritture in mano del fuo Avvocae dell'Inferno , padrone delle due grandi to , il quale , fludiatele , avrà data buona speranza di sentenza savorevole , usando Ah montagne pietole , montagne Cadi parole tutte confortative , Animo , non se super me, Montes cadite super nos , & no dubitate , ho siducia di portarvela suori a familie nes a faile sedentii in Throno, & voltro savore. Fate ora, che questo me-ab ira Agni . Aspettava, che la visione desimo vostro Avvocato diventi Fiscale., dell' Apocalissi mettesse in veduta a i re-Sig. Fiscale, raccomando a lei la mia caudell' Apocaliffi metteffe in veduta a i re-lsis. Pificale; necomando a lei là mia cuprobi un lione; no ulcuine; a. No. 1t. A. [a, N. a. no adulti; fe gli fart agione; put, bra Agai. A questo confronto venir ill voto fivorerole; che V. S. promettera, bioligna; al povero, al ricco, al laid dama, me lo darà? Ora faccio un'altro perione; alia donacella, ad ogni orecchio fignorite; no, e devo tener pet lo Pifico. Giultinia e plebod over fichat questo lono. Egit gli fari. Peccatori, poccentrici, Dame, final producti della producti la producti della producti la producti della producti la producti della producti la producti della producti della producti la producti della producti la producti della producti della producti della producti della producti della producti della producti la producti della producti la producti della pro to in buon vigore di forze, dunque parec-

costate ora la mano, e toccate il cadavere

ehe questo dolce Avvocato diventa Frica-idi morire . E noi questa fera voglio, che le , aspetti pure . Io no , che non voglio applichiamo la mano , e che tocchiamo , te, alpecti pute : in signore, che voi dive come in vera verita ciò, che para in lon-niate mio Giudice; Adello, che fiete Av-tananza, nonè lontano. E quello farà buon vocato mio, voglio buttarmi a' piedi vo-fifti ec.

bene, che può esser l'ultimo. La prima ombra, che ci mette su gli occhi il demonio, è questa. Son giovane, dunque la morte è lontana assai. Mi sen-

DISCORSO XXIII.

Omnes morimur , & sicut acqua dilabimur in chi anni mi restano prima di morire . Acterra . 2. Reg. 14. 14.

freddo di molti giovani , che a vostra co-llettevole inganno sa ogni giorno ad noscenza sono morti nello spazio di un'anocchi veggenti la dipintura . Consi-mo sono . A questi pure la morte pareva derate un paele di prospettiva, e vedere- lontana, come pare lontana a voi. Voi te alcune piante di color carico, ed oscu- benestanti, ed essi ancora; voi ben roburo avanzate verso voi , sicchè pare , che sti di forze ; ed essi ancora : Eppur la morescano dal quadro, e vi vengano incontro te, che si tenevan lontaca per molti anni, eficano dal quadro, e vi vengano incontro (e, che li ceneran lontana per molti anni, com nissoli, rami. Dietro qualle piane, en gali a batteri la porta, anni avene gli a molti anni, com si porta di producto di quale voi giurerefte effere molte miglia verfie, estem mode nafcimur, multis mu-lungi dall'occhio. Accostatevi ora al qua-rimur. Per cortar nel mondo v'è una dro, e fiendete la vostra palma a palfies fola maniera; per ulcir dal mondo vi sogiar la tela , e troverete effere tutta un no mille porte . Se fiete giovane , non piano lifeio fenza alcuna cavità al mondo, morrete mica per vecchiaja , fe fiete ropano lucio tenza atcuna civita si mondo, morrete mica per veccinaja, i e ince ro-fenza lontananza, i nepur d'un mezzo ludio, non morrete mica per debolezza; dito da una pianta all'altra, fenza alcu- (ma chiufa quefia firada, mancano forfe na incaratura di fondo; eppur all'oc alla morte altre firade per venirvi alle chio ci rapprefenta tanta divefità di fipa- [balle?

zio, e tanto intervallo di lontananza. Cari miei Signori, offervate un poco, Tutto quello ingano di fa colla diminio, per quante parti può venir la morto. Cozione de colori cavichi, men carichi, filei può venire per un' aria infetta, che teneri, e sfunati, e raddolciti, colla ci appelli, per un raggio di Sole cocente, interpolizione dell' ombre, le quali divi- che ci accenda, per un'intemperanza di dono ; e cacciano indietro gli oggetti cibo, che ci riempia, per un fungo, per più chiari, e fanno comparire diflante un erba maligna, che si trangugi, per un ciò, che non è, e mostrano fondo, do-sulmine del Cielo, che ci percuota, per ve tutto è ripianato, come un foglio di una rovina, che ci fotterri, per un piede,

carta . che ci sfugga ful ghisceio ( 6 'l famine , Quella grand'arte di metter le cofe dell' e la rovina , e l' Sole, e l'ghiaccio , po-altra vita in lontananza fono cinque mila , (zano forfe rispetto alla gioveatd , o al vi-

e più anni, che il diavolo va fludiando : gor delle forze? Cominciò fin con Adamo, ed Eva a met- Ma, che vado io cercando le firade, per ter loro in lontananza la morte : Nequa- le quali può venire la morte ? Penfate tra quam mortemini ; e vedendo , che gli rie-voi , evoi , qual' è quella firada , per cui la Ice bene quell'inganno , impiega tutta la morte non può venire . Qual è quella creafua bottega pittorefca in gettar ombre , tura , che non possa fer ir alla morte di che caccino indietto indietto indietto ogni pensiero stromento per mandarci all'altra vita. Ave-

te de travagli? Quanti , e quanti fono ve non fla in aguato la morte col cane morti accorati dalla malinconia. Siete gio-già calato per far il colpo?

viale, ed allego ? Filemone mori di puza allegreza . Soffocle gran Poeta mori alsche i medicamenti, Ammazza la fizme , di puro gafto, per aver riportato la pri-limmazza anche il mangiare ; ammazza il man lode etra Pereti. Di allegezza mo-caldo, ammazza anche il reddo. L'umisirono Filippide, e Diagona , e due Ma-do è omicida è omicida ancori il fecco, recore, vedeuti all improvisi centrari infi nomec di melanconi, si muore anche nell'abbracciarii fipitareno l'anima in un lorpi, tutte le qualità, tutte la creature lervono di mezzane alla moree,

Sa, penáre, qual'è equallo fato , quell Deve foto ora que' giovani , e quelli public, quel liogo, que la morre, che ha loumini , e quelle donne robolle, che mile mani un pò più lunghe de' Re, non l'ano la morre in prospettiva ? Se la morpoli arrivar a fotoprendervi . Navigate ? le predie veui riolo per la via della vec-la morre è lontana quattro dita . Andate (chia); a vrebbano una mezza ragione i gie-a cavallo ? Un'i invoppo d'un predere pod vivid i lono prendere con ogni fernimento e facilità della vita a birra per la fira de la vita a birra per la fira della vita a birra per la della vita della vita a birra per la della vita a birra per la della vita della pertuenta della pertuenta della vita per una figina attraveritazia in go- il P. Critoloroto Vega grande Miffinsatua fil di casselli ce del il and sida nella filosi e una la birra pobblic, e popolita della vita per una figina attraveritazia in go- il P. Critoloroto vega grande Miffinsatua della vita per una figina attraveritazia in go- il per la vita per una figina attraveritazia in go- il per la vita per una figina attraveritazia in go- il per la vita per una figina attraveritazia in go- il per la vita per una figina attraveritazia in go- il per la vita per una figina della vita della vi

vita per una finia attraverfatații în gola, c ! Senaroi Fabbio relba făgote da lit della nodra Compaginia incende la Milua fil di capeții , che gli ando giù nella fione în un Barça nobile, e popolato delle bevanda . Sate a courier, overeo a rica-l Șuape, nella bella prima predia , che mare ? Lucia fiella di Marco Aurelio mo-lece, anonociando la penitenza, c!! Giuria per tuna puntura d'aga avvelento, che bileo, che potrava a tutor qual territorio, la feri în un dito; Vi mettere a ripofo ? muove a grande componzione cutto il fino Quanti hanno conglunto il finono colla idiritori. Un giorato provi fin de pila jir.

morre?

Tomo a dire la terza volga; Penfate un di Chefen, andra bobottando tra si: poco tra voi, quall'è quelli avarce, onde (Quell' Millionari, fiaventa popolo non fianano pollà renira il morre. Sapete voi ja ominancia alva; oche morre; morte, este con la come polla renira il morre a Sapete voi ja ominancia alva; oche morre; morte, este con la come de la come de volto curpor jo morre. Le fione giovane s voglici pende manglean, che vi avreleni je cun na polleni mi si fiacci la Croce, non mi vedati, ma, fe un culcolo, fe un rolvolo, fe un più a predica; fiochè duri in aria quello fino, che vi innicia; menter al d'id fiuly livituo e temporale di mianaccie; ed figar que vento. Detto, e fatos andò alla Chiecutte mortali, che ponno uncidere? Sipe-i la acid di donne cutrire, ove flette tucte mortali, che ponno uncidere? Sipe-i la acid di donne cutrire, ove flette tucte mortali, cal ponno uncidere? Sipe-i la acid di donne cutrire, ove flette que culture della chiecuta con la considera della chiecuta con la conside

polate, it va guallando il fondamento di Sulla tera fi tuole nelle Milloni lat quaiquel maro, che vi folenta, quel cavallo che procedino di potientar; va avanti un tien pronti i cici; quel cane arabbiato ha Santo Gorciffio innalberato, lo feguono in armonati i denti, quello dilegna filla vo- diotta; e tacitura ordinana varie coppie fin a viza, quell' altro fi i conti fulla vo, di perione, altri colla Croce fulle fpelle, fin roba. O badi mora ma gil e cicina plati i pi le fizia; altri diligipiannodi, fedopo aver dati gli occhi attorno il Poecondo il tervore conceputo nella Millone. ce alta , e feria alcune fentenza di grave fericordia : E diceva , Non cantate più : ce aira, e l'eria aicune ientenzad ui grave l'entiorital : E uicres, Non cantate pui : tavano in quella Millione tuna eta quella ... eggl [ass., è diassa merro : Gantate cont ... eggl [ass., è diggi morro ... eta ... eta ... eta ... eta ... eta ... eggl [ass., è degri morro ... eta ..

Orel fano, e diman merto.

folazione.

Or fentite la mirabile condotta della Di- che fono migliaia. UT senute la mirabile conoceta della Di-J. Che inno migliaja. Via mierizo dal. Octo or foli depo la E. chi e al mondo , che poffi dhiamati Commonoe, an giovane, che parea un premocaro di innovere. Chief chi e Quandi con i di viferce con violenti, che nello fasi innovati calid calid dal letto delle fonziazio di due ore gli ichiantarono il anima zioni allo famme dell'inferno? Pilinio (1.7, thi cropo. Elibe pochilimo rempo di pir-1-47, s.) in menzione di die morti nell'a lace, il falciò però intendere, in ud delle co fedlo delle più laide difienella . Valerio Celfin in treve le Statte qual derigno latticui il lei infine monosia di una care. Commissione delle controlla della controlla di c

Opere Sacre P. Cattanee , Tomo II.

Iddio dispose , che in quella steffa fera per cuore un faffo: Vien breve , e compo cor-

che'a quest' ora non v'è anima, che va- amor di Dio : Se alcun peccatore ha carde accorno . To cercamente fenro all'orec- tra di ficurezza, che gli prometta un gioruz actorno, su cettamente tente ai success en incercasa, con gli prometta un giori-chio quelle vicia: All' ente, ment estra, in 6400, me-le mandi in pulpito, accioe-izente cette, silmen mente. E fe foste un che la lego; pubblicamence, e dica a tue-pi cost. I o dadovero volla undar a ti gli altri: «Avvertite bene, che il Si-confessimi; viche no grande bisogno, gnor tule, e la Signora tule vivoco benul'. Detto , glato, balbè dal lettro un ora colla troba in rirea dopo la mezza notte , fi por- altrui nelle mani , e coll' occasione profra' all' abergo de Padri Milionari, che lima al fanco i ma lon licuri di non mo-teano à ripofo; di quali, benche in tire, 35 fishaso di potraria il collo i ge-tra imperuniffima, fu accolto con ca-cati di molte Palque, perche la morre por-"ora importantium", in accord con calculate a motice viaque, percenta quella maniere, che
stria, fiu dificiolo alla Confeitione con mue-la con ori figerato ; ina quella maniere, che
stria, fiu fentiro con pazienza, e per-alcuni fi fidano di portar armà problire,
che la Confeitione proti fino a fiu del perche banno, pacturu co d'imilitiri con
giorno, al far del giorno fi comunicò Giulluzia; così quel giorane porta adcon piena; e non mai yilà proviata con-dollo tanti peccazi problisti, perchè fi è intelo con tutti i ministri della morte.

caffe in tutte le Spagne ad elempio altrui , le infame memoria di un certo Cornelio

Gallo . Andrea Evorense ( lib. de morte ) dappertutto : Porte , e finefire mezzo fetè testimonio autorevole di due adulteri , rate , camere , e sale mezzo sfornite , muche subito commello til peccato andarono raglie nude, ovvero vestite a bruno : Che coll' anime unite all'inferno. Il Cardinal orrore! Il Gentil uomo, che riceve, si Pierro Damiano fa la deplorabile mengio-mostra in volto serio, e composto; parla ne di un' Ecclesiastico morto in simil ma-poco, e le parole, che usa, par, che sianiera . Ed a mia certa notizia (tre perfo- no venute dall' Eremo di S. Pacomio: tanme da me conofciute fon morte non folo to fono gravi, morali, e di profonda in-in peccato, ma fon morte disonessamente selligenza; con un crollar di sesta molto \_peccando.

spiegante non fa dir altro, fe non , che Eppur a peccatori non la vogliono in-l'utti abbiamo a morire, quello é un paf-cendere, e non la vogliono intendere. Jo, che aspetta tutti, non abbiam di cer-ze muda mobis fauntius ijfa madatilia / Non [to altro, che la morre. Chi l'avrebbe mai fono mica jo, che dice questa parola, è indovinata? cinque giorni fa in gala, ed

San Bernardo tutto fuoco di zelo contro in fella peri an fepoltura,

la supina dimenticanna de peccatori. Aver In tanto, eccéci già falite le scale, ar-la morte al fianco, a piedi, alla gola, rivati all'anticamera. Oh qui almeno si fulla cesta , dentro noi , suori di noi , parlerà di nuove del mondo . Tra paggi , Aulia Cetta, dentre une, souri un non porte de mouve un mouve un mouve un magnetie popul giorno, ogni otra, ogni momento je camentri, chi puffera il tempo in came portar con bocca ridente il peccato jti, chi in rifa, chi in amori, chi in gime cioè il peggior viatico, che il poffa por-chi. Vedere, se è conì. Chi fla folitatio tar a quel puffo. Unde unde mobis the fiestritas maledida ? Quid feduciones miferi nes parla delle qualità del morto Padrone, chi ipfes ?

Sicus tela aromanum fiducia ejus : è una ficto, chi penfa a confessir, chi chi confessir, chi chi sano Profeta Giobbe di mutar vita.
dello flato focasigliatissimo del peccatore. Inmanginatevi un pozzo profondissimo, fu moglie vedova in abito modellissimo, fearagno mi terrà su sossenuto. Tela arance- di quella vita.

rum fiducia cius .

DISCORSO XXIV.

Quotidie morior . 1, ad Corinth, 16.

risponde : A quest'ora troverà, quanto iha

inmaginatery un peccao protostamantos, tu indepen "centre in antor modellitimos, fen-inada de la competita de la competita del consecuente de ghi , le basilischi . No no: questa tela di tistime della brevità , e vanità , e caducità

Or dico io, chi è entrato in quella cafa a mutar i penfieri di tella alle donne , affetti in cuore a tutta la famiglia ? Chi ha data ttale confiftenza anche alla leggerezza de' paggi , anche all' inflabilità delle donzelle : In questa stessa casa, pochi giorni fa , bollivan per tutto i giuo-

Chi giorni fa, bollivan per tutto i ginoLi squiche cais (georit, per paffir comma una borta, chi medirava una tento bli condoglienza per la freta morte mutato il Caronava il Verenta Sancha
fini bli condoglienza per la freta morte mutato il Caronava la Verenta Sancha
fini bli condoglienza per la freta morte mutato il Caronava la Verenta Sancha
fini bli condoglienza per la freta morte mutato il Caronava la Verenta Sancha
fini bli condoglienza per la freta morte
fini atto. Andiami inferne. Alpopolici ca cangiar una cua fecchare
Fingiamo, che dentro quella fertimana, in un Chioffro di Eremiti ? Cerro, Sigonbenché fa di cromovale, fina paffira a ll'al-i mite; che è venuo qua dentro un gratra vita un Cavaliere. Io men vado a quel- de Perdicatore. Chi è quello Predicatore
per la fina per la condoglienza per la la morte. Quel Padrone dellefo
el ceraficia, voi tutti accompagnatemi col penfiere. [fulla bara ha mutati tutti i cuori ; E fe. Nel primo ingrefio mirate, che filenzio terranno fempre a memoria la predica,

eire.

C (vapora qualivoglia odore . Quando voi
Una fentenza di bella ispezione abbla guante, o è carse già merci; o frutta gia un nel Santo Profeta Geremia al capo se imorte: Il pase è composto di grani già flo . Afcendit merr per fenefiras ; la mor-diffeccati , il vino spremuto da uve già te sale a farsi vedere, e a predicare a recise. Anche il tocco delle vessi, se sentre le finestre. Già voi intendete sot- oo di seta, sono satte da vermi già morto il nome di fineltre i cinque fentimen-ti, fe fono pelli, fono di animali necifi .

maniere. la cafa, dove abitate, le possessioni, che Occhi, che cosa vedete voi ? Vediam godete, il posto, l'usfizio, che vi da ti-Cielo , Sole , e Pianeti. Il Cielo fi agita toli speciosi , i libri , i testamenti , gli strocon rapidifimo movimento; Il Sole, e menti, ogni cola vi predica la morte.

tutti i Pianeti tramontano con precipitosa carriera. Occhi imparate, che la vita E quella dottrina è così palpabile, che

suité cuir ; Uniere, piugig . Unievate i et (empé, a mis vez nos u renta gamma; nelle cuir ; che invecchiano; e torri ; che gantila meire.

Billiculais, che invecchiano; e torri ; che gantila meire.

Binaticais e viva de la prote per de la morte per d'Offervate un oriulo a polvere, e ziffon a i faire, quauno più prefice verà agli pondere ad una diamoda correile, che vi fa
sumini ; che fons di carne ? Sicchè per [i Morale. ( lib. 3 - 27, 3.4. Ecco i voliti
a ministi, che fons di carne ? Sicchè per [i Morale. ( lib. 3 - 27, 3.4. Ecco i voliti
a binella degli occii difinati mero; focoti voltero i vivatero l'oriono. Vedete, come va
pra oggii oggetro predica morre, e di filiando filiando di medelino. O refineteciocca ; a chi la vuoli vedere. E per la fol ri foli minattifini granelli da un verto
vedete, a chi la vuoli vedere. E per la fol ri foli minattifini granelli da un vertoa morte.

the lore ha fitta la morte, credete a Pre le fisellire dell'odorato, del guildone, che virenano isnocenti, e morizanno e del tatto ancora, forte che non fla la Cuanto innovar dusque, signosi miel, lpuzzolente vi ricorda, che peggio affienti predica della morte ? fi e vo lpuzzerà il voltro corpo fatto cadavere a gliamo fentiri, la morte depuratora ci Otni odor, anche busono di ambra, o di predica, per tutto la morte ha pulpi muichio vi fa forvenir il breve cellare, che ti, ha cattede e, ha ficuola da fatta fea. firal fattama voltra, como in lores cellar.

ti del nostro corpo. Or state ad udire at-tentamente come in ciascono de sentimen-banche, sulle quali sedete, sono di legno, ti ci fi dimoftra la morte ogoi dì, in mil- che fu una volta vivo, or non l'è più :

è nna breve giornara limitata a poche ore, tutto il noftro corpo, il noftro fleffo vivela quali fano un correre continuo, velo- re è una predica continua, che ci fa la ce, precipitolo verfo: il tramontar della morte. Sustille morte, diceva; e medivira. Occhi, che altro vedete è Vediam'i, ser tel l'Appoliolo. Non diene in temalberi, e fiori, e biade. Quanto v'ha di po faturo io tengo certo, che morirò, ma alberi, e fori, e biade. Quanto v'ha dij oo futuro io tengo certo, che morirò, ma verte nel more, e nel piaoo i ha i liuo dica i tengo preinate; vado ogni di mori na verte nel more, vado ogni di mori na verte nel more, vado ogni di mori na verte nel pote il giorni la feodora in considerate di mori na verte di mori di mor occhi a vedere. Che vedete è Vediamo gli orinoli, e benche si fermasse ancor il uomini, donne, viventi d'ogni sorte e ve Sole, che è la più sensibile misura del diam case, Chiese, palagi .. Offervate le tempo, la mia vita non si ferma giammai,

finestra dell' udito? Udite il mormorio d'all'altro. Or dimando con Seneca : Queun fiume ; che corre ; questi va al mare ; sta ora , quando passa ? Voi mi dovete rivoi al fepolero, Udite l'oriuolo, che fuo-fipondere: Quell'ora paffa fempre; Quel na? Quello è un' avviso, che avere un filo continuo de polvere è il continuo pas-ora meno di vita. Udite la musica, il sar dell'ora, so mi credeva dirà taluno, fuono, la voce ? ogni fuono, ogni voce che l'ultimo granello di polvere fosse il passi muore nell'orecchie, e sabito sentita sar dell'ora. No, siete in errore (ripiglia spira . Questi son tutti ammaestramenti del-il Morale ) l'ultimo granello è termine dell' ora già paffata, ma il paffar accuale » fi fa sempro. Othema bers qua definimus non (ta, e no !) penfano mai. Questi nel prin-fela mortem facie, sed sela conjummas. Co-cipio di Carnovale fi prefife di goderie-la applica il Savio : Voi vi credere di lo tutto con disolutissima libertà. Prefe

Nella Città di Parigi ( Ortonelli Conver- mici Signori , la morte è ben quella , che far. pericolofa, nara 3.) vi fu un giovane ; fa delle brutte burle a questi, ed a que-nobile, fano, e robusto di forze di quelli gli, e ne ha fatte tante, e tante, e ne appunto, che bene spesso sono su l'ulti- farà più d'una anche in Milaoo; primamo fealioo, vicini ad aver l'ultima spin-sche passi il Carnovale.

si applica il Savio : Voi vi credere di lo tutto con dicloitiffun libertà. Prefe-monici folimente, quando date l'ulcimo per nota di fitto un Cafino tre mi-fato ; all' ulcimo bata one presente più monte in oppi petro, o di Dio, a de degli consini nel montento monce qualche parte con di presente di consistente di consistente di viata. Quantità monici con critta di viata. Quantità monici.

Or dunque, se a tutti i fensi la mor-tor dunque, se a tutti e finsi la mor-te predica; se a tutte e fincilere la mor-te predica; se a tutte e fincilere la mor-te monta a, discutti via ci more indolo quoi giornate, con indie a figula; tutta-la nolla fella viat ci more indolo quoi giornate, con indie a figula; tutta-ta in contra di consistente di consistente di consistente di la nolla fella viat ci more indolo quoi giornate, con indie a figula; tuttaa notira itenta viz e i induce induce possibilità della constitucia alle spatte, tribanamomento : Quatidia marie ; Come vive ; (ci in capo ; e verga alla mano ; e glichi vive in peccato mortale , avendo per altri quattro vefiti di larve gli andavaevidenza , che ogoi momento da un pad- no in giro , ubbidicoti al movimento delfo verfo l'inferno ? Viver in peccato la verga incantata . Il comerto era , che mortale, con pericole di morire è te- ad una tal cadenza di fuone, tutti quat-merità. Il vivere in peccato mortale, tro fi buttaffero profich a terra, come colla morte vicina è più grande teme-morti, e riforgeffero poi tutti ad uno ad rità . E qual temerità farà mai il vi-uno , secondochè erano tocchi dalla vergarità. B qual temerita lata mara vece in peccato mortale, colla morte pre-del negromante. Come fi concertò, cost.

Ma per render anche più sensibile, que lo, a quella cadenza di suono, tutti die-sio argomeoto coll' esempio, datemi ben dero giù stramazzoni in terra. In tanto a mente. Coofiglierelle voi il peccato il negromante folo, coo passi artifiziosi so-mortale ad un condannato al paribolo, steneva il ballo; ed al segno appuntato. che già è in istrada verso il suo malitoccò colla verga il giovane inventore, sine , che già monta le scale infami, acciocche si levasse. Il giovane tocco, ed ha già stata la metà de gradini? Di-inon si leva. En s differ ra sè il negrotemi : Io faccia alla morte , che ha pre- mante ) questi , come inventore , avrà qualfentiffima . lo configlierefle voi a peccar che contrattempo , e vorrà far una fortitentinima, lo consignereite voi a peccar cue comrattempo, e vorra lar una roman mortalmente 70 rilpoodete. Tutti noi la tutta all'improvisio. Tocca colla ver-oco fiam cati colla condanoa in fronte [24 il fecondo ballerino, e quelli fu in-a morire è Sasanum a di omnilius indinibius piccio: cocca il terro, e'l terro fi leva; fomul mari. Ed i ministri della morte, che locca il quarto, e'l quarto batza in piedi fond mori. Ed i minifit della morte, che locca il quatto, e'l quatto bilza in piedi iono miglias di miastite interne, e mi-lanche filo. Ballarono per qualche tempo in glias di pericoli eflerai, come tanti fan-quattro, ma eflendo il ballo concertato in ti, non ci iamo edi corona attento, e, cimere, patrea loco tempo, che il primo ci tengono liretti, e ci conduceno ogni inventore falsalfe in piedi. Scofió danque con verfo la morte 2 E più d' uno ha già e l'incifo, non daodo fegno akuno di vistatta la metà della firada, e più d' uno cheavo, frogliano, e crivatomorro. Morba già moetato qualche fealino: E colla to in ballo in ballo; Dopo un Carrovalo morte al preiente, al quotifiatta, a, in-lei viva diffiositifiama 2 il, mei et via diffiositifiama 2 il, mei et artifimi dubitata porta i peccati vecchi; e ne ac-l peccatori, queflo bell' apparecchio, quella crefee de prefenti, e ne medita de fu-lettera di raccomandazione porto quest' inturi! Ma fratel mio, fei condannato al felice al tribunale tremendo di Dio. E dita morte , e sci in istrada , anzi sci sul- rà qui alcuno compositore di Epigrammi : la scala . Non oft , non oft qui resogirer La morte vedendosi burlata, a chi volevafar da morto, lo ammazzò daddovero. Eh!

Si

Si credeva quefto giovane iventurato in goli ogni lamento. Ma un Cattolico che dell' orologio di fua vita fosse passato in spiendoribus Sancierum, nel grembo appena un quarto ; E non fapeva effervi di Santa Chiefa, in una Città così colta,

Ba Cirix ; a fode in quefix Chiefa , chef in moverebbero a lapidarlo. 
Geno stilla firada della morte, e 6 penafa. E , che penaface voi ? Che la grazia fa 
no rellar luro anche un bono penaro di juna catena, che firafcini per forna il licammino; E fono gila al pie della che il che con controlo di contro

no le feale per ajutarlo , non cefferebbe zie, e di se medesimo, come sia così promai la paura.

Un peccatore fla tutto col corpo, e coll' tir la fredda paura, che dice, adeffo ca-dalena afcolta una Predica di Gritto. Igna-

DISCORSO XXV.

fea , adello cafca ec.

Ad excufandas excufaciones in percatis . Pfalm. 40,

maraviglie, e falteremmo a piè giunti dell Per cagion d' elempio ; Vede un ricco fondo del vizio al colmo della virtù.

rolegi din quatro folo; nitro i quate, quatro contripu sonta canara, in una carta così colta, o non vi più polvere.

E quatri credete voi fiano eggi in que, doc, che è fato grivo di grazie, crefa Cirità, e fonte in quella Chiefa, che con titti della valle di Giofata

Con colta (non della Chiefa, che colta (non della Valledi Giofata)

digo in gittar a perdere le grazie . La grazia Divina , che da' Sacri Teoanima librato fopra l' inferno, e si tiene losi chiamas eccitante, è di due forti; ad un fio di ragno: Stout tela manarumi. fiduela ejus , lo dice Giobhe. Ah', chiun-esteriore per ordinario comincia da i sen-que ha zelo, non può a meno di non sen-si del vedere, o dell'udire. Maria Mad-

zio malato legge le vite de' Santi : Santa Elifabetta d' Ungheria col capo tutto luminoso per li diamanti , e per le gioje enconstruction mira il capo d'un Crocifillo coronato di Spine : Ad una maricata muore il dilettoípolo; ad un giovane é uccifo, il caro compagno: uno íviato vede un fegnalato efempio di purità, ode nu falutevole configlio, da un amico, si trova ad un Oratorio, ad

una predica efficace. Tutte queste esterio-A più magra frafa. In più bagiarda la più preuze emezce: autre queste eleribola più ingrata; che fi poffi addurre fione de croppo, de la più ingrata; che fi poffi addurre fione de croppo de la più ingrata; che fi poffi addurre fione de la più ingrata de diegno di falvare quell'anima. So, e quella del no aver grazia; le quali, fei no efferne, è vero, ma ierono mirabi, loro pioreffero in abbondanza, o l (di-imente di canali, per condurre fia al procono effi) Jarenmo anora noi le belle fondo del conoc fei gazia inpreme.

ndo del vizio al colmo della virtà. portarfi a feppellire un altro ricco: quella Se nn Turco, fe un Infedele, nato in è grazia efferna. Sente dirfi al cuore: Hefeno alla Tartaria, fi querelerà nel giorno die mihi, crac tibi , Oggi a me , dimank del Giudizio finale, per non aver avute gra-zie bastevoli a falvarii, Cristo Sommo Giu-questo è lume interno. Ode un incontidice lo confonderà con dirgli : La mia luce nente predicarsi l' inferno ; ecco la grazia è stata ampiamente disfusa, come quella esterna. Gli nasce nell'intelletto quello bel del Sole, Qui Illuminar somem bemisem. Illume: I piacri; che tu godi, lono mo-Dovevi ollervare la legge naturale, ed al-mentanei, e la pena, che tu meriti, è la mia provvidenza apparteneva il farti fal-terena. Importa la fpefa per un momento vo; E con quella redarguzione gli foffocherà di goder correr rilchio d'un eterno pati-1c }

re ? Quella è grazia interna . Si fcontra lun Islau , ficun sporter , fe Dio non è il una donna vana iu un tefchio di motto ; primo ad eccitarci . quella è grazia efletna . Dio le dice : ) Spicca poi intabimente l'amorevole facecco dove vanno a finire tutte le bellez- pienza di Dio uell'inviare questi lumi , e

per (o renario di cerro movimento acii q dia nona ameno, a di si Constituere se-atumo, a giuli a clore, che dictorene latte, a in in Crottorio Esperte ce. E co ce sullo con la constitue di constituere di constituere

al sterile , che non potriam nemmeno dir le pompe , e vanità secollaresche , ed uno

ze, oggi in figura ( come fuol dirfi ) do-movimenti interni in tempi più cougrui , maui in fepoltura . Questo è lume in- e più opportuui. In uu Giubileo, in tempo di efercizi fpirituali , in malattia , in-Tatte quelle sono grazie luterne spet-Avvento, in Quaressma, alla vednta di tauti all' intelletto, dietro le quali segue un quadro, di un morto, nell' incontro per l'ordinario un cetto movimento dell' d'un buon amico, e d'un Cousfesse alle sono dell' de un buon amico, e d'un Cousfesse alle sono dell' de un buon amico, e d'un Cousfesse alle sono dell' de un buon amico, e d'un Cousfesse alle sono de la cousfesse alle sono dell'un contractor de la cousfesse alle sono de la cousfesse alle sono de la cousfesse alle sono de la contractor de la cousfesse alle sono de la contractor de la contractor de la cousfesse alle sono de la contractor de la co fone virtuose. Oh, se sossi accor io co-sì : Proviam. certe compiacenze uel ben dimandano nella Sarra Seritura Tempas vi-vivero. Oh, che bello stare in grazia di sirationi:, tempas acceptabile: il che uon-Note to the different question are in wood dir altro, che una grazia inviata pullo, f. chi affeconda questi fanti im- wood dir altro, che una grazia inviata pullo, f. dice corrispondere alla grazia; jda Dio con- particolar direzione a feon-chi li rissituta, o. li lafcia fvanire, f. dice tradii in buona congiuntura ano fi ricecontraddir alla grazia.

E non crediate mica, che questi primi verebbe.

E non crediate mica, che questi primi verebbe.

Si spiegherà meglio- teutra questi manidice la Scuola, si fianno in noi lezza di fattura della Divina, misericordia attornonoi. Che vuol dire in noi feuza di uoi ? Vuol al cuore dell'uomo, con uu bell efempio. nos, Che vaoigre in no jeunza ai uni vi viun il toure uteri uomo, con un bei retempio. aire, che uni possimo bensì accettaril, judire. Il Beato Gonfairo Domanicano, o risuarril, ma non possimo impediril, jessendo giovaue secolare ben disposto di che non reognao. In quella maniera ap-vita, quanto fossi atri della sita ctà, e punto, che un fasso può restariene duro del suo grado, entra in un pubbito torponto, che un fallo pub reflarfene duro folci fuo grado, entra in un publifico iorcon cutte le pioggie; che lo bigamano, ma jeno, i tutto mello a galla di compari finon pub impedire; che il Gid non piopra un Cavalla di maneggio, che balla fuirva. E per lo contrati non extrence arip publi extra, a gerario di orientimenti; e di

non polo chiumatte dal Gelo.

Le prime grazia e aduque fono cuttet care in tila di cutto i popolo con plante

no di Dio, do san efi sudmenti a, mopra con
antiversite; pol diregiani beri, percho finati di cutto i piomatti fina sobri. E qui di paliggio latica; pio bel della fella il itavallo, tocco dallocutto di contrati con locali di contrati di situa. Su l'accio con

non polo di proporti di contrati di c

coloro , che dicono , ogni volta , che io te il Cavaliere di fella , colle gambe all' voglia , mi confessero , mi pentiro , mu- aria , col cappello in una parte , e zazzeterò vita . Falto . Il primo principio , è ra all'altra, e tutto quel bel vestito nel quali feme della convertione , che deve fango . Le rifate di tutto il popolo furono venir di lafaù : e ficcome voi vi ride-incondite, maffimamente quando fu vedu-refle della terra, che si vantasse : io pos- to levarsi senza offesa, ma rutto lordo maso produrre fiori, fratta, e grano, ed ni, e volto, e pen tutto grondar di fan-erbe d'ogai forte, vol ve ne riderelle, so. A tal caso ii aprì:nella mente di Gon-e saprelle rispondere: darai grano, te lalvo quello bel lume. Ecco ie, cene, che e ispetier injonocete; darks grano, i e ljamo questo bet inume. Ecco-licene; crier grima til gesterta in feno una piciciali kai monodo ingannatore, Ecco-, come. In fenensar di grano; darai erbe , e frutta, lun punto fi fa pullaggio dal pluto alle faccodo il fenne, che una mano corteste (chiate, e, dall'ammirazione alle rilate più ti doni , fenza cui nou puol produre un promponte. A quelfo lume fuccedette una filo d'erba ; con il rainma noflua è terra folliapore, un dilipacter nell'animo a tutte

Mimolo , che gli dicera , Eh va a fervir fentimenti non ebbi? Nella malattia di quel Dio, che non ti pianterà mai a mezzo il figliuolo, che buoni proponimenti non feballo. Quello iffinto dato in al baona con-ci? La morte di quel giovane, quanco mi giuntura fu abbracciato dalla volontà i di-aprì gli occhi! Ego fo ad spinor, & pullo, giustura in abbractato dalla vajonek i di piri gii occhi. Ese fo na foliam, o' þaffa, manda io leifo ajonno l'abto di S. Dome- lo (die cidio ) fio alia parra del tuo cisco, e vi vijulci ano dei luminari di pri- re, e fio battendo, acciocche tu mi apra, ma siera. In quello hirabida avvenimento e mi cidic entare; e i un ingrato, vo con la prazia efterna fia la diignatia della va: un ungo Fari pri j forum in vasfibame, a deduta. La prazia interna i, pietato all'in-chi di tiche di l'aure, a di fio parole; e releteto, in la vias cogloziane delle uma- col cano vodi o in tirtezza relliti agli afne viende. La gratia interna, pietato della vai anomo della ma giazza, Don avvento. alla volontà, fu quell'anurezza, che pro-es, che technamolfa candidat, was fempe Spès-ve Relifiolo. La buona congiunatura, con finavolti concetti metti sin baria da con finavolti concetti metti sin baria da fu la pubblicità, e 'l rostore, e le altre virtà, ed in ischerno il viver bene : am-cirtostanze del caso. Premessa questa doc. Pias, cum in prefundam vaneris, contemnis i trina , e ripigliando ora il filo maestro , e e non facendo altro tutto il giorno , che l'intento principale del ragionamento ; si resister alle mie grazie , che riderti delle Eccia avanti un mai vivente, con penna i mie grazie , che buttar a perdere le mie e calamaro alla mano , facciam indeme il grazie , ti fecul, che non hai grazie è E conto di tante , e tante grazie efferne , lorfe, che il torrifonedere dovefie collarti conto di tante, "è tante grazie efferme, i lotte, che il torriposeere dorette cottatti edi interite, che lo aliedina dosperatuto o miori Volli renderit il Paradisio per nao di nate di chiefe aperte, tante Congregazio-ligifina, per un fospiro, per un bicchier nin, Oratori, prediche, tenoni, Dortrine d'acqua t e tu memmen degnarit di coli crilitane. Tanti libri , immagini, Croci, pocor E forfe, yche tornando tra da me detanti bonni efentipo, che ferono di giundia, po molti poccati, ti avarei ricevuo affaratane difigrazie altrui, che ferono di un mente? Anti ti avrei polo fulle mie fpal-mellamento, il mulatet, e le morti dei le, como pocora ficorata da amortio paradistante di un miatte proporti dei proporti dei proporti de morti dei proporti de micro di controli dei proporti dei proporti de micro di controli dei proporti proporti de morti dei proporti de parenti, amici, e conoicenti, tanti inviti flore , il quale Eam imponis figer dumires alla pierà, tanti ritegni dal peccato, non fuer : ti avrei moltrato a tutti gli Angeli sono elle tutte grazie esterne, che di con- del Cielo, come un trionfo della mia mi-tinno abbiamo agli occhi, ed all'udito estericordia, dicendo loro, Cangratulamini Le grazie interne, quante poi tono? Il mbii, quia interni roum, qua perierat : Ti nofito Angelo Cuflode non ha altro impiego, che di metterci in taore, or certe za una parola di correzione, fenza una mi-vive apprensioni : Salva l'anima, falvo il nima sillaba di rigore, lasciandomi portar wice apprenium: 2012 Jamma, patro il mina tuttos di rigore; luiciandomi portar tutro, perduri ri amina, perduoi di tutto; dall'imperio della caria a firingetti in abor o certi lanti timori, obe feutosono la co-bracciamenti, a toglietti d'atrono gli finachemi a lapetra. La field difinatera, versa (1), e prepiatri un convinc. Rega re (1 inche mi alpetra. La field difinatera) e di pondi a S. Pier Gifologo, fie ti d'I ani-amojuri del mondo qi a noina fielta co-mo, Rega re 1, sua di examigatante recipi Regionale del companio scienza attizzata dal buon spirito ad abba- Forto timetm occursus ? verret ofculam ? tue-jare dentro di noi , tutti sono movimenti das amplanus? Le carezze , gli abbracciadella grazia, che fa i fuoi sforzi per con- menti , le tenerezze dell'amor Divino ti vertirci. Un fol libro convertì Ignazio: a merton paura! Que, adunque, que bie exte tanci libri abbondano : Un folo Vange- sufationis verafio t do tolfe dal mondo un Antonio, tu ogni giorno ne fenti. Il Giudizio Divino , el- ( ) presso in pittura, mise la testa a partito ad un Re infedele: tu lo credi, e tu losenti ricordar più volte l'anno . E , chi mai in un mare di tante grazie ardirà fcularli , Qua in inventute tua non congregafti , que con dire, che non ha grazie? Le congiunture prefe , e scelte da Dio per inviarmi le sue grazie, non potevano essere più opportune . In (quella malattia , che buoni La la quale gli Angeli nostri custodi non

DISCORSO XXVL

in fenellute tua inventes ? Eccli. 25.

A gioventà è una benedetta età, nel-

hanno poco, che fare a tenetci in piedi , idomate dall'età , e da buoni abiti ? Coft In quella età vediamo affai comunemen- è , cariffima gioventù . Que in juventute ice, che i giovani non hanno, ne voglio- sua congregausti, in fenellute tua inventute té, che 3 govani note anno, ne copule "mandre de la recchiala e nel piento nel vir lorgico alcima le di parenti, la "mañalare. Nella vecchiala e nel piento nel di medin. Udirete fieffo ufici loro di della morte per tutta l'esternità condutta bocca a Non fiam più fanciali i, non an-trec con vol quei bono i paffi, che date diam più a feuola a non vogliamo tanti nel pendio, o nel lobelco di quella est. non acliti: colle quali. Ifalt vogliono diri na sun l'ilippo Neri, quando vedeva a non prodetti de la colla i faft vogliono diri na sun l'ilippo Neri, quando vedeva non prodetti de la colle quali. Ifalt vogliono diri na sun l'ilippo Neri, quando vedeva non prodetti de la colle quali faft vogliono diri na sun l'ilippo Neri, quando vedeva non prodetti colle de la collega del collega de la collega become vigere e qualitation to provide in a saturation of the control of the cont

te miglia lontana la morte . Ha poi un il quale farò fervire , non folo per efemte migita fontana ai morre : na poj unio, quasa assio setrine ), mono per centro-porerco glovane per cutto, fiond di fe in-jrb v., na per asgomento . Negli atti del viti, configli, e mali elermij fenza numero Sacreo Ordine Cifercienfe (5 sen. Remeji, roj danto di fe incentivi, e sonazioni , slif, 1 . ex. 31.) leggente come un cert rebe una non alpetra l'altra. E quando an- imono ricco, chamato Bernardo, fattefi corre trabecchi in qualche peccaro, il imon- Religiola di quel Sacro Ordine, ri do comunemente lo compatifice con quella tato da una si gagliarda difperazione, che mifera scusa, che volete sarci è egli è gio--vane , quello è il suo tempo . Sicche un questa ? Sentite . Costui era villuto nel giovane in questa età , non vuole steno mondo la maggior parte di sua vita , e efterno, che lo tenga in foggezione; non in quel tempo foleva dire : O, che bel ha occupazione forzata, che lo aggravi ; flar al mondo! Qui ho tutre le mie co-ha per tetto agli occhi, all'orecchio, all'nodità, denazi io borfa, fervitori al mio cuore mille occasioni pericolose; le passie- comando, buona tavola, buone possessioni sono in vigore, l'età in fiore, e di ni, Edamus, & bibamus, fiiamo allegrafopra più ha una mezza impunità nei fuoi mente, e facciam carnovale tutto l'anno. peccati , per la comune compassione ver- In braccio a tutte le delizie , godute fisfo la gioventu.

chino a travagliofi penfieri, vive allegro, chi si salvera di farvi capit anche meglio gore di force, chocegli tamonvedese mol quello puno con un esempio a morrarie, chè pote, venne poi full'età, e ricordevo-

Non è egli vero , che la gioventù è in le , che v'era un altro mondo , che imporquello lato? Seto, coe a gioventa e in les suis-circa anatori nomo, rin impor-quello lato? Seto, o quanto lubrico, nel laza pin, fi fece Religiolo, e fi dedico a quale, chi fi feotta , chi fi tiage, chi ca- Dio. Or fal principio della ia convertione di in uno feoglio, chi in un altro, chi fi di fe, che gli diere a l'econo controlle butta a giucoco, chi a male pratiche, chi bell fervo di Dio, che fei un'i O la bella ri-

fi fa schiavo di pessimi abiti. | muncia, che tu hai satta al mondo! Dopo Or se na giovane passa questa età in ti-averne spremuto a cue mani tutto il liggo Or di Dio: lo dico, e francamente di-d'ogni piacere, adesto dai a Dio la scorza. co, che ha il Paradifo, e la buona mor- Chi mandaffe in dono a te una portata di cite in pugno . Un giovane , che possa ve- troni sptemuti , gradireste tu quel donativo? ramente dire; io passo su l'Ilubrico di que- Hai presentato il fior del vino al diavolo, sta età con piè sermo nella Divina legge; al mondo, ed al senso: A Dio, ed a Maria quanto più sacilmente passerò le altre età hai riferbato il vin torchiato, vino satto tanto meno pericolole; mi fono tenuto in per forza, anzi la feccia del vin totchiapiedi ful pendio a botta di urti, e di vent to, che fla al fondo della botte : Il bel reti contrar) ; quanto più ficuramente cam- galo! Non ti lufingare per l'abito Religiominerò ful piano, fin' a giungere ad una fo, che tu porti. Hai veflito da Religiofo buona morte / Io tengo in briglia le paf-lun corpo, che puzza di fepoltura. Che cofioni , quando fono nel maggior bollore ; fa vuoi , che faccia Iddio di questo straccio quanto più facilmente domerò quelle be-|di vita, che ti refla? Quello plico di conflie , quando faranno più mansuefatte , e susione giunsea tal segno nel Monaco convertito, che fia vielno a disperarió, e a sicritura. Vedete quel porencció mezos retiruità al demonio. Fa ajusto con tu-ti, iguade con burbo, e reagogli mal pertinarià ra la carità podibile dal Sanco Abate del macilence, e morro in piè dalla iame, che Manifero, chiamato, Potto, che pro- a piè leno, e dientaro s'incarminia verioni mic di fare ficurtà per lui prefio Dio, une bel palazzo? Sapere, chì è colait. E' il interponendo il reptate de fion merrita es figlio prodigo. Dover su colfit? Torona e con quello llentava ancora ad seche: con quello llentava ancora ad seche starió.

Mici Sigoori, e Signore, che fere on), ciò che la fatro. Elfende giovane. Adee fiere sel fier degli anni, io fono più la firentine, e partici del Padre, con modi
che cerro, che ognano, e ognana di voi indegani, e adeflo, che torna il Padre, viò
na quello penicire filio nel cono e: Usa torna per forra, finationato di l'elitema norealizatione del conservatione del cono per conservatione del conservatione per anori de l'originato del conservatione per anori de l'originato firati dil en ria nimisti. Or, che gil ion maesta
per anori de l'originato del rico baro everani, ci voglitim pendere bel tempo. Ah chio, fi è avvilito fino a far il guardiano
veritato e loci il proverbito, che egali conocice lo fignizato, che no merita d'efgiovane vuol rompere la fus brigilia, ma fer ricevuto per figlio. Ne fame diguer, quanti, dopo averita torta, ano la raccon som fame digue vuonti filiato marciale del conservative, bella conocia del conservative de

fei feapriciate y e difenganato del mon-loo a Dio.

o i cel orm is equi l' E qual scosglimenAl contrario, Signori miel, quando uno

to merite da me una vanacume di anni, un labia data a Dio, o tutta, o almeno par
fondame di figiriti, e di est 2 Vigus vione tedela figorestri, con qual condinana po
demmiara da conto mani, laciar al padro- tria portaria avanta lui in pasto di morte?

votula, e venir a veratri ll'arazido, quan- ferrite di baso draz E perché fo, che il de

do per dit così, ti mancano i danari , e i primisie vi piacciono, vi ho fatta buson

mezzi per sodar all'Inferno i Non pora lid- jura edde primisia di mia et a. Nes bo

dio rioficciar così, a chi dona tutta la justo come Caino, portundovi le frotta

gioventa di facio, c al mosolo Fed a quel gualle, e di avanzare, degne da gittaria

li evidenti rimproveri, che rifipeda dacre-gial asimul. Vi ho portus nutro, o al
tatte le fue oprese basone?

o che altri di astil fudir, e addi annori; o che altri di astil figirli, e addi annori.

tatte le sue opere baone?

Ma perché oggi vorrei imprimervi alta- ilo l'ho dato alle ozazioni, al rittamente, mente quefta vezità i andiamo alla Sacra ed alle Chiese, Sono y è vero , cadane

qualche volta, ma fubito mi fono simeflo perfuade, perchè fi attacca fempre più alin piedi . Sono flato ricercato cente volte la terra, offerifca meco quefta fua età imdalle converfazioni, dalle commedie, dalle maginaria. Chi non si sente di far questa libertà, ed ho faputo dar lor un bel no offerta prima di uscire di Chiefa, senta

per rilposta: E' vero, che questo in riguar-do al meriro vesto è poco; ma, chi dà Giovane tu non vuoi dar a Dio la gio-quello, che gli costa assa; dà assa; alme-tenti, ma al senso, al mondo, ed al deno per parte fua. Non ho aspettato a ser-monio; or senti la vita, e miracoli, che virvi, che il mondo lasciasse me; ma io ho lei per fare. Implebuntur essa sua vittis adolasciate tante vanità, e delizie del mondo lescentia tua, & cum se in pulvere dormient . per fervirvi ; e le ho lasciate quando la mia Que in juventute tua congregabis in fenestute età mi prometteva molto tempo da poter-invenies. Adolescens juxta viam suam, etiam le godere, e le ho lasciate non per paura cum senuerit, nen recedet ab en .

della morte, ma per genio di dar gusto a voi mio Dio, e mio bene. Chi può dir così in punto di morte, con passo pericosso, là un fasso, là un botco, qual fiducia andrà incontro al suo Dio! Or, e chi ti vedrà, dirà, adesso va in precipi-

Signori miei, veniamo alle corte. zio, adeffo si perde. Si alzeranno dentro Qual risposta volete, che io dia a Gesù di te tutte le passioni, or di amor cieco, Qual ripolta volete, car io on a vession te turce ie pamoni, or ca mos curve, abmisios nel Peterfojo, il quale vi offericieche it firat figender in roba, ia lanità, la buona, e fanta morte; ma vi dimanda vita, e l'anima; or di odio, che l'impeta la giorentà Che ripolia devo i dargli a sparetti in mille riviatia; or di adire, che nome volto? Sento venir ful pulpito la ri-ti fignegrà s' riichi precipion, e a crimifola, che mi mandano molti, e molte di lani dispendio. Perderal l'amore, el l'iri-fola, che mi mandano molti, e molte di lani dispendio. voi. Già bonne parte della noftra gioven-lipetto a trutti i parenti più cari, a confi-tù è flata mal lpefa, e ce ne piange il cuo-denza preflo pli amici più veri, il crediro re. Ve ne piange il cuore è Moltrate, che preflo i cittadini più laggi; perdetai la Fe-fia così, con dar almeno a Dio rotto ciò, de riceputa nel Santo Battelimo, perdetai the vir fells, con that summe a Dio Tritto (to,) to Freetita her i Santo Batteiumo, pertacris-te vir rella, com una maggior frequenta janche l'ui do fella rapicoe, 3 node darsi in di Sacramenti, con flar ful caso di nono of [propositi di pazzo, che ti faranno la com-fender Dia vivertitamente, per poter dil media del volgo, e la tragodia della tua ca-sa-punto di voltra morte, bo dato a Dio, fa. Novi s'arapert e cola alcina facra, sono fa, sono tutta, a limen parte di quella eta, le Collere, che co profanerai, non le felle, sche tanto gli piace. Sentite, a che poco che tu spenderai in bagordi, non la Pasqua, mi riduco. Diam'a Dio almeno la gioven- in cui tu suggerai di confessatti, non le Saau immaginaria. Che cola è quella gioven-cre Sacre Scritture, i fenfi delle quali spietil immaginaria gherai animalescamente . Non avrai altra dif-

Quanti col pel bianco e e canuto s'imma-terenza da una bestia, che l'eterna dannaginavo ancor di effer giovani, e la fanno zione. Quelli sì, quelli fono gli avanzi, di da giovani fenza un minuto penfiere di quel chi vuol dar al mondo, al fenfo, al demonio gran conto, che in bieve devono dar alla bella età, che Dio gli ha data. Efca Dio i Quante colle rughe fulla fronte, e dunque di Chiefa, chi vuol fpendere la fua col color mezzo, merro in volto la fanno età così male; noi tutti, che fiam quì, da spose j stando su tutte le arie conci , portiamoci avanti al Santo Crocifisto ecgale, paffeggi, converfazioni, e ferrono al .

mondo, che fi tide di loro, e fifivoleggia di quella vecchiaja ringiovanita, anzi vim-

bambita? Almeno quella gioventù immagimaria, e vera vecchiaia diamola d Dio.

mune , rutta affatto l' età , che ci-reffa .

DISCORSO XXVII.

lo mi fento ilpirazione da Dio di offerir-gli fu questo fine dell' anno, a nome coin rebus teffimie . Prov. 2. 14-

Chi è gioraso, ofericia la joventa , che cittata.
Chi è gioraso, ofericia la joventa , che la consocia di caracteria di consocia di consoc

da piangerfi. V ha allegrezza buona, ve-, Sant Agoftino fopra il Salmo 51. dice ra , e cordiale, che rifveglia gli fpiriti, e la flessa verità, vostita di una più fignifirafferena F interno : Ma tale al certo non cante fimilitudine . Non vis mode difrumel rafferent Finterno: Ma tule al certo non cause umatuoane. Non vit mote diffrante le l'allegrezza de peccato; quedic é finti-liviani era, guita um finiti viouslat ita. Some le a certe calme inganarici del mare, jivir in fou - Ad uno, che dorme , met-che precedono le tempelle. Epperde dei il lete el manette di l'erro, non fi lamenta Profeta, che non mancano peccatori; paj della fua prigionià, ne fi disole dell'incalezamer com mail ferrità, y c'e mattara vio tentat fua libertà, perche non ferme la finanta vio tentat fua libertà, perche non ferme la finanta vio tentat fua libertà, perche non ferme la finanta vio tentat fua libertà, perche non ferme la finanta vio tentat fua libertà, perche non ferme la finanta vio tentat fue libertà, perche non ferme la finanta vio tentat fue libertà, perche non ferme la finanta vio tentat fue libertà, perche non ferme la finanta vio tentat fuel libertà, perche non ferme la finanta vio tentat fuel lord professione della finanta vio tentat fuel libertà, perche non ferme familiare della finanta vio tentat fuel libertà, perche non finanta vio tentat fuel libertà, perche non finanta vio tentat fuel libertà perche non finanta vio tentat fuel libertà, perche non finan rebus pellimis. Come nasce mai quella al- carena. Allo svegliarsi, al primo alzar dellegrezza tuor di flagione, in mezzo ad una la mano fentira ciò, che non fentiva . B legrezza tuor di tagione, in mezzo ad una la mano intitra cito, che non tentiva : B miteria di i qua melanconia, quall'è illa ragione-è, perché fin, che dorme, non peccato ? Come mi fi può elitare ; e penia a fuggire : Quando vaol fuggire ; danazre, e tripudiare con tal carico full'allor folo fi fente legato. Al-l'a fin, che anima? Con una fimilitudine fpiegherò il diai nel peccato, o nell'occasione profile V'ha una gran differenza tra una na- in alto letargo, e però non fente la fua

ve', che nuota nell'acqua, e la stessa a l'estena : Ogni peccatore nel punto della ve tirata su l'asciutto. Una barca sull'ac-morte vortebbe saltar dalle braccie del pecqua porterà con facilità cento, le ducento cato in feno alla grazia, e allora fente que facchi di grano, gran carichi di legna, di legamb; ebe non fentiva: O, che difficolpietre vive, e con tanto pelo in corpo ta a pentirmi! Qual-doire a difaccaria i in move, fi aggira, e quafi balla, e | Son legato. Legato da chi? rifponda Sant' tripuda full' acqua e fi piega abbidien. Apolhoo. Non forro alime, fed man ferrea volumento de la considera d te anche al piccolo impulso, che può dara l'untate.

so la grive foma de horo pecciri Scinhiz, lo figiriro 6 freglià, e. la carea d'a son navi melle nell'acquis le quali, perché[entite, e la nave da nell'acquis le quali, perché[entite, e la nave da nell'acquist, e non galleggiano fopra un mobile elemento, pas la può più muoveres, e il caldo della parte, che non abbinon alcun pelo ri-a rive. Gene in rafficeda, e la ferita alcunente derci alla tiva 1 E quali è quella riva 2 E double. Cament al 11, quel giovamento balvi con finit alcunto, e finit d'obi elicipoli d'associo d'Etalà, vedere con qual figure co-co. Udite San Bonaventura 2 recator son immagia 1 Lo stariato per un vilidimo et finit consi pranti, dam prienta 7 rime fine bo ha venduto a Giocobo fino francio le finit consi pranti, dam prienta 7 rime fine. Do con con considerati de la considerationa del la considerationa del la considerationa del la consideration giero a gaje, e pedrio come el malla merce prevero ore recomane 13 tendo ? Parello a giero a gaje, e de pedrio come el malla metercia ha agardira, e dat adolto a presoluta, pendendo ausya, e mosè carica, dictatori, a condelloris, che; non potendo La nave è in adoqua "mancheria" fil mum, elip remederi il bel tempo, vogitono impee certamente mancheri. Quando farri in diello aggia htri? del il interesta del come de activitto , fi secorgerà del pelo, che porta

ima, o nella conversazione, l'anima dorme

te ancee al piccolo imputto, cite puo dari-monta in disconsi e la fici. La

lanti [parge per tutto [guardi], e raccoglie [sudao], mad primeçenta vendidifie. Or inchini? eppure ha un'anima di piòmbo pe- quello Efalà è un'no ritratto di alcuni ; fantifimo per li peccati vecchi e per le ed i alcuni ; che gittata la recla all'aria. continue colpe , delle quali fi carica . Af vanno dicendo : Eh! filam allegramente fenpetto l'uno, e l'altra alla riva. Quell'an tanti fetupoli, fenna tanti riguardi, fin uomo ha par un grave pefo di roba altrui che fervo la gioventi, e fin che dana il da reflitute, quell'altro ha gran danni, camorale r. Che male è il galanteo i che e fcandali da compensare, è cammina leg- percare nel fecondare il genso ? Perche

cobbe , e ne refta privo Efau . O adesso, facilità e con vilipendio ? fintena quali per a), che il miferabile manda al Cielo rug-visum operatur sicilui. Usamo noi certe sor-giti orribili, ed inutili, Irrugite elamore mole sprezzative: I Predicatori hanno bel magno conflernatus ; abbattuto e di cuore , tempo ? I Confessori hanno beldire? Quane di corpo per la rabbia , e per il dispet- do sentite alcuni parlar così , rispondete to: Si mette le mani ne capegli, e le u-loro, ma con carità, Fratel mio, non gne al volto, sum siniaru magno fievis, pian-parlerete sempre di questo linguaggio. Muterete una volta opinione : ma il mutarla gendo con profondi finghiozzi.

poco fa diceva. Che importa la primogo- te vanità; perchè questa è la moneta per nitura? Questo privilegio non è da siimar- comprarvi la benedizione di Giacobbe in nicurar Quello revisitegio none è di finan-i comprarsi u onconsumer ui manore di un pelo. Val più un buno boccone, punto di morte.

che dieci primosgeniture : E notate quelle

Non 6, fe mai abbiate fatto un importere parte presentatione del facto elettree, tatte rifiello fopra in morte di Saulte: facto di presidento. Quelle è bene uni attra multi Saulte, come tutti già fapeta, mort ca, che il l'avoi pontore, pond primognita con la l'avoi pontore, pond primognita con controli del la control

Si froveranno in punto di morte: due di cuore, e mello in terra il pomo della Signore, che fi faranno vedute, e cono-lipada, con tutta la vita fi caricò fopra feiute, e vifitate; due giovani, due mer-la punta per ucciderfi; pafiò di la per accanti compagni di negogio, e di cafa i cidente un Amalecita, che finì di amada alcuni il gran Padre delle mifericordie mazzarlo.

da dirini la gian soute culti materiorus in abdilivi che palò per accidente un'Ama-rili mel , politico parama modi. Regnum i lecita i nò, non la accidente, fi militra-Eterno Padre, dira uno di quelli, com-della Divina vendetta, che Saulle finille dile già Efai, E per me non viè benedi-per mano di un'Amalestia. E perchè t zione ? Pater difero, su mild puopus dei Uditenti attentamente. mailus, Renotirione a voi 2 E per qual. Dio (Sepanso contro gil Amaleciti, de-

merito ? Non siete voi quella, che poc terminò di spiantarli affatto dal mondo a anzi diceva, che val più un carnovale Poteva affogarli con un diluvio di suoanzi alcerra, cue val piu un caraovale voteva amegarii con un diluvio di luocatua allegamente, che maltiera Puere, co, come affosò l'empia Città di Sodicatetar Rolari ? Eh! val più una comme- ma. Poteva mandar jore una pelle universida; un ballo, una cotriponedenza amo- late. No, difile Duo; pe fuoco, e apelle rofa, che empiril la tella di tanti penie. Vada minifita della mia Giulifizia la fiparti di morte. El hante Confelioni, tan- da di Saulle, e li diffunga affatro, come that morte. En arte Confelioni puns de di Saille, e l'idilingga altre d'acone de midichezza co'Sacamenti, tanto li diffunggerable il lucco, e la pedie l'amortificar le vogile fregolate. Ma, fe le lés premes émale: Ma guarda bene, che opere pie, e i Sacamenti, e le mortifia lo comando: D'emilie ambrejla a vire cazioni fono, il merito dell' cetran bene - n'fore na maleriam. Na Sainle patre per interedicione, tal fia di voi, che ne averte d'emera. Na Sainle patre per interedicione ha control dell' cetran bene in la comando: D'emilie patre per interedicione e control dell' estato dell' cetran bene in la fatte of dora de la control l'eperfic commodo di Dio perbendicione, a chi none ne ha fatto, fi dorà del alcuni como fe il pubblico erabici la rabbia , il dolore, il ruggite, nefice, di quattro condannati dal Senato ma fenza futto. Prima vi è il pavol pse-perdonalle la vira i due. Or bene i ma desi ; cioè la nave a galla dell'acqua mo di quell'i Amulecti , a' quali tu bai perio delle commo dell' perio dell' periodo te quel pelo, che non fentiva, anzi, che diffrugger tutto

disprezzava.

E noi, miei riveriti Signori, di quali faremo ? Tra Giacobbi benedetti, o tra gli Iddio più volte detto internamente, e fatto
Efai infelici.? Con mettiam noi peccati con dir da Confeliori, e da Predicatori, Persead 3 .

Venite a confolar quello disperato, e non gioverà : mutatela adefio : datevi al-confoliamolo colle sesse fuello fuello se confoliamolo colle sesse su parole, che lo spirito: Lasciate tante tresche, e tan-

Ecco il rifiello: Applicatelo ora voi all'

te Amalee , con mano baffa , e ipada af-tine flaccarfi bifogna , ed andarfene . Anw Annetes, con mano souts, o spous art one categories ouigns, est anderiene. Annetes carefulliare, taglia carei attacchi, rogli trap-dariene al; ma dove l'in fepolitura, mitidie et occasioni, da fulla cella a canti fo-rete vol. La fepolitura è annet alle poecetore, persus praese. E limprellito, e di depolito, e nos è finaza guarda bene: standire suiverfa. Non la-di quiete. Il Repulsar atennam fi prega ai ficia zicuro peccato in piedi. Non balla poveri morti; ma la quiete eterna non è ancora . Parusium, arque incientem : An- iepoltura: che per quanto lungo , e procor certi peccati in faice , che moltra- fondo fia il fonno , che ivi fi dorme , una no innocenza , e poca età , ma fono per tromba acuta , e fonante una volta ci fvecrescer adulti . Non perdonar a veruno . glierà: Surgite mercui . Morti, levate su . e Si è fatta quella esecuzione ? Ovvero fi Igrombate ancor di là .

è perdonato ai peccati più favoriti? Ave- Se ogni moto, in buona Filosofia, è te consessate, e forse anche emendate le satto per la quiete, movendosi noi di conparole più fconcie , le ingiurie , gli odi , tinuo della puerizia all'adolefcenza , dall' le sozzure più abominevoli : Ma demoli-adolescenza alla virilità , di quì alla vectus es universa ? Quel ritratto si abbru-chiaja , dalla vecchiaja alla sepoltura : se tus si universa ( Quel ritratto si addis-ció Quel viglietto si firacció ? Quel-lo anche dalla fepoltura si les la cafa è abbandonata ? Quella temisso-verci, dove faremo mai punto fermo-ne si è fatta ? Quella todo, e quella fi-love faremo punto fermo la cafa no-ma è ancor cessivate al despensa e quel esta de la casa cati, ai quali avete perdonata la via Prima di giungere coll'anima, e col corquelli faranno (spra di voi , e contro di voi in punto di morte. Amadelitu ego fam viaggo; siunti in cafa dell'etternità, Mi conosci? Io sono lo scandalo, che tu ogni movimento finssce, e si sa dimora hai sempre dato: Io sono il genio, che tu hai somentato: Io sono quella inconti-Or, Signori miei, se, per pigliar a pi-

tale , e la carica dei peccati trattati con anzi, se ogni galant' uomo, quando si tro-troppa compassione , sarà così gagliarda , va in viaggio , e deve alloggiar all'osseche vi bisognerà spezial grazia di Dio a ria, manda a vedere, se vi è buon padro-

di disperazione.

ri, e sprezzatoti.

, e sprezzatori. oggi , per efercizio di buona morre , ne Signori miei , quì tutti inginocchioni facciamo le visita ? avanti a Gesù Crocifisto a piangere non so- Due sole case ci ponno toccare nell'etere lo sprezzo nel peccare, ec.

DISCORSO XXVIII.

Ibit bome in domum aternitatis fue . Eccl. 12.

tu hai tomentato: 10 rono qualitata. Ams-gione una cafa, che dura pochi anni, fi E il pelo della nave giunta a riva farà aria, se ha bella veduta, se buoni vicioi: non commettere speciale, e nuova colpa ne, buona tavola, buon lerto, e non vi si disperazione. San Francesco Saverio nelle sue lettere di alloggio per una sera, non di casa per più volte espone il gran pericolo del dis-modo di provvisione da abitarvi un'anno, perarfi, nel quale ha conofciuto trovarfi al ma di cafa da comperarvi per fempre, e punto della morte, mallimamente peccato- da non uscirne mai , siete contenti; che

lo i peccati, ma l'allegtezza del peccare, nità, una nella patria dei Beati, e l'altra nell'ergastolo dei condannati, perchè il Purgatorio anche effo è cafa impreffata . Cominciamo a vilicar quella feconda, e oi un'altra volta visiteremo la prima, Le Dame , i Cavalieri , ego altro uomo , o donna di qualche considerazione gode di abitar bene. Veda ora ognuno, e confide-ti attentamente il fito, l'aria, la veduta, la vicinanza di questa casa, e se sa pro-

posito per lui , saremo l'istromento della TO detto più volte in vari eseccizi di compra . Ma la consideri di grazia bene, buona morte, effer noi imprestati a perchè questa cala, abitata che sia una volduello mondo per pochi anni, e attacchia- ta, non si può più, nè vendere, nè affitmoci pure , quanto vogliamo , che alla tare , ma convien flatvi per fempre . Adun-Opere del P. Cattanes . Tom. II.

que con tutti i pensieri raccolti, coi San-imera, in una Chiefa, in un Oratorio, vi ti Pudri, che serviran d'ingenieri al fian-sentite soffocar il cuore, quel sondo, co andiam coll'immaginazione ben fissa a non dico di torre , ma fondo di tutvifitar la cafa dell'eternità . Ibit home in ta la terra , farà egli fito a proposito per

domum atemitatis fue .

M'immegino adunque, che mi si apra Zenone Imperadore pativa di mal cadula terra setto ai piedi , e cali giù baffo, co. Un giorno gli sopravvenne un fierif-e presondo in una gran buca. Sito baffo, simo accidente più del solito di quel me-e ptosondo, per abitarvi è sempre catti-lie, e, creduto morro, su posso in sepolvo ; ma quanto è basso questo sito ? Un tura, dove arrabbiato mangiandos le propozzo di cento braccia di altezza apprello prie carni fi morì . Un caso quali sominoi el dimanda un abiffo . Un precipizio gliante accadde, come narra il P. Engeldi monte, che si ssondi siù in qualche grave, ad una gentildonna. Questa creduvalle , e farà di altezza di fette in otto- la morta, benchè morta non fosse, fu fotcento passi, ci mette verrigini solo a ve- terrata. Dopo alcune ore rinvenne ; slencento patth, ci mette verrigini tolo a ve-tettrata. Dopo alcune ore rinvenne; i lete-derlo. Per toccar il firo della cafa infer-de la mano, credendo di efferi in letto, nale, o ottocetto, non dico patti, ma mi-e ti fente chiusa entro una cassi: tanto fa glia, sono una picciola parte del sondo. di forza, e coi piedi, e colle mani; che Quanto basso danque deve effer quessos indichioda la custa: spinge sigori un piede execiato ful fondo della terra, deve fi ca- nudo per uscire, e sotto sente bullicar leranno, e vi fi fermeranno a marcire tur-vermi, ed altre immondezze. Vuole altre immondezze del mondo! Sentina più tarfi colla mano, e tocca carni mezzo pu-

farti cader morti gli fleffi vivi . E Sael la fepoltura, exvò quell'inficilee più monBonnetentura artivo a dire , che il croppi a, che vil tito della codi ci il non foffic Bonnetentura artivo a dire , che il croppi a, che vil tito della codi ci il non foffic al mondo inferterebbe di pelle tutra la latro, che una fepoltura perperua, chiufa, terra . Il puzzo poi del peccati di un foli fontari puzzolente, tonnerebbe gli con-giovane, per altro tutro firiante ambra, to l'andari l'eppur il fito dell'infirmo, e mufichia foce corar le natici da un An-enere di periodi della considerata di considerata di considerata di con-bile con un Religiodo , fi Contrò in lui . In così trilio luogo, direte voi, vii farà no purifa, avrà un fito così foterata, justif, e voltarifi quà, e là, perche effendo millosi, e millosi di corpi insucci, e den-appurori vi finà tatas calci di giente, e vi finali con in considerata di consid

di mal odore vi metterango! ne delicate, alle quali ogni aria umida chi, a tutti gl'infedeli, i quali, chi

quello lito faccia per voi? E voi, giovani, fa di corpi addolfati premerà giù così forche prendete tant'aria di spassi , di giuo-temente, che non si premono così strette chi, di passeggi, di ville, di mosiche, e le uve sotto il torchio, ed i drappi sotto niente mente, che fliste chiufi in una ca- il mangano.

roi ?

ge je immondezze del mondel Sentina più latti colla mano, e tocca carni mezzo pu-chiofios, palude più marcia, clasca più c. trefatte di altri motti, che flavano atten-tida non può trovatfi. Immoginateri ora or Girda, a quanta voce ha in corpo, mondezze ivi racchiofie, fenza che maicia-la l'aria, oode fi pusphi.

Il aria, oode fi pusphi.

Una (cpoltura dola, chiafi per molto che udita la voce, fi fe-animo, a corfe tempo, al primo aptirie de efaltate, ha il luorpo, donde la voce tifciva, e, aperra fetti cader motti gli fielii vivi. E. San la legolitaria, sevà quell' inficile più mo-

milloni, e milioni di corpi marci, e dan-appunto: vi farà tanta calca di gente, e nati, dove, come dice lsaia: Interfessi tal angustia di Inogo, che dove cadrà, proficienties, & de cadaveribus comm ascender ivi starà perpetuamente senza poter volfater. Con tutte le ribalderie, le infami-|tarfi da un fianco all' altro, o flender tà, le impudicizie ivi confinate a confet- un picde , o allungar una mano . Come tarsi per sopraggiunta, che Arabia inselice si ha da una rivelazione di San Macario, ogni miserabile Cristiano, che va all'Ini mai odore vi metteranno! logni miterabile Critiano, che va all'In-Che dite ora di questo mal sito, o don-serno, avrà il suo sito sotto a tutti i Tur-

aggrava la testa, ogni mattina alquanto può contar quanti saranno dal principio cruda vi sa tutte intirizzire! vi pare, che sin alla fine del mondo ? E quella mas-

Man-

. Mance male, che in tanta calca vi ca-lio è un gran tormento . Ma, chi fi duopitaffe us buen vicino. Ah miferabile! In le , non teme più , perché effende il ti-quefli contorni non è mai venuto, nè ver-imore una fuga del cuore dal gual fiuturo ; rà mai un unomo dabbener tutte maniche [e il malle è prefente, non, vè più timodi furbi , razza di ladri , animali difonesti , re , ma dolore . Nequequam mentem metat cani arrabiati, matti furiosi . Un sol sol-cruciat, cum pati jam caperit, quod metus-letto rende inabitabile anche un gran Pa-bat. Nell'Interno solo vi sarà perpetuo dolazzo per li fracafii , che vi fa , e per lo lore , e perpetuo timore . Quod timent , te-Ipavento, the vi mette. Tutti i diavoli ra- lerans , & qued telerant , fine ceffatione perdunati nell'Inferno, che finito il mondo , simefeunt ; hanno fempre male ; che li tornon avendo, in che trattenessi a tentar gli menta, e paventano sempre il peggio, che uomini, tutti fi congreghesanne collaggiù; loro fopravvenga . Che dite ora , anime immaginatevi, che strida, che spaventi Grisliane, di questi vicini, di questi og-metteranno, che forme orribili vestiranno getti, che avrete sempte al fianco, sem-Certo nel prontuario degli esempi trove-pre sugli occhi / Saran ben altro, che gli rete di un buon Religioso, che giunto all' amici, e le amiche, che or vi lusingano, rere di un buon Religido, che giunte all'amici, e le amiche, che or vi luingano, ellerno della vita, diedein lifantate di die (c nom, diec il provotto) ono vè la figerato con viaggi ortibili; e braccia (le-maggior pelle che un mal vicino . Se So-les, e plume piesque in arto di amo ovoler crate turco il di di dolave, y figgiava nel veder ciò, che pur vedeva anche a chiafi la parte più atte della calcia fin fotto i testivate del calcia di controli della collega di controli di solo di controli di peva, che si dicesse; aver buona speranza la casa, che siam per comprare : or io di andar al Cielo per i meriti del fuo Si-vinterrogo con tutto il cuore fulla lin-gnore, quale affettuofamente baciava. L'igua: Quis ex whit habiture poerit / Cli fi unica rationo di aver date quelle maledi-liente di piantar cala colaggiu, chi vuol zioni, effere fiata la comparfa spaventevo- sar la spesa? le di due demon), venuti con moltrodi vi- Dire a noi , Padre , chi fi fente di faggi , e atteggiamenti al impaurito , e piantar cafa coleggià ? Voi co ffeedete. piurtollo, che tornarli a vedere, fi flareb- Piantino i ve cfa l'Giudei micidali di Giila fine del mondo.

dolor timorem non babes. In quella vita, quelle, che sono quì, se Dio le avesse colte chi teme, si duole; perchè il timore stef- in quel tempo, che essi sano: E sorse vi

be nel fuoco, e nel bronzo disfatto fino al- flo, Giuda traditore, Caino Fratricida, a ladri, e gli affaffini. Se vi ha offeso que-Chi fi diletta di vagheggiare bellezzelsta mia esibizione, udite le mie discolpe. Chi u silettà di vagneggare beliezze illa ma etinizione, unite le mei citolope, umane, e neva in ecca a tutte le indere Colaggia biatno milinale, e milioni dipid di trada, fulle porte, e perfin nelle Chie-frit nobili, quali fono gli Angeli, farti fe, Jove, avendo ciurezza per fin i la-loggia di Ciclo per un foi atto di perdi, ed i micidiali, i 'onella non fe feura, perbia, che loro enrò nel capo. Colaggia Cili. a profelina dei tener in cia fiua bei phia una Priacipifa rivertari si quelle colla polenti dei con cia fiua bei phia una Priacipifa rivertari si quelle colla polenti di crittatti, che avria giere, pra volonazio affetto difonello versella cafa dell'erceruix infeliere, Polio, c. (ia one in domellor. Colegnià shiri un mesnella cafa dell'eternità infelice, se Dio, e so un suo domestico. Coleggiù abita un pole lue opere non ne lo scampano! Ubi um- vero giovanetto per un sol pensiero cattivo, bra moreis , & sempiternus borrer inhabitat , a cui acconsent) . Collaggiu, ancor un altre (diffe il Profeta Giobbe , parlando della parimente giovane per il primo peccato, che cafa infernale ) San Gregorio , come ben commife, e di tutti quelli ne abbiam rivepratico della filolofia morale , fa una oblizzioni cento volte ricantate, oltre quelli biezione ingegnosa , e bisogna udirla : In dei quali non sappiamo . Colaggiù dovrebhujus vita termentis timer dolorem habet , bono effer molti , e molte di quelli , e di

farà più d' uno a questo efercizio di buo mon v'ha, dico un'apice, che sia super-Star put " une a guetto efectivo ei nue. Dino ' ra , acto un sprec, con un inper-put morte, che en contilio n', pinobe- llio (i ra propositio de la presenta de la pro-putation de la proposition del la proposition del la proposition de la proposition del la propo

to non ci vada. S. Terefa in una visione trorò preparata duque San Giovanni non aggiuago Evenell' infetton la siua stanza, e Dio glicla some cere NERE falum est ? perchè gli valmostrò , e vi sarebbe andata , se non si tri Vangelitti non dicono Vere flagellatus ; convertiva daddovero . Sicchè è di fede , vere eracifians à Quello Vere , o bifogna Signori mei, che per prender cafa colag-giù, non è necessario marcire nei peccati, stabilica la sede, o non accade metterlo andar alla firada , buttarfi ad ogni iniqui- in verun luogo , perchè la fede ha baficanaar aus littada, buttatil ad ogni iniqui-jin vetum inogo, perche la frede ha bafteta. Un peccato moratie folo ĉi il pidia volte fubbilità;
porto a quella terra di miferie. Or, chi i Sotto quel Surveit Duminur VE R E in
uti darà lagrime per pianger la ficiocheze-nacioned un bei lignificato reale; e un
za di coloro, che non vogliono fentiri bei fignificato morale. Coninciano dal
partar di quel puete, e papure lamon di con-trimo, e abrighiamolo in poche parole:
tinno full' orlo di cadervi a precipizio, e Chi trede Grifto riluticitato, crede implitarbolta di perfundaranno di non andarvi, citamene tutti i miferi principali della
mentre ogni pallo, che danno, è verfol'lin-isolita Santa Fede - Improcche, chi lo
emon S. Bonaventura apprendera attivo force e chi il nerrocche processo. la miferia di quel paefe, che foleva dite : 10; e chi lo crede motto, lo crede verala miteria di quel paefe, che foleva dite: ¡to; e chi lo crede motto, lo crede versione se dell' miteria limoni-mente amono; in oltre lo crede iddio, de nei foi some dovelfe dananti, io tre-perché nius àltro, faorchè iddio, può comeri tutto da copa a piedi pre paura di mondere alla motte, e fait redituri l'animetro di la comercia dell' della discali di tutto il mondo? Se in Milano un air vere vuol dire i Besu vere huemento un' anima fola doveffe far mula morte, e primo pauto: a trano balli intorio un interio preder ciale cologiali, invocheri tutte le Philim on al dispificato morale, che l'altarevoli paure, acciecchè mantenellero importa troppo per lo nollo tropolito. La cologiali, invocherio un' anima cologiali, invocherio unterio importa troppo per lo nollo propitto. La cologiali, invocherio morale interiori dell' anima di morale colori di trano della interiori morale colori di considerati della dispirationa di dispirationa della dispirationa della dispirationa della dispirationa della dispirationa della dispirationa della dispirationa di dispirationa di dispirationa di dispirationa di dispirationa dispirationa di dispirationa di dispirationa di dispirationa dispirationa di di

DISCORSO XXIX.

Surrexis Dominus vere . Lucæ 24. v. 33.

spance interaction for tour a organization and interactions of a minima all processor, it che folo in tutto il mondo, non un folo in fi fa fecialmente nella Palqua per merutto Milano, ma Dilasevit Inframa si so della Confessione: ma quelle noltre rissum, ed è di fede, che molti perificono, surrezioni dal peccato corrono pur grande ed è sentenza più ricevuta dai Santi PP, pericolo d'essere appatenti, e fantalliche, che la maggior parte degli adulti petifce : qual fu la tifurrezione di Samuele ad istan-Quis dabit capiti mes aquam , & osulis mels za , e a confusione di Saulle . Non tutti fontem lacrymarum / Andiam a' pie'di Cri-quei, che pajono rifuscitati , lo sono; nò to a protestar, che questa casa non fa tutti quei, che si lusingano d' effer penper noi : Un'altra cafa egli ci ha compra-tor col fuo Sangue, e quella voglamo. An-diam a piangere ai fuoi piedi, oc. ta Chiefa fa leggere ii teflo da me cita-ta Chiefa fa leggere ii teno da me cita-

to , Surrexis Dominus vere ; Vere , quali \*\* dica : O voi , che mossi da una quarantina di prediche, e invitati dalla Solennirà di Palqua , riforgere , ricordatevi , cho Ctifto voftro capo Surrexie vere . Non vi basti una malchera di tisorgimento, la penitenza sia vera, vero il ravvedi-CE nel Santo Vangelo non v' ha , come mento , veta la mutazione della vita ;

dicono i SS, Girolamo , e Agostino , alftimenti , se vi appagaste di appa-

eenza, anche in punto di morte, ve la In così dire piangeva dirotto, e pian-pafferere con una penitenza policicia, e di geva anco il 'Abate, che conoficeva la pe-apparente, e con una fuperinziale tintura cora, di qual lana era vefitta. Si ritirò

ENA. 12.) legget un gran successo accadu- re ritornato a loi con volto tutto giulivo to a morte, non fi poteva accomodar a prahanfa cisar manu dectera, elevavite esses quel gran pafío. Avera pochi anni di Religione, e quelli ipefi così con moda fred-la porta, e le non cri apparecchiato con dezza in una povera mediocrità di spiri- una vera penitenza, tuo danno : Dio per to, nè del tutto secolare, nè dei tutto questa volta ha mandato la morte in pace. Religioso, come certi animali ansib), che Tie anni ti da ancor di vita per far una non lono, nè di terra, nè di nequa, ap- vera rifurrezione del tuo tiepido opera-

vato dal male , e l' Abate Muzio al capo un' ora . Il malatto , al toccar la mano race us: mac, c: Auste Fusico à cippo un ora. 12 ministro, il (focte i la mino del letto l'andava animuno à cipie paío : dell'Abate Muzio, in ilitati guari. Allo-ora, fratello, foerace bene. In che dero (a allora, préo il fuo Breviario, s'ilano foperare ? Nella micricardia di Dio. tembo ell'Etemo, dove; Dio vi dica le La mifericordia di Dio mi fa puura, per-luoghe orazioni, e le grandi, e vere pecché lo di ell'emmene (empre abatico. Sem-) chè lo di elfermene fempre abilato. Sempire abulato ! Queflo poi no ; ripigliava |
l' Abate. A vete afcoltato la Divina vocazione, a vete lafotato il mondo. Lafe, ii : Abate ora attenti, che refla il più belciazio il imondo ! cafe, ii : Abate Muzio ando a ripigliato
icazo il mondo ! povero me! non me l'i-i fiso Monaco, e benché foffe fano, falconduce; ho piuttoflo porato il mondo vono borta, capretej in refla. Sono lato un effetto el Monaftero. Monifiero, is
no borta, capretej in refla. Sono lato un
entre di considera del prima, la fe flencon), quefle fono difficante, che il brate ci, fiespò loro la grande angulia; che
ro nemco vi fignige al cuore per favriditi i munto di morre firinge il esono eperare. Vi ho vedato conicfiare, c comuloro, che hamso indorati i poccari con
incare tutti il glorni, che commadava la perlitenze appararoit, e la neceffia di per carità, Santo mio Padre . Opere del P. Cattance . Tom. II.

per tanto il Sant' uomo a far orazione fer-Nelle vite dei Padri (Spec. exem. dift. 2. vente per il malato, e dopo un lungo orapunto come si vive comunemente da molti re. Su presto, suori del letto, e suori uomini, e da molte donne. Stava duoque il povero Monaco aggra- tre anni al diferto , fenza perderne pur

nicare autti i giorni , che comandava la penitenze apparenti , e la neceffità di regola, e dall'efterna composizione poteva portar al cataletto i peccati ben ben triragomentarii la interna pietà. P. Abste, ti, contriti e macerati col vere, ma (loggiungeva il Monaco) di nina coa-vero pentimento. Nel mentre, che l'effione io mi fido, perchè niuna ha avna. Abate Muzio parlava, il Monaco, che to l'onore di vedermi mutato. Detto flava diffeto ful letto, cominciba è piegar che aveva il peccato, quali pagata a Dio gli occhi, quali in atto di addormentar-la sua gabella, non mi sono mai guarda- si: e quando l' Abate ebbe finito il rato da una occasione, ne mai bo saputo gionamento, il Monaco settua alcuna in-negare una mia volontà; qual mi conses-sava oggi, tale poreva consessami miana; iani di vivere, 7 sps. forfermenem faciner, questa vita ho fatto da secolare, e questa quass dermite paululum frater ille cupit, comedessa ho fatto da Religioso. P. Abate! cominue quievit in pace. Se motiva tre Dio ci vede troppo, e di tante penitenze jami prima, non moriva già in pace: B forse niuna troverà vera, e di tante risur-rezioni, o quante porteranno la pura mas-za diede Dio con savore specialissimo ad chera di apparenza! Ah Padre! disperar un giovane, che non era poi il più dif-aon mi vorei, e-ppure spera non posso, colo del mondo, ne allacciato in paza apuatemi colle vostre orazzoni. Ajutatemi amori, ne invischiato in male pratiche, che si confessava spesso, secondo la moda F 3 deldelle consessioni correnti . E certe col-jzia altri , perchè tutti parlano di questo cienze molto più brutte, e malto meno linguaggio. E i Teologi con Pier Lomberpurgate, che fanno certe Pasque più di do ( in 4. diff. 20. ) Neppur esti dan crecompassione, che di resurrezione, colle pra-idito alle penitenze satte solamente al ca-tiche depositate: ma non lasciate; colle pezzale.

male tresche interrotte, ma non tronca-te; con quelle immagini nello scrigno : tenze sì ben vestite, con tanti segni di vecon quei donativi alla mano; con quelle rità, dai Santi Dottori della Chiefa, e dai lettere di amore fotto gli occhi ; queste Teologi di tal fatta, si danno per sospete coscienze, quelle potranno portarii sotto te, perchè in quell'ultimo ponno essere, la morte, fidate su quelle penitenze impreflate loro dal tempo ? Eh , Signori miei , te , o palliare di proponimenti condizionati ,

che ci vuol altro.

Dotterelle voi una velle, accolarele più deron darsi per sospette tante penivo i al volto un lino, beneta sostitissimo, tenze con peco, o niun segno di clore, che avelle servito per un mese solo a falciar una piaga fichiofa, penche l'avelle me, che fi anno di tall; ce quali malli-fatto palleggiar una , o due volte per l'imamente alla Pafqua, per tema delle cen-acqua frecta Acqua bollente, e cenere, fiure , o per una tal quale reputazione di per far buçato di certi panni inzuppati parer Cr.fijano ? Vediamo i marmi, allo nella puttedine, e talvolta ancor non ba- spirar del scirocco umidi, e quasi piangenfait per toglier loro il mal odore. An po-lti, distemperati in lagrime. Un mal praveri fracci, di coleinare, che per anni-vicio direbbe: O, vedete ! quel marmo s' ed anni servite di fascie a piunhe vergo è intenetito. El lintenetito ? Quel fassio gnossissime; quel lavar superfizzilo, che lor è fasso, come prima, e l'umidità del piarte.

fate d'intorno, o quanto temo, che non to è possicgia per accomodarsi al Tempo ; ferya a diftendere le fozzure , e a più torniame al punto.

marcire! Se penitenze crucciofe, e lagrimofe, col Signori miel niveritifimi, ho fludiato Santo Crocififo in pugno, e colla mente tra me, e me qualche tempo per rittovar fu gli occhi nei peccatori invecchiati danla risposta a questo argomento: Sentitelo no a dubitar sortemente, se sieno vere: anche voi, se la trovaste mai col vostro di certe consessioni poi, che si fanno con ingegno: Certo è, che in punto di mot-te: fi leggoso feritte in volto si grandi pec-fatto a fort di acqua; fenan perferi giù a catori penitenze di Santi; Confelioni ilan-fiondo, che direm noi ?

CALOTI PERICENCE DA SONIT L'OBJETTIONE BATTE (1990) C. L. L'ALOTT DATA EL PRICE DE L'ALOTT DE L'ALO ciar viglietti', un restituir denari . Cre- egualmente abituati senza appartarsi da un' dete voi legittime tali penitenze? Udiamo occasione; senza restituir un soldo, saln-S., Ambrogio : Non ves falle , non ves de tur mai un nemico , che direm noi ? Il cipio ; nen vobis premitto . Io , rifponde il punto della morte lo chiatità : Il punto

S. Dettore ( Lib, 2: de Panhent. ) non vo- della morte lo chiarità .

glio ingannarvi, non voglio empirvi di va- Ah, riveriti Sianori miel , è più che vene speranze . Per fimili penitenze io non ro, e così nol toffe. Molte vi fono rifurrefarei fede . S. Agoffino , vol , che fiete fla- zioni finte, e il refurezit Deminus vere non to gran peccatore, farefle forfe più favo- è imitato da tutti quelli, che riforgono nelrevole ai penitenti , che firiducono a quell' la S. Pasqua , e suori della Pasqua ancora . estemo? Che ne dite? Panitentia, qua a Or, come potremmo mit metter il cuore moviente tantum editur, timeo ne & hfa me- ia calma con qualche sicurezza di aver ritant. Peniteraa in morte, temo, che fatta una volta una vera rifurrezione? Vi un non fia moribonda. E voi, S. Girolamo, [piecherò il come con un bel racconto di tante lagrime, e folpri vi fidare? Nem-della Divina Scrittura: uditelo con artennanno io me n fido. Non chiamiam di gra, zione. Egli è regilirato nel libro quarte.

dei Re al capo quarto. Muore il figlio di! Adunque Ingreffus est Elifeus domum, enuna povera Vedova. Era nuico, e per trò in cala Eliteo, e da folo a folo col confeguenza cariffimo, perchè in lui fi morto fanciullo Oravit Dominum: fece univano tutti gli affetti materni . Era fla- iffantifima orazione ; poi , flefofi fopra to otrenuto da Dio per miracolo; ed era quel cadavere, applieo boeca a bocca, mirato, come cofa venuta dal Cielo. Fi- occhi ad occhi, e mano a mano. Et camirato, come cofa senuta dal Cielo. Fi-l occhi ad occhi e mano a mano. Et casalmente moffarva in quelli cita un indode li define of sene puerli. Dal fiato princicio d'oro, un bel candore di animo, edi vol. comincio quel corpo gelato a rificaldari di fosi code, chi pub fipiegare, quanto el Poco dopo il Profetta Dominlario il dofine caro Or un figlio si bello, cal buro me deu angue illus: Diede duce, o tre pala al Profetta Elitico, e colle braccia aperne Dio, rimpraiandol di quel primo calor io compafionevol maniera, Ah Samo Pro-vitale infinunto al fianciullo, pregandolo leta, gli dice, e colle braccia aperne Dio, rimpraiandol di quel primo calor io compafionevol maniera, Ah Samo Pro-vitale infinunto al fianciullo, pregandolo leta, gli dice, en avete voi ottento da infineme a compir l'opera. Rimerino Dio un figliando, acciocchè me lo vedel-ficconda volta fogra il fanciullo morro. Se control figlio processi della processa della povera marier. ca a modo di chi shakiglia: Oral il figlio bure, il volto do-burla; e per tormano della povera marier. ca a modo di chi shakiglia: Oral il figlio per lo guance lagirine a manifime, e le bocca non balla accono. Che volere voi di per lo guance lagirine a manifime, il bocca non balla accono. Che volere voi di per lo guance lagirine a manifime, il concento non balla accono. Che volere voi di peri del pracci lagirine di processi della processa dell cuore, non dubitate, confidate in Dio. gli occhi. O adesso il putto è vivo, ed è Giezi deve sei ? Era questi un garzoncel- risuscitato bene, dice Guerrico Abate, lo, che ferviva il Profera. Sono quì . Pre- resurrettio eft, fi aperiat oculos ( Serm. 30. de 105, cue reviva il ruoreza, sono qui, pre-riparreza qui, p apriza casas (soria, socialiste de la descripción de la descr e del fuo fervo Elifeo, che riforga. Va di ventù, che hanno i peccati paffati in na-

e buttata a pic di Elifo Profeta: Viul-(tano di poca Icienza, di minor zelo, e di Duminua, diceva con ilitatilima foliciciu- poca ferienza, non inon al propofito. Vi dine, e rilouzione, mes-idmittam tr. Vi- vuole un Elifo , il quale ami veramente va Dio: i o non mi partirò mui da qui, la voltra faiter, e la raccognadi a Dio. finche voi, Santo Profeta, non vi moverci Oraviti ad Dominum. Vi rilicaldi il cuore in perfona. O voi vedetre me morta alignicicato con qualche efficace motivo di logo, e la fichet vi di Cierci: o il boll contente di appriri a bocca per fairi o in logo, e la fichet vi di Cierci: o il boll contente di appriri a bocca per fairi o il boll contente di appriri a bocca per fairi peníofo, e con occhio attoniro colla nuo zioni. va , che Puer non furrexis . Questo bastone! Profetico ha perduta la virra, ho fegnato, e rifegnato, ho scosso, e riscosso quel cor-

po, O non est neque vox, neque sensus, e non vi è principio di vita.

would be the construction of the construction

no nuogo, en: natevi di citeri : no l'hoji contenti di aprivi la bocca per larvi adoperatini rività dell'Altilino in altri condictia, ofitario pra pirisi, maviapra di adoperatini rività dell'Altilino in altri condictia, ofitario pra pirisi, maviapra le la volta, fanta mano. Vinte da si vie- noferet le occidioni profilme , che avete, leni prepliere, Qroha, andiamo (die il il cobbigazioni prefetti, che vi corrono. Profeta prano già in ilfrada, e vicini al-le gli l'cogli, in cui poetet di muovo incoria cada del fanciallo dedono; quando eccol prer. Caldo di cuore, aperura di bocca. Giezi, che torna a capo chino, con volto e apertura di occhi fanno le vere rifurre-

ol G

DISCORSO XXX.

Sieut lutum in manu figuli , fic & ves in many men . lerem. 18.

Tu quis et ? loan. s.

Ol prefenta il grande Iddio al Profetta isti, e rattati con difficione; una certa Geremia : Geremia , io voglio par- compiacenza delle noftre qualità , zalenti, Lari : Sigoore , parlate pure , che ogni bellezze, e compienezze, vorrei ben io ad-voltra parola mi larà legge . Non voglio dottorar tutti i superbi nella Filososa di parlarti in cafa tua : Surge , & descende Crifto , se poteffi condurli un quarto di parlarti in cuía tra: 1 sury, O defendo Criflo, fe poetfi conducil un quarro di to denum figui f. O dit antia vomb mu. 1 cro qui mattina, dotre la mandato GereLevati prefto, e fecndi al bottega di quel finita. In daman figuil:, e dir loro: 3 siner 
poerco operajo, che fibblica vadi di crelaman, fin O vas. Vedetce la via figuina, to, daman figuil:, e dir loro: 3 siner 
pour il Profesta il lab bottega di figuila; a vi luinfo fervisio i, testi della fiella pala. Il 
giunge in no punto di tempo , in cui, vitoli, e ricchezze, ile belle velli fin un 
dibiricato dal Viajo un violo (cress) po più di cressi con dei Sommo Fistro
di di di controli della di controli controli di controli se Dio a Geremia: vedi tu, di qual pasta della Dama, e del paggio, è la stella, fi fanno quei vasi ? Lo vedo. Tutto è pa-lurum, e poi Lurum tutto è sango, tutfla di povera creta . Vedi, con qual faci- to è creta .

di momenti . Or intendi bene : Sicut iu- mato dai popoli per un gran Santo , ritum in manu feuli, fie & ves in manu mas. cercato dei fuoi configli, come un oraco-Impara questa lezione per te, e va a pre-lo, udito nei pubblici, e nei privati radicarla il tuo popolo : piccioli , e gras-icionamenti, come tu Angelo, riverito fin di , nobili , e piccei , rati di onore , e dalle bellie più fiere , come un' Adamo in-vari di ballo fervizio, tutti fiere della fiet-inocente, in mezzo a tanti onori, che Dio fa terra, e colla medefima facilità ritor-fi degoò far alle sue virtà miracolose, eb-nerete ad esser terra: Sient lutum in ma-be a sopportar da un malvivente ingiu-

services and the services are a services and the services are services and the services are significant to the services are services as a service per oggi dar a me, a line popolo interfacion c, figures a me per position for the services and most popolo services and part post of Questia fals and shall per oggi for the services and the services and the services are services as the services are serviced as the services are services as the services are serviced as the serviced as the services are serviced as the services are serviced as

Anza , rifponde San Ciacomo ? Vaper ad Ma il detto fin ora non è tutto quello a cbe

dicum parens . E Dio, che val per ogni autorità: Sieut lutum in mann figuli , fic &

Dove & fonda adunque tanta noftra innata superbia / Un certo andar teso, parar alto , mendicar inchini , e riverenze un dispettars, se alcuno fa poco sima di noi , una certa fame di effer lodati, efal-

lità fi rompono ? Vedo, che tia il far- Quel gran fervo di Dio il P. Giuseppe fi, e il disfarsi, non vi è intervallo, che Anchiett della nostra Compagnia, accla-

che pretefe Dio dal Profeta con mandar-ila raccolta, e mai non para; tu pon gli fai lo a cafa del Vafajo. Offervate come lo più proroghe, e gli mandi l'efecuzione: manda, e lo fa capitar io punto, in cui Ecco in seminie, ciò, che dice Dio: Daun vafo nuovo nuovo fi frezza: Diffipatum di el fipatum parimaria, 6 mistire ad per. of var , qued tife facients e lute . Van di catum . Or bene sempus non erit amplius . terra, e così facili ad andar in rottami di E' tanto tempo, che vai prolungando la terra , oh quello è ben un altro punto , conversione perfetta a me , così non ti da-ed un'altra lezione d'importanza , capace ro più proroga .

S. Pasqua, entra a sar la notomia nel tutta integrità, cui molto siete obbliga-cuore di coloro, che ricadono ne primi ti, e vi chiede mille scudi in prestito,

eaore di colero, che ricadono ne primi it , e vi chiede mille faudi in prefitiopeccati, e vi chiego pua ni filiace fepran- sono più, che per un mefe. Ha da far
as, loro infinanta dal Padre della baun pagamento forzofo, e per altro voi fasa. Ecolas, Notarela bene, e fate la rieva con control della propositione della politacia della del

altri forse peggiori di me. avrò tempo di e On qui è appunto, dove in ti aspettava, e di pentirmi?

dice il Santo Dottore . Come? sono die-ci, venti, e sorse trent'anni, che Dio ti contro chi si va ingannando così. E dove dà tempo per pentirti davvero, per intra-fono questi (dice il Santo Abate) che vo-prender una vira un po' più da Cristiano, gliono entrar nella giurisdizione di Dio, premer una visa un po pui ol Avisano e apromo entra nessa giuridistiode di Dio, per far una silolar sitirata salle convertine faiti patorio del cenopo, e far i conti sioni, dalle profine commodie, di giuo, lopra ciò, che non è in loro potene e dei striclicata; e cen tanto tempo, che til giudi de faure , mifer, sun tenente indi appropriata di convertito puere profinata, tanquam Para un monera del prodo fello giu on un tid-non in fan, y da la na perifana pipolari. rà più tempo.

colta alla vendemmia, dalla vendemmia .'- menfium ejus apad se .

di molte bellifisme confeguenze , ma io ne Ma perche , questa perfuatione . Avrò voglio cavar una fola colla gnida di S. Gio: tempo, avrò vita, è troppo radicata nel Grisoftomo. Cuore de' malviventi ; Rispondere di gra-Questo grande Dottore , facendo un' zia ad una islanza , che voglio farvi . Vie omessa al suo popolo , appunto dopo la ne un vostro amico di tutta lealtà , di

niteata.

la vita e per la morte due righe diferite.

Pian un poco, ripiglia il Grifoftomo, to mi flano bene. Or ditemi, quella discon quello Detir. E fe no vaso di fragili linguaza non fi pratzia, e quella ficurezza creta, qual è la tua vita, in un momento fi non fi usa anche eta gli amici più cari, creta, esul è li cua vira, in un momento fil non fi uta anche tra gli amici pui cara, fipezza; duor crovaiat u lo fixazi di penoli e tri parenti più firetti, benché Beno tenza è Eh no, aon fi forzerà i Dabir, gliovani , cfelchi di età ? Or dico jo : dadir fiparimo parienta. Dover foodi tu Per mili codi non vi fidate della vira, quella fiperanza 2 lo mi findo fiq quello perché morzale , e fidate la faitute dell'modefimo, che la bonta del Signore già nima, i a vira beaza, "c'etrorial dopar per nance Pafque ha afpetratro , e alpetra quello dabbiodifimo eventre, avro vita, a latti forte pesgiori di me.

"artic fronce pogliori di me."

Sto a vedere, che Dio ti abbia ceduta la Se tu hai un debitore, al quale vai pro-rogando il termine del pagamento dalla racione è stara nelle mani di Dio: Numeros

Voglio, Signori miei, con voi, che tan-feguente altri cento, e pòi aleri, ed to frequentemente, e cortesemente mi udi- altri-, e quanti più ne piglia, tanto ren-te, voglio questa sera sar un atto di eroi- de più difficile la restituzione. Non pasa ca liberalità. Dono a quelle Signore la vi- fano molti anni-, che la cafa è venduta; te, che si frande sopra la camera del Rele'l pegno è alienato, sempre con animo degli Abissini, la quale è tutta di oro mas- di non alienarlo. Questo in derminis aca ficcio, ed ha le uve tutte fatte di rubini, cade al peccatore; Va caricando la fuz e di diamanti, e di perle, e compartitele povera anima di debiti, e di peccati, feme tra voi, e fatene tanti gioielli : Dono ai pie col dire , la rifcattero . Dio gli da ne tozianti tutto il gran vallente, che vien tempo , e mezzi , e comodità per redidalle Indie , portato fopra le flotte , che merti : e in vece di estinguer gli antigiungono nelle Spagne, Olanda, ed Inghil- chi , va facendo nuovi debiti , fempre terra . Eh , Padre , voi vaneggiate , in far con pensiero di soddistarli . In tanto i capitale di donare ciò, che non è voltro peccati crescono, le grazie si diminui-Ma vaneggiate peggio voi (dice S. Ber- fcono , il lume della fede s'indobolifor ; nardo) in far capitale del fusuro, che non la volontà refla fempre più fiacea , il deè volto, e farne tal capitale, che fem-monio più forte, il tempo manca, e fi pre mai afficuriate il fommo delle voftre perde l'anima col positiero continuo di faliostanze, qual è la eterna falute. Quid de varia, e fi fa la maia morte con inrenziofuturo , mifer , tum temerarie disponere pra- ne di far una buona morte in quella mad fumis ?

nè si può, nè si deve concedere . Voglio concedervi, che poffiate piomettervi cer- francontrata concedervi to il tempo futuro. Vi convertirete? Oh, Padre sl. Ed io fermamente dico, Signori no . Andiamo alla sperienza . Quanti anni avete voi ricevuti da Dio per con-vertirvi? quaranta, cinquanta. In questi anni , qual conversione avete fatta / Qual anni, qual coversione avece intra / Quai-vrino avece silirator qual virsit avece ac-quillara qual patione avece mortificata / Voi linet qual collectico, quell'incontinen-lar cus que bellemmatore di prima, e quan-le famme effer di Dio, che vaniva a par-to più vi avaname segli anti, tator ceri- telli, indipoechiato a panti posibile di la con più vi avaname segli anti, tator ceri- telli, indipoechiato a panti posibile di la incontro di qualche grave occasione ? Ve- tione men exardefeet ignis . dete dunque, che quanto più tempo ave- Solitario, taciturno, e pieno di alti pen-

patti. Di grazia attenti bene. Un capo or con un pianger dirotto, or con un muo-di cafa, biógnofo di provedere alla fa-verá inquieto, or con un ripolar tranqui-miglia, piglia cento [cudi dopra un pe-lo nel penfero del fuo Sigaro ; fembra-800, fopra una cafa, fopra un fondo. E va, con un uomo orante in terra, ma un come volume the ceta proposition about on the ceta proposition to the ceta proposition to the ceta proposition to the ceta proposition to the ceta proposition of the ceta pro

niera , che fi perde il pegno con idea di Ma via voglio anche concedervi ciò, chel rifcattarlo.

# DISCORSO XXXI.

un in imagine pertranfit home . Piaim. 28.

scete pe' vizi . E questa è la conversione ? terra , si diede tutto raccolto in sè a me-Siete mai flato un anno intero in grazia ditare, e meditando fentifi vieppiù accen-del Signore? Vi ficte mai tenuti faldi all' dere e l'animo, e il volto: 👉 in medita-

tez tanto più ne gittate in vanità, ed in fieri, cogli occhi, or gittati amorofamen-peccato.

Accade a malviventi ciò, che è folito te verio il Cielo, or chinati giù umilmen-to te verio il cielo, or chinati giù umilmenaccadere ne' pegni, nell'ipoteche, e ne' profondi, cavati dal più cupo del cuore,

di reflicuire, ne piglia altri cento; fem- mo 38. e tutta fi riftringe a queste quat-pre con intenzione di reslituire. L'anno tro parole: Veruntamen in imagine pertranlit

transit home . Che è quanto vuol dire un resta per sempre il nome di Ticino , di Adproverbio del nostro volgo: L'aomo oggi da, e di Po, eppur l'acque non sono mai è in figura, dimani in fepoltura. l'iftelle, ma vanno di continuo a feppel-Se mai vi ho pregato di straordinaria at- lirsi nel mare.

tenzione, ve ne prego oggi. Andremo col Così è, miei riveriti Signori , Verumentenzione y se nes prego 19831. Afairemis con Cost e, mice invertiti signori, verimina-pendiere peficando, fin a toccare il fiondo men pertinofit homo, reliano al mondo le di quella gravifilma fentenza, Veriminamia dignità, Pertraofit chi le poffiede. Re-in imagina pertraofit homo. La prenderemo fiano de famiglie, le cariche, i titoli, parola per parola, punto per punto, e quafi Pertranfeunt i titolati : Refla in quella

off on me, e ognan di voi dica a sè ftefo: re dice al maggiore, avanza, e paffi; Co-Perfuaditi bene, che veramente, certamen-te, infallibilimente il tutto paffa. Veramet-le, findibiliminente il tutto paffa. Verametmes, fpiega Lindano Vere: Un'alera versio-tto, l'alero l'alero; fin a metter il pie ne Revera. In verita è così è: Altri leg-nella folla .

gono, esse, possibe, tutte formole afferti- le quelto è sì vero, che al parer di ve, che pronunziano con evidenza più che Sant Agodino tutti i mali del mondo

morate, i audat, voie d'entitude creft la mort. Pert stord ; verfo la mort.

'Il monde taivolta ci ravolge l'imma-della nofta mortal vita non ammette foir ginationi con corre immagini di perpe-le, ma Fermatama, revura, profeste utiltà, che ci mette fotto gli occhi: Sen-Tatto il nofto vivere è un perpetuo anvian, diere, che il Possificato data "nella diere. Chiofa fono ormai , millet e fettecent'an- Da quello punto di meditazione ecco ni . L. Impero nato con Giulio Cefare fi la confeguenza pratica , che deve cavar-

appunte coal. Nei monoe somme para apaca marc. Il Projectione, i dice alle anime dei dilsomme, andam tutti pathando 5 come (moribond; mar lpuò, e fi deve dire an-tinge l'acqua. Si vanno mutando di ma-che alle anime dei fani, e dei robulti, e no in mano i Pontefici fulla Sede di Pie-dei giovani Professera, all'andate, all'an-tro, i Re full Trono, i Cittadini nelle dares.

diffi forfo per forfo, come la prendeva il Città il Senato , i Magifrati , le Curle; dilli lono per lonus, como le pequere a l'actra il cenaro ; l'acquirrat , le Curie;

Vennamore, Quello è avverbio di frio-riali : Tutto il viver dell'uomo altro
gatilima afternativa, e vuo dire: Perius- non è, che passare . Il figlio dice al Paditi bene, o Davidei ri diceva egli a te, dere, va avanti, e passa : il fratel mino-

morale, l'andar, che di continuo facciamo portano feritto in fronte : Forte erunt .

ni Al. Impèré nato con Giulio Cetare tilla conleguenza pratica , che deve cavarienes in piedi gli da tante (conit-), la ser-chi la intende, come la intele il Pro-Città di Roma, la nofire di Milano; ha leta meditativo : Sal & frinția contenta case est a Quella ve e quelle îmmișilar ha lore, Se è irrieratabile verità e, legge aano tempo; che fanțicle nel Mondo; indifpendabile lo flar qui nel mondo; consentire maccadus o a seguent maccadus de galazgio; imperfesti a quella teri-viol di to finpre unt capital consentire pre para beve a diogeno e quasi for in consentire maccadus o a seguent immerer laz per na breto allogeio e quasi for in consentire maccadus o a seguent maccadus consentire maccadus consentire maccadus consentire maccadus consentire maccadus consentire maccadus consentire maccadus consentires a consentire maccadus consentires consentires a consentire maccadus consentires a consentire maccadus consentires a consentire maccadus consentires a consentire maccadus consentires a consentires a consentires a consentire maccadus consentires a consentires a consentires a consentire maccadus consentires a c fiallina e corrente? Avete veduta venir- accidenti di quella povera vita ? Perchè vi agli occhi ila vostra immegino i, e stari tanto affezionarci alla roba , alla comoditene fila , ed immobilo in lateoudi guar- ià , al piacere , e fabbricarei qui il letto , dare ella voi , e noi lei ; Intanto l'acqua come fe fossimo acque siagnanti , e non corre , e tutta fr muta, e da per così dir jacque fempre correnti ? Noi vorremo efa galla , ed a for d'acqua quell'apparen fer acque di lago ; che flanno ferme nel za iuperinizio di fabilica . Or fate cafo , gino delle loro rive . Siam acque di finadice il Filolofo Plotino , che la coda va line , che andiam fempre currendo verfo il appunto così . Nel mondo Omnes ficus aqua mare. Il Proficifere fi dice alle anime dei

Città, i Cavalicci nellei famiglie, i Padro ni nelle cate: Generalie pratrit, 6º genera-te pofica interrogazione. Tutti i beni, fie-te advante, e refin quel puro nome di fa-no di fortuna, fieno di natura, mi fono miglia, di Città, e di Regno, come un' ilati imprediati da Dio. Per quanto temimmagine superfiziale sufficiente sulla per- po? per quel tempo, ch' esso vorrà. Quepetna mutazione dei foggetti, che van-ilo è un prestito revocabile ad ogni cenno no e vengono; appunto, come nei fiumi dell' Altifimo . E fe , dopo tanti anni , che în li godo, il mio Padrone vuol ri, le îi Santo? Che pretenderel? Le mitre pigiarii, porto lo muover lite a Dioi non smica foretireer in cafe mia. Vaper muotanermi în poliefle? Perchê dun-cando al prefente alcune Prehtaure, ria que amo con canto ardore cio, che publi tanto potreri ottener îl Cappel verde. Be effermi totto tra poco tempo? Che so în jeni. Simor mio, e pol? Poi fatto îl ce non si fabrichi in me, o una go-t-prime Calito, fi su vatanire cola buscumi finite a Perchê danque non mi spai si que produce a vatanire cola buscumi finite a Perchê danque non mi spai si que vende potrebbe anche tiageri în refeirar în breve cou dolore, e senat me- lo. E pos? Del Cardinati, e dai Cardinati ro? Voglio in ofera sipetrat di effer a nali în elegge îl Pspa. Chi se relative a viva forrar caccitor dai mondo, e diriche. Ne abbam ventur degli altri, gila mi nor la paraco di morte non fath in sfor- E pon mi sire relater cou tanti e poi la Easte di abbandonare alla Divina Provvi- port morte. Allora îl Santo, datogli une le mie de ne deredi, fesfe ingarti, e che solova varer, gila dila tre volve all'eprodiții, di liciar il mio corpo alla pa- orecchie: Sirmet Canonico, se poi motatunate dismoratmene, ferrumete beni una come di costi impreflate. Capitali coupasfionevole, e l'amorerole falutandouna volta adu su villa deliziole per și si- li part,

ann vons au un vins ceitzion per in-lo in parti lippo, cornate al mondo, e facto per una bella veduca, e per sinceto, e mai tenut ; Oode io diffi al Mai- un poco credera, non-dico contente at most per me, to
to, e mai tenut ; Oode io diffi al Mai- un poco credera, non-dico recolo cattai, ma
tiene in migliore flato una Villa à deli- praticamente la forzofa emergia di quello
taid? Ed egii ripofe qualta Villa è in lideri controlo cattai ripofe qualta Villa è in lideri controlo cattai ripofe qualta vita è in liderie affecto A. A Signori, tutti i be-li della morte: Signore tale pretender quel
ni della terra fono in lite tra la vita, podlo, octonerlo, guderlo, e poi morire. Si
e la morte: Anna lipopiam di certo, che Pri quegli avanzi; compara quel fondi;
la morte ci vincent tutti. E pecchè vanco fabbricar quella rafa, ve poi morire. Si
difesionarci, e mettere in deil in noffre [possa; alle, avet tutta i. Licità di feguidifesionarci, e mettere in deil in noffre [possa; alle, avet tutta i. Licità di fegui-

coore detti, e certi fatti, benché fino Anti ficirette questie due paole, a poi munite noti , o ricanati, tuttavii è benc a ritoci interiori ficirette questie due paole, a poi monite o ricanati, tuttavii è benc a ritoci interiori della ciriette questie due paole, a poi monite paole que della constanta della constanta

widt's, pearli il bello, che piace, luti- Danque per evidente confeguenza, ciò le, che fi acquift, il dietereole, che c'che pafia, nè è terribile, nè amabile per incanza, tatto praerit; Eppar tanti fi tro- [lou merito. La via della virità è fipiola, vano affaticati in trattener il vento, che ma palla; la vià del vizio è fiorita, ma 1888e, c l'iniger [lacqua, che corre : Epalla, ju falciquan le lagitume fig gli occhi come fe l' eternità fosse transitoria , e il dei penitenti, ma si asciuga anche il mele transitorio fosse eterno, Vivane ( come di-fulle labbra dei fensuali : La mortificazioce il Morale) Vivunt, sanquam non moritu- ne, l'annegazione del proprio volere, o ri, cum samen quotidie meriansur. Hanno per fentire, crucia, e passa; lo ssinga di ogni esperienza, che ogni di mnojono, e si ve- passione piace, e passa. O vogliamo, o dono già morta indoffo la puerizia, la gio- non vogliamo , paffar bifogna: Sive volen-

ranquem une montruit.

L'effer prifégérer è una conì mai a-p-pi/l, 30, Or ecco la coniggiore è una conì mai a-p-pi/l, 30, Or ecco la coniggiore à una conì mai a-p-pi/l, 30, Or ecco la coniggiorna innegaraprenna ai ogni bene, che il Patalifo, bille, e ballevole a pietar ogni intelletto rito, nor meriterabbe il nome di ficilicia. Ita guaranta fanz qual adminatura pon Imperacchè , dato ancora ; chi ci duraffic ci deve incantari il diletto, perchè fugger un millione di anni çe il afercibe fempre le ci deve atterrit la pentinenza perchi quella finia nel cuore i z sul faire, s spi ancor effi sulla: Sola ancom fan arminar ; dans Net crecto mai, che il figlie di Dio chi de beneroute; immoniba, permanenta. dagnarci il Paradio, che poi finifee. A pre mala, fe una volta mala, fem-dagnarci il Paradio, che poi finifee. A pre mala, fe una volta buooa, fempez quefta nuova gli Angeli, depofte le ce-buona.

quena nuova gui Angell 1, deponte le ce-luovair. tre 3 metrebboon ciantici i treni di la E di questo temporale, che sugge, qual mento, si coprirebbero di ombre meste capitale in se faccio è e di questo eterno, quei volti luminosi, e per tutte quelle ca-che ono passa, quanta trasferragione è Arte di crissalio risoarrebbe quest' ecco dolo-diam a pianger questo disordine ai piè del rola, e pei finire.

Or , cari miei Signori , fe tutto quel bel compleffo di veder Dio , di goder Dio, di posseder un bene infinito, qua-le, nec eculus vidis, nec aures audivis; se fosse transitorio , non appagherebbe le noftre brame; ne meriterebbe il possesso del Et vos similes hominibus expessantibus Dominum nostro cuore , quanto meno lo meriterà bene alcuno della terra , o sia piacere ,

failer .

ventu, la virilità, eppur ancora vivune, les, five nolentes quetidie per momenta tem-tanquam non morituri. Gregor. lib. 6.

Santo Crocibilo .

## DISCORSO XXXII.

fuum . Luc, 12, 36.

o guadagno, o fumo di onore, o for di beliezza, tutti beni limitati, mili di mille de confiderazione il riflettere al granle mali, e per fopraggiunta mancheroli, e de pollello: in cui da pochi anni in qua paffeggieri! paffeggieri!

â va metrendo la morre di venire fibirieri pra I faferno . L' Inferno 6 fa di certo , che fcotta ben bene , ma fatto il grande viaggio della interminabile leternità .

### Efercizio

rogato, perchè facelle tal risoluzione di a mezzo di, perchè in ogni ora del giorno

spose mezzo scherzando : Vi è una certa mo dire dentro di noi, come tanti dicousanza nel mondo, che mi mette la testa no; La morte non verrà in gioventù ; la a partito . E qual usanza è questa ? Una morte non verrà quest'anno, la morte mi certa usanza, che si dimanda morire. Se lascetà finir quel negozio; la morte mi la-quesso giovane sosse al prefente vivo, po-scetà consessar peccato, e troncar trebbe dir così: S' sintroduce una certa quella pratica: Quesso è aspetar la morte ulanza nel mondo di morir all'improv- con qualche esclusione determinata di temviso, che deve metter anche più la te-po, e non deve esser aspettata così, per-sia a partito a tutti. Morir all' improv-che sarà delle sue, e verrà improvvisa : Bia a partito a tutti , Mont ali improvi-, cine tura cente inte, e ¬restra improvius ; viio, e, più, che morire. A naiz tutto Va alpertata ingresp, e preche aliora non fa-il peggio , che polis aver la morte , e ià mai improvius : 2ε vas fimili si montinia. I celtre improviti, a dalia quale prepini- avpelenzia Dominana fimomo mo melle Litanie: Lifera am Domina: Che Con quella fentenza coli pieggata, e co-rimedio adouque, c het imiedio è Vogijo il necessiria ad intendenti, entro nel con-

fioni a tempo . Ancora le case signorili , preparato a riceverla ? O quanto sono po-che hanno Ville magnifiche suori di Città, chi ! . E perciò la morte è improvvisa , esposite all'arrivo di molti parenti, e sore-literi, tengono preparato un apparamento no . Et pausi sunt similes bominibus expe-per loro alloggio : Balla levar un poco la diamitius.

Antibus Dominum fuum, ut cum venerit , fe a facie Domini , Perche timebam, quia nu-& pulsaveris, confestim aperiant ei . Notate dus eram.

in quella Divina lentenza cinque parole : Ma a me non dà gran fallidio chi aspetta

Similes hominibus expedantibus ed il emfe- un pollo, o l'eredità, o l'impiego: Oh in fim aperiant . In due maniere si aspetta dai servitori pettano di consessarsi di gravi peccati alla

il Padrone, secondo due diversi avvisi, che Pasqua, che viene, o aspettano a lasciar la possible security one treatment of the process of t tina dalla tal Città, e ginngetà quella no forse qualche patto scritto colla morte, sera. Il servo così avvertito col cuor che cila ancor aspetterà? E se la morte viequieto sta a spasso tutta la giornata, e ne improvvisa? Eh, Padre, non verà. E basta, che si trovi a casa verso sera, per- le viene ? Padre, non verrà. Tutri quelli,

chè non prima aspetta il Padrone . Fatelai quali è eaduta la goccia, o un catatro, o

Ma, le la morte viene di quello pallo , ora, che al servitore giunga avviso , che e giuoca a questo giuoco, come ci difen- dica così : In questi tre giorni il Padrone farà in Città: Il servitore sta all'erta tut-Un giovane, facendofi Religioso, inter-ti tre i giorni, e la mattina, e la sera, e

lafciar rutti i fuoi parenti, e ben cari, può giungere. che aveva, e di rinunziare il fuo patri-morio, e ben pingue, che poffedeva, ri-pronti aneor noi alla morte. Non dobbia-

rimedio adonque e che rimedio ? Vogilo |1 necellaria ad intendeti), entro nel conben e, che quella fera ci applichiamo a tro-re del comune degli usomia i fajare, che
vario.

Gli alloggi pubblici accreditati, che fo- peri minigiorare la lua caria, chi afpetta
no di continuo efpodi al palliggio dei un pollo per migliorar la lua fortuna, chi
vinadanti, hanno fempre caria, e petici inlafetta un fondo per impigari i fuoi deconferva, e firetta di dipenta, e tollo i saria, chi afpetta un buon partito per colche taria un foresticare è prostato per considerati allo chi depetta il gioco chi
che taria un fonetticare di prostato per considerati allo chi appetta il gioco chi
afpettando fempre ofpiti, fanno le provi-i Vi è chi afpetti la morte, e di enga bee
noli a tempo. Anora la Cale fignorii la proviatato a ricevetta 2 o assure fione confone a tempo. Anora la Cale fignorii la proviata e ricevetta 2 o assure fione con-

polvere, la sianza è pronta. Una posata di Abramo , chiamato più voste dal Signopiù, la tavola è imbandita. Questo altresì pre, aveva questa familiare risposta : Erre è l'unico rimedio nel caso soltto, non ve Domina, quia adfume. All'opposto Adamo a è altro; Rimedio infegoato dallo stel-treo di peccato si nasconde, seme di comfo Crifto : Es vos similes hominibus experpatire . Adam, Adam, ubi es? Es abscondie

quanto peggior errore fono quelli, che af-

un' aura velenofa , o un colpo violento , Sopra questo fatto, guidato dallo Spiritò o una caduta, tutti dicevano, non ver-rà. Tomo dunque a ripetere. E fe la ti, e quafi in pugno fette anni di abbom-morte fubitanca viene. Se viene è Pazien-danza, e ha per certi fette anni di penuza . Pazienza ? Se la morte vi coglie in ria, e provvede fubito. Fingiam ora, che quel peccato abituale? Pazienza; Se vi avelle avuta certa la penuria, e incerto il conlie colla mula pracica mantenuta? Pa- tempo dell'abbondanza. Gredete voi, che zienza; All'inferno, dove certamente an- avrebbe temporeggiato?

ad majas . the Peterlo J Imperedation of the Control of the Co de indizio di ciò : Perchè Faraone vide le tali accidenti non fossero ancor per fette vacche magre, ma non distrutte, voi? vide sette spighe esili, e tenui, ma non Da che io sono in questa casa ( e non erano del tutto vuote. Aspettate dunque sono molti anni ) è accaduto non poche vola proibire le tratte, ad ammassar il fru-te trovarsi una persona alla buona morte mento negli ultimi due anni fertili , che nel Venerdi) e il Venerdi appresso di sa tanto balla . No , dice il provvido Vice- in sepolura . B noi , che samo qui alla bao-

rè, si cominci subito a sar la provvisio- na morte in questa seconda Domenica di

anno.

aienza; All'inferno, dove certamente an-i avrebbe temporegasto e dence? pasienza, Rabbio, listore, dispera-listore, mordervi efernamente , come cara i mei Signori, tempo di carefiti è morte, relia quale, chi ha fatto, ha rambaisti, bellemmare, maldeite certan-latore, chi ha raccio La mente, pentirvi instilmente, rodervi con morte pol libitantes, ad improvrifa è terminollerabile folimo di colcitora, queda poi di tocte carefita, a lea quale nemeria in patenna. Carl Signori miel, io o fi-pano confellar le colpe ordinarle, non dico altre fique quel partor un avi pir dicerce e il Austilimo Viatro, a pà em con dico altre quello partor un avi pir dicerce e il Austilimo Viatro, pa de mante parto dell'arce e il Austilmo Viatro, pa de mante parto dell'arce e il Austilmo Viatro, pa de mante parto dell'arce e il Austilmo Viatro, pa de mante parto dell'arce parto dell'arce parto dell'arce e il Austilmo Viatro, pa de mante parto dell'arce parto dell'arce parto dell'arce e il Austilmo Viatro, pa de mante parto dell'arce parto dell'arce e il Austilmo Viatro, pa de mante parto dell'arce parto dell'arce e il Austilmo Viatro, pa de mante parto dell'arce parto dell'arce parto dell'arce parto dell'arce parto dell'arce parto della d meditatele, maffimamente chi è in pecca- mara coll'estrema Unzione, ne prender un' to mortale. Indulgenza, nè conferir un dubbio, che
Udise un bel racconto della Divina Scritvi rimorde, nè manifellar un obbligo,

tera, il quale mi fervirà non folamente che vi preme, nè difporre un' opera pia per efempio, ma per argomento a minori a benefizio dell' anima vostra. Oh la triita carellia , che è la morte fubitanea , Giufeppe, il Vicerè dell'Egitto, com-illa quale tutti famo fottopoli: E quan-prende nel logno di Faraone, che nell'iti anni abbiamo per provveder ad una ta-Egitto deve per fette anni florabbondari (e.crefilia / Chi lo fa ? Polisma aver tre il frumento, e per altrettanti fcarleggiar anni, quattro anni, mezzo anno, un il raccolto . Subito dunque , il bel pri-mele , un giorno . La carellia e certa e mo anno dell' abbondanza ordina fotto gra- il tempo a provvederci è incerto. E quan-vi pene, che buona parte del grano, en- do vogliam noi aspettare a far almeno tri ne' pubblici magazzini . Santo Patriar- quelle provvisioni , che fono necessarie ? ca , voi fiete forestiere , e non fiete mol- cioè a vivere abitualmente fenza peccati to pratico della fertilità del Paele . Non mortali : a reflituit la roba altrui , che v' è forse al mondo terreno più felice di certamente dobbiamo ; a depporre quegli quefto . Ogni grano mette più spighe , ed odi , a troncar quelle corrispondenze pecogni spiga supera la lunghezza di un pal-caminose, nelle quali se la morte vi sormo; Sicche l'Egitto in un'anno solo prende, siete eternamente perduti ? Inproduce il suo mantenimento per quattr' certis ergo eventibus te iffum committis ? esanni . Aggiungafi poi , che ne' fette an clamero con S. Gios Grifoftomo ( Hom. 24, ni magri vi farà bensì fcarfezza, ma non in cap. 2. ad Corint. ) Voi dunque fidate rotale carellia ( come avverte il dottifi- all' incertezza del caso tutto voi stesso ? mo Pererio ) imperocché le acque del Ni- Non arrifchierefte alla ventura una voftra

ne per la penutia, fubito , nel bel primo Giugno; ci faremo tutti alla feconda Do-

menica di Luglio / chi lo fa ? .

zione ?

Rider , cum non fit forfitan una diet ?

do , e forfe ordinando quella venderra pri- con molto acquifto di grazia : Appunto , vata, la qual è fempre illecita; allora in come nell' Egitto, finiti che furono i fet-quel punto potete effer citati a dar con-te anni dell'abbondanza, fi pat) forfe faquel punto potete effer citati a dar can- le anni dall'abbondanza , fi pati forfe sia o a Dio di tante voitre office, e potete line ? No, perchè le preparazioni abbonvolontariamente , c delibertamente pren- danti fatre da Giufeppe, ano lafciarono
devri foddistitolo i peccumino le? Prara, accordare la penura. Dier ia Sacra Gedevri foddistitolo i peccumino le propositioni de la comparazioni della considera della colla lingua, e si distribusticono più figuari intorno partinono fame; Nell' Egisto folo
di, che carre, allora si allora vio opte-vi si del pane : E perché pauli sua
te giuccapido arrivar all'ultimo ponto di vo. Per le bunoo preparazioni sitte dal Pate giuccapido arrivar all'ultimo ponto di vo.
Per le bunoo preparazioni sitte dal Pate giuccapido arrivar all'ultimo ponto di vo.
Per le bunoo preparazioni sitte dal Pate giuccapido arrivar all'ultimo ponto di vo.
Per le bunoo preparazioni sitte dal Pate giuccapido arrivar all'ultimo ponto di vo.
Per le bunoo preparazioni sitte dal Pate giuccapido arrivar all'ultimo ponto di vo.
Per le bunoo preparazioni sitte dal Pate giuccapido arrivar all'ultimo ponto di vo.
Per le bunoo preparazioni sitte dal Pate giuccapido arrivar all'ultimo ponto di vo.
Per le bunoo preparazioni sitte dal Pate giuccapido arrivar all'ultimo ponto di vo.
Per le bunoo preparazioni sitte dal Pate giuccapido arrivar all'ultimo ponto di vo.
Per le bunoo preparazioni sitte dal Pate di si Come? Quando inorrente a quelle relia.
Per la come con la contra di sitte dal Pate di si Come? Quando inorrente a quelle relia.
Per la come con la contra di sitte di Pate di si Come? Quando inorrente a quelle relia.
Per la come con la contra di sitte dal Pate di si Come con la contra di sitte da per la contra di sitte dal Pate di si Come con la contra di sitte dal Pate di si Come con la contra di sitte di Pate di si come con la contra di sitte di Pate di si con l fi vorrebbe morire y menere in quello fla- penuria . to , non folo fi può morire , ma di fatto Volete ora fentire tutta quella buona fi muore all' improvvito.

si moore sil improvvilo.

Dopo aver fatte condecte il loro mife- dei Salmo 5.6. Zecola. Espeta Dumleum, ro, e pericololo flato a que l'penficatai, volciller age, é empletter cettum, é fiace vivono fect alcun apparechio, e fen-fitte Dumleum, as afpectativa della morte; mi odano est i Sasto Globbe, e qual cosa afpectavate per loro confolazione quelle perfone gla-vico con canta premura, che vi leato dire con contrato premura, che vi leato dire directivativo di minimalmente colli Divisi con contant premura, che vi leato dire con gazza colono di minimalmente colli Divisi con contant premura, che vi leato dire con gazza colono di minimalmente colli Divisi con contant premura, che vi leato dire con provvisione per bem morire. Simili persone Espeta, che cola i force in retlivazione son temano mai della morte improvriti a, jedie softre fortune s' Ah no: Espeta de-

Lessi sottoscritta ad un' immagine della perchè la morte, ancorchè studiasse tutte morte quella breve sì, ma spiegante ilcri- le insidie, non può venir loro improvvila . S. Simeone Stilita morì percosio da un

Flores, si scires unum tua tempora mensem, fulmine. San Francesco di Sales mort di un accidente apopletico, che lo sorprese in viaggio . Il P. Franceico Cardoia della Deporresti tutte le vanità, piangeresti a nostra Compagnia zelantissimo operario, di aver un solo mese di vita. Rides cano non della morte, e lo trovarono morto al tafit ferfitan una dies ? Eridi, e fcherni, non volino col dito diftefo fopra una riga ps peptia men start is trial; e circitat; none indirect out onto united topics until tight, a Con button literated ich in data que, mariamer. Operfile; e com altri che po-fia fécritione, vortei mattavi quella paro-trei citate; s lono forfe morci alla fipror-lian kitat; e dit con l: Paras , some san villa Signori no. La montre fu fubitanca, fi fuficas man dita: s Comme ? Quando vi ima non improvitia. Etano ben prepa-bolle il cancer di felgono. e filte meditan-jasti con bano espitale di opera pie; e boble il cancer di felgono. e filte meditan-jasti con bano espitale di opera pie; e

l'invito di Chiefa, dove si fa il mercato Oh anime giuste, che frequentate le di tutte le ciarle, e forse il concorso di vostre Congregazioni, ed Oratori, ed in tutti gli affetti, con tanto disprezzo della quelle vi esercitate in opere pie di ascolcasa di Dio, e del Santifilmo, potete re tar la Divina parola, di accostarvi ai Sancafa di Dio, e del Santiflumo, potecre ci tar la Divisa parola, di accoltavi ai Santar motti all'improvvilo, e vi fi và, e tilimia Sacrimenti, fias pur la morte quelvi fi fia con tanta-isteverenza ? Pressa, la notte ofcura. In qua noma, pareji pernama man fi p feriosa man dair p i morte fiu-l'i come diffic Citilo, Sia quella flagione bitanea può venire; ¿Quelta è propolizio- perutifola, quando l'anima opperfil dai ne evidente, la morte fubilitanea viene doltri del corpo, non può dar frutto di con quiche maggior fiequenza, che non atti vittuofi. Per vol Panti aut i. Avrette factura gli anni paffitti : Quelta è ancora quella grande provvilionose, che ora prepalectual giunti parti i puelta è ancora quella grande provvilionose, che ora prepalectual productione. proposizione evidente . Qual pazzia dun- rate : Sì : Panis eris : Moriranno di penuria que farà mettersi in uno stato, in cui non i peccatori spensierati; per voi non vi farà

morte in compendio riftretta in un verfo

me veniat immutatio mea . Non cenfundentur , piboli , il quale dicea a se stesso , e rumi-

e le Vergini favie al fopravvenir della trarvi, e con ferma speranza, che mi tocmorte ? Niuna : Tanto l'une , quanto l' cherà la forte migliore : E per quello ftel-altre dormivano : Dormitaverunt omnes , & lo la spero , perche ogni ora mi tenge dormierunt : Ad amendue lo Spolo toprav- preparato . Singulis heris flo ad offlum atera venne improvvifo . Tutta la differenza fu mitatis . nell' apparecchio previo . Le favie avevan Corrono per le mani certe orazioni fuolio per accender fubito le lampadi ; Le perfliziole, le quali promettono , a chi le

tamento il più amile, e riverente, che po-anzi perniziose. Morti subitanee, e viudente, si porto al Sepolero di S. Vvoliango. te non sono male marti la morte improv-Mentre fa orazione, o fosse rappresentazio-jvis, cioè senza provvisione bastevole al vegliatofi, come da un dolce fonno, non vide più cofa alcuna. Difle allora il Primcipe tra sè. Orsu quello è un'avvilo, che Dio mi manda, che dopo sei giorni io ho da morire. Si preparò col maggior fervore, che seppe : ma dopo sei giorni si trovò (a- Tanc loquerur ad cer in tra fun : Quid fano, e salvo più che mai . Disse allora tra sè : La scrittura significherà dopo sei settimane; e continuò più, che mai nel bene incominciato. Al fine delle fei fettimane, trovandoli benellante, allungò i luoi con-ti, e i luoi fervori fin dopo let meli. Pal-fano i tei meli fenz' alcun principio di ma li Mondo per quell' inganantore, ch' egli le . Orsu, allor diffe, qui non vi resta al- è, stabill di lasciarlo col suggirsene a farsi tro fignificato, che dopo fei anni. In tan- Romito . Inforfero a fraftornare proponito spazio di tempo gli esemp) segnalatisti- mento sì generoso più di mille offacoli. I mi, che diede in ogni genere di virtù gli pareoti, e gli amici colle preghiere, il guadagnarono il nome di Santo . Nel finir piacere , e la libertà colle sue lusinghe .

ma dell'eterno. Quando ancora aspettia- e che importa il tutto, senza del quale il mo ogni giorno la morte, e la morte non tutto è nulla.

venga, perdiam forse le buone opere? Anche nel mondo potete salvarvi, rispon-Non sta egli sutto scritto nel libro dell' deano gli amici, ed i parenti: Posso, ma

Obere del P. Cartaneo , Tem, II.

qui expeltant te, Domine: Et nunc qua est ex-peltatio mea, noma Dominus? Che differenza v'e tra le Virgini stote, solo alla porta dell' Exernita prosto al en-

floite avevano ancor da comperarlo.

Sant Enrico, degao Soolo di Santa Cumorte flubtanea, da morte violenta di fersegonda, cutto folo, e fenza Corte, in perro, o di archibogio. Promeffe tutte vane;

# DISCORSO XXXIIL

clam, cum surrexeris ad judicandum Dens , & cum quafieris , quid respondebe ei ? lob. 31; verí, 14.

punagamento in toute il soute. Net me piacere e il micrett dotte lue minone; il gift in gorata i la Corona Imperiale, per le lagini e gorata i la Corona Imperiale, per le lagini e, acco netto colo, acci, soute che fui eletto Imperiale e, e quello fieldo a papareccho, che fece per la morte; il giorne fialo, a tutti enedera quella foel
gift ferul per afcender al Tomon.
An carifimi Signori; a noi ancora tutto mome mome. Madie, vogito fishermi. Inl'apparecchio, che faremo per morire, tut- tendete ? Mi avete mello al mondo, non to fervirà ad acquiffarci, e ad ingrandirci perche goda il mondo, ma perchè acquiftà la corona , non d' un'imperio temporale , il Cielo. Questo è quel solo, che importa,

quanto difficilmente in mezzo a tanti inviti, Scriva dunque ciascuno nel suo cuore la esempi, e pericolose occasioni? Posso: ma se gran sentenza del Santifimo Vescovo di Er- Dio mi chiama, ed lo rifiuto la chiamata, COA

con tutto il poter falvarmi, mi perderò i il volto d' un Dio, il quale Loquetur ad Vada donque il mondo, l'anima fi allicuti. Ima da fra fias, e mi rinfaccierà tante pro-c Così dille, e così fece. Rafa la bionda Imelle, tante bugie ? Si marris mas impracapiglistura, vestito di grossa lana, doppia- perlum non pertavi, quomedo presente Chri-

mente especiato, en la incusso o un osocopor, Co-sparia fina y maio puntari impresento e, cuell' anguille d'una porce cella, pera porcado:

comincio il novisiano con tal fervore, che Ripiglio duque il primo fervore, e lo car specchio d'o,ni virtà à Monaci più mantene fina alla morte, alla quale giunfe attempatti, e cammi-b molti meli con al Carico di anoi, e di meriti. E giunto al bano pallo nella perfeziono, che diede fise- punto elterno vide di autoro comparigii, i

- na a i pouiamme a marce , comicch s profis - l'amer si pour actio a i, che fei laivo i que imentre la marce , comicch s profis - Si, ment Sippris, il rammo-in pauno di que imentre la marce , comicch s profis - Si profis del profis della colli d terrotto dal falmeggiare gli fanno invidiar faranno gittate in volto. Oh le belle prole piume morbide, che può aver in sua messe, e le brutte bugie ? Oh il bel percafa: Ora, ma fenza divozione falmeggia, dono, che desti alla Suocera, non parlanma fenza spirito; si consessa i fenza dogli mai , non mirandola mai di buon' emenda e già comincia a mirar la por- occhio! Hai veramente mutato vita , perta del Monistero con occhio bramoso di chè sei divenuto peggior di prima ! hai uscirne per darsi alla libertà , e per goder lasciato la mala pratica per pigliarne un' il mondo.

Ma quella prima generola risoluzione, quelle amaro ironie, e vituperole befie fa-con cui aveva lafciata la fua casa, impe- rà ricevuto un peccatore. erò dalla Divina mifericordia una grazia! Quanti esempi avete osservati di contifpeciale. Una notte adunque il giovane ri-nenza, di modeftia, di penitenea, tutti laffato fi fogna d'effer rapito al grande verranno a confondervi delle voltre in-Tribunale di Dio : Si vede attorno un continenze, e de voltri cardali. Quel gio-branco di demoni preparati ad accusario : vane , che adesso può servirvi di specchio branco di demonj preparati ad accufalo: [sune, che adeffo può ferrivi di Specchio Sente dentre di se i latrati della cocicion- onelle virti; e voi no I volete, ne asche za, che comincia a condannario; Legge redere, non che imitare, e forfe lo burino vio all'Angelo ino Cafiode adolori- tien per malincanico, e ferupolofo; Quelto il mal'augurio della final fententa, che lo fitara a fronte di voi a farri arroffine comparir anche fan matre, i a quale con Voi infangato da mille laidezze, a l'aitro voito da beffe gli gitta in occho, i tili voit guardinga anche degli oggetti indifferent life vorta, sua difficat diure, voit fefencii; Quello col raccolto, e diveo nel colta de la colta della della diversi della fefencii; Quello col raccolto, e diveo nel colta della diversi della diversi della della diversi della della diversi della diversi della diversi della raccolto della diversi della raccolto della diversi della diversi della raccolto della diversi della diversi della diversi della raccolto della diversi della diversi della diversi della raccolto della diversi della diversi della diversi della della diversi diversi della diversi della diversi della diversi della diversi diversi della diversi della diversi diversi diversi diversi della diversi divers fi voleva falvare! Oh la bella falute, che faccia al grande Iddio.

guadagnato!

tramortimento fi svelgiò più morto, che attempate. Quella donna paziente raffeguavivo. E il primo penfiere, che gli venne, ta ne' fuoi travagli confonderà tant' altre fu queflo : Se il Gindizio fognato mi fa velenofe, come tante vipere. Quel Mercan-tale paura, qual paura mi farà il Giudizio [te retto ne' fuoi traffichi , e moderato ne' vero al grande Tribunale di Dio si langui- suoi guadagni sarà vergogna a certi lupi damente fervito ? Se non posso soffrir il non mai fattolli di roba , ne mai contenti volto di mia madre , che mi ricorda un dello flato . Quanta erit ifta derifio, & quamio proponimento violato , come foffriro lis est ifia confusio ,

ranga al Monistero d'aver in breve un gran le venirgli incontro la sna madre , e sen-Santo. th dirft , Enge , fill : Vere falvaft animam . Ma il pufillamme fi flancò . Morta in tuam , Oh adefio al , che fei falvo!

altra! Ecco il galant'uomo di parola! Con

hai acquistato! oh il bel Paradiso, che hai Quella Vedova composta negli , abiti amica della ritiratezza , e delle divozioni A tal riofacciamento il giovane , ben-farà un flecco negli occhi delle altre Vo-chè addormentato , tramortì , ed in quel dove , che fanno da fpose , benche siano

O dolorofo, e vergognofo rintacciamen-idi età, ricercando per accidente entro to! Oh vituperofo paragone di giovani uno feriguo vecchio di cafa , vi trovò è con giovani, di Dame con Dame, di Ca- suoi scritti di Rettorica, e di Filosofia, valieri, di Mercanti con Cavalieri, e con composizioni, versi, e quissioni, ch'egli Mercanti, facendo rifaltar, come la lucc fieflo compose, e compendio, mentr'era tra l'ombre, la diverfità depli uni dapli fludente. Ricorrendo adunque con curio-altri nella fleffa età, nella fleffa qualità, fità que primi parti de fuo ingegno, fi nello fleffo efercizio, onde non abbiano, [contrò in una pagina; dov'era feritto ! nè fcofa per coprirfi , nè fiato per dir una ordine , che allora teneva della fua vita . parola di discolpa.

ni è poco . Vengano i Gentili, gl'Idola- za ogni fera ; Uffizio di Maria . Ogni de nt prop. et engages et engages et engages et engages et en general et en

nelle vendette . na Gentile così zelante dell'onestà , che tutto confuso con quella carta sotto gli inflessibile a tutte le Reali lusinghe, ti vo-locchi, disse : Bella vita, dove sei ? Quanlesti piuttosto morta, che macchiata; e sa to diversa è la vita, che io saccio ades-

una Griftiana? un Mercante Ebreo più giu-Itizia. Quanta eris ifta derifio?

E che sece nell'anima tua il caratte- io faccio? fulla tua lingua quel fale misterioso ? al tremendo giudizio? quando il Sacerdote nel Battefimo ti dif-fe: Accipe falem fapientia, i a avefli fem-gre una lingua puttida, ed un fiato for-io l'accusatore, jo il giudice. Cosè diceva { cmillibib

Udite ora, Signori, un' altro rinfaccia- lo diffe in tempo da emendarfi. menro, un'altro paragone forse peggiore, Signore, tutte, o quali tutte le donne derete voi stello.

Udj contare da un Padre Spirituale di- no fatta, verrà in quell' ultimo giorno retrore di molte anime quello mirabile a confondere quella, che si fa ora da avvenimento . Un Cavaliere già maturo molte .

Confessione ogni quindeci giorni ; Con-Il rinfacciamento de Cristiani a' Cristia-gregazione ogni festa ; Elame di coscien-

no : fi ricordo per minuto d'aver per qual-Levati in punta di piedi, Lucrezia Don-ch' anno tenuto quel modo di vivere,

arroffire tanta libertà di ampreggiamenti tra to! Confessione ogni quindici giorni? Pole donne crifliace.

Levai also in piedi Torquato, cheaven-qua il lieta, e fatra pie per riputazione; do un figlio usico, jo facrificafii, al pub-lche per emenda, Elame di cofcienza? Poblico efempio con farlo morire, 640 per even cenue, to l'animo con limbodrita che fiu ditubbidiente ad un comando mili-da fipine, da erbaggi, da triboli , ch'ella tare e condanta narip Padri, e tante Ma-l'è divenate un deleror tutto prien di mortante de l'anterior productione del productione dri debaliffime, che lafciano ogni libertà îtri, o di peccati . Limofine a' povere ; a' figliauli, ed alle fulle. Povere linofine ; bo confunato il capi-Come? un Turco più victorio od un Cat-tale in peccati di molta fpefa, e semmen colico è una donna idolatra più pudica d' foddisfaccio a legati, ed a debiti di giu-

fto ne' contratti d'un Mercante Cattolico? | Che vita e quella, che una volta io feci, e che vita è quella , che al presente

re del Battefimo? Che fece fulla tua fron-te il fegno della Santa Croce? che tece il mio processo, e la mia condaniazione

il Cavaliere confuso; e buon per lui, che

e più dolorofo de già detti. Non folamen-più riguardevoli di Milano sono state allete tra Griftiani, e Griftiani, non foiamen- vate ne' Monafleri fotto Maestre Religio-te tra Griftiani, e Turchi si sarà confron- se, in case dedicate a Dio, ed avtanto, ma si farà confronto tra voi, e voi no certamente per qualche tempo offerfarete vergogna a voi stesso, voi conson-vata una vita spirituale, e divota. Quella vita spirituale, e divota, che han-

Ogoi

Onni giovane, egni perfona avià cer-eamente provato per esperienza la pace deila coscienza, ed il gusto del servir Dio, con cui fi farà renuro qualche mefe , el Erite me de lute , us non infinear . Pf. 68. qualche anno . Quell'anno , e quel mefe fara vergostra agli anni rotri , e diffoluti , che poi ha fatti , e vi fara veder il rovescio della medaglia, confondendo voi la polvere d'archibugio, che alimentato dal

judicandum Deur, & cum quefierit, quid ref- lagrimevoli rovine. pandabe ei ? Quid re fondebe a' miei felli proponimenti, alle mie stelle promesse?

io perduto?

sominciati, ma non profeguiti? infelicissima Dirò forse, che non sapeva? Ma se un sima morte. tempo ho infegnata la virtil a gli alti?

Buil sum mifer tone ditieme ? Bum pe- Anna Padiglia , e simentati con visite, e tromm megenome ; als Bantisma Dematita cite sul que pirmia ampari , vi lacio il di Gesterisho ? Non intendiamo adesto, diceva di non potere fiture ferta adi lei , che così voglia sire Gasà morte per noi! [Tentati in vano turti i merzi per disloro Ma giunti ai di lai Divino cospetto le da al rea passione, si perso a dargli per mocomprenderemo. Alvero Bassione prance le lai bassica di bobone, giovane, che per comprenderemo. Alvero Bassione prance le lai bassica di bobone, giovane, che per ordine di metter inseene quella formida vivacità , e per altre doit personali era il bile armata, che posi inseramente per con-sione delle Principesse Carciolice. et o l'imphilteras E perché motit erano il Acconsent Pietro alse norze un appelegni, che dorevano apprellari, norde i se a Code vedute una volta Regini fun. munizioni , molta la foldatesca , non si po- sposa , che la rifiutò , e corse ad insangarsi zeva far tutto con quella celerità, che il nel loto delle antiche laidezze.
Re desiderava. Chiamato dunque l'Ammi-Giudice di quella, che comparve in volto. Alle lettere Pontifizie aggiunfe Dio un a Filippo II. Profiriamoci tutti a piedi tutto fuo, e miracolofo avvertimento . Mendel nostro Re offeto, or che siamo ancora tre il Re Pietro era in campagna, segli prein tempo.

DISCORSO XXXIV.

Na passione in una persona grande per dignità, è come il suoco gittato nelzolfo dilata in un momento le ingorde fue Ah Dio, Quid faciam, eum furrexerle ad fiamme, e divien padre secondo di mille

Che però guardinfi spezialmente le pernimenti, alle mie stelle promesse? sone ricche, nobili, e risuardevoli, dal Quid respondebe alle persone mie pari in nodrir passioni, o di amore, o di odio, eta: in grado, in qualità tutti falvi, ed o di ambizione, perchè queffe furie avvalorate dall'autorità, e spesate alla gran-Quid respondebe a' miei buoni costumi in- de colle ricchezze, sono le cagioni d'un' infeliciffima vita , e le foriere d'una pef-

Pietro Re di Castiglia, come riferisce Die forse, che non poteva? Ma se tac-il Mariana, (Lib. 17. de rebus Hispanicis ti miei pari hanno potuto, ed io stesso had e. a. ) gittati nella giovanile età i suoi potuto per qualche tempo.

Quid fum mier tane dilisera? Quem pa-Anna Padiglia, e somentati con viste, e

raglio in Corte, il Re con fembiante tur- sendo irritata la Francia, addolorata Cassibato gli diffe: Mele en quidem pre beneve glia, scandalizzata la Spegna, Innocenzo lensia in se men mibi gratiam rependis. Usel Sommo Pontefice scrisse lettere da Padre Alvaro dal gabinetto reale col fuoco in al Re, pregandolo, e sconginrandolo per l' volto per il rossore. Giunto a casa si pose onor della Fede, e della Religione troppo a letto, ed in pochi gioro i morì di cor- (vergognata in faccia ai Mori di quella sì doglio . Credo , che tutti fiate ben per-scandalosa pratica, ed atterrendolo coll'infuati, che altra maestà, altra potenza, al-tra dignità risplenderà in volto a Cristo mente avrebbe incontraro.

> fente un vecchio Paftore, di volto, e di abito forestiero, che in alta, e grave voce gli diffe : Re Pietro, o ripigliar la Regina, e laiciar l'adultera,o perder in breve, e'l Regno e la vita : ne più altro parlò, ne più fi lasciò vedere, perché (comparve, come un lampo .

Il frutto di tanti avvisi, sapete , qual fu / questa non è pesca , ma strage ; tanta è la ostinarsi peggio, che mai; per tegliersiogni quantità di quegli ingordi, che abboccano, rimorso dal cuore, toglier col veleno la restano presi dall'etca, che prendono. Regina dal Mondo. Così attesta, e detesta Ordice il Santo: Negli altri vizi di furto, il lopracitato Autore . Puellam infantem di gola , d'invidia , di sdegni , il diavolo Reglo sanguine nobilissimam, lectissima for pesca bensì qualche anima, e sa bottino, ma, suavissimi moribus, ac prudensia vigesi-ma non già strage: La pasta dolce, ma afme quinto atatis anno peremit .

po tenera a risvelgiar una passione, sini il piacere. col metter tutta la Corte à lutto, tutta Che sa quel giovane in giro giorno, e notla Spagna in spavento, tutta la Francia in te, inquieto, sollecito? Ha presa la pasta

quì la Tragedia.

Il primo galligo, che la Divina Giusti-alle crati de Monisleri ? Che sa quella gio-zia learico lopra il Re peccatore, su una vane alle sinedire, e sulle porte in cerre rotta sanguinosa, che ricevè dalli Mori di ore equivoche tra la luce, e le tenebre,

che gli diedero fu, faird dat nelle mani dei la patta cei auvouo, one uo porez an uncia co cipital averlario Enrico, che legilia-ca alla mano metredi fopra lui con un pugnale alla mano.

Mai e aon put ruvenenin puoto glionatio, parrickia, lo civitello di ferrie:

Eumphum elitum, chianque fai l'Autore,

peccati di fragilità, che Dio facilimente per
mond administra piprii. D'o proteu autoremus, longuale put glio di certa

la che fain compolit di certa.

peccar, che per vivere.

ma non fempre, per lealghe, e per gli erbag. ma In Quadragrima.) gli anutili, che bene fpeffo s'incontrano: Se poi efaminiamo a punto di rigore feo-ma quando i pefcatori danno la palla al pefec, laftico il midollo della ragione: Non v'ha Opere del P. Cassaneo , Tom, II.

fatturata, che alletta la maggior parte ad Cosi, chi cominciò con un' occhiata trop-labboccare, ed a perire di mala morte, è

armi, tutta Europa in orrore per l'enor-del diavolo, che gli ha intorniata la testa . mità d'un tale missatto . Ma non finisce Che sa quell'altro in certe ore più calde, aggirandoli folo per certe contrade, e forfe rotta langunota, che riceve dalli Mori dilore equivoche tri, a luce, e se tenebre, sermata, i secondo si, un'altra rotta ande perchi pericolose? Ha presi ancie sila i coma di coma di

la feanpo.

Ru accettato il partito . E lo scampo, mille animo si ante ne avelle Ha presi che gli diedero su, fario dar nelle mani del la pulla del diavolo, che lo posta in boc-

Così prello, e così mileramente finì la lla specie di peccati, lo certo non so, in vita, chi parve venuto al mondo più per quale scrittura, nè su qual ragione i peccatori la fondino. Leggete le Sacre Carte. Quanta , oh quanta strage sa di conti- Non trovercte peccato , per cui siasi a par nuo, non folamente nelle anime, ma ne di quello maggiormente infanguinata la spa-

orpi ancora la pafione dell'amore! Ionon da della Divina Giullizia, con orrende mor-credo effervi al mondo peccaro più con-ri, accisioni, assignamenti, incend), ed mello colla mala morre di questo. E' spiegantissimo; e verissimo insieme il guitato da Dio a ferro, e a suoco con depenfiere del grande nostro Arcivescovo S. solazioni di Città, e Provincie, anzi di Amboojo . Paragona unelli il diavolo ai tutto il Mondo immerfo nell'acquet. Con-pefactori, ed apunto pefactori dia inime fo- vion he dure, che provochi in modo par-no i diavoli. Alcuni pefacto coll' amo un pe- ticoltre l'iza Dirina, Nife Dom bit libidi-fee per volta, e quella è pefa di molta pa indiu gravifine significare, anampune nan-zienza, e di poce guadagno. Altri pefacno armete assertaffer violatibus, dice S. Tomma-colla rete, e quelta è pefa qi labodontes, [6] di Villanova. System. for free. 20m. peta-tori per servicio di pefa qi labodontes, [6] di Villanova. System. for free. 20m. peta-

peccato più oppollo a Dio di quello: Dio tenderis: Ad tenderas per tembras moduldame, è atto puro, tutto fisitio, senza alcuna Andava da una notte all'altra. mischianza di potenzialità, o di materiali: Ciccrone (Ali, he fenellar) Valupras iltà, come parlano le scuole. Quello pec-licita, cum major efi, asqua langiar anno andcato è tutto materiale, corporco, brutale, mi lumma extinguit. Omne lumma: il lume che imbratta non folamente l'anima, ma il della ragione, e della fede. corpo ancora. E con quella speciale oppo- Andate a parlar di cose di Dio a certi

fizione volete, che Dio abbia motivo di libertini: Non intendono il primo alfabefopportarlo più lungamente, e di perdonat- to della virtà . Parlate loro di ofcenità , lo più facilmente?

lo più tacimente!
In confernazione di che, offervate, che arrivo una perfona di perduti coffumi confernazione di che, offervate, che la rale cecità, che diffe in una coverfattutti di prefinazione, Matte se devijumi zione. Per la Sinone ra tale fi più andate di Idolatria, 3f zadena adenevati no, di al all'inferno. E molto probabile, che vi fattuta finati anne la far minacoli Dit, su landato perche fia milieramente necifio.

mo atto d'incontinenza . Permife, che i Giudei lo accufaffero a E non è quella appunto la rifpofta, che torto di bestemmiatore, di feduttore del danno quelli peccatori miferamente invif-popolo, ed anche di firegone. In quello chiati? Non posso lafciar quella cafa; Non

vi Teologi fondata full'autorità di S. Tom- posso. maio, che i diavoli più nobili non fi avvi-lifono a tentar alcuno in quello genere è possibile, che si convertano? O mio Si-coli fordiol. Belzebub, Allarot, e simili gaore. Erife me lune, su non infiger. altri capi diavoli macchineranno una ven-gnerra; e quegli spiriti lordi, che tentano in questa materia, fono della più baffa canaglia; uno de' quali, riferifce il Cantipratense (2. Apum. c. 30.) the dopo aver Fill peccasti ? non adjicias iserum, & ne difindutto un giovane ad un tal peccato , feras de die in diem ; Subise enim venies glielo rinfaccio, come cofa infame vergognandofi egli steffo , che l'aveva indotto al peccato.

Ma il punto più proprio per il mio in-

pa la mala morte:

micatio auferient cor. (Prov. 7.)

pazzi amori, piangeva miferamente la fua terra tanta indulgenza; alla nobiltà nel cecità , (Solil. c. 33.) Erat muber magna & Cielo tanto rigore!

oh quì sì, che fauno da maestri.

lapides ifit panes fians: Ma non volle, che Acciecato poi l'intelletto, refla per congli fossiasse all'orecchio, neppur un mini-segnenza incatenata la libertà, e la vo-

lontà offinata.

genere di vizio, ne anche a torto, volle posso abbandonar quella pratica. Frequere essere i santissimi; Sacramenti: Non posso. Ma che dico, Cristo? E'opinione di gra- Mettetevi ad una Congregazione : Non

# DISCORSO XXXV.

irs ejus . Eccli. 21,

Tutto il tempo di vita, che la Divitento è, che quello peccato porta in grop-imello un peccato mortale, è un benefizio affatto gratuito, e totalmente indebito

pa la maia morre:

Uditemi bene. Acciocche un fenfuale filal peccatore.

converta almeno in punto di morre, oltre

la Divina grazia, è neceffario, che abbia demonio per bocca di un Energumena, la lume all'intendere, e libertà spedita al vo- quale con bieca, e torva guardatura milere. Or tra tutta la ciurmaglia de' peccati rando un giovane di perduti coflumi, fa-non ve n'ha alcuno, che acciechi più, e no per altro, e vigorofo di corpo; Ah difche incateni più di questo: Ed un fensua- le, ah Dio, ah Dio! a costui tanti anni le cieco, ed incarenato in punto di mor- di pazienza, e di mifericordia; e a noi , te, come fi pentira bene ? Ebrietas, & for- che fiam Angeli neppur un giorno , nepcasio auforant cor. (Prov. 7.)

5. Agostino miseramente invischiato ne vederci? Ah Dio! alla bassa famiglia della

sensbrofa ante oculos vanitates mea, ut vide- E la regione: Teologica di questo è per-re non possen: E poco dopo; Involvebar in chè chiunque è in peccato, merita di es-

fer trattato da Dio , come fuo nemico , coll abito invecchiato di prolungar la con-dunque merita d'effer pivato d'ogni be-i verione da un giorno all'altro; non ven-nefizio E perché il maggior di tuttii be-ue mai al pauto perentorio del convertifi, nefizi temporali è la vita, dunque meri-

nenzi, tempirata e ivat, autoque merita, che gli fi folga la vita.

Aggiungono coll' Angglico Dottore, che vedendo di non poter ufirme vittoriofo con
ogni creatura è naturalmente guerriera per i mezzi umani, ricori con efprefie vecavendicare le offeto del fuo Creatore, in zioni ai diavolo. vendicare le offeie del los Greavore, i nizioni ai diavolo, quella maniera, che ogni boso fieddite e il diavolo ponoto si cibil ad ajutario, e prototo il distributio della considerazione della consi inclina ad opporlegli fotto a piedi, ed ad Paradilo: Il buon ladrone rubo il Cielo inghiottirlo bello, e vivo: il Cielo è por- in men d'un ora, e no l guadagnerò io in tato a feigliar fopra di lui i fuoi fulnini, tre giorni i cani, i cavalli, e per fin le bellie più Benchè il demonio fia il Re de'bugiar-manfatere hanno naturalmente filinto a vol. di, quella volta però non fallì la promeftar i denti, i calci, e le loro armature la . Alla prima malattia, che tra poco gli contro dell'empio; e pare, che dicano a sopravvenne, sedelmente lo avvisò della Dio, Vis imus, o celligimus en ? Andia-prollima morte. Subico danque si applica mo, Signore, andiamo a far le vostreven-la raccogliere à suoi gravi peccasi spari pel dette è Ecca ego: mitte me, dice ogni fina giro di molti anni; ma tofio lo prende un da: Eccomi pronta a l'Venarlo. Ecca ego: profondifimo fonto, che gli occupa mitte me, dice ogni faffo: Eccomi pronto la mente. Viene il Medico in vilita, ed

mondo. Colla vita in aria per andartene , e collale dorne si alto, che, ne la prefenza del morte alla gola per finirlo , come vive in Confediore venuto, ne tenti gli feotimenti peccato ? Come accrefce nuovi peccato i baftano a rifvegliado.

cioù a dire nuovi metiti per morir preflo. Mel più protondo del dormire fovraggion-

punto della morte ci ravvedremo.

buons confifience; jubi a v. a. b. a. b. b. buons confifience; jubito ia refla aggivar-Collui era dominato da due reemeatifis, ra da flono gli calca (il feno, le paleseme puffioni, il usa d'ambisione, che lolbre fi chiudono, e nano ode filluba di ciò, setera s'empre in oretta co fino cionii, il che di dice.

stra d'incontinenza, che lo teneva imo Con quella alternativa di fregliatifilma merifon giù li dali peccati il Il martello lettenzione a tutto il temposale, e di alichi.

a lapidarlo: Ecce ega: misse me, dice ogni eccolo rifvegliato: Dal Medico ancora è difgrazia: Eccomi prenta a levarlo dal avvifato del fuo pericolo, ed ciortato alla confessione . A questa parola confessione , Or chi è , e fa d'effer in questo stato lo torna prendere il suo profondo letargo,

e morir male?

gono il Notaro, e il Proccuratore per diPadre ; viviam fempre colla fiperanza
che Dio affetterà, e che per lo meno alto fi rifcuneta, con uno, che rifonge da punto della morte ci ravvedremo. Quella fieranza appunto nodriva nel cuo-re un mai vivente mentovato da S. Pier donativi tutti gli amici, e parenti. Dif-Damiano : ( Lib. 6. Epift. 30. apud Paulum ponete ora ancor dell'anima voftra con una

merio ne piu anni peccuti. Il marrichio attenzione a nutro i temporale, e di alti-della. Coliciona lo percuorera continno, ino letargo per la porvino eccera pia-la paura della marre lo foctera forenee, sò tutti rei giordi; e chi ebbe in dilic-de a quelle fannee paure, e da que forti gno, e parteggiò col distono di avera effectimenti profine alipoidance a arvine, e tempo, ma sono ebbe il penti-Per più vulei in profinea alipoidance a arvine, e tempo, ma sono ebbe il penti-convertifi, e proco mucco. che non fiu met-morro. Fili, protegli von adicia birman; ette d'pieti di un boso Confessior. Ima d'en e tigino de da la latino.

E' pur

Et secundo non oris opus. E già a due mani

B' pur divota, è pur importante l'affet- padiglione da campagna : Abifai con piè tuofa domanda di Davidde: Illumina sculus fospeso, e cuore pauroso gittatovi dentro mert, ne unquam obdernium in morte. (Pfal. uno siguardo, vede col tavor della Luna 12. 4.) Al Signère, apritemi ben bene Saulle disteso insieme con Abert Generagli occhi, acciocchè non dorma nel pecca- le dell'armata. Al capo del Re flava una to, che è morte infelicissima dell'anima . lancia piantata colla punta in terra, la qua-Così spiega quella sentenza Ugon Cardina- le pareva, che dicesse. Pigliami, e am-le. Dormitat in morte, qui cum ceciderit, mazza costui. A tal vista, Abisai con vo-

non refugit . cé foppreflà, ma premurola, dice; Da-Il peccato deve considerarsi da noi, co-vidde, ecco il bel colpo, che Dioci man-me una caduta, come un precipizio da da, Ecco emelusio Deus inimicum tuum hodio. rialzarfene fubito; non come un letto da Fcco il bratto nemico, occo l'afta per inaddattarvifi agiatamente : Come uno fpi-filzarlo. Perfediam eum in terra : Lafcia far najo, che per tutto punge, per uscirne a me, che voglio inchiodarlo giusto, come

immediatamente: non come un fostratto di sa sopra la terra: In un colpo lo sbrigo, molli piunz, e da giacervi a ripofo. E come, chi dorme, ad un raggio di alzava l'afa. No diffe Davidde, Ne inluce viva, che lo ferifce negli occhi, fi serficias eum, no per amor di Dio, non l'

rifveglia, fi rifcuote, così voi, mio Dio , ammazzare, Non interficiar eum. E perchè se mai mi addormentasi nel peccato, Illu- no? Questa occasione la manda Iddio. Que-mina oculos mess, ne unquam obdormiam in sta occasione; risponde Davidde, Dio mi Servirà di raggio fedele a rifvegliar chi Mentre fi faceva quello dibattimento tra

dorme nel peccato la viva rapprefentazio- il sì, e'l no, Saulle ivi prefente non avene del miferabile flato, in cui fi trova ; va un minimo ribrezzo di paura , perchè E ferva ad imprimerla altamente il fatto, flava addormentato; eppur la di lui vita che fi conta al primo de Re. dipendeva da un minimo sì, che avesse

Saulle aveva cento volte tese infidie al proferito Davide a mezza bocca. Davidovero Davidde, che fuggiva ramingo per de gli fece perdonare, prefe la lancia, e povero Davidde, che fingila raminno per per gui nece pernosare, precu a maria, la forella, cercano alcun alcondigito, a los giles hando per fegno, che gli avera cui raccomandar poteffe la fua vita perfe, donato la vita.

guitta a. Un gilomo che dalle fice fipie. Salle frenciento, ed Abifai, c Davidente cercaza, che Davidde en con poca genec det, che litiziano fopra la vita di lui, fo-

nelle montagne di Hachil: Eere David ab no il lume, che vorrei acceso in mente, fenditus of in valle Hashil. Prefto, prefto, di chiunque vive abituato in peccato, e dice Saulle, che non mi fugua dalle mani. forse dice tra sè le parole di quegli svensiec Suelle, che mon mi fuyua dallemmi. Justie diec tra sê le parole di quegli frea-sis finnon materia er milli foldati e injene trant prefilo filia. Pranjamu folar com si finnon materia er milli foldati e injene trant prefilo filia. Pranjamu folar material gran pafi. Finnon de la propositi de la compania e injene prefilo filia propositi de la compania e injene prefilo di compania e injene

intorno senza scampo , con quella grande perdizione. Ogni di sla litigando Abisai , confidanza, che aveva in Dio, lascia avan- e Davidde, cioè la Giustizia, e la Misezar alquanto la notre, prende per compa-gno Abifai nipote di Gioabbo, e zitto zit-tendit, fo parciti illum, fo in es pa-to, col pie fospe si incammina verso l'avis vossa mentis. Sci coll'arco telo, e armata : Sente per tutto all'intorno un come fuol dirfi a cane calato : La Miferigrande filenzio, onde fattofi maggior cuo- ricordia fia pregando , Ne Interfejas eum : re passa avanti, e vede per tutto soldati Sono tanti anni, che la Milericordia vin-buttati su per le rive, sotto gli alberi, ce. Ma se una volta sola prevale la Giualtri flesi a piana terra, dove il fonno gli ftizia, che farà di voi? aveva forprefi.

Pallati due, o tre dormitori, eccco un

### OTIV

Che Dio prende da'nostri peccati per mandar pubblici gastighi.

We A Vesti cinque brevissimi discorsi , o pinttosto parlate , surono detti al popolo dall' Autore m una Novena , in tempo di timori di guerra . Effi propriamente non appartengono alla buona Morte: ma, per effere grandemente adduttati alle calemità, ed ai flagelli prefenti, fi è giudicato op-portuno di sogviungerli, come appendice, e di chiuder con essi questa pri-

ma parte. Contengono, come vedrai, avvisi di frutto universale, e di grandissima importanza, benche manchino, come ne discorsi precedenti, le perorazioni.

Divina.

#### DISCORSO XXXVI.

L dino da Signa : Trissa melt Deus jordine colla verga cella guntara unuan-, vala nillen percesa. Prissa per Producto. Dipita.

1819: Q. Capfrinius : Sexuada per Prod.
Quanti anni fono , cle Predictori recipita ? Terris per billum p. prim. Q. fa. latti, c. Confificio, che vocilion far ben

1819: Mem a. γ. for. 3. Dennitz. Refim. jili deru Ufisio, prezano, efortano, avvifa.

1861: non viren mica fulle prime a faca no a ravederti, chianque munitero doi

1811: G. Caff. and corrivo alla statifisa i cuore; pratiche indigere a fanco , robo

1811: G. Caff. and corrivo alla statifisa i cuore; pratiche indigere al fanco , robo gliat infimin top of a Preciators . Precis provection on automa amost process on one), it folic cost corrivo alla gillifitisi correj pratiche indegre al fancor, no contro decil comini , il Mondo farebbe altrai nelle mani Quanti anni fono , che mille volte andato in falci : dala ben-la sfraza della Divina Glorifiza i dichiai al infinitamente il peccato , e per leava-lali orecchio , e con qualche tocco ancor fello degli cochi, i tene alla muno tre free la battuto il Le Stee, che fono un defelo dag'i occhi, tiene alla mmo tre fired ci la battuto I. Le Sete, che fono un de' dienti: il primo fono i Predictario; che miggiori neri de confir traffichi; e dana fono trumbe vive, e fonete della Di, no da vivere a tanti porteri, già per mol-phia rodonat; a voveco i Confificio; che to tenopo fono ite a male, factifi i in-fune di propositi della confirmationa della confirmationa della confirmationa di juguli col barccio della Giufficia uma-fieroli opediti avvini, d'auti per pià anni na tolgono gli abdati E., fe i Prediccia i farci ravvedere è Ci fono ravveduti è tori, Confificio; è Principi, no no la-Si è accoltota soche il fono della geri-dano a tanto, allora vi mire la fia po- la tre anna fono, non folo a tingreti, tente mano atratto, allora vi mire la fia po- la tre anna fono, non folo a tingreti, tente mano atratta di fluccili i, e ii figina accide, i accidata. E per quefo de ce-tarene mano atranta di fluccili i, e ii figina accide, i accidata. E per quefo de cefent ire .

ne, che sia, e che possa mai nascere al tiche? alcuni più buoni, e più timorati Mondo, è il peccato, che sconcerta l'ar- di Dio han fatto penitenze, limofine, si

Peccati della Città, a'quali non fijmonia, e la corrifpondenza della creatu-trova rimedio per emendarli, fil ra col fuo Geatore . Que'fo teglie l'ob-emendano con pubblici, ed uni-perfali gaftighi dalla Giftaia de Padi, Quello fuoncerto, pe dece, etpuò foffii fi da Dio , che dispone il tut-

to in pendere, numero, & mensara. Dunque, o la creatura deve tornar,a Dio con la penitenza, cone esortano i Predicato-ri, e i Consessori, o deve rimettersi in dino da Siena : Tribus modis Deus ordine colla verga della giustizia umana,

fato forse il luffo , e la vanità ? si sono

E qui cade a proposito la bella, e ben pagati i poveri artefici, che gridan ven-fondata dottrina replicata in più laoghi detta ? Si sono moderate le conversazio-da San Tommaso. Il maggior difordi-jui ? sono levati i Gelantei, e le male pra-

processioni. Ma i più libertini, i più disco-scati. Perchè tanta follecitudine in suggi-B, quelli appunto, che co loro gravi pec re, e ritirară da pericoli più immaginati, cati aggiungon legoa al fuoco dell'ira di che veri ? Un po più fuga dalle conver-Dio, che han fatto ? accrefeer peccati a lizzoni perieolofe, e dalle occasioni prof-peccati, e forse dalla commune poverta sime. Perchè vuotar le case, e le guarda-traerne occasione di guadagno. E non è l'robe de mobili prezios? E molto miglior

queflo un dire, e protellar a Dio, voglia- configlio vuotar le anime de viri , e le mo giulitia; che ci englighi; e non peni-izalierie di mangaini impure, e le cité de-lena voloturia; che ci enendi? la roba altrui, doveta o a Legati Pil, o Racconta Paolo Giovio ne luoi Elogi, a poreri creditori. Illie myldavamen rinse, che il gran Tametano, chiamato per tua roa, ali me met time. Vedete, che diforperba antonomalia il terror del Mondo , dine i aver tanta paura , dove non v'è da posto che aveva l'assedio ad alcuna Città, temere, e temer si poco ciò, che solo faceva ne primi giorni spiegar in faceia merita ogni paura.

agli affediati una bianca bandiera, fegno Negli Archivi della Città d'Ezica in di perdonar a tutti, quando volontaria Spagna, veduti, e riferiti dal P. Martino mente fi dellero a lui. Non feguenodo la di Roa, si conferva fedele memoria, coxeía, vedevanís ne giorni feguenti ferpes me l'Appollolo S. Paoto comparve in per-giar per aria fventolate dal vento bandie-[fona colla fua foada alla mano, e con voldiere roffe; e quelle erano fegnali di far to, e tuono fevero riprese un de' Reggenpagar a colto di fangue la contumacia , ti della Città di tre gravi difordini , che non mica a tutti, ma si corpi comandan-ti, ed a foldati. Finalmente, mantenea-le fefte rutte di precetto in onor de Merdofi in difefa la Città, fpiegavafi la ban-cati, balli, e paffeggi, e coffi; abbando-diera nera, e quel fegno era l'annunzio nate le Chiefe, e le Uffiziature: onde le di totale efferminio a colpevoli, e da gl' [fefte non erano più fefte, ma restri di va-

più Sacrofante . E notate, che può bensi iddio (e tal-lil terzo era la difumna cuedetà, ufata volta lo fa) può, dico, anche fenza col- co poveri, negando loro ogni carità, e e pi nivia travaggi alla cafa di un partico- (impermedode il vivo faque; e per tanto fa-hre. Quante ne inviò al Santo Giobbe per peffero, che Dio flava fortemente figuraesercizio di eroica pazienza? Quanto cari-to, e teneva l'arco teso, e la pestilenza cò la muno fogra la fleffa (un Santiflima prenta a fare le fue vendette . La gran Madre Maria , acciocché folfe specchio min-prenta e fer quella y flerinose fubito tatore del Re de Martin 1 il ricco men-Religión per le piazze, e per le Chiefe a tovato in S. Giovanni al cap. 9. nacque predicar la penitenza : Uscirono feverissi-cieco, perchè fosse glorificato il Figlio di mi ordini del pubblico Reggimento per

Dove notate quella particola negativa Non averli falvati eccoll'avvertativa Nife, che è quanto dice : La tromba svegliatrice di tutti i flagelli sopra le Città è il peccato de' Citadini , e non ve n'è altra, che quella, Non nifit propter civium peccara.

Perchè dunque tante paure dell'armate forestiere ? Un poco più di paura de pec-

innocenti, a Cittadini, ed alla Città, in-loità, e here di guadani. Il fecondo di-timando fuoco, finamme, e rovine, auche fordine coll'intollerabile abulo del nome alle Libbriche più fontuofe, ed alle Chiefe di Dio nelle beflemmie, e ne l'epregiuri,

maffimamente ne contratti, e ne giuochi -Dio col rifanarlo. Ma gaftighi pubblici di l'offervaora delle fefte, con si facile riu-guerra, o pefte, o fime, non fi mandano ficia, che ha Cirtà migliorò nel coffume, mai alle Cirtà, ne alle Provincie, se non lichivò l'imminente gaftigo, e font di ricad islanza de peccati de Cittadini . Così chezze . Anzi per pubblico decreto ordidichiard in terminis , il Gran Dottore S. narono una fella folcane ogn'anno ad onor Ambrogio. Civitati nen nisi propter civium di San Paolo in ringraziamento dal dopvecara infereur excidium (Amar. fer. 85.) pio benefizio dell'averli avvilati . e dell'

Motivo per metter mano a'flagelli è il pubblico scandalo.

#### DISCORSO XXXVII.

Uanto obbliga il cuor di Dio, un'ifaccia popolo per l'Inferno?

animo zelante di guadagnar anime O case cristiane! si nasconderebbe mai animo zelante di guadapar anime la Cielo, altertano i cobbilga, e [forta al volre coperto un padre, nan mio arma di flagelli, chiunque con pubbli-, dre, convertita dal demonio in un altro co fendalo fa miera finga delle anime, diemonio, acciocchò infegnafa colle para exereditando il Vizio, col portarlo, anime le, e coll'efempio a i figli, alle fisile, a diffi, in tranolo. Che ii pecchi in diffi, in tranolo. Che ii pecchi in diffi, in tranolo. Che ii pecchi in diffi, in tranolo e dell'antimo dell'antimo di periodi dell'antimo dell'antimo dell'antimo dell'antimo dell'antimo di periodi dell'antimo dell re yestion frança i oction de la constitución y la contenime, in giucco, su injection ci fa formation de la constitución de la zio; ma, che le malvagità fi predictiona ille voltre crati un demonio a porrar fuonelle piazre, i recomito nei circosi, il gio impora in mezzo a fantisime usei, a fantisime vale, a manuelle piazre, i recomito nei circosi, il gio impora in mezzo a fantisime vale, e fe ticavi lode; che fi prefentino a gli in mezzo alle croci di fetro, per nabar l'ecciti crete natidà a, che passono la libi-notale per fin full'Altrez ribar l'accidente della vincia della vinci

mento dell'onor fuo? ponno scriversi in fronte quel brutto epi-ladri , non mica fadri delle lampadi , o teto dato già all'appostata Giuliano Suple-ldegli argenti , ma ladri delle anime , che mentum Diaboli , i gran vicari del demo- fono telori? no, comu un Leone anamato per trovar l'everebbe în piedi a riientiri î Emegra anime da divorare E come mai il de-Dour, d'aliforme himilet în luma per menio divora le anime în eridace berni An Signoti me de la come în luma per per le oli fraticina all'interno; ma, come â în- per dire, per compatione delle povera miende; che il demonio cerca anime per me altrui. Va himilet ili, per quem fanda-palectii, e per mangăre ? Chi îi palec [un vervi.]. converte in sè quel cibo, the mangia. Veh! a chi si porta quesso mal reliquia-Mangiate pane, il pane si converte in vo-rio al collo di qualche anima, o battuta a

fele, e convertirle in tanti demoni, che colle parole, e col mal efempio lo ajutino a far popolo per l'inferno. O giuochi! O converfazioni! O paffeggi! O concorsi! Compare mai nelle vostre adunanze qualche anima già divorata dal demonio , e

convertita in un altro demonio, acciocchè

mo, le pecore da girrarfi al lupo; onde Uomini , e donne di pubblico fcandalo fi convertiflero i Temp) in spelonche di

nie . Anzi fono una cofa stessa col demo- Quando gli scandali pubblici occupassero nno. Anaz iono una cola Hella col demo-nio, come fi dichiareta colla feguente ci chieje, i Mosalleri, Jecafe privaze, e ferittura. Dice S. Pietro, che il diavolo le piazee, onde per tutto fi facelle firage onfor crudele avverfario Tanapuni le na di alimine, e fiera di peccati, credete vo gina citati pasera yann desver, va attori, che Dio, a nofito modo di dire, non fi no, come un Loone affantus o per trongri leverebbe in piedi a rifortiri è Zamegia.

ftra carne; bevere vino, il vino fi canvia pubblici peccati, o fmaliziata, o perduta in voltro fangue. Or il demonio, non folo per li voltri efempi, o configli, o comap-procetta di uccider le anime col peccato, di. Dio ha giurato, a chi toglie la vita del ma la fua principale ifperione è divorar-corpo, che perderà la fua vita. Qui gladio ferit, gladio perit . Ma agli omicidij delle ila grande, ed antica Cartagine, e la deanime ? Animam pro anima .

### 

Motivo de' pubblichi gastighi è la incontinenza.

#### DISCORSO XXXVIII.

sein de la more consense appara contra de la genera de la more cella de la more cella compania contra contra consense a la contra contr

folazione di tutta l' Africa, raccoglie a due mani le lagrime di chi piangeva le s' comuni miserie, e gittandole in volto di coloro, che lagrimavano, aggiunge quelle parole : Et miramur , f miferi , qui tam impuri sumus ( Lib. 6. de Guber Dei , & lib. 7. de Providens. ) Regnano in questo

paele moltri d'impudicizia , pratiche lun-RA la moltitudine de' peccati, che tresche, e quali pompa di oscenità; e armano contro le Cietà la Divina Giu- le miserie ci pajono forestiere ? Commet-I armano contro le curea a divina due le muerte el populo vocatere e commerce e la curea de la curea del la curea de la curea del curea de la curea de la curea del curea de la curea de l Questo vizio ha un privilegio tra tutti isse exigeret, ut perires ? Spirito Santo da-i vizi, che si stima per una fragilità, che temi grazia di spiegare il senso prosondo i visi, che fi fiima per una fragilità, che l'emi grazia di fipiegare il fenfo profondo merita particola compafione da Dio, e di quella gan posa. Idolio tatto inchico quello palaporto s'introduce con ogni nato alla pieta andava afpettando, tergificalità. Queffa particola: compafione i verfatione, prolongando, moditando la sicienti del particola del produce del pro

unti morti di morte violenta, perché fer- dell'incontinenza, dopo la remuta di Gri-manuar di polquia cum filidus Mossè Venti- loi e fatto più grave, dunque Dio dovi-cinque mila della Tribà di Beniamin ta- ne' tempi noliri più l'everamente punito i-glatia pezzi i La Cittat di Sichem tutta El Fatto più grave, perché Crillo fi im-tala a for di terra, gallighi tetti di fede, parentò con la nolira carne, e e ci pale epferfi nella Sortitura Sacra, e deffinati o lio Stattilimo Coppo : ande tra i no-contro quello vizio infame; E con le ce-uri anco finanti di canti disoneli in-pere i anco finanti di canti disoneli in-recoldatta, sanegati, frenati, ferrivation fali- neu manua e la per dir con), coniccata ancontro di poliva forda proto di com-latifica e la considerati di con-nafisore ? merita il macchiarla con sì vile bruttezza? Salviano, mirando le rovine della bel- Impastare il Sangue di Gesù col sango di

mille laidezze, e quelle labbra, e quella Gesù Crifto, farà l'argomento di quelingua, fulla quale, come fopra un' Altare, fra fera.

ano più cltre.

ciampo, sparse per tutto, le queli vivono cato, che armò la mano di Dio. Udite le a colto di anime , dove i poveri onorati parole del Sacro Telto : Clamor Sodomorum mujon di fame ? Che pretendono quei mulsiplicatus est , & peccatum corum aggra-

complace effer chimato con quella vocc 6 esiam libia 6 litiuma (in , ET MApilliva di debitore . Eccone il millione . NOM PAUPERI NON PORNIGELU debitore per l'ordinario flenta a pagote l'AT. Abbondaraz, e faicia, e
e , fchira l'incontro , e la faccia, e la oxio; eppar in mezzo a tanta abbondara
contrada, e la cafi, voe fla il fuo credi- uni dava un tozco di pane da un potore; E quaodo noo può schivare, da pa- vero, manum egene non perrigebant. Na-role, inventa scuse, trova proroghe per bucco anch esso ebbe tutti i vizi di Sodocondurlo da un termine all'altro . Ma , le ma : ma , finchè offervo il Configlio di Dail credirore replica illanze, e citazioni, e nicle, pressat usa idenmiyini redime, tarperentori, e minaccia, e manda l'efecuzione; alla fine i fa pagare. Dio per li nofitri peccati è debitore di gassigo, ma è gine al torrente della Divina Giussizia. debitore, che prolunga, che temporeggia; Nel punto, che cessò la limofina, e durò ci fa veder in aria il pagamento dovuto la diffolutezza, perdette e l Regno, e l'alle noltre colpe, guerre, pelli, e fame; Giadizio, e la forma di uomo. E perchè ma fe noi feguitiamo a provocarlo col re- li sodoma v'erano tutti quelli viz), (enplicar peccati, col molriplicar citazioni, lza una teintilla di carità i Provino, dice Dio ci pagherà della moneta, che meritia Ilddio, provino. Judicium fine miferitordia: mo. Dubitor pattons Ille ditendus, que, ll- Giacche non Jacinus miferiordiam, provicer multis cirationibus , & exactionibus coa- no quel rigore , che esti utano con gli al-Sus, vin sandem folvis ( Arefius dife. 30. tri, si chindano i Cieli ad ogni misertcor-de oribul, nu. 19.) Intendete, o Signori, dia, e si apranosolamente per piover suoco. quel sandem felvit?

Metlvo a Dio di pubblici gastighi è la poca carità verso de poveri .

DISCORSO XXXIX.

Uanto offenda il cuordi Dio, e l'ob-gine per sossenzi sa casa, la vita, e la fa-blighi a grandi gallighi la crudeltà, lure è la limosina. che usano a cuomi proveri di Ma quando soprabbonda la piena de'

fi posò il Sangue, e il Corpo Sacramenta. Nella Genefi al cap. 18. prima di rac-to, impiegarla... ( oh Dio ) noo andia-contarti il grave gastigo, col quale la Divina Giullizia diferto Sodoma, con due, o Che fanno tante donne di pubblico in- tre formole spiegautissime qualifica il pec-

Carnovali portati in Quazefima, e quelle vatum el nimis. Quelli empo Cittadini de Sale di ballo trafportate nella Chiefa co han fatte troppe, ma troppe delle iniqui-peccati, che palleggiano fulle linee degli tà; e le colpe loro nefande gridano alto.

S. Gregotio dice, che vi inno peccati, che figuardi?

S. Gregorio dico, che vi lono peccati, che
M dismir, prezzoi, Or quid mini astitui gridino, o peccati, che mono gitano. Pectriftet Altifimus unius el patiens ruditire (Es. cati, che chianano vendetta, fono i pecdif, s.) Dice qui il Dottor Settile-Sovo; (ati Estit con diffiliatezza, e libertà, sich
Exificati in prezzo murali Dusu militus rei (ono offenivi della caricà di Dio, , del
di deliter, sili prezzo (na. d.f.). zanite.; ) politure : Peterum cum diamer el nisha
A chi fin in peccato muratire. Dio è debitore dal galigia. Dio dovrebe piuttoli rais p., ras, y.; 2, Oquil exano quelli
chiamati creditore di foddistazione, min peccati A returi, o deeli. Mas fait inquiper la consideratione.

Quando vedo ricchi peccatori, e limofinieri, tengo per certo, che Dio usera loro cortele milericordia di alpettarli a peniteoze, dilungando loro la vita; imperocche riputando Dio dato a sè ciò, che fi da a po-- veri, giusta il detto de Proverbi al 19. Faneratur Domine , qui miferetur pauperls , to è, che Dio non si lascia vincere di cortolia . Eleemofyna refifiit peccatis . , Graode ar-

peccati , e non v'è carità verso il prostimo , che gli nasconda agli occhi di Dio , Volontà irrescluta di convertissi , motivo

nè argioe di limofina, che faccia loro refistenza, o allora i gastighi, e privati, e pubblici si rovesciano sulle case, e sulle Città . Tre claffi di persone, dice Dio nell'Eca Dio per metter mano a' flagelli .

#### DISCORSO XL.

clessatio, io ho in formo abborrimeoto, E Lia su quel Profeta zelatore dell'onore e certo loro noo perdonerò. La prima, e E di Dio, che flagelio la Corte del Re la terza non fanno per il mio argomento: Accabbo, che ferrò le porte del Gielo, La feconda persona, che è in abbominio a onde noo scendesse una siilla d'acqua, co-Dio, è questa; Tres species edivit anima stituendo portinajo il rigore, che non lamen : Divitem mendacem; un ricco bugiar- Tciaffe calar di laisù altri difpacci, che di do? E qual'è per vita vostra questo ricco giustizia. E qual su il motivo, e qual l'efbugiardo ? S. Agostino ( Tom. 5. ferm. 73. 5.5. ) ca, onde prese tanto suoco: Egli stesso lo Dives mendax est, qui in ils; que ad Deum dice in faccia al popolo: Usqueque elandica-pertines, soties dicit: Non pessum. Un povo-tis in duas partes? E fin a quando andrete ro chiede pane ad un ricco; non posso, piegando, or verso una, or verso un'altra non ne ho. Uno Spedale, ricovero de poparte, tenendovi con Dio, or con Baal, veri infermi, rappreseota le sue miserie, volgendovi come una bandiera esposta al non posso, noo ne ho: una samiglia venu-vento? O vi sarò ben io pigliar consistenza ta a meno, una giovane pericolofa, una a botta di flagelli Ufqueque elaudicatis?

Chiefa, uo Moniflero, qualiffa luogo po-

vero fupplica, fcongiura; Non possum, non rabilità del popolo Ebreo obbligarono un possum; Questo dice S. Agostino, è Divel Profeta a chieder da Dio slagelli pubblici; pounts, fuelto dice 3. Agontino, e arvos prioreta a circuer da sora assenti puonta; mondar, fingolarmente abbominato da Dio, come la palferanno le noltre freddiffume E che fia bugiardo quel nova ne los, fate veiletrà, le noftre gelate rifoluzioni di affere un poco, che a quelle porte dure, e offi nerci da quel peccato, di lafera quella mate per aprirfi alla povertà, fate, dico , trefeta, quella converfazione, quella prairi-Bake per apririi aita poverta a like otco și tereta, squem convertatorus, squem price et a quelle porce vada a bateret la gola, ca, fenoz mit concepire una volta un undirii fine per control proportional proportion

vestito; o allora il tutro si potrà. Sant' Agoffino bella idea de' veri peniten-Capitò alla porta di un Monistero, situa-ti, allacciato da passicoi, e inveterate con-Capito alla porta di un Moniliero, litra-it; aliaccatto da pallioni, e invertente como in una valle difibitara; un branco di ficettudini, ando anchi elle Roppicando pa-baoditi; fecero varie infolense nell'orto; jecchi anoi, volendo, e non volendo, of-ce poi mossu ammae chiefero da bevere. Li ferendola 2 Dio, e rirocceadofi, diman-Abate, che era un uomo Santo, colle più dando a Dio la fanta purità, e temendo mulli, e piaccoli maniere il adopore por gli difer efaudito. Or fentite con divora quietar quelle furie, e quanto al vino rispose atteozione, come egli spiega bene questi loro, che non v'era altro, che la provvisio suoi irresoluti proponimenti: Cogitationes ne scarsissima per celebrar le Messe. Non mes similes erant conatibus expergifel voloncredendolo, vollero andar io cantina, e sium, qui tamen superati soporis altitudina quella botte, benchè aperta, benchè cri-demerguntur (8. Confest. cap. 5.) Avete mai vellata co' pugnali, mai diede uoa goccia offervato un uomo, che la mattina per temdi vino, onde partironfi. Venne poi di Il po, benchè opprefio da grave fonno, pur a poco uo pajo di pellegrioi a cercar al deve levarsi dal letto? O quante, e quanloggio al Monistero, e subito la botte man te stolte solleva dalle piume il capo grave, do vino. Tutto l'opposto di ciò, che se e cascante; e il capo ricade abbandonato gut io questo Monistero, segue in molte sul capezzale; apre a mezzo a mezzo stencase ricche. Viene il povero; e la botte tatamente le palpebre, e quelle di nuovo avara, e la mano riffretta non dà uoa stil-si chiudono, e ripigliano il soono. Ritla. Vengooo le iotemperaoze, le vendet-tee, i capricci, e la borfi speode. Ab all-vieus mendacus, vou solivit anima mea. coglierti dalle pinne, ma in quel fito an-

cora lo inchioda un mezzo sopore, che me . Guai dunque a voi, peccatori, che non è, nè fonno, nè veglia, e col capo tirate il carro de' peccati commefii! Fate son e, ne lonno, ne vegita, e col cirpoltrate il carro de pecciti commelli. Faso piegato vefoi il petto prende ancor qual- rificilone, o Signori, alla grande differen-che forte di dormire. In tanto gli pare di za, che corre, tra chi tira un pefo fu il levati fiu, di muoverifi, di operare; eppert carro, e chi lo porte fulle fipale. Salle nè fi leva, nè fi muove, nè opera, mal(quille fi porta molto minor peto di quello, tutto è loganti di fare dò, che dovrebbe (cale à tiri file carro. Vool dianque dir: sa fare , eppure non fa . Questo è uno spec-peccatori , ah peccatrici , che avete un carfire , epuire non fa . Quello è uno fipo- | peccatori , ah peccatrici , che avecus circi compolio da S. Agoitino per rappre-, rodi ninquita , etaneche non potete portarientare i immagine di un' irrefoluto. Ven- le fulle [apille ; onde le avete pole ful carano a prefenatri a quello fipocepio cette (o, e firacinate quel carro da un' anno all'anime lanquidifiune, e che vorrebbero pur altro con pace, e quiete, come già doma vivere in grazia di Dio, e vorrebbero la description de la giornal e provato, foiar le occasioni del peccato, e vorrebbe o discontente la carrotaz , la baliatre, per continuitate con cette di colore del proposto, la baliatre, con la colore del producto del provato del producto del producto del producto del provato del producto del pr da addormentato . La coscienza dice loro che sa, lo scuoter le briglie; sparar calci, forte; Su, levati, Surge, qui dermit. Apto-romper timoni, e corde, e ruote, che non po un poco gli occhi alla voce esterna di bassano due uomini a tenerlo? Tornate di qualche Predicatore, che li muove, e fubi qui ad un'anno, e andate niente più lon-to subito li serrano; si alzano un po dalle piu-tano, che da questa piazza, e vedrete que me, cioè fanno qualche confessione, nella medesimi Gavalli, che parevano tante suquale pare, che rifolyano di voler ufcir rie, al folo veder le briglie, starfene quiequale pare, ene ritolyano di vojer uscri ire, ai non vener in Brighie, italiente quie-dalle occasioni, e troncate i terciche; e diti, e positi fotto la Carrozza, con una ivi ancora dan giù là testa, come gli ad-massa di ferro in becca, e col corpo tutto dormentati; E questa alta sonolonza fa-legato di fornimenti; che il muovono al ranno-parecchi aoni che li va tratte- cenno del Carrozziere. Questo è il penfiere belliffimo dello Spirito Santo , II

Or foggiungo io. Per isvegliar bene, e quale dice : Peccatori, e peccatrici, le far saltar fuori del letto un dormiglione, quali, quando cominciaste a mettervi sotche ci vuole ? un tuono, che scoppi, una to il giogo del demonio, sentivate un' minaccia , che la casa gli cada in testa , inquietudine di coscienza , un rammarico; un qualifia oggetto terribile lo fa balzar un dolore, un non faprei dir , che; adefdal letro, e riivegliarsi , non è egli vero ? so tirate il Carro de' vostri grandi pec-Che aspettate dunque, o voi, che fate cati con quiete, con pace, sorto la guida la vostra vita Velus somnium surgensium. del diavolo gran Carrozziere, il quale vi Che aspettare? i flagelli di Dio, o priva- sa piegar, dove vuole, fermar, quando ti in casa vostra, o pubblici sopra il Corpo vuole, correre, e dar indietro, come a

lui piace. Ah, povete anime imbrogliate della Città? Va , qui trabitis iniquiratem in funiculis va- di fornimenti con tanti attacchi, e corrifnitati, c esqu'inclaim la juniciani va- qui nonimenti con tanti attacchi, e corti-nitati, c esqu'inclaim la latali peratumi - pondenare, i con un ferro in bocca, che Guzi a voi. La particola comminativa gand la tacere i peccati, e imbiogliarli nelle nelle Sacre Lettere è iodicativa di ga- confessione, Guzi a voi. Va, qui trabitit filigo gande, e pronto, a chi non la te-ly/anframe!

Il fine della Prima Parte.

#### RCIZIO E

LLA

## BUONA MORTE.

PARTE SECONDA.

#### DISCORSO L

pio. Esta non ha più, che tre anni di età, privariene che taglio era? pur fin'adesto ella è piena di alti pensieri, Ma San Gioachino, e Sant' Anna erano e di generofe risoluzioni di altissima persezio-

ga : così gli uccellini non fanno allonta- a Dio. za cost gfi uccellini non fanno allonta-la Dio.

Son fitratta, da chi vuole trattat bene non ponno fiaccarif dalle poppe materne. con Dio. Officingli, e dargli il meglio, son coal Maria, Nella prima alba de ficio chi delle poppe materne. con Dio. Officingli, e dargli il meglio, son con di materne delle con con con con el care por con con con con el care por con con delle con con al care parti fai.

Con al carea, ma inferme faggia Maccon di concario con con con quello brere, comando, che fioli en pradicio. E qual tributo fira cominciamo ancor noi quello brere, comando, che fioli en pradicio. E qual tributo de unici raccopilimento, facendo li nofita listi el Mondo II e fratta meglio figuratione.

è pur cosa dolorosa. Non dover più veder più mal fatta, e di poco talento, questa si per casa quella bella innocenza, quel vol-dedica al Monistero per servir Dio, se v'è

tto amabilifimo di Maria, nè quelle dolciffime maniere; Non poter più a fuo piace-Audi filia , & vide , inclina ad me aurem re recarfela in braccio , accarezzarla , batuam, obliviscere populum tuum, & domum ciarla, doveva pur parer duro, principal-Parris tui. Plalm, 44. mente alla sua buona Madre Sant' Anna! Massimamente, che la pargoletta fin d' al-

I ripiglia oggi l' Efercizio della lossammanienes, ene a paragorera no d. sie boom Morte colla confiderazio- 22, di accortezza, e di nodella cettele della Vergine, e che fata 200 cette rifigole fossimine, con rutte fancialia, di 1 primi pali fine tratteti di forvannana virtà, che prefaziva del della della della per andar al Tempo lo guande fundicia della Bambiana. E il

Negli anni infantili i figliuolini, e maf- ne. E per questo slesso, che Maris era lofimamente le figlie, portano un tenerissimo ro carissima, ed amabilissima, come la pu-assetto alle Madri: sono debolissime di for- pilla degli occhi loro, per quello medelize, e perciò bifognofe di continua affiften- mo fe ne privarono volentieri per donarla

presentazione al gran pensero della morte, nate; e benedetto fu Abele, che offeriva con due, o tre riffessi sopra il Millero Il fior del raccolto, e ripreso, e gassigaro della Presentazione. etia Pretentazione.

Maria va ad offeririfi in dono al Temmer pio, che porto a donar il peggio. Comme? il peggio a Dio ? Irifiuti, egli avanzi fuoi afferti. Ma, che diremo di S. Gios-Chio, e di Branca i ferirori più balli, e non al futione, et di Ranca Amar.

chino, e di San' Anna?

Il privari d'una figlia unica, e carifi. Mondo ? Se intafa di trova una moneta nel III privari d'una figlia unica, e carifi. Mondo ? Se intafa di trova una moneta priù ma, e nata per miracolo, e nata da Ge-l'earla, e grà bolla, quella di daper amori di nitori vecchi, come finer fuor di fiagione, Dio i fe in cafa vi un figliuolo, o una figlia but profit dolordi. Non doues a mando di sulla di control di di solore di control d

tempo più diffipato, più interrotto, più cere agli uomini? Coner, naftri, giojeli improprio, quello fi spende in far orazio-lungi da me : non vi scontrerete più col

Efe Dio ci paga della fleffa monetar fena-batha un abito positivo per decenta del tite bene. Qual e la musificore, e la mi-mio diaro quanto negletara più farò tanto glior grata, che Dio possi face in questa più bella comparia agli occhi del mio Diota ducci la buona morte. Perché effinedo que-fentifici totte fonovoletti se riferere fla immediatamente congiunta alla Beata chè in que'apegli aveva una singolar come fermito, rato vale il bem morte, quan-picacena: ma, fatta animo, Signore, to vale il Piradifio. La buona morte è mag-dille, mi volece ancora fenas capegli, adono de mineto, il idono della Profesta; datono i. E in coa di tire fe li taglia, e gito perché Giuda fia Appollolo, e fece mira tolli a piedi del fuo Signor Corcidifio. Cool i, e mort male. Dunque la magior il fece un algra Giomare, donando i foso grazia di cuttre è la buona morte. Or con capegli bellifimin, e cariffimi, a Maria. Dio la musgiore, e midilor di tutte legara ha, e do foffe in raspretentazione di ana Dio la maggiore, e miglior di tutte le gra-na, e do foffe pia rapprefentazione d'una zie, chi ha qua fi fempre dato il peggio a l'antalia divota, o foffe veta visione mo-Dio ? A Dio le ore più fcarfe ; le più fitrata dal Ciclo, que capegli recifi fi abbondanti al sonno, al giuoco, agli spri portarono a volo in capo a Maria ad infi ; A Dio appena l'ultima , e cascante tieciarsi colle dodici Stelle , che le fanvecchiaja; al mondo, ed al demonio il no corona. for degli anni, e la gioventù più spiri- Facciam ora tra noi, e noi una breve ri-tosa. L'argomento è di S. Agoslino, che cerca de'nostri affetti. Visarebbe mai qualnon la può intendere: Quam a Deo libera- che affetto, o da troncare del tutto, o lientem consequi putar, qui cum illo tam sor da moderare? Chi ha un tenacissimo attacdide avarus oft t

lii dono il miglior mobile, che foile in tutto il fuo cuore alle danze, alle cona-cafa, cioè la pargoletta Maria: E quello medie, alle comparfe; chi è troppo aman-è ciò, che dobbiamo far noi; donar a Dio te del fuo parere, chi d'ogni puntiglio d'

il meglio, qual è la buona morte.

Ma non folamente diedero a Dio il mi-punto come col raglio della vena fi finor-gliore, ma diedero a Dio il più caro. Que--ra l'ardor febbrile. Taglio adunque ci vuo-fio fecondo, rifleflo par l'ifefio col primo, le, divisione, flaccamento. Indeconder rifelio par I metro con permo, jee, ouvanore, insectimento, man on l'è e preché i nofiti affetti finon di sensite una ficaballitat et e, esse anno, coil capriccioli e, che non fempre fi attac- Or prite abt et. Come, Signore, volete e, cono al meglio, onde ciò, che de di minor che ei evairmo gli orchi è Eh non paris pregio quando è vinotato di nofiti al. Dio degli orchi della fronte, ma diqualfa fetti, fe di ona al Di, diventa il miglic- vogli: cotà, che ci fa cara, quanto d'anticola della fronte para diqualfa fetti, fe di ona con con controlla della fronte para diqualfa fetti, fe di ona con con controlla della fronte para diqualfa fetti, fe di ona con con controlla della fronte para di controlla di c

S. Rosa Vergine di Lima aveva una ca- Projice abs se. pigliatura sì bella , e sì bionda , che pa- Da uno di questi colpi generosi , quanreva un filato d'oro . Una mattina oran- te volre dipende la falure, la perfezione , do fenrissi arder nel cuore una brama ar- e la buona morre! Udite. dentifima di piacer unicamente al suo Spo-fo Gesù: ma se voglio piacere solamente la, figlia di D. Filippo Duca del Sesto, Opere del P. Cattanio. Tom. 11.

infriedry, questo in pende in lat occaringle of the property of the property

co al danaro: un poco più di limofina fa-Quello è quel termine di gentilezza li- rebbe il fuo correttivo . Chi adora il fuo berale, e cortese, che usarono a Dio i volto nello specchio per più ore; chi è Santi Gioacchino, ed Anna, con offerirgli impazzito d'amore verso il giuoco, chi ha il meglio, fe vogliamo ottenere per noi onore, chi delle sue comodità: questi ar-il meglio, qual è la buona morte. dori tutti si contemperano con taglio, ap-

re, per la vittoria, che facciamo di noi occhi, ma che guadagnando, e tirando a nello flaccarfene. se il noftro cuore, lo diffacca da Dio.

a Gest, che sanno questi nastri, e que giovane di chiarisimi natali, di superiore si conej donneschi, tutti artiszi per pia intendimento, di vivacità singolarisima,

era in trattato con diversi partiti per ma- Ma prima di terminare questo escretari. Ognuno s'immagini, eon quanta di buona morte, voglio dar sulla voce ad ansietà una giovane di tal condizione sta-alcune Cantatriei : E ehi sono queste? Sova ful caso di spiare, chi era per esser suo no le figlie di Sion, le donzelle di Gerufposo . Una volta tra le altre, aspettandosi salemme, le quali sattesi incontro a Davidcon molta folleeitudine la rifoluzione di de , ehe viene caldo caldo dalla guerra un riguardevolissimo personaggio, giunse Canzahar, cherosque ducebant, venivano sal-un Cavaliero Spagnuolo a portaria. La Lando, e eantando, e la lor canzone est figlia curiossissimo di sapere in qual sondo questa, percussir Saut mille, & David dengua curronnuma qui aperte in quai tonno questa, exemper sani milite, O' Devid de, di acqua navigafte, corte alla porticar per com milite. Viva il giovinetto Davidde, e fentir di naccolo la proposta del Cavalie- il quale cloo ha melli a terra dicci mila et, e la rifposta di suo Pacter. Qui leven- l'inicie i. Il Re Saulle, che poi è il Re, ne quello pensiero, Che, bel fior di virro appena è giunto a disfarme mille: Davidde faresti a levarti da questa portiera, e a dieci volte tanti! Oh bravo Davidde! Oh mortificare la euriofità ! Qui la Giovane valorofo ! Oh gloria della nazione ! Dov' ebbe quafi ad andar in collera col Signo- è quella mano operatrice di tante prodezebbe quair ad andar in collera col Signo-l'e quella mano operatrice di tante prodezre , percèle i mandara tali indiparazioni. « Pove quel curve (prerezarore di tante
Ma, Signore, in una cesi , che tanto mi il priccili i Bella fiudat, che hai mietture
tella. L'a Signore le dicera nell'interreto i dano milli Conneglio danili (p. 6). Dividi
Sì a) per amor mio, per amor velloro, Geni, faro il tutto i ma quelle poi no e. El parazioni fono odificie mangulla del Reco
a), quello ancora. Quì nacque il grande privati palli il fegno. Sappiate, che il Re
combattimento ra la curiodità, e la guazia i bolle tutto di Gegone. Esneat fi Saul Indiary,
or metter l'orecchio alia portiera per fench' difficiari forma tile in manifesti e portiera per fentive, o lo fritta per der guidat i portiera per des discini di Ellifici. On tando li tutto. tite, or 10 ficial per dar guilo a Dio, e cum y dia decid che Davinde na tien loi con doppio ondeggiamento dell'animo, e campo dicci milla Fillifici ? Quando ? In vuol accolarfi, e non vuole, e parte, e qual campo? in qual tempo? Rifonden le ritorna. Chi penfite, che vinceffe? la cu-donne: Davidde non ha uccifo il Gigante ritofià, o la grazia? Vinfe la grazia: ami Golia? SI: ma queflo è un folo: quello clos vergognandoli d'aver ondeggiato tanto tem rovesciato a terra vale per dieci mila. po, si ritirò nelle sue stanze tutta conten-ta d'aver satto quel saerisizio al suo Dio-ne, terribile, e temerario presentarsi per Prefe tra le mani le Opere di S. Terefa , quatanta giorni alla nostra armata , ed in-Frete rr. 1e man 1e Opere di S. Terefs, quatanta giorni alla noltra simata, ed ined aprendole, a. calo fi (contrò a leggere l'altarzi, e faci retgogne). Saulle tremala comparfa, che Geluerillo feee alla San-va, cone un cosiglio al fentirlo nominata tutto flaranistacto da filegelli qui la le, e utti noltri foldati i raccomnodavano prefe un ardente brama di far cole grandi la vita alle gambe: Davidde folo, il ge-per amori di chi tanto avera fatto per lei ci, erefo, i ha incontato con bravura, i riba E quella non fu brama foeculativa, ma difilito con delirezza, e l' ha roveficiato pratica, perelet di li in pio fee caltri di-fia campo. Torniam dunque a cantare,

fegni, altre deliberazioni, che già vi fon che ben lo merita : Percuffit David decem

millia , Ecco la gran tela ricamata di eroiene Signori, e Signore, ene tanto cortefevirtù, che si ordì, con questo primo filo mente mi udite : nella gran guerra, che di vineere una curiosità. Or questa Eroina noi abbiamo co' nostri Filistei, mondo, è in Cielo, infinitamente maggior di quella demonio, e carne, si vince, o si perde . farebbe flata quaggiù in terra, benehè si Eh vinciam talvolta l'avarizia con qualfarebbe flits quaggià in terra, benebè fi Eb vinciam talvolts l'avariais con qual-polité fépoira cou n'Re. Qual fui plrime los uniofinats vinciam la cariofita doi fre-pullo per vivere, è on montr fastamente l' cara poi favaremente peccanionis. Il cor la bella materia di virtuì, che abbia-lor la bella materia di virtuì, che abbia-trefica, non fi distila. Quel grupo non fi dispile. Quel propositione di consultata di consultata di consultata di consultata popula but: Quella vendetta, or di ambiasso, di di cursificia. Golia è in piedi, e fono mefi, principale di consultata di consultata di consultata popula but: Quella vendetta, or di ambiasso, di di cursificia. Solia è introtta vale per decic milia.

#### DISCORSO IL.

Ecce Sponfus venit : Exite obviam el . Matth. 25.

Quis peterit cogitare diem Adventus ejus ? Malach, 1.

Orrono al prefente folenni a noi, e cial. Fininamente è incorrigible; perchè de faver a tutto il Grillianelimo le feire li quello non il pub errar due volte, che dei Avvenos. Chiefa Sinza tutta i sinfam-alla petima l'epitica il quo e marcia de volte, che dei volte del consideration più segnalate, quasi dicendo: Ecte spensus pronto, perchè ad altro non attende. A venit, exise obviam el . E questo solenne voi ancora si consegnano le scritture, che paprecchio fi minova ogni anno, e dura flora Norreroli e, fece pregati per tutti intorio ad us mefe , parendo indecentif; li motivi Divini , ed umani , a flutiante finos ricevere un Dio in ficle fena digio-bene, perchè troppo limporta. Or discissione particolare per apparecchiargli nel mi : vi farà al mesdo Avvocto, che modro cuore la cuna. Tutto in vero be tanto fisi di della dia memoria , intelles-

nuta farà nel punto della noftra morte , Signori Cavalieri, e Dame, si deve farè non già regolata coi passi della sola mise- uno sposalizio. Qual sarà mai quello sposo per noftram faintem , ma per falute fola-innanzi per far le cole onorevolmente. mente dei buoni , e per condannazione Si fa una leva di foldati per la guerra .

trenta giorni di Avvento.

dei cattivi. Avvento, e l'apparecchio?

da sè, che ogni qualsivoglia impresa nuova, guerra viva. difficile, importante, inemendabile, ri-l Or applichiamo alcuno dei sopraddetti

chiede un lungo, e bene studiato apparecchio . La morte è una cola nuova , perchè niuno l'ha mai sperimentata . E' pasfo difficile , perchè molti , e poi molti , e forse la maggior parte dei Cristiani adulti , mettono il piede in fallo : E' importantiflimo, perche questo è un giuoco, in cui va tutto il refto della roba , della vita, e dell'anima stessa, eterna, ed immor-

nissimo satto, al maggior passo, che mai to, e talenti, che aspetti il giorno in-abbia satto, o possa mai sare la Divioa nanzi della sentenza a veder tumultuaria-Misericordia verso di noi , mandar innanzi mente , e superficialmente le scritture contegnategli? Appunto . Notti vegliate ,

Un'altra feconda venuta, vera altresl, e cone interrotte', lengi ricercate', pen-perfonale, è dl'fede', che Dio deve fare lieri, attenzioni, rignardi, quanti fare-a ciafcuno di noi : e questa feconda ve-[te mai!

ricordia , ma colle più esatte misure del- così trascurato, che aspetti fin al giorno della giullizia : non già ordinata puramente le nozze a comperar il drappo per le velti, a nostra falvezza : come la prima , della a dar ordine per le carrozze, e per le li-quale si dice : Propter nos homines, & pro-vree? non ci pensa dei mesi, e degli anni

Avete mai veduto, che si aspetti, fin che Venuta terribile fari quella al cerro (mos in ficcis al menio a di niegnar lo cui i può applicare il tello del citaco Ma-ro il maseggio dell'amo il vincia l'anche il superiori dell'amo il vincia l'anche il masegno dell'amo il miscreno rodinata. Quin con qui fishir ad vulnatione non 107 del fono il rangone di combattere, billo decome illa prima eventa di Cello Bambi-gon già aver impattere i embattere, billo decome illa prima eventa di Cello Bambi-gon già aver impatte il miscre di cricitate più in vere di no mandiam avanti un mefe di Avvento , volte quelle cofe, altrimenti , ia vece di e di apparecchio ; alla feconda venuta di combattere, fi fugge, e le fi combatte, i Criflo Giudice , quando comincieremo l' foldati mal efercitati hanno fempre la peggio , come mostra la continua sperienza , E' cofa chiara Ex terminis , e che parla che gente collettizia non fa mai fazione in

efem-

efempi al cafo noftro. Pende avanti al tri-tron paffano le labbra: perchel porchel bomale di Dio la noftra cuta Caufa non lomo hanco mai praticato fimili artic, di quattro cenci di quedia povera terra; l'arti Signori miei, i colpi marfiri per la mi dove deve decideri il poleficio di Dio, ichema, e la vuelle nonziale per lo fipoe della fius gloria; causi dalla quale dilalizio, e le differ per una grande cauponde la vita etterna, la morte eterra. I fis, on na sucono, como fiupòli ni una notnofiri nomici fono quatanta, cloquatta; te, anti dicei il proverbio antico, e vefeffanza arti, che non lindona bicelomo de cer fitter in fretta, son fit mai
ve revilla, fatta tumulturatiamente in teme fluditto.

po di malattà, penfaimo di far ballevole properti del considerabilità maparacchio?

La mette in S. Matteo al 5; è purgo di utte le cofe di importanza, non folo fi nata allo folo, che viene, quando meno imada svanti il apparecchio, ma quando vi fi penda: Malfa natta champ fathu el, ser (con tutte le diligenza non sè pottro apper folosi de la compania de la constanta de la Dio puntari il tratto, l'opera di ordinaria fino di la fordinata, accessiva di la constanta de la disconsidera del constanta de la magnia caccio, ed olio per provisione i delle ficene, o dei periorangi; fa afperti No, andiam delfo a comperante A. delfoli one de all'ordine il Treno per ufici in cama-comperante Natio servi.

gliente rijudio, che vi meritare.

La morte è la più dirpa bartaglia, il più cartari di quella differilec. Ma la morpericolofic cimcato, cui ci fam mai in- le può ella differileti 8 signori micia, no: a
contrati in tutto di tempo di noltra vita. Juello rod etterminara, o pronto, o non
la vita fete voi tentari Padre 11: face conpronto, più con determinara, o pronto, o non
la vita fete voi tentari Padre 11: face conpronto, più partarila ma primera, dice lo Spira
Contracio, e Cataranacce di poto fangue: litto Santo. Gionta quell'ora, fa tocca per
vita fi la in pano di morte. Immiglia 4: 64, 51, 6 bledeva il Gefento famolo
tevi , fe allora il nemico viene. Aisken prefilo San Gregorio. Din grande, che avetum magana. Il Confellor e, none bono fe nelle mani il gran capitale di milioni
Sergente di battaglia, vi dirà: Prefilo: Indi fecoli, e della fiella ternital, vi chiegdalmini ammana, full. Tate atti di viva jos per piùti ancor poche ore di vita fia a
fede. Atti di fede'? Ma fe la mia fede e dimuni. Niente, nepper un momento: fe
fempre flata, o norra, o avaellante, e e co- pine l'i gronte, viu donno, la more non
fempre flata, o norra, o avaellante, e e co- pine l'i gronte, viu donno, la more non

fempe flats, o morta, o vacillante, e co-juon fei protto, nuo danno, la morte non me può ora entrare in campo l'Spertari-fibreta. Or fe a quel punta appracchiati almeno nell'infinite bontà di Dio. Spera-juon fiere, che fi arà ? Ternar un'altra re? Ma fei nutra la mia vita non ho fa-volta a insinder per moriti meglio ? quello puto fir altro, che prefunere, voltet ora, je impofibile. Mettervi alla ventura di che fiperi ? Schemmeri di aquel finatisian moriti, come vi roveta fi 8 quello di metta di contrario di

Natra Plutarcho, che navignado Firro-parecchio. Nell' età più avanzata, anzl ne Filosofo per mare, fi levò una tempe-lucla vecchiaia flefia, la sperienza mo-fia, che mise tutti a mal parrito. I pat-flira, che nquanto più alcuno vive, più si seggieri pallidi in volto, e tremanti di pau- affeziona al vivere, e non vi è vecchio, ra li adoperavan tutti , chi a gittar fuori che si creda di morire dentro quell'anno: acqua, chi a scaricar roba, chi a rom-dunque nemmeno in vecchiaja si farà ap-per le onde coi remi, chi a sar voti al parecchio. Eppure Cristo in San Luca av-Gielo . Era in barca , oltre gli uomini , verte tutti , Vigitate traque in omni compo-un animale di quei neri , che si avevan re , ut digni habeamini sare unte silium Hocomperato al mercato, il quale col muso autals. Non dice vigilate in vecchiala sotra le ghiande mangiava con tal sapore , lamente , e non dice Vigiliate solo , quando e con tal pace , come se per lui non vi sarete infermi ; ma Omni tempere , perchè fosse pericolo alcuno, eppur il pericolo Nescitis, quando tempus sie, perchè in ogni prosino era tanto per lui, quanto per tempo si può morire, e si muore. Chi gli altri : ma , perchè era una bestia , è stato in Roma sa , che si conducono in non pensava ad altro , che a vivere. Hoe quella Città le bussale vaccine béstie sie-

belluinum off , brutaliter vivore, inesgitanter re, e salvatiche, perchè allevate alla cam-mori. Nel gran mare di questo mondo vi è danno ai passisserie; va avanti un bioli-Nell gran mare di quefto mondo vi el danno ai pulleggieri, y a avanti un biol-lem/se tempela opsi di. O, pi di al- co coa una tromba sila mano fonando, cuno va a fondo, cumbore Or per-lei pullado i guarda la vita; E mismo cer-rità esposita del consecutario del proposita del proposita di principa di principa di proposita del proposita del proposita del proposita del bruno, le livree di corvotto a le campa-limio intenno. Non darete voi tano era-ne effeti danno fegno per tutto, che fiumi dito alla Verjat Increta, ed Infinita di fempre in tempeta, e che va al fon-Dio, quanto fi di ad un condortire di do, or quello, o, en quello. Ma, e di lonadore i la dieta lispoli del Sinto Vanquel giovane, che tra tutti quelli av-gelo Ctiflo non sa altro, che dire: guar-visi, od elempi sla passendosi di ghi-n-da la morte, che viene, sla all'erra: de di sensuali pensieri senza un pensie Vistata, Vigitata. Orate, nosseiti ensim, quass-to dell'altra vita, senza sollecitudine da sempus si. Estas parasi, non dica apdi schivar una cattiva morte, che vole- parecchiatevi, ma slate pronti Estar. Alle te voi, che io dica, se non la sopraddet- Vergine pazze, che andarono a prender s' ta sentenza caduta a piombo sopra quell'olio, e da sas s'apparecchio, quando venanimale? Mala cofa, non dico effere, ma ne lo Sposo, fece chiuder la porta in sacefferti fatto beffia , con tutta la ragione oc- cia con amaro Nescio vos sal volto, Quancupata, o perduta nel fento, che non sa do Cristo ci esorta, e replica più volte altro, che mangiar, bere, peccare, e poi quello Guarda, bilogna bene, che egli fapmorire. Edamus , & bibamus , eras enim pie cio, che vuol dir morire, e l'apparecmoriemur, parole da bestia, applicate dallo chio, che deve sarsi. Spirito Santo, a chi non penla alla mor- Cominciamo a farlo adello, con detellate, come se morte non vi sosse, e così re a pie di Cristo la nostra passata trascu-

peccate vefire merlemini . Ma (ento alcupo di quelli fpenherati , essococococococos che parla . Udiamolo . Sappiam bene ancora noi, che cofa è morte, e quanto im-porti il farla bene. Ci vogliamo apparecchiare, ma adello no: Adello no? ma qual apparecchio, e quando volete voi tarlo ? Lo faremo poi. Ma quando ? Lo firemo, quando crederemo di morire. Queilo vuol dice, non vi apparecchierete mil. Lo provo. In gioventù, benche mol-voli, che fi vede tanto nei Veneid,

Opere del P. Cattance . Tomo II.

non pentando, e peccando, morirà. Ja raggine.

DISCORSO III.

" Humiliata of in pulvere anima mea. Pialm. 43.

ti giovani muojano, niuno fi crede di mo-quanto nelle feconde Domeniche frequentar rire : dunque in nioventù non di fara ap-gli eterciej di buona morte, mi fa credere, che le persone di questa qualità siano tutte le Gerarchie , su il mal passo , nel particolarmente desiderose di far una buo-quale questo primo personaggio urtò. Cona morte. Ed in vero, quanto è conve-mincio a compiacersi vanamente di sè, a niente , che persone ben nate in quello mirarsi attorno, a perdersi, e fermarsi ad mondo rinaicano bene ancora in Ciclo! idolatrare le fue bellezze, e i fuoi talen-Quanto è del dovere, che Dame, e Ca-valieri portiuo Ja fua cafata in Paradifo, ifofe con mica vero, e Signori, che valieri portiuo Ja fua cafata in Paradifo, ifofe con temerario, nè così t'ciocco, che e ivi mantengano la fua famiglia, e la dicelle politivamente con piena creden-fua fitre in pollello di quel sì rignarde- za; io fono tanto, quanto Dio, che avevole principato ! Cafe illustrisime fareb- va ben tanto giudizio da conoscersi infinibeto pur brutto vedere , se diventassero tamente sotto di lui ; ma avendo tutto neri carboni dell' Interno: Oime non pol il penfier della mente occupato attorno

Supposto adunque, che uomini, e don-biltà, disse internamente con un'altiera ne più colpicue nel mondo abbiano par- sì , ma inesplicabil voce dell' afferto , e ticolarmente a cuore il ben morire , in-del cuore : io io , chi iono , e uni conodrizzo a loro questo efercizio d' oggi, e (co, altri fuor di me nè conosco, nè discorro così: Miei riveriti Signori, e Da-curo. Occupato in quest' alta opinione di me, se vi trovaste in viaggio per una stra- se , non volle saper nuila di soggettarsi a da a voi sconosciuta, non avreste voi gran- Dio, e precipitò. La stessa vertigine patì de obbligazione ad un cortefe paffeggio-Nabucco nell'altezza del fuo fiato; la ro, che vi avvertifice di due, o tre catti-fieffa dimenticanza di Dio, fu il precipi-vi raffi, che ponno incontrart? Certo: ve lzio di Baldaffire. Il famofo Eulogio, di \*\* rain, che ponno incontrata Cerci ve leu oi radiantare ai manoio eurogio, di li farelle infegnare con anfertà, per andar povero piccapierte, fatto ricco di beni di ficuri, e non pericolare. Or la firada, flortena, urrò in quello mal paffo. In nella quale Dio vi ha polti nel mondo, flomma, generalmente parlando, è molto è una firada onorevoie per lo filendore molto facile, che la grandezza dello filae una irran onorerie per lo ripienoste intorio attre ; che la grandezza dello ma-della cafa, e per la gloria degli antenati, to , la nobilità del caitato faccia dimenti-Quefia non v'ha dubbio , è buona fira-care di sè, e di Dio. Quel vederfi ferri-da . Maria Vergine Santifiuma era nobile to da tanta famighia, correggiato da tanti di naficita ; Crillo medetimo , in quanto dipendenti , vederfi parlar da tutti con di nafcira ¿ Grillo medelimo , in quanto dipendenti , vederfi parlar da tutti con tomo , era della mobilifana , e regai fitri formilimose, subbidir con pontulità, quel pe di Davidde. E tanti , e tante, nobili, vediti ricco ; cibarfi lauto , abitar magni-ricchi, Ren; e Regine, e grandi del feco- fico , vederti ceder per tutto il lioso più lo fi fono talvati , e fi lalvaso. Vi fono degno , è un cetto vino , che dà alla ve-folamente in quella firatà della nobilità, fila : E fe in un Dansa i travano quelle e della grandezza due, o tre cattivi juffi, due doti di ricchezza , e di beliezza , ve-det quali, per il defederio, che tengo del-defia un mondo di fignitio : Rentifi attala falute di persone così meritevoli, vo-volta chiamare Idolo, divinità adorata. glio oggi farvi avvertiti . Notateli bene , per dir così , ancor viva ; quanto è faciche afficurati queffi , în tutto il reflo an-le tra questi onori dimenticarsi affatto di date sicuri . Dio , e perdera tutta dietro sè stessa ! Di-

Il primo cattivo paffo, in cui può pel exemura a Die, retede a nebit, poffquam in-ricolare la nobilità, e la troppa filma di libera del menti per per per la troppa filma di libera del menti per per per la groppa la diamenticanza una paffo-, nel qual certo non urtano i di Dio. Lucifero fu la creatura più nobipoveri, e le perfone di mediocre fortuna, le, che uscisse dalle mani dell' Altissimo , nemmeno dico, che urtino tutti i nobili, fu il primogenito della natura, e della gra- ma niuno mi negherà, che non possano

superiore in bellezza , accortezza , in in-rimedio . Chi si trova in un mal passo , gegno, in dignità, perchè era capo di tiene gli occhi fiffi in terra, per veder,

neri carboni dell'illicrito: Oline bon che cre-sè, con una vana compiacenza, e tota-le foddisfazione della fua bellezza, e no-

zia, velocifluno nell'intendere, acutifluno facilmente urtare, ed ubbriacarfi della lor ard, venomina teit metemere, actimina larintenia meter a districtiu dera avi nel penetrare, bello poi, quanto il Sole, grandezza.

e molto più del Sole, capo, e maggiore Ora, che rimedio vi farà per tener la di tutti gli Angeli. Or quel wederfi da più fella a legno, e non perderti nella gran-degli altri, corteggiato da tutti , di tutti dezza, e nobittà del voltro flato? Ecco il

döve mette i piedi , non vi è pericola , me ; chi uon vuol perder l'amicizia , nè che vada quà , e là vagando coliz villa , levar fi Lorondenza , chi non ha animo Adanque gli cochi a terra , signori miei , di failo , chi non fa tervar l'occasione , gli occhia a terra, a voglio dire , centrali chi non ha parole in bocca : fiechè ognati occchi della mente , e della fede fili goi cec , e lafcia correre . Ma Dio vanella terra del nofiro effere , col ricor- leffe , che tutti taceffero . Si troverandarfi fiello della morre : e con cilv non no cento lingue adularici , che loderavi fart pericolo, che ili fumo delle gran, no il mil fare , e dirano sossum malam :
dezze ci annuvoli l'inselletto . Raccolto diranos busono zelò quello , che è venna dica fovente a sè : lo fano , quanto ittà quello , che è battar via : li fino , e
man dica fovente a sè : lo fano , quanto ittà quello , che è battar via : li fino , e
tento di terra ; che deve , come trutti vantile la disloutezza : andate voi diforgli altri, disfarfi in terra; con quelta dil- rendo .

terrana fola , che i fono un vaio conoretivole ; quell' altro è piatto di baffo fervitudine di Sara' Agolfino. Dice quelto Sarasio : nel rimanente fiam tutti della leffa i pottore , che an appaliosato è finindirà noda veratti D lo come.

rimina chi quel conore i conore con la conore con la conore di conore con la conore di conore con 
drià noda veratti D lo come.

rimina chi quel nomo o l'i feudi i e titovela polico i babili i redirano fulla pietra del feche vede , di qual colore fia in benda 
il feudali refleranoo fulla pietra del feche vede , di qual colore fia in benda 
polico , i ba bellezza del valor soforiri, i a leb o acciere. Con l'appallicanto o 
polico , i ba ellezza del valor soforiri, i a leb o acciere. Con l'appallicanto o darfi spesso della morte : e con ciò non no cento lingue adulatrici , che loderan-

zato col corpo sfarinato in fepoltura , e fermano. l'anima fola , e nuda avanti Dio ..

polero, la bellezza del volto sfiorità, la che lo accierca. Così l'appafilonato non gentilezza del corpo finità in vermi, non conofec d'ordinario i pecesti; che fa., porterò avanti: Dio altro, che me fless nel la pafilone, che lo predomina: e non fa. A quel grande tribunale poi non vi conofecndo se flesso, ne esseno farà differenza alcuna tra padrone , e fer- to da alcuno ; anzi effendo lodato da vidore, tra Dama, e donzella, tra no-molti in quello stesso, in che erra, co-bile, e plebeo. E sebbene la giustizia me volete, che si emendi? Va sell.! Guai unten per degui e devett ripecti (d.a. e chi va foo ; grid d' Ecclefalle : @nic cutturna per degui e devett ripecti (d.a. e chi va foo ; grid d' Ecclefalle : @nic ta anche partie di delletto ) punice pui com cordorir, onn horte followante for interesere il nobile ; che l'ignobile ; la perit de grid gill per ciera ; sono ha chi Guillita d' Dio on maria in faccia da i gli porga il mano a followante. Or chi è delle fill per ciera si por la chi gill perga il mano a followante delle con faccia delle con controlle delle con controlle delle con controlle delle con controlle controlle con controlle controlle con controlle controll per tutti i malfattori . Hae eria femper in chi ; con questii è facile ad ogni periomente hisber. (eforta San Bernardo) co-na, che abbia qualche fuperiorità, pren-me ai vafcelli di maggior portata fi dà an-ehe maggior favorta, acciocche vadano non mancièra qualche buon Cavilère, o ben bilancisti nei pericoli del mare ; co- Dama , che fattolo chiamare con buona sì la favorra , il contrappelo di ogni gran- maniera lo avverta , e lo metta in fog-31 là lavorta, il contrappelo di ogni gran-immifeta lovavverta, e lo metta in log-de fiprito, feno quelle tre cole: § gula fesciace. Quella , he cammina. [ola , fulli) 2 mul en 2 § guli en il 2 guli fuglit i che , regolarimente parlando , non ha chi, un podi tetra rozza, e ci aida a, e mi: l'averte dei finoi errori , è la perifona ferabile; § guli en ? al prefente fei un po l'osòlit. Quella ha pochi fuperiori , che fi di tetra con fopra la vernice, e chi più arritorito o molti espatia), zi quali non-chi meno con qualche tinta di honoa pit- tocct, moltifismi inferiori, che non ar-tu. Seele nivi un rotture di vulo fipre- difence, molti adalatori, che la con-tua.

Per non urtare in questo fecondo mal: Il fecondo mal paflo , in cui corrono paflo di non conofcere i fuoi mancamenpericolo di unato i nobili ; è la fenon- i to utimo ; confere i non inatomen-pericolo di utare i nobili ; è la fenon- i to utimo ; confe unico rimedio è, aver-fecenza di sè. Fate , che , un Cavalie un Conselloro, fabile, dotto, prudente, ; et, una Dama ; abbis un virio, una pafe e fanto, cui incarcintate l'anima voltra, y fonce , chi è mai quello ; che fi arrichi come folfe fua propria , qual trenate i in di ammoniali. Cdi dice , non ucca a laogo di Dio ji no ti obbitate ogni confidanza di aprir il cuore : cui diate ognif libertà di avvertirvi . Sant' Elifabetta Regina di Ungheria su ammonita dal suo Confessore, che allontanasse da sè due Dame di fua fomma intrinfichezaa; Chiamò ella questa separazione , luguere diver-

plum . Pure , perchè il fuo direttore copobbe , che il foverchio affetto a quelle NEL Venerdi passato avvertii i nobili, persone le impediva l'alcezza della con autorità , e per ricchezza , di due passi templazione, gli comando di lafciarle, e molto pericolofi, nei quali era facile, che le lafciò. Il P. Luigi da Ponte della no-s'incontraffero con pericolo di perderfi:

fata , e destramente da lui avvertita di ordinaria attenzione .

perduta .

difca, o di quanta consolazione, e fien-rezza egli riefce mai! facilmente la via di Dio, e fi falvano.

zza egli rielce mai! facilmente la via di Die, e fi falvano. Il terzo, ed ultimo mal paffo, che può Al Nobile, anche dormendo, fruttano le

veremo al feguente Venerdì . gio, e fervità ec.

DISCORSO

Humiliata eft in bulvere anima mea.

le laicià. Il P. Luigi da Ponte della no-i incontraffero con pericolo di perderfi: i fira Connagna nelle Sagare, quante ani-ci erano il primo i favevictà lima di se, me guidò al Ciclo nella via della perie, onde nate la dimenticanza di Dio, e il Dame, beacche foffero in mezzo alla Cori e cia il jia ammorifica. Nel 60 fien poi acces-tal. Il P. Maeftro Avila, i il P. Abracre, jani il terza incitmpo, ma il tempo ono e fopta tutti il Santo Francefico di Sales, mi permelle di parlare, cosa nico. Di que-che gran mano ebbe mai ad un fimile mi-ila osgi deve diferorevi, come vi promi-nifico. U un Dama dopo che il confici il, e di o un punto, per cui defidero fira-nifico. U un Dama dopo che il confici il, e di o un punto, per cui defidero fira-

molti difetti, che non conosceva, gli Adunque il terzo mal passo, che può fac diste; se Dio non mi guidava alla vostra traboccar una persona nobile, è, come scuola, dubito sotie, che non andassi vi accennai, s'ozio, e l'abbondanza. Le perduta, perduta, per de me di mediore tentuna, sono per so In punto di morte poi un Confessor più accupate in eferzirà faitos fi, colla pratico del vostro interno, che vi sing, neccsità al sinco, e con grafia simiglia genica quei mentivi , che gai si desfera lelle palle, che chiede pune, biogra gual latà altre volte efficari, che faccia ripa- degnargiale qui raggiri della mente, col 10 s'quell' tentazzoni, jale quali la quell'i ladora d'alla bronce, e col lavro- della reconstanti per collavore della conservazioni, si de quali faccia el la bronce, e col lavro- della reconstanti per collavore della collavore della conservazioni si de quali controli con con la conservazioni si de quali controli con con con controli con con controli controli con controli controli con controli con controli con controli controli con controli con controli controli con controli con perfone di mediocre fertuna, sono per lo 50 a queire tentazioni, alle quali la quell'Iludora della tronce; e col lavoro della anima effer forgette; che figmorri quelle mano; E certe arti faticofe, che fi efernavole di dubb); che folerano moleflar-citano coi marteli alla mano; e le feghe la, che fappia ancor ricordarvi a voffra in betteghe affunicate, troece certo; confoliazione le buono opere fatte; che domano la carae affai più, che mon Lappia afficuraryi con morale, e pratica fanno i digiuni, e le difcipline dei Reli-fcienza quella, e quell'alra Consellono giofi più alleri. Così occupati tutto l' ben fatta, e ciò fenza gido, che vi for-giorno, col corpo mortificato dagli fienti,

far traboccar una persona nobile, è l'ozio, campagne, e corron l'entrate, e se non e l'abbondanza : ma perché ancor questo sanno trovarsi qualche onesta occupazione, è un punto di grando importanza, ne poi-molti, e moire tatto il fanto di non han. En trattario ora pofaramente, per non u(c)- no , nè fanno che fi fare e pafano tutta, re dai limiti della folita brevita, lo rifer- la vita, o in far nulla, o in far cofe da nulla. E perchè l'ozio, secondo le Scrita. : In tanto portiamosi al nostro Re affiso ture, e tutti i Santi Padri, e secondo io ful trono della Croce a giurargii da buo stesso lume di ragione, conosciuto fin dai ni , e fedeli fudditi foggezione , vallallag- Gentili , l'ozio , dico , è il Padre di tutti i vizi ; o quanto è facile , che chi non ha che fare , & dia al mal fare ! Agginngere ora all'ozio l'abbondanza delle ricchezze, che un nobile d'ordinario ha alla mano . Queste ponno tentar ogni onestà , violar la giuffizia : con quelle fi può prendere mi vendetta , sfogar ogni piacere , fodalsfarfi in ogni capriccio . Et quis eft his ,

quis eft ble ( uferò l' interrogazione dello Dio ; tanta servità , che mantiene , tanpirito Santo , che fignifica difficoltà , e te donzelle cammineranno dello fleffo paf-Spirito Salto, cue liquinea cinnotta, a rarità. ) Quit est bie, qui petuit transgred, so; I figli, e figlie si allevaranno con mas-como est manifembur? (interpreta propositione poco buone, e quindi quanta selva di

Aggiungere di più, che in tutti gli no-mali, che passano talvolta in molte, e molmini, anche plebei, la carne è ribelle al- te geograzioni! E perchè, chi è nobile lo spitito, me nel popolo la carne è un qualificato sta in villa di tutti per l'altezribelle, che il più delle volte non ha for- za del posto, e del fangue; quanta rovina za , ne vigore , ne modo da mantenersi apporterà negli altri col suo esempio! Quanin campagna. Ma nelle persone nobili la te male opere otterà dagl' inferiori colle earne delicatamente pasciuta nei conviti , promesse coi doni , coll'autorità ! Quanto nodrita fra le delizie , lontana dai pati-danno recherà al pubblico col proteggere menti , allevata nelle morbidezze , tra le talvolta, e mantenere eziandio uomini facattive usanze , tra gli esempi poco buo-cinorosi, pronti ad ogni ribalderia! Quanni , quaoto è più facile , che infolenti- te discordie, liti , spargimento di sangue ,

fca , e scuota il suoave giogo della legge violenze alla vita , all'onestà , possono cadi Dio!

delle brutte parole. Or questo brutto sire- fona oobile al fuo partito ; perchè con gio fa scritto io fronte a due grandi Cit- quefa sola carta alla mano, egli fa ogni tà ricche, e popolate, quali surono già buon giuoco per sè. Saloma, e Georgra, incentire con famme pievete dal Cielo, sin a reflaran eneparran fallo, cet non folfe ridoto in mi
suntifium polvere. E quat fu l'origine deluntifium polvere. E quat fu l'origine delalla carne, impuli del mondo, e maggioautinima pairete. In quan fai regione des-aise acutes, amplian des monoso, e masgones le iniquità di podél empi circulaini e, che il tentazioni del demonio , come ho par-meticalero un al elemplara gelligo ? Esco citamente filegato , come fareno mai a tutto il procefio regilitato si Escochiello . Los come a quello pullo ci terri le tutto Hac fuir iniquitas Sadoma, faperita , famerita , famerita soli marcte, qual deve ef-tera posit, O sedomanta, O estono filamon più la mentoria colle marcte, qual deve ef-

una padrona di cafa abbia poco timor di po, che Dio gli ha dato? Un cassiere, che:

gionarfi ? E perchè il demonio la fa tut-Il nome d'infame è il più vituperofo, ta, ed è volpe vecchia di cinque milean-che possa leggersi in tutto il vocabolario ni, sa sempre Omne posse per tirar una per-

ejne. (Cap. 16.49.) Ci è altro ? La Scrie. ler meditara de un Crilliano. Cili autichi tura non mette altro. La fola fuperbia ne. awigauti fi credevano, ehe non vi foste al gli uemini, tare volte autiva a grace pec-moodo altronare, che il nostro moditerracato: L'abbondanza, el ozio, formalmen-neo, e quanda giungevan le navi allo firetto te parlando, non fono gravi colpe. Per di Gibiltetra fi eredevano di aver toccato the dunque batteril com mano così pefan-la fine del mondo, onde gli fopraferifiero te ? Il perche è comprefo in compendio quel eslebre motto Non plus ultra. Ma fon celle poche pacole ettatto. Gran ricchez-no già alcuni fecoli, che la Nautica, paf. za, grande ozio, a fpaflo tutto il dì: Su lato quello firetto tempetholo, ha fcoper-prbia j sinultar, abundantia di atium. 10, che di là v'è altro inondo, ed altro Aggiangete per fine; e hei il diavolo è mare tanto flerminato, che il nofito mare un pelcatore, che non dorme, e gitta la in paragone non è più, che un lago. Moltifua rete tanto ai pefci piccoli, quanto ai poveri Gentili hanno giudicato, che la morpesci groffi : ma , dice il Profeta Abacuc te folle il Non plus ultra dell' uomo , onde e dai Santi Padri è comunemente appli- l'hanno chiamata Ultimum teribilium , ulcato al demonio ) che Cibus eius est ele- tima linea renum . Ma la ragione , e la Bus: il demonio gode dei buoni bocconi . Santa Fede ci ha fcoperto , che la morte Se guadagna al fuo partito uno del popo-non è l'ultimo, ma il primo principio del lo, che guadagno fa egli mai ? Un'anima tetribile, e che di la , Longa , longa restar fola, o poco più : ma fe il demonio può via: v'è del gran paefe. Ciò prefuppolto: guadagnare una persona cospiena, un Prin Come può passar i giorni, i mesi, gli anni cipe, un Ministro, una Dama di quali-tutti in ozio, tutti in ciance, inezie, e pectà , quante anime acquista egli mai in un cati , chi tiene per fede di dover in puntocolpo folo ! Dato , che un padrone , o di morte dar a Dio conto minuto del tem-

DISCORSO V.

fenza alcun speciale culto di Dio, non de , che ci fanno piovere flusioni perr grideranno alto contro di me ? Nè sola- tutto il corpo : Come possiamo noi vive-

ne una minuta preffo di se , e di tutto Cari , e riveriti miei Signori , di grazia : devo dar conto . Nes , parla S. Gregorio a non dite; più così '. Sapete , come dovete nome di tutte le persone comode : Ner , dire ? Corrono tanti peccati , che chiamaqui Mus ceteris in hoc munde accepife aliquid no la morte, e la finescinano per forza . cernimus : Noi, che abbiam ricevuto più quantumque venir non-voglial, che meradegli altri : ab Auffere mundi gravino judi- viglia è poi , id fi muore da giovani ( cabimuz , più degli altri ancora dovremo Quanti , oh quanti , fe foffero viffuti con . dar conto a Dio. Cum enim augentur done : timore di Dio , viverebbono ancor adef- . a rata porzione del bene . Rationes erefenat fo , e forfe; farebbono a feder con voi in : denorum , crescono i debiti , e, le obbliga- questa udienza,! e- perchè fono-stati peczioni. Ogni possessione, ogni nuovo acqui- catori, seno ora cel corpo in sepeltura; flo , ogni avanzo è una nuova partitu in- e coll'anima, Dio fa.dove . Quanti gio-

più avvertiro ai, casi suoi , più diligente . Peccatori , ah peccatori , che non pen-dell'amministrazione , dandone la sua par sate alla morte , voi , sì , voi siete più dete ai poveri , la fua al culto di Dio , la gli altri vicini alla morte . La vita di tut- . fua al mantenimento della casa, giusta il ti gli uomini pende da un filo: La vita di voi , poveri peccatori , pende da ; Ecco i tre mali passi. Primo , la so- un filo marcio. Voi nol credete ? Assista-

bondanza; Vi ho dimostrato, como si schi- : Subito che comparve il peccato al monvano colla memoria della morte . Audiam do ( e fu nel Paradifo rereftre ) fubito fu

ai piè del Crocifillo a far le nostre prote-bellà , e prosta , e preparata la morte: . . fte di voler in questi mali passi usar ogni Quacumque hora, comederis , morte marietis' Neila qual fentenza notate , che non dif-

riceve il denaro numerato, con obbligazione di cuitodirlo, e di renderlo s. Un Orefice, cui fi confegna per lavorarfi l'argento., e. l'o-o a peío ; non tengon effi Ommis arbre , que non facis fruillum bos minutifiumo conto , quello. d'ogni moneta, questi d'ogni ritaglia, e d'ogni limatura? O., Signori mici , ogni anno , ogni Vill ser , qui operantur lniquitatem O seminanter mese , ogni momento di cempo , come molile presiosisimo , chi egli è , si niventariato prello. Dio.: Numerus menssum DE mai în altri anni la morte ha fatto-ejus, spul se sf.; e quando, în punto di Delle faccende, assa; mi pare, che le-morte portero il mio volto a quel, grande labia fatte nell'anno ormai cadente. Di. morte porterò il mio volto a quei grande labbi fatte nell'anno cumi cadenae. Dis tribuale i ldidi coll'inventario alla me-tanti, che-fano in quella Chiefa, pochi no: Vicalis alcorfiam me tempus: e tanti faranso quell'i, che non abbiano reduti; gioni pisfati elena un fegno di croce , e nel cio vicinato, o, malati, o moribondis, tante fertimene battate: a perdore in cian-o morti . ce, e ricrezianio; ; tante felle pisfate in ! Padre, direce voi;, corrono cerre beno-ginochi . Gli avventi , le quardine; pie dette flagioni, o, troppo-fecche , che cini-vigile ; n. porenero, po extre "rateriora del fellogiono il, vite, indolfo, or troppomente sla presso Dio inventaziato il tem- re , e star: fani con tanta intemperie di po, ma di tutti i beni, si di natura , si caldo , di freddo , di umido , e altre tall : di fortuna, ch'egli mi ha dati , Dio tie- inflarena?:

80 , ogni avanzo é nas nuova parties in-le coll'asima. Dio fa dore . Quanti gio-tavoltata dil libro dei mici contt. D. D. que-nha considerazione , ecco la confesiona a , distio , e coficienza , goderanno qua-che il Santo ne cava. Tames que homille , ci, zia limpa, e da uni felici , mi fe si asque as feviundase Du- pumptiri quilque ef-lanno in preda al-fenfo, confumati in , fe deles es messes. Danque l'abbondanza bree pril figriti , laferanno s'i pel giunti ; delle ricchezze , che ha alla imago ma sella fosfaccio corpe , e coll'asima un pò-periona comoda , e nobile ; lo deve far più in già .

fuo flato .

verchia stima di sè . Secondo , la scono- mi a questo mio discorso lo Spirito Santo , scenza di Dio . Il terzo , l'ozio , e l'ab-lacciochè ve lo sappia persuadere ...

avvertenza ec.

se Dio ad Adamo : Se mangerai di quel je l' corpo , e cadono a terra staccati dall' pomo, io ti faro morire ; Diffe, moriral albero della vita, piuttofto marci, che

ris , morte morieris .

coli la morte, come, quati novizia, e a morir male. Preprer crapulam multi perle-mal pratica del mondo, se ne veniva a rane; lo dice lo Spirito Santo. E'l gran piedi a pafio a pafio, e non raggiungeva i Dottore S. Girolamo foggiunge, Dies, esta picci a paice a paint or most again age in Potcores 2 citotaturo toggiungle, Dies, six, viventi, le non diopo i fette, e gli ot- quarum vita, che un fagtate si, na vivene toccetto anni. Sali pola morte u fella juffe dus, me fassa ville. E fan Gregorio forn un veloce cuvalio, e in tral andare despora il mondo cangato in un Speda. La vide S. Giovanni nell' apocalife z Ez-le per la gololità de crapationi z do navita e spasa pall'aise. C qui fiche tra fight em em, lairi propetita se fampatign monfia, z si lonnomen illi Mers . I peccatori poi al caval- medica inglavio infinita merberum genera inlo hanno applicato gli (proni ; cos) ap-duci / Unde podagra , unde uderes capitis , punto S. Paolo chima i peccati (proni del-unde errapprum unmerum minudantia / Hom., la morte: 2 simulau morti paccatam. E non 10, in Gre. 3 Unde (aggiungerò io) in-

vane, perchè l'crà si vanno accorciando : Promaco lo guadagnò, e in tre giorni mo-Si muore giovane , perche si pecca da rì . Quarantun' altri convitati , perì lo

ticipano i peccati.

aftratto . Ho una similitudine, che ve lo dopo aver detestate le cene, e le confarà vedere cogli occhi slessi : Vedrete versazioni , e le veglie de Romani , non nella primavera un albero di pomi cari- più Romani, conchiude con questo Epi-co, e stracarico, quanto la pianta ne può fonema: Hine subita miories, arque intestaportare: Di tante frutta molte muojon in la fenellus, era meglio dire inteffata ju. te vanno a male, appafiite per la nebbia : Se poi alle intemperanze della gola fi ag-

le Chiefe, per le contrade, e sulle piaz- di somma fretta : immaturam, prapreperam cofcienza si vanno guastando , e l'anima , ogni altro Dottore la sperienza maestra ci sa

pomo, lo it iato morite i Diuse, monrial subero -otta vita, putcono marci, che da te delfo, perché peccato, i emoterane limatii, and cionieras: Quali volelle dire, man- in di conferra: Quali volelle dire, man- i giovani giovani, pare, che vi puzzi la pure, mangia quel boccono vicato i dollo la finità con tanti peccaminoli di e infime informe di mangiera; e l'isoco- l'ordini, che fate eggi giorno: Le internapoteral il Morte. "Quanquel wantonde, percane une la mangiar, ce nel berre, che fo-, morte morteris. no bene spello peccati gravi di gola , so-Egli è ben vero , che in que primi se-no tutte disposizioni, e a morir presso, e la morte 3 simulas mortis percetanos. E non 10. 10 unes, 3 unas 4 aggiungero 10 s in-volete, poi, che la morte corra a foron inmerabili altre, e malattie, e morti, fe battuto incontro a peccatori, fe per lo- non so intemperanta ? Chiamo Artila ad to fi trova be na cavallo, e ben provve, un convivo i più accreditati parafiti, che data di foroni? No no, non mi dite più: Si muore gio- mio a chi beveva più vino . Un certo giovani , e la morte anticipa , perchè an-sforzo , che fecero nell'ingojar il cibo , e nel traccannare il vino , tutti moriro-Questo discorso è vero , ma è alquanto no . Quindi anche il Satirico Giovenale ,

Quei, che rellano poi appeti alla pianta , giunge, come d'ordinario avviene; l'intermaturano forse tutti ? Oh quanti, quanti peranza d'un altro vizlo sordido, e britale, generano un verme tradicore, o un tarlo povera fanità, povera vita, povera età, raligno, che li gualta, e li fa cadere pri- quanto prello finirai il too colo! E opinione ma marci, che maturii! comune di tutti i Medici, riferita da Ippoli-La bella pianta, ch'è mai la nostra Cit- to Gharinonio . Nibil ita immaturam, acpratà di Milano piena, e sovrappiena di citpreferam mortem accelerare, quam Fenerem.
tadini, che vedete bullicar per tutto, per (Lib. 8. cap. 52.) Notate quelle tre parble ze! Molti, e molti muojono ancor in fio- accelerere: Incontinenti , incontinenti : Vi re, e sono i bambini. Ma di quelli, sentirete spesso di facri pulpiti ricordar il che sono già usciti dall' infanzia, più en, gran pericolo, a cuivi mettere, della mortrati nella giovennà, che a ragion di como ce eterna. Ormai i Predicatori devono farplessione dovrebbono campare parecchi an- vi il medico , e mettervi in considerazioni, quanti fi comprano la morte a vivo ne anche la morte temporale. Nibil ita contante di peccati, e col tarlo di mille vizi addollo , e col verme della mala Dottori Lirano , Beda , e Ugone , e più d'

vedere, che Impudici (fono garole da dir-ino, di cui avete pieno il cuore: fono tanfi in latino ) Impudici conciliant fibi -mor- ti vermi , che vi rodono la vita . Ancor bes & purredines, quibus sabescuns & si- per voi una buona sicurtà sarebbe una buone se meriuntus. Si portano da alcuni, anche na consessione, ed una buona Congregadi fresca età sul volto, le ceneri ambas-ciatrici del sepolero, imputriditi prima d'ecogli uomini.

effere cadaveri, e cadaveri, prima d'effer Finalmente tutti tutti (vorrei farmi fen-morti, Infelici, che fono (dice S. Agofi-tire per tutta la Citta ) tutti voi, o pecno) perchè buttano a perder due vite, catori, e peccarrici, mutate vita, vivete quella dell'anima, e del corpo aucora: In- bene, non folo per morir bene, ma anche felices !fi ; Neque hane vitam tenere poffunt , per morir maturi , e non infraciditi prima

felices [in; Acepae hance volume tenuer pepular] per monti macter; e ono mitraciant perma for fumpiteman amitteau. Con crotica difo-d eller privi di vitta.

neflà: perchè fe è atto croico dar la viMa in quest' utima parte del mio dita temporale per la Patria, o per la fe-ficorio bo un colopo di riferba ancor più 
de, elli ipendono due vite per un fozzo gagliardo. Mio Dio, assistenumi, accioe-

piacere. E con tanta vicinanza alla morte, vi- fognoso.

Divina parola all'orecchio.

fico . I Senati , i Magistrati hanno le loro più chiaro ? giorno di ripofo. Per voi ogni giorno è d' di Aronne, Nadab, ed Abiu, morti nel fior

rete una buona morte.

che vada a ferire il cuore di qualche bi-

vono i peccatori spensierati della morte? Il peccato ha connessione intrinseca col-Ogni giorno, ogni ora, ogni momento si la morte, è poco. Tra il peccato, e la avvicinano alla fepoltura, ed oltre questi morte v'ha un legame più, che intrinfepaffi, che facciam tutti per necessità, esti co: V'ha un legame di diamante, tanto hanno i peccati di più, che sono i passi sorte, quanto è sorre il decreto di Dio. più avanzari verso la morte, ed alla mor-te non rilettono. Ah giovane dissoluto, ridotto ormai ad ildios si dictara di accoricar la vita, di effer un'ombra, ed un fantafma di nomo, imezzarla, di troncarla fubito in pena del tanto lei eslenuato, e mancante di forze! peccato. Nel Salmo 54. Viri fanguinum Che tante consulte de medici per star sa-non dimidiabunt dies suos. Più chiaro nel no, e per vivere un pezzo? Il tuo medi- Salmo 74. Subite desecerunt . E perchè ? co sarebbe un buon consessore , e la tua Perierant prepter iniquitatem fuam . Quel giopurga farebbe una buona Congregazione, vane, quella giovane poco fa al corlo, al che ti mettelle alla regola del viver Cri-giuoco, alla conversazione, e poco dopo fliano, col pascolo de Santissimi Sacra- in sepoltura, perche Prepter insquitatem suam. menti all'anima, e colla frequenza della Erano fracidi, e fi fono flaccati dall'albero da se fteffi . Vidi impium fuperealtatum ,

Trafficanti con tauta applicazione all' in- & elevatum super cedres Libani. Che gran-teresse, voi vi accelerate la morte. Po- de ascendente ha portato quell' empio soterene, vo vi accestrate la motte. Po-que aucunemen a portato quell' empo lo-veri fichiari della ingordigita, y e una vita piu il colmo degli ononi, e della forstana i quella, che voi iate ? Per voi non v'e l'Afpettate un poco. Transfori, de mas met-chicia aperta, che v'inuti; non Indali-genza Plenatia, che vi alletti, non Santi-Che fe n'e fatto? I fuoi peccati l'ham i di giorno, che vi fiacchi di voltrotta-l' toto dal mondo. Può la Scrittura parlar terie. Gli artefici più minuti, i contadi-ni stelli, per sin le bestie hanno il loro danza voglio citarvi a due a due. I due sigli

un colore, e neppur la notte vi lascia trie- dell'età, perchè eran empi. I due figliuoli gua da tanti affannoli penfieri. Ah un pò di Heli, Ofni, e Finees levati dal mondo. meno d'avarizia, e camperete più, e fa- perchè erano fcandalofi al mondo. Ah, Padre, quelle fono pie interpretazioni . attri-Vendicativi, con tante bocche di fuoco, buir a galligo di Dioquella, che poteva effe-che portate addolfo per volta difeta, flete primera escalentale, o naturale. No, mi più vicini alla morte, che non credete. Il Signori, che non fipuò di resì. Udire, covostri nemici, se l'hanno legata al dito, e me parla la Divina Scrittura nella Genesi ve la faranno : E quando anche loro non al capo 38. de due figlinoli di Giuda , Fuie riesca il colpo, la rabbia, il livore, il vele- Her nequam in competiu Domini , & ab es

serifus oft: Her fu un trifto, e Dio lo tol-|del corpo. Chi vive male, non folo muore fe dal mondo: Di fuo fratello Onan , la male , ma regolarmente parlando , muote medefima Scrittura parla così : Ideireo per- prefto .

flo Dio gli tolle la vita .

to, morì

Baronio nell'anno 518. la vita fcandalofa vita fa tutto intero il fuo corso ec. dell'Imperadore Anastasio. Che non sece il Santo Vescovo Ormissa per metterlo in co- exercise contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrat scienza, in ragione, ed in sede? Ma nulla ottenne. Una notte, eccoti compatirgli avanti un fantasma più pero della notte stessa, contornato da certi profili di bianco pallidattro : Softeneva ful palmo fpiegato della finistra un libro aperto; pende-va alia cintola sospeso un calamajo, e una Una volta in vita, e molto più in punpenna; ed appogniato il libio fopra un gi- ro di voltra morte, per afficurar, dico, un nocchio più follevato dell'altro, e piegas atto di contrizione fimile a quello, che fe-toviti fopra in atto di ferivere, diffe que-ce Davidde, il grande penitente, quando cor-

Concern a magnetic description of the control of th

E poi fentierce dire con marviglia, la la monte. Che cico la metà l'o ped spri-ciale, e di Itale fon morti con journal, imo darei questi ma percara via a difere. E giovane l'età, ma i poccati (no vec-sione di tutti è cattivi per afficararai di chi. Quella persona è infernicies, debo-imorire con na tal Paravi fulle labbra, e le di tetta, e di flomaco, fempre tra le inel cuore. mani del medigo, 53 metta selle mani di Or facciora alto quella fera : e confide-menti del medigo, 53 metta selle mani di Or facciora alto quella fera : e confide-

un buon Confessore, e lo ubbidisca, e riamo i motivi, che ebbe Davidde di far migliorerà non foto dell' anima, ma ancor un atto così perfetto . Proponiamoli alla

euffit eum Dominus, quod rem derestabilem fa-vi desidero lunga vita, e dopo una lun-esres. Fin da giovinetto (così lpiegano gl' ga vita, una buona morre; E percito vi Interpreti quel Rem derestabilem, ) in da desidero uomini dabbene, e donne di virrà. giovinetto si diede all impurità, e per que- Nei Sacri monisteri delle Vergini, e dei Religiofi, quanti campano gli ottanta, ed Nelle Storie Ecclessafiche, riferisce Zo- anche novant' anni? Si vive a buona regola nara alla terza Parte dei suoi Annali, e il dell'anima, e ancor del corpo, e così la

DISCORSO VI.

Peccavi Domino. 2. Reg. cap. 12.

le fotto un bel pretefto di onore fu fatto Ah, miei Signori, la morte non folo è andar per i ferti, coll'estirpazione di una frutto del peccato, ma è pena: non fola-noveta, ed onorata famiglia: E tutte que-mente fegue Il peccato, come ombra, ma fle enormiflime malvagità furono cancellate come il flagello. Cristiani, e cristiane, che in un batter d'occhio, e quel reato di pe-

fazione fin a mezza notte, non folo per co dalla bocca, ma dal voftro cuore, no lo stranotare, ma per pena delle mormo-fomigliante Pessavi Domino, invessito da razioni, delle corrispondenze, e della li-quello spirito di consissione, di umità, e bertà! La Giullizia uman manda a morir di contrizione, con cui Davidde lo profpertain La Guuttas umana manta a montrai contratava. In per me credo, che turti quanti bero una bella età, così fa ancor la Giu-ficte quì, per afficurar un tal dolore in punto di morte, da credit la meta di quanto avere di morte, da credit la meta di quanto avere

noftra volontà , e coll'ajuto della Divina imini a me, che ti ho sopraffatto coi benegrazia speriam bene.

pecavi sì dolorofo? Forse coosiderò il pec- re ? Quando ho meritato io offesa così incato, come strapazzo fatto al grande Id- degna ? fcandalo così, pubblico e ingiustidio? No. Forse lo rimitò, come offesa di zia si manisella? Quando? quando? Quanun figlio indegno al fuo caro Padre? Nem- do ti posi il Diadema in capo, meritava meno. Forle il peccato gli comparve, co- io d'esser posto sotto ai tuoi piedi? Quanme infedeltà fatra da un fervo al fuo buon do ti collocai in trono , doveva la morte Padrone? Neppur questo. Che motivi eb- d'un povero marito servitti di gabello? be dunque ! Uditeli tutti cavati di peso Ingrato! scoossente! A me un tal affron-

dalla Divina Scrittura fu quel tuono, e fu to? a me? quella corda , che Natan toccò , parlando | Accorrete , o Cortigiani , a fostenere que-col Re neccatore . | flo povero Re , tramortito a questo troppo col Re peccatore.

Hac dirit Dominus. Davidde, attento, vergogoofo confronto. perché Dio è quello, che ti parla. Ego Peccavi Domino. Fu conceputo, e profement te Regem in Ifrael. Guardati addie- irio quello peccavi con tal confinione, con tro, non dico per due, o tre generazio (tal annientamento del cuore, con tal ago-ni e ma per lo fizzio foltanto di qualche hia di tutti i fenfi, e di tutte le potenze anno. Tu eri un povero garzone, che an-dell'anima, che pell'iflante, che naeque davi coi piè scalzi, e sangosi sopra la ter-questo peccaroi, morì affatto il peccato, be-ra : Tu l'ultimo de tuoi fratelli , senz' minus transfulls peccatum tuum. Sicche vedealtro patrimonio, fuor che quello ti pote- te, come il peccaro confiderato in faccia vano dare le tue braccia ; Tu un povero ai Divini benefiz] è un grande motivo di guardiano di pecore mal pasciuto, mal ve- contrizione.

za di quel Monarca ri voleva morto, po-rehe ne lo, nè i miei Angeli avevan bifo-tevi cu miterabil garzone ufcirgli tuor kno, nè di Sole, oè di certa, nè di no-dalle mani 7 Chi ti guidò, chi ti alli-drimento per vivere.

stè, chi ti guadagnò l'anima della Cor- Ego te redemi . Quando peccò Daviddo te, e del Regno ? Ego ? non è vero ? Ve-io non era ancor fatto uomo, non era

ancor morro in una Croce , ne m'era an-Ego dedi tibi domure Domini tut. Que-cor fatto Cibo Sacramentato. Son disceso flo palazzo, che tu abiti, questi giardioi, dal Trono della gloria a questa bassa terche tu passiggi, queste loggie, alle quali ra per ritrovar te, mi son fatto uomo per ti mostri, di cha erano pochi anni sa lalvarti, ho menaro una vita stentata, ho-Erano di Saulle tuo Padrone : Io li tolfi a lofferto una morte penola per amo, tuo , Saulle per darli a re, che non ti fognafii ti ho toftentaro tante, e tante volte cul mai di crefcer tanto. E' vero ancor que- mio Corpo, e col mio Sangue. Ho obbliflo? Veriffimo . Quare ergo contempfift Ver- gara la natura tutra a servirit , i beni di bum Domini , ut facerer malum in conspediu tortuna ad arricchirti , il mio Sangue ad

azia speriam bene. fizj? perchè rispondere alle corresse coi Che motivi ebbe Davidde di dir quel sassa mano, lapidandomi de bene ope-

flito, e peggio alloggiato, Ed io, Ego, ho Anima mia peccatrico, chiama attor-dato valore al tuo braccio per isbranare no di te i benefizi di Dio, e pondera, Lioni, coraggio al tuo cuore per far fron- se ti stringono un poco piu di quello, te ai nemici, direzione ai tuoi sassi per che strinsero il Proseta Davidde. Ego se atterrar Giganti . E con quella affillenza creavi . Io , che poteva lasciarti addictro speciale della mia misericordia ti ho. coo- sepolto nel tuo nulla, ti diedi la mano dotto a comandare, dov'eri un povero fer- per chiamarti al mondo. Ingegno, fanivenre : Ego unxi te in Regem . E vero que- tà , nobiltà , ricchezze , dignirà , amici-

Ro? Vertilimo.

Ego sui te de mana Saul. Quando au Scelle, a terra, con tanti alberi, ercoavi l'argu avanti Saule, et ricordi, be, fori, a nimali, l'aria con tanti voche quel Re infuiato finfe una lancia larifi, il mare con tanti peci, fono euternomento de quel Re infuiato finfe una lancia larifi, il mare con tanti peci, fono euternomento de la latini. per passari da parte a parte, ed suchio-te delizie, che ho preparate, e mante-datti al muro ? chi si se' schivar quel nute continuamente per tuo sossentamencolpo morrale ? E quando tutta la poten-lto, per tuo beoefizio, per tuo comodo,

meo? E perchè dunque utar sì mali ter-jetter tua bevanda, la mia grazia a far-

ti fanto , la mia gloria a farti beato . Il avrei fatti maggiori torti . La Beata Cate-Battefimo, la Confessione, e tanti Sagra- rina da Geneva ebbe nell'orazione uno menti furono iflituiti per te; per te le vir- firaordinario raggio di luce, che le fece tù infuse, i doni dello Spirito Santo, le conoscere la dissonanza, e, come ella dis-grazie attuali, i buoni pensieri, i fanti af-se, la villania d'un peccato. Non mi rifetti , le confolazioni , le ispirazioni , i li-mate ( così ella scrive ) goccia di sangue bri , le Chiefe , i buoni efempi ; Sicche nelle vene , che son fi congelaffe , e mi dovunque ti volgi , di fopra , di fotto , a riduffi a tale debolezza, che ebbi molto . tergo, a fronte, al fianchi, dentro te che fare, a riovenire.

Refso, fuori di te fleflo, non incontri altro: che miei benefizi;

la feconda, breve, ed ulcima pondenzziofla feconda, breve, ed ulcima pondenzzio-

tro; che miei henefaj.
Lacia a anima Grillana, lafcia entra-ne. La quantità finifiarra di tanti, e poi re quella faetta a farti piaga nel caore: tanti benefaj non fon altro, che il cadacida entrare ben dentro, e di ancor tvodel benefato. Mi fiyigo. Se foffe qui ta: Perezvi Domina. Ah ingrato: quella e in Milano l'Augulillima Imperatrice, ovia corrilpondenza? Peccati, inguine; al-fonoti, villanle al mio benefattore I no. dalle a donare ad una di quelle Dane, fa, in piaza; la villa, in Chicka, in pobblico, in privato, non ho fatto altro, che fiore sì delicato, che non vede ventiquatti dargli disgussi. Se Dio mi avesse satto tan- ore: questo dono in rapione di dono sareb-te ingiurie in vece di benefizi, non pote- be più che una gioja donatavi da un'altra va trattarlo peggio in pensieri, in parole, vostra pari; perche il dono piglia la sua in opere. Me ingrato! me sconoscente! dignità dalla mano. Vogsio dir con queme vitupero del mondo ! Peccavi , peccavi ito. Se Dio non ci aveile donato altro an-

Domino . ora fola, un momento, nel quale non ri- un' Angeloceviate benefizio da quella dolcifilma ma la Secondariamente l'anima del benefizio, oni Ed in quel momento, direi quati, liscondo turti i Filoloffo Morali, el Tamore, che fon contento, che ofinediate il Signo-onde val più, e più obbliga un pomo dote re. Trovate una lingua , che non vi fia nativi en amore, e con gudlo di davi data da Dio, e con quella bellemmiare gullo, che cento lendi gittativi, ditò con Dio. Trovate un par d'occhi, che non a) is dietro le figalle per diliperto. E dimente la contra del per di disperto. El dimente di contra del per la contra del per del per la contra del contra del contra del per la contra del contra de ceviate benefizio da quella dolcissima ma- Secondariamente l' anima del benefizio » che, a chi non ha intendimento, e non ve lo dona.
v'è bestia così bestia, che non si lasci torler imm delle ricchezze daremi da lui , mis cibbligazione 16 quanto devo. O Dio! dell'integno, della bellezza , della nobili. Voi folo con tante grazie vi fiete competat, della fanita, dei fenn del corpo, del- arto, contanti un ingrato, un nemico le potenne dell'anima per fuo maggior ol. Indegno, che mi guardiate mai pali 1 narggio, e le mi avelle dato di più g gil depono del paue, di cui mi gudeo, perchè

punto, che un fiore, (arebbe maggior be-Ritrovate, se potete un fol giorno , un' nefizio , che un milione d'oro donato. da

re di capo la beffialità dal benefizio, e ci delle altro, che un vetro, farebbe dato fegue a dire: Vedrete passeggiar sicura fot-con infiniro amore del cuore, con infinira dito i denti delle Tigri, e dei Leoni quel-gnità della persona; onde quel folo vetro la mano, che li pasce; E senza cercar Ti- dovrebbe sarci schiavi da carena, infinigri, e Leoni, i vostri cani, per un avan- tamente obbligati ad amerlo. Oh ingratizo di tavola affatto inutile, che voi loro tudine mostruosa dell'uomo! Per fino ad un date, fi lascerebbero piuttosto ammazzare, cane, che entrando noi in una casa, ci che voltar un dente contro il suo bene- vien incontro a far carezze, noi l'accarezfattore; ed io, ricevendo ogni dì il pane ziamo con dimostrazioni di amore: A tutdi Dio, ogni momento la fanità, e la vi- ti corrilpondiamo con gentilezza, e corta , non solo l'ho offeso cento volte , ma tesia : e si ode spesso questa voce sulle lingli ho gittati in faccia i fuoi benefizi con gue delle perfone nobili ben nate : So la

Santa Francesca Romana passando vicino nano a lavorar senza riposo, fabbricando ad una casa abitata da donne insami, al cera, ed impassando mele.

folo veder quella porta, e quelle mura, Stare ora a vedere, dice il Santo, dove ebbe a (venire) Ecco, dicea, la casa dell' va a finire il bel tempo degli necelli, e il ingratitudine. Molte di queste donne infa- faticar delle api . Sopravviene l'inverno , e mi fanno peccati per la povertà. Quanto quando la terra tutta è incroflata di ghiac-dunque meglio si può chiamar casa d' in cio, o ricoperta di nevi, i poveri uccelli unique mogne a paso cinamic casa un caso a composa su netto i porter tuesce graticulein cun cafa ricca, e comoda, do-vanno tapini da un fenile all'altro a buf-ve piovono benebz; e Dio ne raccoglie carii un grano quà, e un altro là per mi-office? Dizernam Do: Recede a nobit post-icciordia, e con qual periodo di relar quam implifiet dome cerum benis. Petravi Do-preli, e con quale flento trovar da vivere! mine .

più ingrato del mondo ec.

CALIFORNIA PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART DISCORSO VII.

Jufittias judicabo .

Vade ad Atem . & difee . anomede operaria eft .

Prov. 6. ex versione 70.

celco di Sales con una gentilifima, e Greci, vellito alla poetica, con portamen-propriffima fimilitudine, la quale trove-lto d'Apologo. La cicala nel freddo Dicomrete nell' epiftola ventelima fella nel libro bre chiefe un poco di frumento per limofefto .

Offervate, dice questo caro Santo, che ta l'estate, digiuna l'inverno, chi passa in bel rempo godono mai gli uccelli dell'aria canzoni tutto Agosto, piange per la fame Provveduti dalla natura di buone ali, en- in tutto il Decembre, trano in oggi giardino, benche murato ; Ces però difie, e diffe pur bene, con formontano ogni fiepe, benche fpinoli, e levio, ed universal avvilo, lo Spitto Santo fermontation con figure, beenché fijindit. « l'etro, ed univerful aviito, lo Spitto Sarno di godono tutto il bello « tutto il beo. « de de feminam piero. Umone, e donan trano del mondo». I primi frutti, che fi fin-ficurata dell' ultimo hoc, va a feuola della gionano, le prime uve, che fi dipingono, incinci: E dife; a poumuda speranta fir, ed le prime biade, che imbiondano fulle cama impara, como, e quasto fi opera, e da chi pagne, fiano per gil uccedi. » e fe ii go, violen provvederi per il tutturo. Vir giuro, fondo fenza paura. « Svoltzrano dal cama »« », fac e mere. Al mondo di la non fi po al colle, dalle arfires del piano alle vive d'e certara, a viò riono podificioni, che frecture del bofco, e pafiano tutto il giori fituttino, lavorate a braccia altrui; tutta no cantatodo, o ballando fopra la terra la rendia per la langa eternità fi ha da e fulle piane el viveri, figittofi, ben vece cavat dalle nolte mani: San feminavori filit, ben paleciarti, fopra tutta la generata: chi "e-cavat dalle nolte mani: San feminavori." ne dei viventi.

12.0 mangio a tradimento con tante ingrati- perfetti, psiono i contadini tra gli animatudini al mio mantenitore, come appunto li : vivono per molto tempo in claufiragli animali, che mangian le plande colla di una cata di crera, e quando elcono dall'
bocca fulla terra, fenza dar mi un'occhia-livezar e elcono per far giornata, a carita alla pianta, che lor protvecce.

onde li fentite piangere attorno i granai chiufi Gesù Crocifillo, ecco ai voltri piedi il per tutto, e non fol piangere, ma digiunate, e talvolta morir di fame, o di freddo, per trovarli fenza tetto, e fenza pa-itura. Ove al contrario le api hanno le lo-

ro celle per ricovero, il fuo mele per pa-fcolo, il fuo alveare ben chiufo per riparo , e dopo aver faticato la flate , godono le lor buone fatiche nell' Inverno. Uccelli di bel tempo, che non vi provve-

dete neppur d'un grano per l'avvenire, vi afperto all'inverno. Tutto il fanto dì , spaffi, ricreazioni, e giuochi. Alla morte, chi vi provvederà? Chi vi darà ricovero, chi vi camperà ai rigori di quella flagione?

Ominci questa sera l'esercizio della Un proverbio di simil sentimento, altre buona morte il devotissimo S. Fran-volte da me accennato, troverete presso à fina alla formica, e questa rispote: Chi can-

disce , quomodo operaria set . Al contrario le api, che fono uccelli im- E quì di grazia, miei riveriti Signori, inten-

intendete bene quelle due parole. Quema loperre buone, come avant Samelo Tale, ed operate, so, che molti divo pen-liegnò la fidiolonare di l'in Ecco qui l'ano all'altra vita, e di provvedono qual-miei atti bonni, tutti fratelli. Diginate co di di non enervelo per quel paele. Chi continuata per molti giorni; Chiefe fre-è l'critto in qualche divora Consrecuzio-lquentate con molta affiduità: Meffe afort, e la frequenta; i La Santa Mella ognitate in grande numero: Comunioni ence, e la frequenta; i La Santa Mella ognitate in grande numero: Comunioni soni vacili in grande numero; limofine d'a Stantari anche loritata. Qual, e quancon liberalità, digitui, allientare, ricorió red i quelle opere franno elette a porta a Santi, alla gran Mades: E quello mon obra d'aguella profesa e, quella lezioni vacali in grande mumero de Reji monto con un bel racconto, totol comunione; e mediazzione da fatta dalla Scrittura Sera al fecondo de Regi, moltra: In quella conoffinose u cercali al cap. 16. Dio comanda al Profeta Samue-unicumente la quiete degli ferupoli, o de les Samuela, prendu na valo di olio, por-leudori più di quella inquietudine; o le les Samuela, prendu na valo di olio, por-leudori più di quella inquietudine; o le les Samuela, prendu na valo di olio, por-

rati alla cui d'itai poerco pattore, e qui dell'offe di Dio. Quelle opere Nos Managerai, e confecerai per Re d'Iffraelegit Damie Obligation et l'acquire de l'acq

fattezze; Samuele con un occhiata lo mi-altro?

fina dalli fromte fino a piedi, e follevati glio occhi al Cielo, dice: Eben, sisorore, folfer, e perfonate alte ingiune per amo è questio, che voi volete per Re d'iffrat- fre del mio Dio. Questo è pur fore di le Na riplicia vuituma inju, non giodicari carità. Sono flator clattifino nel dar al la bonta della cata dalla facciata a Questio ognuno il suo: E guarda, che mi denabet giorine non 2 a proposito.

bel gionien one è a proportio.

To, o roba altruit fi fia atricata alle mie Erco il mio feccologonico Aminadab. mani. Quelli fion pur atri di giulfizia. Quelli rea ben piantato iu due colonne di Pioi continente, ne mai ruppi la tode giugmbe, corto di vita, ma ben nerborutor tara fia fianto matrimonio. Quella è pur di forze, atto a reggere ad ogni fatica i.cultità, e fedetta, meniterole di premio a legit Diminuari. Venga Sama, terzo figliuo-cicapole, ne à bispordi, o ad altri ecceffi lo Noque hune, quelli difficiale della golda. Quella è pur temperara. Or il il Quattro altri mi retlano in culti Ecc. El Dio è quel buon pagotore, che non coli qui, Xma depta Dombou allowa e gibi; il cita fissa metrecle un loccide di acqui colo quelli altri gibili ficio qui tatta di proportio di morte di vita di proportio di proportio

ti? V'ha ancora un purto giovinetto, ch: dinali, e Teologiche? fla alla campagna, guardando gli armen- Dio è buon pagatore, ma è anche buon

that in the properties of the

cjust. Giunti, che faremo in punto di morte, nar per amutai: Quanti dicono di percofi farà avanti Dio la reflegna delle nollre debolezza, o per paura della giullizia umaposer delle P. Catasses. From II. Efercizio

110

ne, o per tema di non entrare in più alti farà buona politica militare . Mi maravims, o per cems us non enterre in put aut jara auuna pointea militare. Mi marivimpegni! Quant igiorani fiono pudichi per glio di voi; quethe à marcia fuperhis de pura foggezione dei parendi! Quanti fono jos, dice! l'Altifimo, lo vogilo galligre; calli per inputatione! Quanti flono giulti e le ti galligio la pelle e fodeli per mantenere il boon nome! E Ah, miei Signori, ce quette opere con dell'occhio fortififfimo di Dio; che vede bella facciaza di virtuofa apparenas furono

tutti i fini, e sa tutti i rispetti ( Dess viz), e non virtu, o povere nostre opere sutem insuerur ser ) eredete, ehe si lascierà buone spremute a due maoi, quanto avrevendere una basseza per umiltà, una ven-detta per gelo, una politica umana per re-Chiama Dio il suo Proseta Geremia. Ela

detta per zelo, una politica umana per reectus per zeio, una poitteu umana Perre-inifione cortecte.

[A] Fonteria geria (I alciatemi di coli.

Al contrarie cerri (I alciatemi di coli.

Al contrarie cerri (I alciatemi di coli.

Al contrarie cerri (I alciatemi di coli.

Bi appropriate di coli.

Bi appropriate di coli.

Bi appropriate di particoli.

Bi appropriate di particoli.

Bi appropriate di coli.

Chiama Dio il fion Profesta Gerennia. Et la coli.

Che in dico. Fiori le viole (I monte).

Che in dico. Fiori la coli.

Chiama Dio il fion Profesta Gerennia. Et la coli.

Che in dico. Fiori la coli.

Chiama Dio il fion Profesta Gerennia. Et la coli.

Chiama Dio il fion Profesta Gerennia. Et la coli.

Chiama Dio il fion Profesta Gerennia. Et la coli.

Chiama Dio il fion Profesta Gerennia. Et la coli.

Chiama Dio il fion Profesta Gerennia. Et la coli.

Chiama Dio il fion Profesta Gerennia. Et la coli.

Chiama Dio il fion Profesta Gerennia. Et la coli.

Chiama Dio il fion Profesta Gerennia. Et la coli.

Chiama Dio il fion Profesta Gerennia. Et la coli.

Chiama Dio il fion Profesta Gerennia. Et la coli.

Chiama Dio il fion Profesta Gerennia. Et la coli.

Chiama Dio il fion Profesta Gerennia. Et la coli.

Chiama Dio il fion Profesta Gerennia. Et la coli.

Chiama Dio il fion Profesta Gerennia. Et la coli.

Chiama Dio il fion Profesta Gerennia. Et la coli.

Chiama Dio il fion Profesta Gerennia. Et la coli.

Chiama Dio il fion Profesta Legata.

Chiama Dio il fion Profesta Il fion Profesta Fion Profes

vioce; queità paroietta taciuta in queita Re o itracie. Jecona fierile ? Se la lagimo occasione, quell'atto di modella fegetta ! il, e fuerefinore, come pub chiamari ilequella vitoria di una palione affanta: ¡rile? Tant'è : [civi, come ti dico: Sariba credetem; che in punto di morte porte vivina ilbum firilim. E S. Matteo noftro ranno magglor premio, che molte divo. Evaogelida, e be nei fecoli avvenire ferizioni pompole, il cui bello tutto era nell verà Jeconia genuit Salathiel , e della fuccessione di Jeconia didurrà la generazione

apparenza.

suparenta.

Tremo, Signori miel, ogoi volta che umana del Ihelia, come fia exocderà con leggo nella Saera Scrittura, come fomo quefto epiteto Seriliem?

quainifante eterte opore, per altro di bella Rignordo entamente il P. Gafpar Sanvedura, Arde Elia di zelo contro i vecchi chez, citando in fino favore S. Girolamo a dostoroti dell'abbo Dail, e grista fiacco: leconi di tella Rignordo de attamente il P. Gafpar Sanvedura, Arde Elia di zelo contro i vecchi chez, citando in fino favore S. Girolamo .

1 Samartanti dilpregiatori di Criflo, e gri-fuoi figli portò cerona. Struiti appliarme, fata fiucco. I primo, in Elia fa telo vir-cite s. Girolamo, qui avena polurarme Rattorio, e fue faudicio; il fecondo, nei diferente di primo di vendetta, e la riprefio più avere, fe niuno fuecce den Resume plantificati fue Maellen gili Geret di ra merzi ari cor
te parole di prigionia, di condanna, con la ripredi più avere, fe niuno fuecce den Resume per promoti di prigionia, di condanna, con la ripredi più avere di primo di primonia, di condanna, con la ripredi più avere di primo di prim

pronoflici fate alla vostra persona? Absir a na, e calamajo allo spirar di varie sorti di sa, Dumina, Absir. Chi non battezzerebbe persone per solicivere a nome di Dio i liquesto per atto di tenera benevolenza? bri delle buone oppere. Questi, che muo-Cristo lo dichiara pensier diabolico : Vade re , è un negoziante netrissimo di mani , retre, Satana . Saulle viocitore degli Ama-non per la fola riputazione di effere sima-leciti, nel bollo della guerra, mette a fil u to umo dabbene, ma per amore all'eutilo di fpada l' empie mismo e Vede il Releomandata da Dio, e per la giuttizia do-Azag tutto umile, e supplichevole, gli vuta al prossimo. Ha siequentato le Chieperdona la vita. Quella fembra moderazio- fe, non per oziolo rrattenimento, ma per ne di animo nella vittoria, e clemenza onore di Dio, e di Maria, e dei suoi Sannel vincitore. Falso, dice Dio, questa fu ti. Si è accostato ai Santissimi Sacramenti, empietà. L'arca di Dio condotta sul carro non per usanza, ma per desiderio di unirsi per strade ineguali, e sassose vacilla, on- più al suo Signore. Che devo scrivere di deggia, e mioacciando una volra di rove- questo uomo i Scribe virum istum secundum. sciarfi, Oza stende la mano per sostenerla; Chiama questo tale, Padre secondo di mol-

Questa non può non esser bella, e buona te buone opere tutte Regine. provvidenza. Falso falso, questa su brut-Questa, che muore, è una doona modeta, e mala remerità, o Dio la gastigò col- sta, e pudica, noo per soggezione al mala morte . Percuffit sum super temeritate . Il rito , ma per amore alla virtà . Ha fre-Re Davidde fa la raffegna della gente di quentate le Chiefe, non per compagnia arme, che tiene al fuo comando . Quella ne per inviti : ha fentite le prediche, non per

per curiofità , ma per defiderio d'impara-| me il Profeta piangente . Transis messis ; è re: ha dato il fuo tempo all'orazione; ma paffato il tempo opportuno per far il rac-fenza trafcurar la cura della famiglia, 5cri colto; L'ellate è finita, O nes falvadi non be muliterni [lam fecundam : Beata lei, in [smmz, e noi non abbiamo mella cofa alpunto di morte tutte quelle belle opere cuna a falvamento,

porteranho corona, Quest' altra donna, che muore, ha pre- sar la steffa dolgianza, or che siam presso

fe tutte le Indulgenze della Città sucen-dos veder da per tutto; ha ascoltate ran-mai un anno: Sono scorsi 360, e più gior-

re porta cotosa che nisore, è fitta dona fe fabbia, latici l'ora chi Il mio melliere è condun-pazicate, ma per forta : Sgridata, ha tra-pazzo, gji direlle voi, non conofci la bel-ciuto, ma per pasra di peggio; ha reci la fortuna, che Dio il manda ? Vale più tate centiniza di orazioni vocali cogli oc-quel mionazzo di roo, che tai difiprezzi ,

(\*), 1.) Non meritamo co vento, ma impiego. An miteribit, tutra quelta étab-coll averbo, la voir amerita pegant at-bia, é erar, e potere dire; Tavajir mé-considere, disjuncire, comunicari, far li-meditare, disjuncire, comunicari, far li-meditare, disjuncire, comunicari, far li-dello anno, siria alcune, bo acception-dioriamente, attentam.are. Non fia ill E di Gielo, che avece avanazaor Niente-merito dell' opera boson anell' carae; mul Guelta è texta fabbia. I un altro: Quello nell'orar bene. Non fia il merito folo sell anno mi ha portato un pollo lacciole, ed comunicari, in an el comunicari divotro socrepore pia fortere. Esta Carte del Remente, ec.

### tocommon tocome bia, e non oro. Ho fatto dei miglioramenti alla mia ca-

DISCORSO VIII.

vati non fumus . Jet. \$. 20.

feta Geremia, chiamato per fopranno- terra . E chi avelle fatto un inselice rac-

odis veder da per tutto; ha afcoltate ran- imai un anno: Sono feorfi 500. e più giore te Mefle, ma hisfinado incutilolità, e de-ni, inco voltae otto mila fettecento, e più relitta la cafa, mal contento il mariro, o ret; con quale aquiillo!

nal gorenata i faigli, tutto per fir a lion Alcuni humi, voi ben lo fapete, in pafcapriccio, e per elfer fanta a fuo modo: fando per le vene dei monti, menamo leco Ha attefo ad emendar i diffecti el effenti, jacolta: inferne colla fabbia arena di oro: che erano fotto gli occhi del mondo ; mul Or immeginatevi, che alcuno di quei carino ni è mai curata di emendar i difecti el distrita estica i edilinati a cartara fabbia per le fabine rela fiotto gli occhi di li olto. Soriba avirche il contrando fin qualche fiammedimenti flame prima. Nima di quelle ope- lo di quel el perciolo metallo, e conficienti.

Potrebbe mai alcuno dei miei ascoltanti

chi vaghondi per tutta la Chiefa, e col che tutta la fobbla polibile a caricati in penfier difipato in mille chimere: E an-inole condotte.

La Seribe mallieran iflam fierilem.

Così dirò io con S. Bafilio (Srr. de fa-ta . Seribe mallieran iflam fierilem. (a. Sarius manterus quam piertuss.

Ah porren noller opece buone, a che
vi ridurrete / Taivolta diciamo di far un condocti nella fua corrente ranti giorni d'
po d' biene, e un pe di male, e codi suladigenza, tante Felle Sodemi, tante
dar campando: mai i male è male, e le Prediche, Cangregazioni, carotte
il bene filefo poi è mai fatto, che coda cilci di pieta, tutto oro di Stelle. Endflerà?
Tenete sempre a mente un detto impor-to? Lascio le opere piea chi le vuole; datantifimo di Alberto Migno Non verbis , teci conversazioni , piaceri , giuochi , e sed adverbiis meremur . ( Lib. 5. Tholog. guadagni temporali , che quello è il mio e p. 12. ) Non meritiamo co' verbi , ma impiego. Ah miferibili, tutra quella è fab-

> dei Re siete cresciuto di grado, e di merito? O quello no . Quello ancora è fab-

fa . Avete migliorata l'anima vostra? Ho vinta una lite d'importanza; E le liti, Transit mefis , finita eft affas , & nos fal- che vertono tra voi , e il demonio sopra il possession del Cielo, sono vinte, o perdute? Unite tutti gli acquisti terreni, di onori, Geo uno dei dolorofi lamenti del Pro- di piaceri, di titoli, tutto è terra, terra,

colto di peccati? E chi fi avelle fabbricata tempus , quantum Deus . Datemi una par-la catena di un mal abito? ticella breve di tempo , Particulam bona Padre, fiam ancor giovani di fresca età diel : Qui si contiene tanto spazio, che

di buona completione, pofiam ben anche la la Comprar Dio, il Paradifo, e tutta bittar a perdere qualche anno in giuochi, il Beata Eternità. e ipafii che tentice ne ayanzano per acqui Vale più una particella di tempo in rastar il Cielo. E chi è, che parla così Or gione di merito, che non vale tutta l'Efertite bene, quanto vale quella risposta, ternità. Sono già 1700, e più anni, che Mi porto alla casa di un Cavaliere. Quan- S. Giuseppe, e Maria Vergine sono in Para-to ha V. S. di entrata? Avrò sette in ot- diso, con acci sì serventi di amore di Dio, to mila scudi. Orsù dunque, buttatene via che tutto l'amore dei Santi viatori è più, due mila, che tanto ve ne avanza per vi-che ghiaccio in paragone del loro aidowere da par volto. Dimando ad una Da-re. E che hanno effi meritato in diciasette ma; Quante perle, diamanti, e gioje ave- secoli su nel Cielo ? Niente . Anime del te voi ? Ne ho tante . Buttatene via la ter-Purgatorio , voi foffrite tormenti superiori za parte, tanto ne avanza per far buona a quanto hanno tollerato i Martiti . e i comparfa. Entro in una guardaroba ricca, penitenti . E che meritate ? Niente . E e soprappiena : O quante vesti, e tappez- voi Beati tutti insieme in tutta l'Eternità zerie, e tele fopraffine! donatene via una avanzerete mai un grado di maggior graquarta parte, e tanto ve ne avanza ab- zia, o di maggior gioria? Non maibondantemente per ufo domestico . Eh , E perchè? Perchè l'Eternita è sterile di Padre, vesti, denari, e gioje non si but- nuovi acquisti. Il Purgatorio è insccondo

rano via, i a per quance no abbiano an di mooti meriti. Ma una paticella fola che di avanzo, fi confervano tutte beni it empo è attote focado, che in elli poi ferrate, e ben cultodice. E perché non dei, quadagnarii pià, che in tutta l'Eternità et e, e non fate cond del tempo, gioja infichiamente più preziofa ? perché gittarlo a quatori del tampo r Diranno forte, che perdere r. Ginque; e più nor cogo (riga ino hanno noi avanzo, che ponno buttarlo del tampo di avanzo.) che ponno buttarlo di controlla del propositione del propos converfazioni, e giuochi; dicci, e più ore a perderc; in fonno neghirtolo, tante oue in cicalec ci / Non burtate i denari, benche ne ab- ye mai fondano i giovani quefle vafle fpe-

biare molti, e buttate il tempo, con sup-ranze di aver tempo di avanzo ? Il tem-

porre di averne molto!

Fill, conferua tempus, ci ammonifee lo e un momento, che fugge; il futuro è Spirito Santo: Tieni a mano il tempo. E incerto: Dov è quella Dovizia di tempo è nell' Ecclefiastico . Particula bone diel con Eh, Padre , prima di artivar ai sessanta ,

se pestreat. (Cap. 13. ) guarda bene, che e settanta anni.
non passi oziosa, nemmeno una particella
Sessanta, e settanta anni? Udite. Il P.

Sebastiano Bertal , Predicatore acclamato di un giorno . Avete voi offervato, o Signori, che co-fa fa il Sacerdote nella McIda, confuma- della prevità del tempo, siferifee, co-ta, che ha la Santillima Offia ? collo Sa-[me un Vefcovo fantamente curiofo, in era Patena tra le dira va radendo raden- una popolara Città della Francia, fece do il Corporale fottoposto, per racco-confrontar i libri dei Battesimi coi libri gliere , se mai vi fosse caduto alcun siag- dei morti , che si conservano diligentemenmento; e poi, attuendo, quanto può; te dai Reverendi Parrochi. Trova nel lila pupilla dell' occhio , efamina ogni par- bro dei Battefimi cento perfone nate lo te , considera per minuto , vode , e rive- stesso anno : Va a cercarne conto nel lide, ed accosta la facra patena al lume, bro dei morti, qual fine abbian fatto, per osservar anche meglio, se alcun ato- e trova, che di quei cento, nello spamo fensibile si scorge: E perchè mai tan-izio di 7. anni , erano gia morri 42. Dai ta diligenza / Perchè ogni menomiffimo 7, anni fino ai a6, erano morti altri venpunto, che si vada, conticne il Corpa di ticinque. Dai 26. anni fino ai 36. erano Gesù , abbreviato per miracolo a quell'morti altri 19. Al cinquantelimo festo indivisibile. Or udite un detto gravissimo anno, di quei cento erano morti novandi S. Bernardino . Tansum valet medicum taquattro . No in quella Città vi fu alcuna peste, ne carestia, ne morbo con- Quis mihi redder Illam diem, quam sa tagioso; ma di morti cotrenti, ed ordi-rebus vants perdidi ? Con queste parole; narie in cinquantalei anni erano mor- Eulebio Emisseno ( Serm. de Epiph. ) inti quali tutti , non avanzandone vivi , che troduce a parlare in punto di morte uno scialaquatore del tempo . Chi mi rende-

Il Cardinale Federico Borromeo nei rà quelle ore di lunga dimora nelle piazfuoi discorsi dice di aver fatto lo stesso ze , alle finestre , con tanta vanità di confronto, ed in luoghi di buon'aria aver ciarle inutili, di novelle, di mede, di trovato, che di cento nati nell'iflesso an-abiti? Oh, se in vece avessi visitato Geno, appena dieci giungevano ai feffan sù, e Maria Vergine, o nel Santuario di anni. qualche Chiefa, o nel ritiro della mia
Dove sono ora i sessanta i settanta anni, stanza ? Le visite di Gesù surono rare ta anni.

che ognuno facilmente fi promette? e brevi , le visite di complimento fre-

che ogouno lacilmente la prometter e oren, se vante un companimento ace. Se follimo nella prima et a del mondo, quando fi campava gli otto, e novecento, dismi anni, quando di feflanta anni fi andava a la maitto, e la gioventù fi manteneva in bel, luftrarmi, in abbellitmi, in rormevar i maitto, e la gioventù fi manteneva in bel, luftrarmi, in abbellitmi, in rormevar i fiore dugento, e trecento anni; quasi pas-miei capegli , in mirarmi allo specchio , ferei per buona la dovizia di tempo , che studiando tutte le maniere di portar la vivanzazi. Ma al prefente ? quando le com-ta in prefenza del mondo: I miei capegli pleffioni, o oer li vizi de Padri, o per lior fono canuti, il volto è feaduro, la vi-difordini della gioventà, fono al deboli, i, ta è prefio a fonire, e che guadagao ho io prima dei festanta anni si va non alle noz. per l'eternità?

ze, ma alla fepoltura; E con quella evi-dentifima sperienza di campar poco, di pensiero, diceva a sè medesimo colle lagri-

dire, che avanza tempo!

Ditemi, Signori, e Signore, quante vol. [200 6 terribill examine, quande enumerari te avete udito quello linguaggio: Il tale è inserie omnes dies mees, quarens frustium in pur morto giovane ! La tale ha pur finito es ? O mio Dio , avrò , io ardimento di prefto il fuo buon tempo!

Si sì, perfuadiamoci pure, che Tempur lerribite, quando voi mi chiamerete ad

greve 13, como dice, e ridice San Paolo. [fatilimo conto dei giorni, e delle ore di.

Il tempo è corto, e passa, l'eternità vie-mia vita, e doviò rispondere ora per ora pe, e non passa E non abbiam tempo da in che l'ho spesa? 06, e non palla! E non adolam tempo da ... Sonaventura ha di già passato questo muttar via; e quando anche avessimo recerno 5. Bonaventura ha di già passato questo pos di avanzo, non dovremmo gittarlo, per dame, e l'ha passato bene, perche ha imbi-

chè è troppo preziolo.

la giustinia, si gridi ai ladri, ai ladri . oostri giorni ; e piangere con Geremia : Or lentite : Quella camerata , che viene Transsit messis, sinita est after , & mes salsì spesso in visita di più ore ; Quell'ami. vati non sumut. visita lunga perdeste soli cinquanta scudi, sumur. Abbiam salvate le frasche, e tutti

ziofo, che tutto il denaro del mondo, e po in avvenire. ve lo lasciate rubare ad occhi aperri, e Veramente non meritiamo tanti anni, volto ridente?

Obers del P. Catiante . Tom. 18.

morir presto, buttiam via il tempo, con me agli occhi : Quemede subsistam, quemede levare potero ad te faciem meam lo illo ma-

Qual pena fentirefle, o Signori , fe vi l'emo noi , quando il gran Giudice ci ela-giungefle queflo funcflo avvilo : I latri minera fopra queflo articolo ? Bifonerà a fono in cafa voftra , e portan via il bello (capo chino , e cuor tremance, produr care il buono, che vi ritrovano? Preflo pre-te, teatri, specchi, abbellimenti, conver-flo si dia campana a martello, si chiami sazioni, che ci hanno rubato il meglio dei

ca, che vi trattiene alla conversazione ed Miserabili noi! Salvati non samur. Ab-al giuoco, fin dopo mezza notte, son tut-biam salvata la riputazione nel mondo, salti ladri, che vi rubano il bello, e il buo- vati i danari nelle casse, salvate le gioje no, che avete, cioè il tempo. Se ad ogni negli ferigni ; Et nos , & nos falvati non

ne accetterelle molte di tali vilite ? Per-i frutti si son perduti. dete tanto tempo di gran lunga più pre- Ab: Gesù, impiegheremo meglio il tem-

perchè tutti gli abbiam spesi male.

Il ristretto di tutto quello discorso si ri- Città di Londra. Tanto si deve sare tra duce qui: La vita umana tutta è breve : poco tempo, e quello incerto: E ho tem-Di questa una buona parte è già perduta po da buttar via?

e non se ne può far capitale. Il restante

è incerto : Dal poco, ogni poco , che le paracona anticona ne tolga, resta pochissimo: Facciam ora il conto, se abbiam anni da buttar via .

Date un'occhiata a questa radunanza: Quanti più fono i giovani degli attempati ? Fate l'ifteffa offervazione nell'andar per Città : Sconttate più giovani ,

A Stella , che nella proffima Epifania o più vecchi ? Dunque è fegno eviden
conduce tre fortunati Principi della

feffant' anni . quanto abbiam fin ora perduto? Raccolganfi colla memoria I giovani imiteremo i Santi Re nella generola rifo-

morti quell'anno paffato : Aggiungete i luzione, che prefero. giovaoi stati in punto di morte . Quan-

to da fare, ed ha corto tempo, non per-reva loro, che quella lingua di oro an-de alcon momento. Quanto abbiam da dasse dicendo in neme di Cristo: Venice fare? Ho da fare una penitenza propor-zionata a tanti mici peccati; Secondo, abbandonati i Regni, tralaciato ogoi al-bo da disfar que' mali abiti; che a mia tro intereffe, fi rimettono alla condotta sperienza mi portano a peccare . Terzo, di quella luminosa guida , la quale sedelho da radunare tale capitale di meriti con mente li portò fin alla campagna di Bet-

bens iram magnam . us iram magnam. Alvaro Bassano, comandato da Philipele andato anch'esso, certo, che alla vepo II. di allestire in termine di sei mesi duta della Madre Vergine, e molto più la grande armata navale, che poi perì ; alla prefenza amabilifima del Divino in-diffe con alta maraviglia : Sei meli foli fante così poveto, così debole, così piane come è possibile? come ha a farsi ? Ot- gente , avrebbe sgombrati dalla mente i tenuta poi qualche proroga di più, an-rispetti vanissimi di perdere il Regno temdava tut: avia dicendo : Tante artiglierie, porale della Giudea. Non farebbe precipi. taote fuffe, tanti vafcelli , tanta macchi-tato nella barbara rifoluzione , che poi fena di cose io così poco tempo? Ah, miei ce, di far uccidere tanti Innocenti. Non Signori! Importa plù il falvarci, che tutta avrebbe fatta la mala morte, che dappoi quella grande armata . Il mare, dove vi fece, anzi, dopo aver ficuramente regna-

troverete in punto di morte, e ben più to in terra, avrebbe ottenuto un soglio tempessos del mare d'Inghisterra. Il Re- più glorioso in Cielo. gno da conquiflatfi è beo'altro , che la Ma Erode, irrefolutiffimo ch'egli era ,

## DISCORSO IX.

Vidimus . & venimus . Matthæi 2.

te, che fi muore regolarmente prima de' Sabea al conoscimento, e all'aderazione di Gesù Bambino, conduca ancor noi colla Abbiamo noi tanto tempo da spendere pluce di un buon pensiere al selice termine di una fanta morte; E ci arriveremo, fe

Videro i Magi la Stella , Vidimus Stellam ejus . La videro ful primo fpuntare, Il tempo è breve , ed in questo tempo vidimus in oriente , e senza consulte , e abbiam a far cofe di grandissima, e fomma fenza temporegiare, fenza ondeggiamenoportanza. di di animo tra il sì, e'l no: eccoli fue Quando un operajo meccanico ha molbito in viaggio Vidimus de venimus. Pa-

Gesù, e con Maria, che mi facciano spe- lemme Ufque dum veniens flares supra, ubl

mo a provvedersi di fortezza a tollerar gli esempio di tre Coronati in mossa: E perassalti della malattia, de grandi malori, e che la sua Giudaica maestà con si degna del nostro infernal nemico, che venier ha- di far loro compagnia per così poco viag-

volle prender tempo a penfarci, e diffe a volta del tutto e quell'amicicia a voi Magi, Andate voi: III , o harregata sli-dannofa, e quel peccato a voi pur troperio de puro, e poi quando abbia ti- po familiare y Vi chiama a dar un buon cerute tutte le informazioni, andrò ancor [eflo alla voltra cofcienza , forfe inquiecevure cruce is minimizently anno factor lente sus voira' cojcienta, i note inquie-ol, ut O gg owners adverse man, Pol an-1; a ed uno fishlic miligiloramento al voltro drò anch'io. Alla vocazione di Dio non coltume, forfe fcorretro; E che gli ripon-fi riliponde, Anderò: ii dever riponder dete voli Signore vi feguitò y mi siciate Vado; Villimus O vonimus: E chi va di-palfar la gioventà, lalciate finit Carnova-cendo anderò, non anderà mal; come fece le; odopo che abbita terminato quel nego-cendo anderò, non anderà mal; come fece le; odopo che abbita terminato quel nego-Erode, e fi danno.

te da Geiucristo nel Santo Vangelio, co- non da' Santi Magi. ce, Signore, lafciatemi finir quefli conti, tà, anche incurabile. Quì notate, o Si-lafciatemi der felto a' mici negozi, lafcia-gnori , che per guarire dalla infermità fi temi ipedir quefle lettere. No; Alla voce l'ichiedevano due movimenti. Doveva muo-

mai più.

bidire dimostra poca stima del Padrone, entrar a curarsi.

zio. Così si ubbidisce alla voce del gran Offervate di grazia tutte le chiamate fat- Padrone? Quella è rifpofta da Erode . e

me furono eseguite, Cum pertransfiret Jesus In S. Gio: al C. 5. si racconta, come in vidit hominem Matthaum nomine sedentem in Gerusalemme v'era una grande peschiera Telonie, & alt ill!: sequere me. Gesù in d'acqua stagnante, la quale di tanto in passando vede Matteo sedere nel suo stu-tanto si movea dall'Angelo; e'l primo, dio, e lo chiama: Matteo, vieni meco: che all'ondeggiar dell'acqua, fi buttava a E Matteo furgens fecutus eft eum : Non di- nuoto, era guarito da qualunque infermi-

di Crillo, eccolo in piedi, singene, eccolo versi l'acqua, e doveva muoversi l'infer-in istrada, secutus es eum. Muoversi l'infermo solamente, non Zaccheo pubblicano anch'egli è invita-basta. Doveva muovers subrino altrimen-to da Gesà . E Zaccheo Festinans doscon-ti, se tatdava, un'altro più pronto di lui dit , non fi fa aspettare un momento : Ec- gli rubava la fanità , Qui prier intraffet in colo pronto. S. Andrea flanno spiegan-to quegl'infermi attorno il labbro ella de le reti: Gesà gl'invita, e amendue Pelchiera cogli occhi attenti al primo incontinuo, relidit retibut, ferati finus eum, cresparti dell'acqua, e lubito, al primo il-lafciano lubito le reti in barca, e la bar-ca al marca, e cengon dietro a Genì.

Jatiano tubito le reti in barca, e la bar-londeggiare, non i prodera tempo di metca al mare, e tengon dietro a Genè.
Finalmente i Santi Glacomo e Giovani bano il medefimò invito, e i muono colla medefimò invito, e i muon'illi retialo Parra, ficati jar zun, o i dice: Pagtre quel legato, reflituit quella
rilli retialo Parra, ficati jar zun, o i dice.
Curc' te vi , o Signoi, ch en el Santo ne, i morazae quella pullone? Quella è la
Vangdio ileno polle a zafo, e el oziola petidiera, che, fi more; Moreteri ancon mente queste pacole statim , consinua, for- voi all'esecuzione. Sentite mai dentro di gens , ssimma sono melle per signifi voi un lisinto, che vi dice. Voi avecebi-car la prontezza dovuta al Sommo Pa- logno d'una purga canonica de Santi Eferdrone, quando ci chiama: E chi tempo- cizi per otto giorni? Molti mali umori v' reggia ad andare, non fi muove forse intorbidano l'animo: le confessioni sono fenza emenda , le comunioni fenza frut-Voi , Signori Padroni, se chiamando un to. Ad ogni tentazione si vacilla, ad ogni paggio, che sa impiegato in ginoco; o urto si cade, ogni anno si peggiora; Sù, un servitore, che sta sedendo al fuoco, via, risoluzione, coraggio. Voglio farli, vi fentifle rispondere; adeffo adeffo, fini- ma aspetto la prima comodità. Sì sì aspetfeo queflo giucco, mi fealdo alquanto, e tate; E farete compagnia a quel Paraliti-poi vengo: Che dieffe voi, e che fare-fle è la negligenza, e la tardánza ad ub-della Petchiera, fenza mai trovar modo di

che comanda : E chi per molro , e molro ; E le donne vane fentono mai interno ri-tempo prolunga l'elecuzione , è fegno , morfo nel corrilpondere con tanta correla-che non vuol efeguire . Il Signor Iddio , he mofira di nonaver tutte fanvi chiama a mutar vita , a lasciar una te le intenzioni verso di loro ? Il posso 125

dell'aima fi ifessee mal all'affidenza continua, che loro fi quel Darricho P- la tendificazione. Questie Davisson, dei dec, veramente fenciano qualche ferupolavosità per la lavosate ana, dam preto Scrupolo I E quell' vid calimentale ef Lavosate ana, dam preto Scrupolo I E quell' vid calimentale ef Lavosate ana, dam preto Scrupolo I E quell' vid calimentale ef Lavosate ana, dam preto termentate da quelli ferupoli e, e non vi
mentre cali il primo fi avvicica a voi
tormentate da quelli ferupoli e, e non vi
mentre cali il primo fi avvicica a voi
tormentate da quelli ferupoli e, e non vi
mentre cali il primo fi avvicica a voi
coricieraza, pon farà ne Padere, e de Sprin- l'in faquelhe tempo, in cui Dio non fi
accionata pon farà a Padere, de Sprin- l'in faquelhe tempo, in cui Dio non fi
coricieraza pon farà si Pritare, con distribute della primo fi avvicica a con
anima, cocciara dalla Drivina garata, per voi diese 1 donno all'uniona di uniona
ferupoli, (non in verità movimenti dell'alatti a, mi convertitò, in buon lisenzacio
nina, ecciara dalla Drivina garata, per voi diese 1 non non ancon affeio Dio
dal peticolo di maginori precuri. La co
fili, che vogilo dargli, e poi mi converti
felenza per imprefilone dell' Angelo Gu, do a lui, quando fuoi ricocco di peccari,
flode, fi il fuo movimento, come la Pe-fe impotente a far peccati: E Dio, cercachiera di Geraldemne. Dovete muorer lo concella algierate di gioratticioni, vi
fiobito ancox voi a troncer quelle coni lafeiera (correcti dell'adore).

Una grande difgrazia occorfe alla Spodia a voltra polta in puato di morte? de Seric Cantici. Il odorniva, dicel I anidi de Seric Cantici. Il odorniva, dicel I animi diletta, nel più dolce del fonno, nel in S. Luca al cept ta. Nome illiuma nei vomi diletta, nel più dolce del fonno, nel in S. Luca al cept ta. Nome illiuma nei vome la peri del control de la c

as , efto dal letto non fenza pentimentolde feritto, In precess suffer merimals ; ed di avenfu fatto algertare quel poor, Sur-la tai vilas arlando da differato mort . nesi se apriama filitis mue: Aperra, che ful hb.! Santi Re, voi in l'indovinalle, la porta, non trovo pila lo folo. Ili jum filima de sunimar. Vogelia o Grati noto le la porta, non trovo pila lo folo. Ili jum filima de sunimar. Vogelia o Grati noto le lo chiano, e non fi degua di risponle lo chiano, e non fi degua di rispon-

dermi, lo cerco, e non fi lascia trovare: Quasivi cum & non inveni, vocavi & nen respondit mihi.

Vedete , (dicono qui concordemente i Sacri Interpreti ) vedete , che quando Dio vuole una cofa , non bilogna facio afrettare ? E quando vi chiama , non bilogna dir verrò poi, na vergo, vidinua de venimus , E voi quanti servì andate dicendo?

### DISCORSO X.

Estete parati , quia , qua nescitis hera , Filius Hominis venturus eff . Match, 24, 44.

V Ha in queffa, e in molte altre Cit- tal miracolo, ma tutto attribul al merito ta una grande divozione a S. Mau. di San Benederro, ed al valore efficace to Abate di cui oggi celebriamo la fella, della Santa ubbidienza. quella fera un picciol faggio, il quale mi fone.

un Santo.

sì buon maestro un tal discepolo. Innocen- naco nel Monistero Lirinete, dove poi fite, come un Angelo, pur tratto sì aspra-na fantamente la vita. mente il iu corpo, che per lui non v Or fate conto, che di fimili flupehdi rer mai fuoco ne fommi rispoti del verno miracoli, e di vitrà in grado eroloc, tutte nel letto dopo le latiche del giorno, nel ta si infontata, e ricumata la vita di San pane, a altro che due volte la fettimana, Mauro: talmente, che S. Benedetto il ogli per attizzare, che per ilmorazate la proponeva per un efempio a tutti gli al-

an Monzo chizmato Plecido un a co portar l'indi conti al grande e tremendo ma Monzo chizmato Plecido un a co portar l'indi conti al grande e tremendo mofina i controlo da , S. Bendetto vide da una l'erutinio del Giudice Eterno de meltra la caltara; a evendo feco San Man-Orto (Hare, mietera) Signori, e flupire. Do-orto (Parello, dille, corri i al ajustr un no- po una via si fanta non fi fisb d'incom-orto (Parello, del Control de Control ali a' piè per la velocità , e tutto fiducia velazione dell' ora precila del suo passagper l'ubbidienza, entra nel lago profon- gio : due anni, e mezzo avanti di mori-

diffimo ; come fe camminaffe fulla terra . afferra il Monaco, che era menato via dalla corrente dell'acqua, e lo conduce a riva : Rivolgendofi poi addietro, e riflettendo d' aver camminato fopra le acque , come S. Pietro, senza affondarsi, anzi senza bagnarsi , guarda , che s' invanisse di

Se pari alla divozione sia poi la conoscen- Questo stupendo miracolo su poi acza, e l' imitazione delle virtù eroiche del compagnato da cent'altri , che San Mau-Santo, io non lo fo. Ne prenderemo ro operò a benefizio d'ogni genere di per-

Una vedova madre piangeva inconfolaporterà naturalmente ad un importante. Una vedova madre piangeva inconfola-avvertimento per l'efercizio della buona bilmente la vicina, e irreparabile morte di un giovane suo figliuolo, già entrato S. Mauro nobile Romano di stirpe Se- in agonia fenza favella, e fenza fentimennatoria , nella tenera età di dodici annitti , e quel che è peggio , nè era punto de" fu condotto a S, Benedetto, per esser al- suoi peccati, nè riconciliato con Dio, onlevato, e nelle scienze, e nel buon co- de la morte temporale per lui era passo alflume . Scopri il Santo nel giovinetto un' la morte eterna , S. Mauro in islante lo indole d'oro, anzi una Santità in fiore, guari del tutto: e il giovane rifanato, appanto come nel bottone di ficuopre per protello pubblicamente, che già aveva udivari profii la porpora delle rofe, che de- la dall' Eterno Giudice la condanna all' vono spiegarsi, e però adoperò attorno lui Inserno, che S. Mauro l' aveva cavato di tutta quella coltura di spirito, che meri-bocca non solo alla morte, ma al demotava sì buon terreno, a difegno di farne nio, che l'aveva già mezzo ingojato : Pen-Santo. Santo, qual riuscisse alla scuola di gio volle più saper di mondo, si sece Mo-

fame: notte, e giorno, falciato da un ci-tri Monaci, e se vedeva alcuno rattiepi-liccio, che lo prendeva dalle spalle sin dito nello spirito non soleva dirgli altro, quali a' piedi, pareva non aver corpo, che se non , vedete Mauro', imitate Mauro :

per patie.

mirate, come porta fili occhi, cume patiche compatione: Un giovinetto, nobili a come fin Goro, come ubbidile.

te innocente, delicaro, far del fuo tene.

Dopo una vita il fanta, e ti innocenmor por una discorresi, piche del propositi della lerto, nè volontà per contraddire agli or- sì auftera penitenza, e la cuftodi colle vi-dini del fuo Abate. Cadde per difgrazia gille di tante orazioni, come fi fidò di



re, si ritita da ogni umana conversazione, Premeva fortemente ad Abramo di dar rinunzia l' Abazia del Monistero, depoue una sposa ben costumata, el savia al suo la cura del governo, fa una fottiliffima figliuolo Ifacco. Era in Mesopotamia una notomia di tutte le sue azioni per confes-giovane chiamata Rebecca , famosissima farfi generofamente, e non contento del- per tutto il Paele per la favicaza, modela sua accortissima diligenza, implora la stia, e bellezza, ed altre qualità. Il parconfidenza di due fuoi amicifimi Mona-tito era ottimo per amendue le case ricci , acciocche lo avvertano , di quan-che , e comode al pari di verun'altra. Spe-to hanno notato in lui . Sua abitazione dilce dunque Abramo un domeffico suo a non è altro, che cella, e Chiefa : fua trattar questo maritaggio, con ordine, che and the control of the class of the control of the nosciuto per domestico di Abramo, ebbe

Che fate, Mauro, in quel ritirato esi-tutta la casa attorno per allegrezza della glio , e tra quel purgaterio di raddoppia- venuta : chi a levargli d' addoffo le vesti te e penitenze? Mi apparecchio alla morte. polverole , chi a portangli al inificico per E non fete voi baltevolmente preparato il caldo prefo in viaggio, chi voleva far-dopo una vita al fanta? Ah. Inon fapete, lo federe a prendere un beccone, flante-quanto efatto fia quell' efame, e quanto chè tutto quel giorno era digiuno. No

terribile quel Giudizio!

no (dice Eliteir) Non concient, donce lo latta aforezza di patimenti volontari locual framents mess. Non voglio, nè becontinno per due anni e mezzo, quali re, de mangiare, nè ripofare. Sono man-terminati, si se portare nella Chiefa di San dato per un negozio rilevante, lasciam da Martino, dove munito de Santifimi Sacra-parte le cerimonie. Del negozio razionamenti, giacendo in terra fulla cenere, e remo quelta fera con maggior agio, riftol ciliccio, fantifimamente spiro.

Che dicono a questo sì esemplare, e non vi ho detto: Non comedam, donce loful ciliccio, fantiflimamente spirò.

speciale apparecchio alla morte certi tras-quar sermones mees ? Così diffe, e così fecurati, i quali ne hanno confervata l' in-lee : parlò, trattò, flabilì ciò, per cui era notenza battefimale, come S. Mauro, ne unicamente venuto, cioè le nozze di Re-banno incomodato il loro corpo con al. becca con lfacco, e poi fi arrefe a godere cuna forta di penitenza, ne hanno in tan-del foro invito.

to fregolamento di loro vita faldati con Il Lirano comentando questo fatto, di-ragionevole foddisfazione i loro conti con ce-così: In bot oftendit, se habere negotium Dio, e forse tra il peccare, e il morire, impositum cordi ; O questo sì , che aveva non v'è di mezzo, che poco tempo? Che ben a petto quell'affare, per cui era mandicono ? Hanno forse un bianco segnato dato, mentre volle provvedere prima a da potervi scrivere a loro posta la senten-quello, che al suo stesso bisogno. za più favorevole ? Hanno forse i loto Or chi è mai tra' Cristiani (epput do-

conti a passare sotto gli occhi di un Giu-vrebbero far tutti così ) chi è mai tra'

Cristiani così attento a star preparato aldice men fevero? Una delle due ; o i Santi s' ingannano la morte , il quale , caduto per difgrazia in far tanto apparecchio e o c'inganniamo in peccato, dica, e lo efeguifca, Non noi in farne si poco e o santi apprende comedam, neque bibam, non andrò già io, until nature i poto: o Sainti apprenie-ramanam, migar disam, nou autor (pl. in.), vano troppo l'importanta del bom moire, nel a tasola, nel altetto con quella colpa e la nettezza di coficinza, che biliogna iddolfo, della quale non vè eli peggior potra di la, o no finam lupidi; e cie-vicino per l'altra vita ? Confelinore, e chi, ad apprenderla così poco.

Olferrate, Signori miei, quanti penfieri lirichone, poi nafra a letto. Calè mai

comunemente si spendano, e quanto solle-quello, che avendo in mano la roba d'altri cita preslezza per ordinario si proccuri per dica : Non comedon , finchè non l'abbia ispedire, e per assicurare un negozio, che restituita ? Posso morire colla roba altrui molto preme . nelle mani, e portar meco un pelo, che mi

fornfondi all'Inferno. E perche vade ingannando me stesso con quel futuro Reftituirà, che non diventa mai presente? Non comedam? Non prenderd boccone di cibo , Ufque in tempus suffinebit patient, & posten

finchè non abbia rimeffo tutto l'altrui.

Quante Pasque sono, che andate dicen do, lascierò la compagno, o quel-galanteo, lascierò quel compagno, o quel-to, che quando il Venerdì si sconpolanteo, jactiero quelle compenso, o quelle ro, cet quanou il vehereli il vida acasa, o quella conversazione, e mai noni tra, o in Vigilia, o in Festa di qualche siam venuti al taglio perentorio di abban- Santo più conofciuto, volentieri ricavo donar quelle vive forzenti di tanti pecca- dalla Vita di quel Santo qualche pensero ti, e di troncar quelle eatene di servitul morale, riferendolo alla buona morte. Ogal demonio? Se vi preme, come deve pre- gi abbiamo la festa di S. Vincenzo Marti-mervi, lo star pronti alla merte si ha da re, di Nazione Spagnuolo, al quale in Mivenire a quello Tandem; Non comedam, do-lano iono dedicate alcune Chiefe, per fenec faciam sermones Domini: Non ha da ve- gno del culto, ch'egli ha avuto, ed anconir fera, che non fia sprigato: Non come- ra mantiene in quella Città. dam, finchè non abbia rellituira e la fa-ma, e la roba: Non comedam, finchè non liffina topra quello Santo, riffringe tutto fia data la pace al nemico: Non comedam, il meglio della fua vita in quefle poche

ed abbruciati quei ritratti. Faremo tutto nell'ultima malattia : quello un bell'elempio per la noltra vita : il viè ben il male: in un negozin, che folo cit in panit, cioè l'eroico morire, che fe-importa, e che importa il tutto, al quale ce S. Vincenzo, ci porgerà uno specchio

può mancarci e il tempo, e il modo, co per la nostra salute. me è mancato a tanti altri, non prenderfi fretta.

figlie in Matrimonio, o in Monistero: Ne qui a parte diritta sta il Presetto Daciano dervi ora tanti fallidi di preparar la dote, j'impetto, v'è la flatus dell' Imperadore col e di intrapprende trattati P Padre, quello didama in cupo, e (fectro in mano, alli-è configio di pazzo, alpettar all' ultimi litto dai Sacredoti, e Minifiri degl' idoli, malatita a colloca le figlic: e dè confi-l'Avanti la flatua arde un braciere di fineglio più, che da pazzo, alpettar all' ulti-le co, pollo forta ma mentà, che la figura ma malatta a preparavi alli more, im-di altera. Quì a mezzo de ne fla firetta porta più il metter bene l'alima voltra, e in catene, è cultodira dai manigioldi una fopfarla a Ceisti, Regina nei Regini eter- piecio attangila di Crifiani, col fluo Veni, che foptar le voltre figlie nei primi licoro S. Valerio, e il fino Levita S. Vis-Monarchi el Mondo, porta più l'effer cozto. Spiciola greggia di aspelli in mesta pronto alla morte, che non importa il ter- zo ai lupi .

tezza.

### DISCORSO XI.

redditio jusunditatis . Eccli. 1, 29.

finche non abbia fracciati quei biglietti , parole . Beatus Vincensius vicis in verbis ; vicit in panit . Il Vicit in verbie, cioè il l'abbruciati quei ritrarti. | vicit in panis . Il Vicit in verbie, cioè il Padre, noi non abbiamo tanta fretta luo generofo, e Cristiano parlare ci darà

Vicit in verbis. Per intendere bene queetta. fla sittoria , immaginatevi , che quella Signori , avete voi in cafa da colloca: Chiefa fi cangi in una fala di tribunale : abbiamo, e fono il nottro maggior penfie- afitto in Trono, torbido nel fembiante, ro; orsu fate così: aspettate a collocarle acceso negli occhi, rurto messo in contenell'ultima vostra malattia; perchè pren- uno di una minacciosa severità. Colà didervi ora tanti fassidj di preparar la dote, rimpetto v'è la slatua dell'Imperadore col

minar le liti, il dilatar i poderi, l'ottene- In quello confesso di maestà, e di terrore fomme dignità , che flabilir la casa in re, il primo a parlare è Daciano. Empi , e terra . E se niuna persona di giudizio ri-malvagi Cristiani , ribelli ai Dei , ed agl'Immette questi affari all'ultima malattia, per- peradori, oggi al cerro, se farete degli offichè rimettete a quell'ora l'apparecchio al- nati al mio volere, proverete l'asprezza del la morte? Su tutti, presentiamoci ginoc-chioni innanzi al Santo Crocifillo a chie- chia a terra: ecco la satua da adorarsi. Predergli perdono di tanta nostra trascura- sto, le mani in opera : ecco il fuoco, e l'incenfo da abbruciarfi. Se:no: ecco i ferri, che vi aspettano, per straziarvi le carni: ec-

co le ruote pronte per stritolarvi le ossa.

A quello tiranno comando doveva ri- alla memoria ed alla lingua altri 'nobiliffispoodere San Valetio, come Vescovo, e mi racconti di onoratifime donzelle, che Primate, che era: Ma essendo egli impe- hanno fatto il simile, ed anche di più, dito di lingua, dice San Viocenzo, Santo per rifpolla a certi moti di doppio figni-Padre, lafciate rifpondere a me : benchè ficato, allufivi, equivoci, e puzzolenabbia legate le mani, ho altrettanto libe- ti della più fangofa malizia, i quali mafra , e ipedita la favella . E che penfi , o simamente in tempo di Carnovale, da chi Daziano, con questa pompa di serri, e di ha una maschera in volto, si dicono alruote, fionnenare un cuare Griffiano è le portiere delle carrozze, ed alle finaQuelli tuto l'oei abbii per te, adora-ifre delle caie con maggior baldana a
li tu, tu offerifci loto incendo, e vitE fe fono ricevuti con volto giulivo,
time. Noi c'iffiani non ci buttaimo a (sen occho brillante, e con bocca rideopiè di faffi, che non afcoltano, nè adote, è un invito a feguitar a cantare
tramo flatue d'umniti maisurgi, che art-fulli fieffa aria. Occhio ferero, e voldono nell' Inferno, s'este, quad bues sua to feggoato e far corte le rende delmos selimus, c'h quada marzelli, also profetres, quella è la riipolla, che lofontamente. El riquella rifoluzione
finante de la corte de petro, che la fede
dal cuore da petro, che la fede
dal cuore d'inguam bacrapanalismo; ef le el apprefilandogii alla bocca un libro: Picalma qui San Cirillo, quama me Manifae libra, d'ille, e mangia quello libro: Cacama qui San Cirillo, quama me Manifae libra, d'ille, e mangia quello libro: Cacara qui San Cirillo, quama me Manifae libra, d'ille, e mangia quello libro: Caruote , ficomentare un cuore Griffiano ? le portiere delle carrozze , ed alle fineverbis .

la Criftiana virtà a tutte le male doman-de: Quella è la Retorica, cioè l'arte del dismo il in ore mon, Lamquam mel duler, Pa-ben parlare, che fuggerifce il valore con ficiuto, che fui il Profeta con un boccone

clama qui San Ĉirillo, quam nec Majefia; glia, diffe, e mangia questo libro: Ca-fadicii, seppu pararum apparatus determit! mede voluman ifind. Il Profera ubbidien-E Sant Agolino: B. Vincentius visit in [e: Aprail es meam, O clibroi un volumine ille : Penfava di dover mafticar carta Queste sono le risposte, che deve dar insipida, e mi sentii tutto raddolcito il ben pathe , che luggerice il vaore con-iessure, con ma e roscesa cun su oncome ren chimque ci propone qualifoglia ofic- coda stratio: Cr va, a dife Dio, a para detto, e non mandato a dire, acciocche volter, che io dica a quei tellardi, ed chi ha volto di proporte ciò, che non de-offiniati Effeti 2 Donne il Proporte ciò, che ve, abbia anche orecchio per udire ciò, jd. 6 dene unda. Va pure, dove ti man-che non gli piace. Se alcuno temerariamente vi chiede un riorem faciebus corum ; & frentem tuam du-

voto ingiufto, una protezione di persona riorem frentibus corum. Dopo, che ti ho pamalvagia, un esecuzione crudele, un favo- líciuto colle mie celesti dottrine, non dure poco favorevole all'equità, ed alla co-bitare, che avrai una faccia più franca, ficienza; Rifponderegli un No tacliente, e che le faccie loro, e una tefla più dura, rifoluto. I o non spalleggio simili sorti di che le teste loro; E se fi verià a cozzare persone. Le palle dei miei voti, sieno nei testa con testa, tu romperai la testa agli

Capitoli, ficon nelle Congregazioni, ficon Ebrei, e gli Ebrei non romperanno la tenin qualifroglia luogo, corrono all'equità, fila a te. finza bifogno di chi mi unga le mani.

Liò che non dere faff, acmmeco può ri, fila confeguenza, Ex bos difeimus intendum

espediente talvolta unico. San Bernardi-na, e lampeggia il Cielo, quando dalla ter-no da Siena giovinetto di troppa peri-colola comparta, invitato ad opere ma-lha il punto fia qui, che alle male doman-le, rispose con un rovescio di cinque de si dia un no, che sia No. Si danno talbelle dita ful volto dell' ardito compa- volta in tali, e quali materie certe negative gno , dicendogli ; Un tal parlare fi ac- così modelte , così fredde , così fotto voce , compagna con quello gellire . Ed avrei così amorevoli , che pa jono affermative .

appunto , come fanno quei fervitori , che potelle combinarii in un forzetto folo doportano a donar i prefenti; quando, rila- lore sì acuto, e favellare coal tranquillo. ficiato il donativo, fi porge loro qualche l'ama grafabama tradellina in cerpere, d'mancia, dicono di non volerta, ima por lama professam tranquillitas in soce, su gono la mano. Quelle negative così pia- putaremus, Vincentio patiente, alium Vincencevoli fono mezzi inviti. Deve dir di no tium loquentem non torqueri .

la lingua, deve dir di no il volto turba- Che bel vedere ta in punto di morte to, deve dir di no i piedi incamminati altro- foffra, e taccia, e racconti in filenzio a ve, tutta la persona deve dir di no. Quan-Dio solo i suoi dolori! In quello stato per do si nega all'amico alcun savore, il con-tutti v'è da patire. Chi sa tare di necessidie la negativa con buone parole, è atto tà virtù con una totale raffeznazione al Didi Cristiana civileà, e carità: ma quando vino volere, con una Cristiana sofferenza, fi ributta una vituperola domanda, fia chia- almeno nella parte superiore dell' anima, ra, sia equivoca, vi vuole un no chiaro, o il bel capitale di merito, che metto infuor dei denti, afpro, e sonante. E que-feme ! e di lui si può dire, come di San flo è Viscere in verbis, come fice S. Vin-Vincenzo, che Vicit in panis. cenzo.

Il P. Baldaffar Alvarez, grand Eroe del-

vittoria di S. Vincenzo, B. Vincentins vicis fa, benche foile tebbricitante fu chiamain panie : Attizzato il Prefetto Daciano to, ed ando a confolare una moribonda, dal risoluto parlate del gran Campione , che , dopo otto mesi di acutissimi dolori , ulci in quelle maggiori furie, in cui fuol era giunta al termine della fua vita . Pouscir una grande alterigia pubblicamente soni il Padre al fianco del letto a ragionaspiezzata, Sì, diffe, tu reo, a me Giudi- re di Dio, retto tutto ad un tratto senza ce, ed arbitro dar quelle risposte, e sar movimento, e senza parola. Parve questo tali insulti? A voi, carnesci, spogliate un accidente capitale, ma su un estasi; quest' indestno : lo spossiano : legato, e ma- perchè il Servo di Dio mantenne sempre ni , e piedi fi ditlenda , e fi tiri full' Ecu- gli occhi fifi in Ciclo , e brillanti , come leo, fin a disgiungersi le giunture. Lo si- le vederlero qualche oggetto di gran piarano. Così dilleto fi batta con nervi , e cere. Rifcofto dall' effati cominciò a batcon catene, e con graffi di ferro, ficche ter palma a palma dicendo, o che bella con mancargli il fangue gli mauchi l'erdi-corona! o che colmo di gloria Dio vi ha re : lo battono a più mani, e piove fangue prepa, ata per la pazienza da voi efercitada per tutto il corpo.

no ) faiete ormai flanchi , e voi di bat- ffera non hanno guadagnato tanto, quanto terlo, ed ei di patite : preparategli dun- voi in questa fola infermità . Tra poco que un letto , ove ripoli . Il letto si una andrete a goderla, e vi so dire, che per crate di ferro feminata di punte acute , tutta l' eternità direte: o beati dolori! o fotto la quale arda un buon fuoco; che lo fruttuofa malattia! o avventurata pazienza! forto ia quale area un unon muoco, cie jon inventoria maintali a davenaria piatenza: finifica di condinuare. La cracicio è pron- Cabi proponelli a di como di quello Sitta; a arei è invoventita , come il finoco fleri gono fecolari volere voi compara il maficarminato, ed ulcerato, come un Giolo del per modia il monte Cappucciore, accumulato da 
le Parla ora, vi viccenzo, fe posi o fei le inmote Cappucciore, accumulato di 
ti rella più fato nel corpo, e più fipiri qui di lorde. Per modia il riguata. Se vilvicenzo parlo Dia quel malarite più distore. letto di fuoco come da un pulpito par-lo San Vincenzo con tale favità del buon prò, che gli faceva il patir per anor di malatti dolori acutifimi. Si confolava Dio, della brevità delle sue pene, e dell' col suo Signore Crocifisto, che teneva eternità del suo godere, che Sant' Agosti- sempre avanti gli occhi. Una Dama di

Diciam ora una parola fopra la feconda la mia Compagnia, e direttore di S. Tereta in quella malarcia ! Vi fo dire, che O via, carnefici ( foggiunge il tiran. molte Religiose in molti anni di vita au-

no nell'Omelia citata, ebbe a dire: pare-vano due Vincenzi, uno che patille, e l' na, che la lua Padrona fosfriva, le dif-altro, che parlalle, non fupeudo, come se: Voltra Macilà dimandi al suo Croci-

fiffo qualche follievo , o triegna ai fucif dolori : la Regina con un arto, e di compaffione, e di maraviglia rispose: E vi pare dimanda da farsi al Re dei dolori, che diminuisca i dolori? E baciando teneramente il Santo Crocififfo diceva : Ance delerer, da parientam . Caticate pure; o mio Dio, caricate pur la mano lopra di ficata il grande, e profittevele eleme : fono Criliana, devo imitar il mio pio di conformarci al Divino volore in tur-Re nei tormenti . Sono peccatrice, devo ti gli accidenti, che occorrono . V'è però foddisfar il mio Padrone offeso. Pazienza un accidente molto difficile, cui slentiamo per voi , o mio Dio: Auge deleres , & da ad accomodarci ; eppur accomodarci bifo-

zienza avete ora?

fi porta al punto della morte fenza aver nel modo, nel quando, e nel come Dio fatto alcun buon abito di fofferenza; co-voglia, che partiamo da quello mondo.
me la pafferà mai in quell' ultima malatPrima però lafciate, che io vi dica una tia, che suol essere d'ordinario la più te- parola intorno al fosserir di buon occhio la diofa, la più grave, la più dolorofa ? La morte dei nosti parenti, o dei nostri catella fiacca , e cascante , ambasce al cuo-ri, e poi parlero del ricevere di buon cuore, piagbe per tutto il corpo. Sono dolo- re ancora la morte nostra. rofi i mali, dolorofi i rimedi, febbre, E certo, ed è chiaro più, che non è che cuoce, fete, che tormenta, fervitori il Sole, che la volontà di Dio, la quale trafcurati, cibil, che non piacciono, me- chiamati dai Teologi volontà di beneplaciche non accerta; or contro la donzella, cedono, nè affrettano un minimo paffo. che non attende! Quanti atti dispettosi Molte volte, non nego, il gridar dei lui, ec,

### DISCORSO XII.

Bona & mala , vica & mors , paupertas d honeftas a Deo fiont . Eccli. 11. 14.

patientiam.

gna, o per amore, o per forza. Quello è
E voi, miei Signori avrete nella volta l'accidente della morte: che però concinuan-ultima malattia quella pazienza? Qual pa- do ancor oggi l'argomento portato una volta in pulpito, e facendolo fervir all'eferci-Uditemi bene, perchè questo non è un zio della buona morte, vi mostrerò chiara-punto di pia meditazione, ma un rifiesso mente quanto giovi al ben morire, morir di precifa neceffità. Se una perfona colle- volentieri , quando Dio vuole, e raffegnarrica , impaziente, facile a prender fuoco, ci umilmente al gullo di Dio nel punto .

dicine, che disgustano, notti lunghe, son- to, sempre si fa: Dominus universorum en no interrotto, sogni sunesti. Non v'è al- es, & non est, non est qui possie ressistere euc no mecuntos, jogni unemi. NON Y & 12 | 17 C P and st. Am off qui plijt refisher the tro, che materia di patire; e di patiene 2 divantati. Dibattetre june, s fremete, be-non se fa fatta provisione i, co quari atti steministe disperater contro se disposi-di collera; di odio, di stigazi commerci solo si Dio, sono tutti latrati di cari, tetamno ogni giorno, or contro il medi-che gistano alle Stelle, je quali per tutto co, che non vieste, or contro il medi-chimpo, l'abbasia del mondo, nel termano, si ettero co, che non vieste, or contro il stringo, l'abbasia del mondo, nel semano, si ettero

che non attendé! Quanti atti dispettos di Molte volte, non nego, il gridar dei per lo cibo, per la bevanda, per chi popoli la fatto matra le nuove leggi ai parla, per chi popoli la fatto matra le nuove leggi ai parla, per chi tace, per chi non intea-Principi; lo direpitar dei familiari ha fatto continuo, quanta necellità vi sa di por- dei Soldati ha fatto mutar dilegno ai Corar a quell' ultimo consilito una buo- mon suo dei soldati par di diegno, le dei fiosizioni sa corazza di pazienza. Inginocchimoro di Dio, per dir, che si faccia il mondo, innanzi al Corostillo e si mpatramola da inon si sono matrate, nel si muertamo ne sono si consilitare, con si con si monta di con si mutaret, nel si mutaretamo di con si mutaret, nel si mutaretamo nel con si mutareta nel matra di con si di con si matra di matra di con si matra di con s giammai . Joen unum , aut umus apen non praterible a lego , donec omain fiant .

I dannati tieffi fanno a loro dispetto la volontà di Dio: e con tutte le bestemmie, in che danno, non si piega mai una punta di fuoco a bruciarli meno , ne fi ritiene una mano di demonio incimorito a batterli più mitemente : 6cchè quello punto è incontrassabile, che del beneplacito

Divino non preterità giammai un apice :

Calum . & terra transibune , verba autem gronda tutto fangue , e fpalima , e fviene

amore, e con guadagno.

del mondo può mandarla addietro. Tutte è di pochifimi E la madre, la figlia, la le fimanie fono inutili, tutte le grida fono moglie ponno subito porger loro pronto se imane tono inutti, jutte le grial tono imogue ponno tuntto porrer foro pronto ingitate al verino. Ma il conformati al vo- (loccorfo di Refair), e di Uffaij di requiet ler Divino fa due gran heni; l'uno a quei, E tanti, e tante Jafciandofi predominat che fono vivi, e l'altro ai moribondi. I dal dolore, si perdono in grida, ed in vivi fanno un bel fagrifazio, donando a Dio pianti inutili. E perchè tal volta la morla vita dei fuoi più cari. Mio Signore me te accade in tempo, che non si possono

ammaginatevi, che al l'anco di un figlio lettingetio. Tutto il far dei parenti è pianmoribondo affilia un mader afficiant in ferro e diprenti; Eh, o de fiorera pià il Dio. Gli ferve di confolazione nelle violuoco del l'urgatorio un Rapalma detto dileme dei dolori, gli fi da Padre Spirivianente, che un fecchio di lignime veri tuale; sinvercendogli intil penfieri per prolite direttamente.

Tegliatrice, acciocche, po dellecta in l'are di lordine per quanto di loca recard un fregliatrice, acciocche po dellecta in lare glie ben refleganta, dolerne benni (che non 
gli tendre El, Sarapment a temno. I la luvello immedii i doca di la comitatione.

suma se innueme attenta a tutto, a a mini-u sua e tempo, mi non li vuol credicti; tatione di Maria, che falsari parte, manimi tutto chi prettich i manta bene fepicio ratione di Maria, che falsari parte manimi tutto chi prettich i manta bene fepicio radiono la fimiglia a mandra a Dio le pri-rit su, è fempre una tremenda voce, che me prephiere i suffragio di quel Delon-offende l'orccchio.

to, foliceita di folicario prontamente da l. Or fappiate, s'finori mici, che uno di quelle pene, i ne cui lo credere. Pina-bej attri, che politare mia fra nell'ultimo quelle prese, in cui lo credere. Pina-bej attri, che politare mia fra nell'ultimo di presentatione della pre le impediva la coflanza delle divocioni co-di Dio la morte, che vi manda: fon pec-minciate, ficura, che al defonto erano più la catore: la morte è pena del peccato, utili le orazzioni, che le lagrime, e le leque un peccatore, qual fon io deve mori-

Tutto il punto fla quì; se vogliam fare tro, che gridare, ed abbandonarsi sopra la vosontà di Dio, come la fanno i dannati una sedia in mezzo ad una turba di amiper forza, e fenza merito, o fe la vogliam ci più profimi, che direfte voi di quel fare, come la fano de anime buone per dolore inutile? Eh, per amor di Dio, direfle loro, cercate cerufici , appreffate fomonte, e con guanazion.

Quando adqune Dio vi manda la croce immenti, fate, o peratere, rimediate. Or (ata caia, fa per lo voltro figlio, fa per lo tenti bene). E' quali evidente, che quel
voltro marito, o per altro voltro conginato; riceverta bifogna, nel alcuna potenta dilerabili, che l'andar di filo in Paradifo are the variety plant carts around shorter me to account in composition can be plotted direct address to plantate etc. Disminut a efects at Melle, flat a qualla powers anima dit. 7 Daminut anders. I moribondi poi, o un dopo pranto, ed una notce inicia (é quanto floom englis ferriti; e enl' almin, be lample, che floon quelle nott; e quelle en el corpo). Il corpo il flat a del parent è pine en de corpo; il consideration de la flanco di un figlio terificier con l'acco il flat del parent è pine il consideration de la flanco di un figlio terificier con l'acco il flat del parent è pine il consideration de la flanco di un figlio terificier con l'acco il flat del parent è pine il consideration del proposition del pro

gli prendere i Sacramenti a tempo, le In-veglio impedir il corso alla natura) ma con algenze, le affoluzioni, e tutto ciò, che un dolore, che non perturbi la ragione. adjecree, le affolizioni, e tutro citò, che jan dolore, che non perturii la ragione, bisiopas per ben morite. Ma al contratio, la fegiva tinca il amoribondo in racin chi il lafcia potrar dal dolore finori di sei, fegivazione dei Parenti, quanto più glove. A mia cognizione una Dama nella come dei dei motibodo C. A mia cognizione una Dama nella contra dei lori motito (pirante fina profese per inferenza i più alia barran, e i come fa a più del fio Croccinio, cutta banata i tratterni), del bisiogna il lafori se premete di laggine genero (fanta del finanzio).

la vita, che era sul finire, e rassegnatis- le talvolta non si dà a tempo. Alle volte sima, e insième attenta a tutto, ad imi- si dà a tempo, ma non si vuol credere :

geva bensì altamente, ma il piangere non della vita, è quello: Accettar dalla mano re. Cristo Crocifisso ha data la vita per grida.

E per intender ancor meglio quella ve-amor mio, ed una vita colt perción, e l'
rità: ingete, Signori miei, che un caro ha data così volentieri; io ancora do volenfiglio voltro con una grave caduca fi folfic ticici la mia vita povera, e miferabile per
que foi il cerebro: fe, nel mentre, che amor fuo: Dio è il Padrone di mandarui

la morte: accetto quella padronanza, ch' vi do l' ubbidienza di morire il primo di egli ha fopra di me. So che la mia morte tutti.

fara previudiziali ar miej ful) piccioli, al- Si levo fubito il fervo di Dio, fi acle mie figlie nubili; ai molti negozi pen- commiato da tutti i Religiofi, come chi denti, ai moiti dilegni incominciari; pur deve far partenza per lontano paele; prefaccia Dio; contento lui, fon contento le tutti i Sacramenti, anzi li fece far tut-ancor io; il maggior negozio; il maggior te le efequie, come fe toffe già morto. intereffe, che in abbia al mondo, è far la Al fine deile esequie, stando sano, senza volontà del mio Padione. Ita Pater, queniam lebbre, fenza alcuna doclia di capo, e fenza alcun altro male, come chi è preso

fig führ phaltum aust 11.

- lenza alcun altro male, come chi è preio
Santa Geltruda (Lila, 1 vii. cap, 11.) la da un dolfillimo finno, pi en paíso al si
fendo viaz collita, 1 (entili runcar forto paore: e fi fece peco dopo la morte, veun plede, e fefroccioli: con quel moto, dere, e fentire più volte, cantando, coche viene infegnato dalla astura, fi ag- me un Angelo del Paradito,
grappo colle mani ad un erbraggio, che l'Si, metti spinori, il munici con rificgnaprimo gli venne, un Erbergio ancora fit cione al Divino voltere è un bel monite.

Littò, c cade giù nella valle, Acceptell l'ir della necetikat un dono a Dio della Ge fuit blacitum ante te .

70 le compagne credendela trovar infran-nostra vita, è un dono, chemolto gli pia-ta, e morta, e la trovarono a sedere su ce. E quando un anima in quel punto sta un faffo, offeta bensì in varie parti del raffeguata, oh con qual franchezza i Concorpo, e malconcia per tutto, ma viva . [effori le patlano dell' nltimo passo ! con Dono varj'atti di compassione vi su chi qual dolcezza sente ricordarsi del Paradile dimando, fe aveva avuto paura di mo- lo! con quale fiducia ponesi nelle dolcissi-rire ? Paura di morire? E volcte ( disse me piaghe di Gesucristo!

la Santa giovane ) che io abbia paura di Il divoto San Bernardo nel suo bel li-sar la volontà di Dio ? Volete , che io bro De interiori dino al capit. 35. pensando abbia paura di andar a crovare il mio caro allo flato dell'anima fua, diceva così : Viabbia paura di andar a trovare il mio caropano naco celi anima lua, oticeva costi via-Geni, il mio caro Padre, la mia cara ma-guere malefa gia parano preficio, il mel ti-dre Maria? Paura di morire è lo ficfio, immo, quia zuo fumo peratur. Mio Signore, che diimi paura di ufcir di prigione, pau-cecovi un miterabile, che non fa, nè via-ra di entrar nella mia Patria, paura di fi-vere, a morire: non fo vivere, perchè

nir i pericoli, di finir la guerra, e di tro- non faccio alcun profitto nella virtù. Non

mi fento di morire, perchè non fono apwar la pace. Più patetico ancor di quefto è il caso parecchiato. Che devo dunque sare, o Dio Più patertico ancor di queflo è il cafo parecchiato. Che devo dunque fare, o Dio feguence natro dal Surio. Il Santo Aba-dell' anima mia t kole amir, o miglicutolia te Teododic era fempre la quello di clor. Del me remmittere, se comenciare, quia si-tere i loui Monarci ad unu rototel formelle nigma de miglicato e, dei ni limetto a turbinon al fanto volere di Dio, tanto in vi-lo, e per tutto, o mio Dio, a l'octa, quanto nell'accettar i morre. Un filto fantifunol, e amicrocodio volere, giorno il radunò tutri a tentri la folita So, che mi volete bene, e che avendo conferenza atrono l'ordo d'una feoquira, arvet tanta provvidenza, e cattilà per la conferenza strono l'ordo d'una feoquira.

Per esordio della Predica comanda ai duelmia vita temporale, che poco importa, Conversi: levate quella lapide: la levano, avrete maggior carità per la vita eterna, Quando siu aperta la sepostura fotto glijche è di tanta conseguenza. Male mest, p occhi di tutti; orsù, diffe, Monaci miei, miferiendia Dei me committere.
voglio veder il frutto di tante prediche Riferifice San Gregorio (3. dial. cap. 27.) fattevi fopra l'accettar prontamente la mor-come diede nelle mani dei Vandali un Sante. Chi di voi fi risente d'eller il primo to Sacerdote per nome Santolo . Subito ad effer portato qua dentro? Appena l'eb- prefo, lo condannarono a morte fenza rebe detto, che si levò subito un buon ser-missione . I soldati , ministri di quell' invo di Dio, chiamato Basilio, e inginoc-siusta esecuzione, restarono così sopraf-chiatosi avanti l'Abate, colla fronte sulla satti dalla bonta, piacevolezza, e geneterra, diffe, Benedicite Pater, datemi l'ub-rofità del Servo di Dio, che gli differo bidienza di morire, che ben volentieri io con ogni espressione : noi non possiamo

morirò. Non posso morir meglio, che mo perdonarri la morte: eleggiti però la più

sir per ubbidienza , Sì ( difle l' Abste ) piacevol maniera di morire , che ti compiadi Dio.

di Dio di morte, Dio fa, fe faremo che avid parienza anni prepare la muni di tutte de un di di Dio di anto buono , In punto di morte, Dio fa, fe faremo che avid pazienza , anni preparerà un bautti quelli atti si meritori di finata rallo- son chi altutte per l'avare le tue macchie , guazione: orah facciamoli adello per allo Non ha Dio fatto così asono engli altri ra, avanti Cifilo Sacramentato, e Coci-[Carrovali? Il ha mantenno fempre in fiffo ec.

# DISCORSO XIII.

Re diene: Miferatio Del magna oft , multitu- mano per ajutarti . , ditta difberdes se . Eccli. s.

Usado il demonio, nofiro capital nemmo Domos muno Codi deve tipiondero
ferto, come accorto, che gli e, e intro quella prosentata Domoferto, come accorto, che gli e, e intro quella prefeotonela fernaza. Na diara,
in grana, crede, che dall'armeria dibono mifratia Dei magna gli. E Sant' Agollino
lica avrà cartar fuori la tentazione più liringendo heconicamente tutti quelli fiendi
gegliarda e più ficura, che mai aventi. "Me ( diffe ) sor ne fret serie Cararda
folio Usalono di Divina, mue ne dibitata: omniciala de quella fernazia non fini il con
folio Usalono di Divina, mue ne dibitata: omniciala. fosse Piglinolo di Dio; pur ne dubitava , omicida.

vita di Cirillo con una tentazione di mi-tutto l'ordine della ragione, e fa un'ingiu-ria orrenda, e diretta all' Autore della

E qual tentazione su questa ? Udite grazia, e per questo spesso si rende inde-ditte se deossum : Scriptum est enim : An-gno delle Divine Misericordie.

Cristiani è morto Traditus voluntati corum, fericore. Dio è misericordioso, e ti aspet-Chilliani e morto Arasina vosciona suma, jurisori. Livo è micritoriono , et a appete de lo voglio morito Traditas vodanati vos-levia quella Quarefina , o quella Paiqua a fira: Nè gli paggrono mai cavar di bocca penitenza. Altite te despino. Va a totti i altro, che quello Traditus jum vodanati balli, a tutte le converfazioni, a male suofra, la qual è efecutrice della volontà pratiche, ad infangar l'anima di tutte le

fanità , in vita ; e di più ti ha dato grazia di uscir dal fango del peccato. Se l'as che no? Dunque Mitte , mitte te deorfum . Giù giù affatto, non folo fin alla cintura, ma fin al collo a fommergerti nelle lai-

dezze : Dio tì porgetà la sua benedetta

dints peccaterum merrum miserebitm: Subieo enim voniet ira illius, & la sempera vin
eo enim voniet ira illius, & la sempera vin
eo elim voniet ira illius, & la sempera vin
eo elim voniet ira illius, & la sempera vin
eo elim voniet ira illius, & la sempera vin
eo elim voniet ira illius, & la sempera vin
eo elim voniet al la fatta ancora noi . E
Criflo, che rispose ? Non tensabi Domi-

e per lo meno lo teneva per uomo di Dio è buono : quello è verissimo , ed è grande virtu. Or, per abbattere un Eroe certissimo antecedente; dunque io posso di tanta slima, si scelle tra la turba dei esser questa è la pessima di tutte le demonj il più astuto, e questi venne alla conseguenze: E chi discorrecosì, rovescia.

gdii juis Dom mondavis de se . Buttati a Ho detto , che fa un'ingiunia orrenda , rompicollo di queflo precipizio ; che Diole diretta all' Autore della grazia : impeti fipedirà incorto gli Angeli a folenersi : locche di diemi in cortefa , filmerefle voi E Criflo che rispote ? Saripsom est : Non lode, o visupero il dir di un Padre di facentabis Dominum Deum suum ; La Scrit-miglia, di un capo di cafa, di una Dama, tura dice , che non fi deve tentar Dio a il dir di lei , che ha una bontà così lan-

far miracoli. Non tentabir.

guida, che ogni figlio, ogni figlia, ogni
Or queflo dardo di tentazione, che il
diavolo vibrò contro Criflo medefimo, [pe-violare i loro comandi, di riderfi delle lorandone vittoria, è quello, che al prefen-ro minacce, di far loro mille infolenze fu te più, che mai vibra, e adopera coi pec-gli occhi, fulla fidanza di paffare impunecatori . Mirre te deorfum ; O fi apra , o non mente tutti gli ecceffi ? Non farebbe quefi apra per pubblica autorità , questo cer- so un dichiararvi Padre da nulla, inetto tamente è il tempo proprio del Carnova- a governar la famiglia ? Sarebbe lode di le, Misse te deefum; Buttati allegramente un Maestro della più infima scuola di dichia-

Opere del P. Cattance , Tom, Il.

rarlo cost dolce di fale, che lascialle in-, omicidi, affaffini, impudichi , incestuosi ; ratio cost socie en late, ce encue en concesso anom, impuence, increased effect in la galiarit Sarobe lade el un di trutt i boson sorte «. E Dio è con Capitano aver tal dabbosaggine, che orni indulgence, unmini dubbene laficiate le foldato poetfe faragli le fiche figuli occil , Chilefe, le poietence, ele limofine, prenderaz tenta del dovato galigo? Quella, decrevi ogni libertà di trattare, di converdiente via ma fatta di Matello e felare, al precente multime via suffunga di direfe voi, è una fatta di Matello, e felare, al precente multime via suffunga di converdiente via che una fatta di Matello, e felare, al precente multime via suffunga di un Capitano di flucco, flupido, e Infen-giù, andare a precipizio cogli altri. Per-fato, il quale con una bontà ridicola chè comperarvi il Paradifo a tanto presso, manda a perdere la buona disciplina mi- se potete averlo a buon mercato? Usur-

giuria diretta, che tali peccatori fanno a guardatevi folamente dalla giustizla umana, Dio . Gli fingono nel cuore una bonta ma la Divina non vi metta grande pau-Dio. Il impono nei cuote luo melenta, la quale effi nevergogarcebbero la, perchè Dio ha una bontà sì grande, di avere nel governo della lero famiglia; che dà il falvocondeste ad ogni empio e de fili fetti dettelerrebbero anche in una 55 Dio è così buono, perchè venir con donna. Una tale bontà è abbominata dai tanto apparato di tuoni, di lampi, e di favi, è detellata dalle leggi, è rimolfa, facre caligini ad intimar i fuoi dieci Cocome inetta, da ogni governo, ed è ga mandamenti? Perchè scriverli nel sasso col fligata da Dio : è bontà flupida, octufa proprio fuo dito ? Eh (rifpondono i pecfloiida, vituperofa. E i peccatori ardifco-catori) fono leggi di carta; Dio non ha no fingerla in Dio, e fi fanno gli uni polfo di farle offervare. Finalmente, pergli altri coraggio? Eh, che Dio è buo chè inviar tanti Profeti, tanti Appofoli, no! Eh, che è morto per noi! pecchiam tanti Predicatori a minacciar ferro, finopure: Dio cl predonerà, mallimamente co, fleiminio di mala morte ai trafgieffo-certi peccati.

Così appunto discorrevano gli Eretici re risponde con facilità; lasciamoli perder Marcioniti sulminati da Tertulliano: Au- il fiato in gridare, sappiamo, che lo sdedite pecenteres: Peccatori, buona nuova, gno di Dio è fuoco di paglia, che subito buona nuova: Deur tantum bonur est, ner si smorza, e con battersi una volta il pet-

la . Dens tantum bonns eft .

no, dà fulla voce all' Erefiarea Marcione, ai peccato, perchè dei peccati tollerati Ah bugiardo: e non intendi pervoffifi vuol farifi fondamento per commettere mum Deum oftendi in 1/16 praemio fellia, nuovi peccati; E così gli torna conto ria bonitatis? Quella folitaria bontà di Dio efaltare fopra ogni dovere la bontà di Dio, è una chimera: E ti pare attributo degno firascinandola ad estere non solo bontà, è una chimera; E ti pare attributo demo (fincinando), ad effec aon folo bontà , dell'infinita pretizione dell'Aitlimino, aver im Mupidezza, una bontà flupida , che vede i fuoi difio — Qua, o miei prefontuofi, qua ad un ramori, ode le bellemmie, e non firmore, violino, come fuoi difii, a fra il illitette come una flatus? O fe par fi fente coeco dei conti. Dove trovate voi quella sì indirette de primario proprieta de proprieta de proprieta de politam far di lui ciò, che vogliamo, Tanti milioni, e milioni d'angeli precipi Genderfo, placeralo, mouverili guerra, tati di colatia per la colpia d'un momentaccordar la pace; commandi ciò, che una cuarno penfetto dicono, che Dio è buoca della commandi ciò, che una cuarno penfetto dicono, che Dio è buoca della commandi ciò, che una cuarno penfetto dicono, che Dio è buoca di commandi ciò, che una cuarno penfetto dicono, che Dio è buoca di commandi ciò, che una successi di cono con controllo di controllo tutto è lo fteffo .

tare. pate, quanto potete, di bene altrui, cava-Ecco la bellemmia orrenda, ecco l' in-te il fangue delle vene dei voltri nemici,

trafitire, nee effontire, nee nellitire. Id to, e dit mes emps, fubbito fam aflouti.

dio ha una bontà così indulgente, che
non fi altera per i peccati; e non fa ve-quella forma, e di crederlo mifericordionire a galligarii. Minaccia per mettere un lo in quella forma è una beflemmia. Es poco di paura , ma fono colpi fenza pal- nos rationabilem in Des mifericoralismo fin nulamus, dice S. Benardo. Il peccatore Tertulliano tutto fuoco di zelo Affrica finge in Dio una bontà tutta favorevole

terreftre ? Due bocconi , che allora si Se è così, Angeli Santi, che flate alla mangiarono, in fei mila anni non fono guardia della Città Celeffe, abbandonate ancor digeriti, e noi proviamo ancora le porte, lafciate entrar chi vuole, ladri, dolori di flomaco, Forse nel Purgatorio?

Gli amici di Dio più cari, i servitori più fedeli pagano colaggiù ogni neo di colpa a punta di fuoco. Forse nell'Inferno? Ve-no, nè mai rintuzzerà una punta di quelle samme, ne mai mandera una goccia de come de può attribuir a Dio una bon-d'acqua per refrigerio a tanta sete. Dove ta supujad, e lontana dai gassighi, adove si troverà questa miseicordia di Dio affatto inetta al governo anche d'una pic-

mi erebisur . un tumo di vanità entrato in teffa a Da pruovi tutto il contrario...

Non è egli evidente, che Dio ci goverche condanna il suo medesimo Figlio, uni- na con quello eccesso di bontà? Quante co, amatillimo a morir fopra una Croce, impudicizie, quante abbominazioni am-perche ha fatta ficurtà per i percatori i morbano, non dico la terra, ma il monde ed anche dopo la morte di Ciiflo Lifcia cattolico? Non ballano le cafe, e le piaz-

ta tempella a flagellar le nostre campagne; i giardini stessi di gigli Religiosi. Udiam

te, Dio è buono? Eccola. Dio è buono: Divina Giulitàia, în tendetta di tanti oldonque conigirium a ini tutto l'amme lengal; Dio tollera tutto, e fi lafeia perdel nadito cuore, e cutto l'operate èccléent, liberto, come ée non cli face; ancertain de la comparate de me separabit accuritate Christ ? An. tribu- buono? latio, an angusta, an fames ? Vostio unir- A questa opposizione risponde mirabilmi a Dio con legame sì forte, che niuna mente lo Spirito Santo nel telto cirato dell' creatura posta iepararmi dall'amor di lui. Ecclesiastico al c. 5. No dixeris: Peccavi, Mando questa shila universale a tutto il @ quid mibi accidir trifte ? Altissimus enim mondo . Amici , nemici , piaceri , trava-est patiens redditor . Non dirai mai nel tuo gli, onori, perfecuzioni, ricchezze, policuore: io pecco, e del mio peccato non verta, fu quanti ficre, venite a provare, pago gena; peciche Dio e eraditore, per fe vi da l'animo di leprarami un punto ziente sì, ma che fi paga di tutto. Alda un Dio sì buono, ec.

### DISCORSO XIV.

alia mede dei peccatori? Nella terra, of ciola famiglia, non che del mondo tuf-fubilita dal diluvio, or incenerita dalle to; l'abbiam intefo Venerdi passato, e samme, se distrutta dalle guerre, or man-la ragione ci convince, che questa non giata dasse caressis? Ne dicas, ne dicas: è degno attributo dell' Altissimo, e Po-Miferleerdla Dei magna oft : peccatorum meerum tentifimo Dio .

Pur la speranza, che contrappresa tutti Si sì; Dio non si risente: Dio, che per i discorsi dell'umano intelletto, par, che

ed anche dopo is morte et cuito accione accione piombar all'inferno tante e tante anime ze, che si perde il rispetto a Dio anche redente col suo Sangue nelle Chicle. Non bassano i postriboli i Vedete nel nostro Stato, se mai è venu-che si tentano anche le vigne altrui, ed ta tempella a fingellar le nodire campagne i je faridini sledii di gigij Redigioli. Udium fe moi ura morre fibitanes ha uccii i no- bellemme per tutto, v cediamo (andali diri cittedini, fe mai un lalmine ha toc- per tutto: arpie ingorde llender le mani carole nodire cacej; vedere, je goddiumi al fange da povere vedeove, e di orinti fempre pace fenza i pefi della guerra.
Sapete qual è la confegorata elegicitumi o minecenti. E dove fono i fulmini del GioSapete qual è la confegorata elegicitumi o minecenticati agli opprefiori dei pupilliri
te, Dio è buono? Eccols. Dio è buono? Eccols. Dio è buono? Eccols. Dio è buono (Cillitas, in tendette di catti cita

tiffimus eft patiens redditor ..

Dio è creditore paziente, e la Divina pazienza si mantieue, finchè sia compito quel numero di debiti, che la fua infinita bontà ha destinato di tollerare . Toccato quel numero Subito venie ira illiur : Subito alla tentazione di più a commettere la seconda, pazienza succede la collera, e la Giustizia e la terza: E se quella terza portasse feritentra nella piazza della Mifericordia , e fi to: non lo confesseria , o non lo confesseria un conto solo di tutti i debiti, e fi pa- rai bene, perchè Resessi a sa Deminus? ga tutto infieme per fare un saldo.

Ma, Padre , dirà alcuno, l'appiamo poi

numero di volte , e non più . E fe tante

tenebrofo , giorno il più infelice di tuttà

E' terribilifimo fopra ogni terrore tutto ancor noi , che la Mifericordia di Dio è il capo primo del Santo Profeta Amos. Hac infinita , e per confeguenza etidente fu-dicis Dominus . Cielo , terra , mare, filen- pera con infinito eccello tutte le iniquità zio , Iddio parla . Super erlbus fcelerlbus poffibili . La Mifericordia Divina è infi-Damafel , fuper quareum non convertam eum | aita , diftinguo : è infinita in se ftella , & Daméria fobre querum nos conversan cumo, citta, dilingue : è infinita in sè fiella, et Gaza, Tiro, Damico, vè en no peccusi (come dicono i Teologia) and intera, convolror, fopra il quale fa ferito . Nos cossecció : E infinita ad extra ., perché faccia Morcane vè ancie Domas controlistica de termilione . e di persono: a commetteri da voi, e fopra del quale | La potenza di Dio è sacor infinita, e la feritto: Io non lo perdonerò . forte perciba he cetari infinit monde I La E qual è quello peccato ? In tutti gli immensità di Dio è lafiaita, e per quello Angeli ui il bel primo, i un un giuvinetto occupa forci di perfente immensifias»; respinor, contro orde dai Pulpiti fin il bel li? La provvideraza di Dio è infinita; e primo, la unità fini li perci ha cegli instre los il terro, ja na distita fai l'epech ha cegli siare indirect provision: a

centefimo , în altri il millofimo , e giunti Così la mifeticordia di Dio è infinita , ma a quello , fu finita la mifericordia per lo lo non perdona infinite volte: E fe non per ro , perché Subite vonti tra illius , & la dona infinite volte; dunque perdona tanto re vinditta dispersi sunt.

Di grazia un peccatore non dica mai volte, e non più, dunque si giungerà a più, Dio è misericordioso, e me le sarà qualehe peccato, che Dio potrebbe pertutte buone; per quanti eccessi io sappia donare, ma di tatto nol perdonerà. Questa commettere, saranno sempro minori in "mit diss insquisatis prafasta. Questa quantità, ed in qualità della Misericori non è una sentenza, ma una sactta uscita

dia Divina, la quale tutto condonerà. Di di bocca al Profeta Ezechiello al cap. 25. grazia non dica così, perchè non ci ac-Siamo già allo spuntare di quel giorno corderemo.

Sopra quel peccate possibile a farsi da i giorni, in cui ci aspetta quel peccato voi , fopra quel peccato pomoire à attinual gorini, in ten et apeta que peccato finale, voi , fopra quel peccato ç he dice sense, finale, iniquitas prafaita, peccato finale, fe lo commettenete, fia fecitto Nos pross-le perentorio della Milericordia Divina a des amplius, non senvirama. Perché, o la Nose finit super es , immiriama surviram rete subito colti dalla morte. Compiti sono monta in es , lo stello Esechiello al cap. 7. dies veft-i , ue interficiamini ( Jeremia 25. ) La pazienza è finita , comincia a far il O resterete ancor in vita ciechi dell' in-fuo corso la Giustizia, il primo passo satelletto, e offinati nella volontà a farirà una mala morte, e dopo quella una vivendo il noviziato dell'eterna perdi-peggiore eternità. Venis diet iniquitatis zione. prafinita.

"Si gittà Sanfone ne volte in braccio al. Padre, e chi ha detto a voi, che io la donna ingannatrice, foodato fiq quella fia vicino di tanto a quell' ultimo, e fi-prefontodio jopionee, mi è risidicito altre lasle poecto? Rifonado. E chi ha rivevolte sicime illelo: Egrafas, fina assea, lato a voi, che se fate ancor lontano, e Salla quarta Rata effettor, one ne siciral, che vi rellino ancora molti peccati la come di fatto non no ulcì , perche Re-bianco da poter compire ? Avete voi omeeffit ab eo Dominus .

fir as es Deminus, bra di ragione positiva, sopra eni sonda-Cercatemi ora uno di costoro, che in-re una così dubbiosa speranza? Sete voi ghiottifcono le male Pasque, come bocce-entrato negli abilli fegreti della Predestini prelibati , e ad ogni Pasqua sono all'nazione è Avete voi gittato la sguarda istello pasto . Cercatemi quei , che dicono dentro il libro sigillato degli eletti , e dei nel loro euore , confessar un peceato , e reprobi?

confessarne ere , è lo stesso , e commessa Se questa fera fosse alla buona morte alcuche hanno la prima impurità, banno una na di quelle anime, che io vorrei, le direa

cost . Come ? Dopo tante vituperofe lai- Temano dunque anche gl' innocenti , dezze , dopo tante abbominevoli enor- che il primo loro peccato non fia il pridetre. Jopo Entre abbominevoli enor-lehe il primo loro peccaro non fia il primità, dopo una sfrenatifima licenza in mo, e l'ultimo, come fin intutti gli anonin enerre di colpet dopo aver farce pro-geli dannati Temano i merzamamente didilimo piggie all'anima volta proportatione della pr futer te .

aspettarvi più lungo tempo, e di condo-sere una disonesta pubblicata, può essere una farvi maggiori iniquità ! Ah, temo affai, incontinenza fegreta. che , fe non fiete giunto alla fella , pof- Ah mio Dio , quantunque fapeffi per rifiate effere alla vigilia di quel giorno fa- velazione , che mi refta un gran numero

tis prafinite .

cello di colpe per entrar in paura di effer vina pazienza &c. giunti alla colpa finale? E' forse necessaria la precedenza di molte iniquità per giungere al termine definitivo della perdizione?
[Il Profeta Amos ( uditelo un' altra volta ) che questo turbine non ha ancor compito il fuo giro , e questo tuono deve rinforzarvi di nuovo ) il Profeta Amos in nome di Dio vi replica un'altra volta. Hac dicis Dominus : fuper tribus feeleribus Gaze , fuper quartum nen cenvertam eum . Super tribus feeleribus Tyrl , fuper quartum non convertam eum . Super tribus fceleribus Damaj ci , fuper quartum non convertam eum . Gaza, Tiro , Damasco , il quarto peccato , che voi commetterete porterà scritto in fara Dies iniquitatis prafinita .

Opere del P. Cattanco . Tom, II,

agginager peccati a peccati, con fapendo Arete voi fotfe in petro un' anima più noi, qual fin quello, che porta in fronte preziofa, e più privilegita dell'altre? Ha feritto. Nos convertam: qual fin quello, fire Gesù Ipario più langue per voi, che che folippada il corfo alla Diviaa Miferiper gli altri , onde abbia determinato di cordia. Può effere un' ingiustizia, può ef-

tale , e finale , addimandato dies iniquita di peccati , ai quali non dovesse stenders la vostra Giustizia , non vorrei commer-Ma, che accade distendere un lungo pro-terne più per non abusarmi più della Di-

DISCORSO XV.

Manda , remanda , expella , reexpitta de.

Et erit eis verbum Domipil , Manda , manda , expeita , reexpeita . Haiæ 23.

Ben intendere quella fentenza del Profronte Non convertam. Non ve la perdo- A feta Vangelico, che fembra al quannerò. Non il centefimo, non il milletimo, to ofcura, è necessario tutto il discorso, il quarto peccato farà finale, e perentorio, che tengo preparato per la buona morte di questa fera , la quale fi dà mano Aggiunge il piissimo intieme, e dottisti- e va d'accordo colle due buone morti già mo Teologo il P. Lessio ( lib. 13. de perfect, tatte . La misericordia Divina è miseri-Diumia (. 11, ) c' e regolarmente parlando | cordia di pollo , nientemeno buona , che a certe perfone più favorire da Diori e più ligida per non metter baldanza nei pecca-rilluminate , Dio tollera minor numero di civi . È infinita in sè, flefia , ma non ad peccati : perchè in anime di quella fatta extra , perchè non perdona infiniti peccaogni peccato erefce di pelo per la maggior ti, ma tanti, e non più. Vediamo questa ingratitudine a Divini favori, e per la fera, come la Divina Mifericordia, non maggior contumacia ai lumi celefti. folamente numera le colpe, ma numeEfercizio

ra ancor le gaszie ; che ci dà : E ficco- re , forti apprensioni della Morte , del me , toccato quell'ulcimo peccato sina- Giudizio , dell' Eternità , e il peccato le , la milcricordia è finita per chi pec- re rissonde a Dio ; Voglio pel convercò ; così , buttata a perdere la tall cirmi , ma ora non sinno a tempo : afquantità di grazie, non vi ha più gra-pettate dopo Carnovale, dopo la Gioven-zia di quelle efficaci, e soprabbondanti tù; aspettate, che sia finito quell' imper chi le perde. Attenti di grazia al dif-pegno, Expeda, recepeta, Or dice il Profeta, che Dio risponde à loro per le

Ogni grazia soprannaturale, come signi-stelle rime . Et erit els verium Domini ; fica lo stello nome, è dono gratuito, al- Manda, remanda, expella, receptla; Nel nca lo fiello nome, e dono gratuto, al-possos y transmas, expens, y temperas; preta fatto indebito alla natura. La grazia poi, declinat dell'est , ed anche in pouto di che addimandali efficace, è dono fopra morte, l'empio dimanderà, Confefio-dono, cloè a dire, anche in linea di do-ne, Micricordia, Ajuto, datemi un ve-nativo, è donativo specialmente privile no dolore dei miei peccati, E Dio rifgiato : e per ciò è chiamata gratia suter pundetà loro le medelime parole . Adesso

gato : e pet cou c gradams clos a dire, anche in linea gra-non fono a tempo, Expélla, reexpella, sinfa, ba più del graziofo, e del fingola-re, che le altre grazie. Signore, il biliogno è prefente, i pediare Or quelle grazie , massimamente privi- presto una grazia efficace a quel cuore : legiate , si danno in pondere , numero , o lo non ho tanta fretta , voi avete fatto menfura; E Dio dopo il peccato, le pun alpettar me per meli, e per anni, aspetnegar tutte a ciascuno, come le ha nega-tate un poco ancora voi; Expella, renspo-te agli Angeli ribelli, non lasciando lo-sta. Ah, Signore, dalla vostra infinita bonto un atomo di tempo, nè inviando lo tà siete obbligato ad ajutarmi . Obbligavo un minimo impulto a penitenza. Agli to ? Neppure a Paolo Appollolo fono obvo un mismo impulto a penicenza. Agillo l' Neppure a Paolo Appollolo fono ob-uomini però, che hano più honga vita, biligato a donne grasimo faper grasimo, Dio ula maggiore liberalità, ma nonicioè a dire la grazia finale, e privil-profisione a lei, che le abbissono lempregistata. E per riguardo a voltri peccati, profisione a la profisione de la propositione de la provincia del processor de la provincia del processor de la provincia del provincia

1 dep, 3, Non viene u oprius santoviene i e penfete wil Cheil Grandiffino, com au favorevie della qua della favorevole dello Spirito Santo . Non quan-mente da voi nel venire , nel reflare , e do eso volo. nel partire , perchè mangia il voltro pa-

Premeffe queste cognizioni, eccomi al-ne? Nos quando ese valo, sed quando ille la spiegazione del testo d'Isaia sopracci-vale, spirat, dice S. Bernardo, increndo

tato, Manda, remanda, expatia, reexpe-al fenio del Profeta Maia.

### Mancava ancor questo ( dice Tertullia-

ma forti impulfi gagliarde infpirazioni, no fempre bene, e fempre con vigore di di concur una volta i fuoi lacci, di la robulle parole mancava ancor quello gra-fciar quella pratica, di relitiuire il maldo d'infolenza ai peccatori, che Liberalitolto , per l' ordinario non risponde mai tatem Dei servitutem facerent . Di una graun no fecco, e scortese, ma dice; lo zia spontanea, e liberale, che Dio può farò poi. Spirito Santo, tornatemi poi donar loro, e può non donare, voglioa mandar quella ispirazione, acciocche no fare un debito di obbligazione da sifpossa in altro tempo risolvermi, Manda, cuoters, quando lor piace. Volete ve-remanda. Incalzano l' anima sante paudere, che questa è la pretensione, che

hanno i peccatoti di metter la Divina Li-la teforeria di Dio per cavar ciò, che beralità in fervità? Efaminiamo quì tra vosilono, come fe Dio aveffe bifogno nol la loro intenzione. E bene : quando volete voi romper contentalle di riceverle, quando verrà lo-

quella trefca, depor quelle vanità, pla- ro in piacere d'incamminarvifi. car quell' odio, frequentar un po' più le Una bella, e mifteriofa combinazione. Chiefe, i Sacramenti, i libri fiprituali, alfa il Santo Giobbe al cap. 10. della fuà che Dio internamente con tanti inviti vi mirabile Profezia. Grazie a vol, mio Dio; filmola ? Adesso veramente non sono a il quale Vitam & miertendiam ribussis mi-tempo. Quando dunque darete udienza bi . S. Gregorio rissette pur bene sopra tempo. Ananco unique untere unicenza m. 3. surggono functe pur bene lopra allo spairio Santor Venga lo Spinio Santor (sele minene Vitasse Senjiendam, ne da la Spinio Santor, vela minene Vitasse Senjiendam, ne che veglio ancor dare al mondo, al più menta la vita dell'unomo, e la Mifericor-cere, al pecaco, allora dunque voi vole-ci dai di Dio, e come farebbe cosi da parete, che Dio mandi quella grazia, che de- los il prometeri vita infinita , con è da verindafa del volto cuore? A lafora, sal, parze o il permi micricorda infinita . La verinda del volto cuore? A lafora, sal, parze o il permi micricorda infinita . La verinda del volto cuore? A lafora, sal, parze o il permi micricorda infinita . La verinda del volto cuore. Padare, sal parze o il permi micricorda infinita . La verinda del verin ve tronta del voltro curvo i chiura can perce i a perce i miera sonta manuari alla con con la mandera. Dopo la fispo delli funti, e la Miffericanta aggiusti corre con con la mandera. Dopo la fispo delli funti, e la Miffericanta aggiusti corre Giovenni voi afpettate , che Dio vi pari e namenate. E ficcome, buttati a pender li ? E allaro Dio texch è vi hidera fic funti anni, non vi è più vita ; con per guiar nel corfo delle voltre sirenate pari dute tante grazie, non vi è più grazia , fioni, e mai abilit.

Tante infigurazioni, e non più: rator di la fina di principari di

honi, e mal abiti.

Nell' ultima maktria, in vicinanza al-proroga, e non più : tamoc di Nell' ultima maktria, in vicinanza al-proroga, e non più : tamoc di Noll' ultima maktria, in vicinanza al-proroga, e non più : propositi di propositi d lida , e l' affoluzione fenza frutto . E na Mifericordia fono ancor effe corte , e perche tante negative ? per le negati- mifurare.

ve, che voi avete date a me. Ver- Così me lo permettesse il tempo, come vi vos, & remuissis, e queste negative ho tanto in mano da farvi vedere, che

lo vi restituiro, perche chiamato. Non non solo la Misericordia è corta, come exaudiam . la vita , ma che in certi grandi pecca-E che ? Volete voi dar leggi a Dio, e tori la Misericordia è più corta della vivenir a patti con lui , come , e quando ta . Qui nocet , nocent adhue : Qui in forla vostra comodità si degni ricever le Di-dibus est, sordescas adbus (Apec. 22.) vine grazie? Sta forse Dio a vostre spec. Questa deplorabil miseria lascia correr I-de? Avete voi in rasca un bianco segna dio a certi empi, ancor vivi, ma abto da lui di mandarvi le grazie, che vo-bandonati dalla Miseticordia. Bestemmi-lete, e quando volete? Pensate voi di no, come surie d' Inserno, e giacchè far grazia a Dio nell' accettare le di lui hanno la vita, abbiano ancora lingua da a S. Brigida . Vedere, che tolla : 11 to-jetenza, course taou, rateour account on melli in seedia i peccatori di credere, incelli intelletto, e e impieriti inella volonche Dio loro accorderà le grazie a loro tà . Abfinii patem a pipile iffa , Miferiemathitrio, e di poter metter mano nel-diam, O Miferalingi (Jr. 6.) Ho lottrateria.

te le mie grazie mifericordiofe a quetto pretto datemi qui pugnali e i rafoi taglienpopolo, e rellano in vita, come legna del ciflimi : voglio aprirmi una ferita nel fe-bolco a far maggior fuoco, o come le ma-no, e trinciar con vari sfregi tutto di ledette montagne di Gelboe, sopra le qua-ll non cade, nè rugiada, nè puoggia, Ne sara - Pazzia pazzia farebbe quella, di rese, see pluvia cadena supra vos ; Impe-ce S. Ambrogio ; Non estim prassur cultura rocche, se la Divina pietà ha confermate medicamento, sed medicamentem vuinci. Non alcune anime in grazia, in modo tale, fi fanno le ferite per goder il balfamo, che non peccarono mai ; così alcuni em- ma , posta la disgrazia di una serita , si

p) possono quasi dirsi confermati in pec-cato, in modo, che non si convertano Il commetter peccati sulla fidanza, che mai . Ah ! mio Dio, Non me derelinquas Dio buono li perdonerà , è far ferite per

### tocorronanononos DISCORSO XVI.

Spera in Dec , & fac benitatem , & pasceris in divitils ejus . Pfal. 36. 3.

IN questo verso del Salmo si contiene In tutto quest' anno non ho mai con-tutta l'economia della speranza, e tut-tato verun esempio. Contiamone uno to il buon uso della Divina Misericordia , quella sera , che serva di specchio , e di in modo tale, che nè allarghiamo trop- ceraggio a qualfivoglia grande peccatopo il cuore a prefumere con baldanza, te per sperar bene, e non mai a pre-

goder il balfamo; e questa è pazza temerita , Quia proprer vulnus medicamentum ouaritur ; non prop'er medicamentum vulnus desideratur . Se per trascorso di qualche rea paffione , o per violenza di un occafione impensata, avete gravemente impiatata l' anima vostra , ricorrete al baliamo di virtà irfinita , che stilla dall'albero della Sarta Croce, ma non vi firite per ufar

del balfamo .

ne ce lo stringiamo troppo a temere con sumere. diffidanza. Chi mette navi in mare, dewe Un giovare di perduti costoni, trattanaver grande avvertenza a contrappesar la do in casa troppo alla samigliare con una vela colla favorra. Nave leggiera con fua forella, ne concept fuoco si ji degno, troppa vela corre pericolo di eller fotto- che giunfe a quegli eccessi più enormi da meila dal vento . Nave pesante con poca sar innorridir la natura ( Apud Juglaris vela riefce pigra al muoversi, la vela è la concione Dominica Infra Octav. Nativitasperanza nella Divina Misericordia, il pe- tis par. 2. ) Un fratello maggiore, colso è il timore della Divina Giullizia; qui si gli incelluoli nel fallo, gli sgrido con sta il punto, per chi naviga il mare di quel polso di parole, che seppero suggequesta vita, l'andar contemperando la ve-rirgli l'amore, e l'onore della casa. Il queta vită, i andat contemperanou ia re-lingui i amore; e i sonte deita can . ii a col pefo, la feranta colla paura. Per-levo rispote con un pugnale alla mano; ciò 5 fina in Dimbio , d' fae bonitatum : piantato nel cuore del bu.n ammonito Non dice il Profeta , fera in Dio, e fare, e congiunte l'incello della forella peccati alla peggio fulla fiperanza del per-lecil' omicidio di fuo fratello. Il Padre dono : quello sarebbe metter troppa vela, vecchio , veduti nascer in casa due mostri

sono: quello larebbe metter troppa vela, jvecchio, veduti nafere in cui due mellri ed aft in prefinatione. Con una bellifi ciol orrendi specciti, per fante quel S. Ambrogio fijepa ciò con una bellifi ciol orrendi specciti, per fante quel S. Ambrogio fijepa ciò cui ma bellifi ciol orrendi specciti cioni cioni di mantina di mantin Vedete, che grande virtà ! Se è così , te, va egli stello al letto del Padie vocchio, ed infermo , lo caica di villunie, pi , qui qu'il fragmismo parti, d' frelo polta e l'aggi, gil gierta un laccia alprim mi. Circà a, Cerà vada fangue per colio, e lo friezza colle proprie mani; poi, fangue, e, morte per morte. Ho uccioi, farto uno fopioli dei medio, che fapevale fracido, e patre, in vo vol mo Fractio farto uno fopioli dei medio, che fapevale fracido, e patre, in vol mo Fractio de l'aggint de l'aggi

Divan Migrardica anche per un'anima. Divan de l'entre de la conse del farade pentito, glielo (per la graza) L'ille. Ulci dopo alcun tem- la conse del farade pentito, glielo (per la graza) L'ille. Ulci dopo alcun tem- la conse del farade pentito, glielo (per la graza) L'ille. L'ilci dopo alcun tem- la conse del farade pentito, glielo (per la graza) L'ille. L'ilci dopo alcun tem- la conse del mando de Roma su Giribito e, cianchi cili monitore, por monitore del reconse del conse del mando del propositore del le colle de manti fen pubblica en la Chiefa per ajustato, e tra le cava il valore. Entra quello (prazinto ini braccia di tutti collo (gardo-fempre fichiga in punto, che il Precicatore casi (o. ecgiu lutimi reforsi un'ambiero di requie per tutto (gli ingrandire la Divina Bonta, clo Gestà, fgitò, i. Emenare tutti inginore legeva con garda entali i figlio, o decidiati recitano un'ambiero di requie per la la Divina. Clemenza, a quelle parole: quale termatal in alto a 'pombo fopra la Divina. Clemenza, a quelle parole: quale termatal in alto a 'pombo fopra delitto così atrore, com' è il mò, e calo (Con quella l'ella Cale) deri un cartel-zarore diceva tra sè: E per me ancorra lo, che allicurb, eller già arrivata in delitto così atrore, com' è il mò, e calo (Con quella l'ella Cale) della un cartel-zarore diceva tra sè: E per me ancorra lo, che allicurb, eller già arrivata in mò, e calo (Con quella l'ella Cale) della un cartel-zarore diceva tra sè: E per me ancorra lo, che allicurb, eller già arrivata in mò, e calo (Con quella l'ella L'adrifa : Pretile regraziabile ? E vi è al mondo Onnipotenze per inpiritam Di milpricodiam somilas precisida, e un Parricola ? e fentiva ditti via Miriscordia e potentillimo per qual recica su ma prarica de ce fentiva ditti via Miriscordia e potentillimo per qual recica di mondica rutte le reconse di modela con della consenta di medicar utter le Fatto doque fibite chiamar il Preti force colla persana di medicar utter le

Fatto dunque subito chiamar il Predi sorte colla speranaz di medicar tutte le carore, si butta, a suoi piedi e tutto con-piaghe insseme ; perche altora, se cerchetrito gli contida i suoi gravissimi falli, più il baltimo, sotte no Il troverà, non solo biangendo, ma quasi uttando. Spera in Dio sì, ma anche Fae bosita-

non 1000 pungemuo, mi quali utravool Spera in Dio si, ma anche Eae builteeper corrore, e pere consistence della fazi ema, parante principale della fazi ema, parante propositione della fazi ema, parante propositione della fazi ema parante della fazi ema consistencia della fazi ema parante della fazione della

morte a Gestà fuo miglior tratello, e Spero nella Milericordia, ma, perchè Pedre. Avanti quella divota Immagine, rico-ti, fchivo le occasioni, tengo l'occhio noscendo nel cadavera di Gestà, il corpo laperto fopra di me, ricorro all'orazione;

Avanti quella divota Immagine, rico-ți, fchivo le occasioni, tengo l'occhio noscendo nel cadavere di Gent, il coropa aperto spora di me, ricorro all'orazione; del suo delitto, ripete mille volte, o rol-Spero, mi ajuto; Quello è buon siprazio bocca, or col cuore queste parole: Obre. Spera il Contadino un buon raccol-Afu, protre numu Sangianon siposte mi-suo, e perciò ingrafia il terreno; Spera

il Soldato la vittoria , ma coll' armi al- le è conforme al fuo Maefiro Crifto . vela mano, Spera l' Avvocato di vincer la lo do falto. Salvo ficuro? Salvo ficuro curla, ma fudia le ferritture a Sperar nel-Paolo Appollolo, che rapito in Paradi-la mifericordia, e provocato goni glofno la lo prefe la lingua da quei, che facevano Giustizia con nuovi peccati, questa è pre- per quel paese, lasciò scritta questa uni-

funzione, e non fperanza.

speriate, ma bene, nella Misericordia.

razione, ec.

# DISCORSO XXVII.

Ques prafcivit , & pradeftinavit confor-

mes fierl imagini Filil ful. Ad Rom. S.

tolici adulti , la maggior parte vada in morto fu una Croce ; sì umile , che fi falvo, ovvero in perdizione. La fenten-butta a' piedi di un Giuda, sì pietofo, che za più mite inclina alla falute della parza più mice inclina alla faltate della para legateo da un fine difcepolo , lo mira corre maggiore; La feuencaa più comune telefe, e gli perfona; aj nazinete, che aciaclina alla faltate della parte minore. cufato, percofio, chocifillo Non apravia e Se fa lectito a Saule parlat rat. Profetti, jama, aj liberale, che dona il Regon ectevoglio aucori lo iu una controversia st di no ad un ladro; il amorofo, che porget abattuta dit tondo, e chiaro il mio para-forma, il sangue, e la vita in benefizio re. E il mio parectemo, che a prima di chi l'offende. Dove fono le copie d'ilina non il più grandemente ardito, e le color di lidio, che tace i arti forfe una pulpiti, che fono i tearti della verità, lingua tagliente per le mormorationi, per li mio parece e è, che tutti i vei Cri-le Bellemnie, per gli frequiti il maggi-flaini fi falvino: Tutti l'uri Cri de Bellemnie, per gli frequiti il maggi-flaini fi falvino: Tutti l'uri Cri ben bene in locur tutto fiele, e tutto bile, pice di li-

fiano / Vuol dir feguace di Gesucristo . perseriptio ? Interrogo lo cogli occhi cia-Questa è la prima gramatica della Santa (cun' anima , che mi afcolta : Cujus est ,

ca caratteriffica de predeffinati alla glo-Vi faccia Dio questa milericordia , che ria : Quos prascivit , & pradestinavit conformes fierl imagini Filit ful . La conftruzio-Il demonio ci toglie vivendo il timor ne gramaticale di quella fentenza grande, di Dio con farci prefumer troppo della e definitiva del maltimo di tutti i negori, di lui bontà: Ci renderà in punto di è quella, Que prefetut tenfemen feri; morte il timore con farci fpaventar del Quelli, che ha preveduti dover conforda a Giultizia di Dio, e condurci a difpe-marfi, e farfi fimili a Grifto nel ben operare, & pradeftinavit . Questi fono i predestinati. La particola & è copulativa, e direction of the contraction of the contract o migliauza a Crifto in gloria . Veri Cri-ftiani , cioè vere copie del grande efem-

plare Cristo Gesu, e veri beati. Or, Reverendi Parrocchi, portatemi qui in pulpito i libri de' battefimi, che voglio cancellare tutti quei , che non trovo conformi a Crifto, perchè non fono veri Crifliani . Ecco , o Criffiani , l'elemplare po-' Questione lungamente dibatutta tra' vero, ignudo, virum deserum, nato entro Sacri Teologi, se de' Cristiani Cat- una stalla, vissuto entro una bottega,

fio è poi troppo. Metriam ben bene in cuor tutto fiele, e tutto bile, pien di li-chiaro quell' addiettivo Veri, nel qual fia vore, e di veleno contro i domefici, e il punto, e poi son ficuro, che faremo contro gli estranet? Ritratto di Cristo d'accordo. Le prime dimande, colle quali si svenime dimande di colle successiva di colle succes glia l'intelletto de putti prircipianti nell' zator degli uomini / Un impudico , che paprehendere gli arricoli della Dottrina Gri- puzza di peccati più laidi, pretenderà egli fiana, son quefle. Chi fei tu 'Son Gri- d'effer immagnie d' Griffo si puro, sì i con fiano . Che vuol dire queflo nome Gri- contaminato ? Cuive si hace mage, o fi-

Cocce e a prima grantera certa activa ariante con anticon ariante con activa con consequence de la Pedra Appollodo, che dimanado Bistoria dirio celle lagrime agli occhi i vero Grilliano Fetaterem sensum spe- in nobel il Grillianelimo fini vera mano possibili con activa con consone al diuce a vuelto folo; a Infi un fegro di fico Maelito Grillianelimo fini possibili di mano con con consone al diuce a vuelto folo; a Infi un fegro di fico Maelito Grillianelimo fini possibili di mano di possibili di possibili di mano di possibili di possi

to, che cofa fia, in portar una corona in lare i ben coftumati Cattolici? Noi cre-talca, ed una fede mezzo morta in fulla delle mai. Dove trovarono guafio il popunta delle labbra: e nient'altra / Nient' polo per il mal vivere, full'unto delle li-altro. In tutto quel, che è costume, non bidini fecero correre gli errori del mal troverete differenza alcuna tra elli , ed credere . Prima furono mal viventi , che an Ebreo, tra effi, e un Turco . Povera miscredenti, prima appattati dal retto col-Fede! Povera Cristianità! la volontà, e poi apostatati dal vero coll' Die mibi , in quo te deprebendere potero intelletto .

Die mild , in quo se diprobandare paro instelletto.

Chrilliaman ? Glandar salis jidare naum , et Chi non ha fede viva canto che balli S. Giuc Grifoltomo, che ellendo gran Doet a fargli trasliciari una pratea, a fargli persore di S. Chicle, vuel farvi i lidicale ad-dona un ingiguria, a fario difiore da un defio. Dave ita questo tuo Crititaneti- mal commagno, a fargli refitturi la roba mor falla lingua no. Tu ha kinomi ill'attui, voltee poi, che abbia tanta fede, Corpo, il Sangue, e il Nome Santifie, che balli a dar cutta la vita, tutto l'onomo di Geal, e ci l'haira com maggio e per samore di Dio ? Tut crecti, che il frequenza, che non fa un Eretico. Sul-fuoco fcotti, e lo fuggi; Tu credi, che le mani? no. E' più giullo, e netto un serpe morda, e lo temi; Tu ne suggi, di mano nei contratti un Turco, più li- ne temi il peccato tanto peggior del suoberale di limofine un Ebreo , che non fei co , e delle ferpi : che voi tu , che io cretu . Nella callità , nella continenza? Po- da del tuo credere ;

tu. Nella cainta, nella continenza ro-qua ose tuo creoere; vera calità è date ua occhio attorno a Santifimi fecoli della primitiva Chiegran parte dei Criffiani , ellappiatemi di- sa da nol suggiri , avventurati secoli a ee, se in questa materia v ba molto di noi tornata. O ti quelli sì, che etano netto. Che san dunque sul libro dei bat- veri Criffiani . Come ai tempi nostri , tezzati quelli vivi dilonori del Cristianeli-chi si fa Cappuccino , muta abito , flanmo, quelle maschere della sede, e que- za, issituto, costume, e regola di vi-fle bugie della Religione, monete salse vere: così il farsi Ctifliano era mutarsi

con fallo impronto, che pajono Criftiani , tutto affatto , ed Induere novum hominem , e non lo fono?

e non lo tono?

Angelo tutelare della Chiefa Milanefe, tenete, vi prego, lontane dai noltri dell' affetto, e molti ancora del poffelfo
fe, tenete, vi prego, lontane dai noltri delle ricchezze temporali, o diffribuendoconfini e le perfecuzioni e, e le erefici i le a poveri o, portandole appile degli ApAltrimenti, altrimenti..., Credete voi, poftoli . Per dugento anni non fu mat che questi Grissiani di mezza tinta, man-giustiziato alcun Grissiano, nè per ladro, terrebbero l'avanzo della lor fede a botta nè per omicida, nè per adultero, così terrepoero i arano della doi rece a notta los per ostanosas, ne per adilitero, così di tempefe, a cosìo della toba, della vi, attella la penna autorevole del gran Velta, e dell'onore? No, Signori miei, no, covo di Sardegna. Se una femmina era quelli farebbero i primi a rinnegare. Co-letatat dagli idolatri di alcuna cosìa, men me rinnegare ? Come ? Udite . Quantun che onella , la rispolla era Son Cristiana : que la Chiefa Santa numeri undici, e più disperare per mila parte ogni conjonio. La glo-milioni di Martiri, ctedete a S. Cipriano, riola Santa Blandina iollecitata dal tiranche si trovo nella tempesta, e scrisse, no Regnante con preghiere, con prooltre varie dolorole lettere, ferisse, dico, messe, e con minacce a niente più, che quel bel libro de lapsis, credete, che i ad una familiare conversazione di quelrinnegati non furono pochi. Avevano una le, che si vedono oggidì pigliar picde mezza fede, come hanno molti Crissia nelle donne cattoliche rispose, Chrini d' orgidi, e come un picciolo, e mori- fliana fum , nibil apud ner admittitur feelebondo lumicino ad un picciolo fossio si ele . Son Cristiana : Presso i Cristiani non fmorza, così quella poca fede abbandona- alberga vizio, nè ombra di vizio, nè peta dal ben vivete, al fossio di un tiran ricolo di vizio o Osservate, come parla in no persecutore, o di un Eretico predican plurale apud nor.

come parla l' Appostolo . Spogliarsi turri

re, andava in fumo. E non credete già , che queste fossero re, andava in muno.

Literon fiello, Calvino, e gli altri mo-iviri di alcuni pochi. Tutti i primicivi firi dell' Erefu, che traffero tante Provin-Griffiani rano di quella fiampa; Tano , cie me ilono errori, credete voi, che fa-che Minusio Felice mando una diafida pubcefero nemmen piegare, nemmen vacil-blica si Gentili, affidà in un cartello di

156

aufelo tenore. Le voltre ptigloni, o Giu-jedi mondo / Un' fiorane tener pratiche diei, o prefecti de la prefecti productione de la prefectione de la prefectione de la productione de la productione de la productione de la productione de la prefectione de la prefectione de la via e, e o el coflu-lita o voce di propio tratto da Idolame. Cercate tutti i proceffi, riaddate tra, da Scomanicato, Siew Etholaw, & tratte de danole, e i papietem dier, fe l'publicant

tutte le denuncie, e l'appateum cire, le l'essetamars. Le l'action de l'action

fliane non conoscono di vilta altri uomi-quali del vero Griffianesimo non hanno-ni, che Padre, e Marito. Su i vostri se-altro, che l'apparenza: Un segno di Crofiini danzano la libertà , e la difolutez ce , una borfa piena di libri fpirituali , aa . Alle vostre cavole siedono il lusto , una corona preziosa al braccio : Modessia e l'ubbriachezza . No: Christiani convivia poi cristiana , pazienza cristiana , umiltà tantum pudica colimni, e fobria : Le don-cristiana, custodia dei sensi, purità di cone criffiane fonno le più modefte: Le con- fcienza y non fe ne conta . verfazioni criffiaoc fono allegre , ma non Ma , come fi può cancellare dal libro mi diffolute, e il neftro coftume è in del Battefimo il loro none, così potef-

nare al mondo. Fingiam ora , Signori , che quei primi Cristiano , sarà segno a tutt' i suppli-Cristiani , i quali fiorirono per dugento , z) di caricarsi fopra lui ; a tutt' i Tur-e più anni , fingiamo , che ritornino in chi , e Idolatri d'infultarlo con maggiore

mai dittoute , e il maine loro il ca-tutti uniforme . Gentili, Pagani, rispon- fe ancora radere dalle anime loro il ca-rattere battesimale . E perche ciò ? Or dece, non è coà l'acute de l'acute de l'acute de l'acute de l'acute de l'acute d'acute delitti , oh peccati di quella forta ! tor- Inferno farà fegnale a tutte le fiamme di lanciarsi contro quel men , che mezzo

vita , e che vengano nelle noftre Città : ftrapazzo : a tutti demoni di batterio con Volete voi dire, che riconosceranno le maggior rabbia. Questi, sì, questi ( didonne d'oggidì, e gli uomini d'oggidì per ranno essi ) su una volta erede del Reacinie o uegoti e più contino do goni pei più mano cin / i una voita efeced cai Re-igni fratelli, e forella etila Fede / Ma, giono toto a noi. Ecco là il fegno. (
direbono) quelli ornancui vani, que- Queffi fii în litate di fegnici dalle ma-fia libertà di guardare, di forindere, di ni Ecco là il fegno, Queffi portò il amoreggiare erano nelle donne Passue, nome di una Santo, e di una Santa so-Le noftre donne erano cento volte più fi filt divirati nemici. Su queffa fonto tirite, più modeste, e più divote . Guar- formata la Croce da noi tanto odiata ; Su da , che nelle cale nostre in tempo di queste labbra si posò il Sale benedetto ; Quaresima si piantassero giuochi ! Guar-Questo su unto del Sacto Crisma, per da, che nei Venerdì di Passione si andas lottar contro di noi. Dopo tante benedife a passeggi ! Un maritato tra noi, pen-zioni, e cerimooie ci sei pur capitato saie, tentare, violar donna alcuna s Una alle mani. Quì dunque si voltino tutte sparitata teoer corrispondenza coo uomo le punte del fuoco, del ferro, e delle lin-

gne. Quest'è uno schiavo, che ha tenta-squesto punto, ma supponendo, che la ta più volte la suga: quì quì si carichi commedia sia onesta, degna di un Teala mano a tormentarlo. tro Cattolico , degna di ascoltatori , e di

la mano a tormentailo; de signosi miei amatsilimi, e riveritisimi, alcibicatici i miara di Dio; sippopendo fe vè pensero, che mi butti balordo, e l'ancora, che da palco a palco non si man-quello: Grilliano dananto; Coli (agon di ilon) de la matsicate per vi ad si graudi i falute eternamente adolfo, eppur eter-si (suppollo tutto quello, pergo instancementamente in persisione. Al figoro malci-se, chianque andra a commedia a commedia con del detto (dirà beltenmiando ili Cristianos feco su pensere folo: Di grazia accertananto legoro malcetto (Tal Ela per-tico Venientie) per camerara, sicuri, che

danato ) legoo muledetto! Ta [ci] la per-!telo volentieri per camerata, ficuri , che pertua, e più crudel fuirà, e he io portii one vii darà minima [refa per l'enersta nelle vificere. Muledetto quel Sacredotte, in Textre. nemmedia ufici il Re. Che tenence al Sacre Porte. Muledetto quel Madel di portamento, che contepo della acqua, che mi bagoò: Era molto men perfona, che pompa di vellito! Sectto male venir all'inferno Turco, che venir imano, diadema in capo, manto alle ci Cattolico.

Ab Criffiani, fam Criffiani, e non cuttra da Re. Avanti lui guarda-

contentiamo di una fuperficiale imbianca aprirgli la strada , dietro lui paggi a ractura di Virtù. Vera umiltà, vera pazien-cogliergli il manto, a fianco Cavalieri a za, vera penitenza. Sono state vietate le far ala di corteggio. Segli parla ginocchiomalchere quefto Carnovale. Di grazia ni comanda , ed è ubbidito à centi: Mi-non lacciam malchere la Settimas San-naccia, e da queti fi trema per la paura ca con certe condifioni melcherate per Rimonera , e fi bacia quella mano, c'è faitat via la Paígua con ripatazione. E donz ; Gallina, e fi loda quella verga , foprattutto on facciam malchere in pan- che batte. Che bella via fareble mai queto di morte con certe male morti ben la , se durasse per sempre! vestite , che ingannano , e chi le sa e chi Ma che ? calata la tenda , è finito tutto le vede . il fuo Regno ; non v'è più , chi lo ubhi-

Andiam a piè di Gesucristo, e diman-disca, nè chi lo serva, nè chi lo tema : diamogli, se ci conosce per veri Cristiani. Si depone quel personaggio posticcio, e se-Mio Signore, conoscete voi in noi la ne va a casa sua, talvolta a piedi, Re di vostra immagine?

oftra immagine? poche ore, e forse pover uomo di mol-Santi Fondatori della Fede Cattolica in ti anni . Non è così, Signori miei? questa Città , Barnaba primo nestro Ap- Ecco la buona morte , che vi fa la compostolo, che portaste il primo lume di media. Grifto alle nostre contrade, e Ambrogio, Voi adesso fatte il personaggio di Dama, che spargeste tanti sudori per toglierne l'Gioje al seno, servitori avanti, paggi a

CONTRACTOR CONTRACTOR

DISCORSO XVIII.

Adhur pufilium, 6 non erit, vizio , dipendenze , fuppliche , raccomandazioni , offequi , titoli , onoranze; Che Jo una graede curiofità, miei riverlià livita farebe anoro quela , fe duraffe in trebale in the compre! Ma, calata la tenda , finita l'opessiones e la companio de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio de la companio de la companio del compan

Voi adesso satte il personaggio di Dama, Arisnimo, affortavate da moi una feditafieri, donzelle, carrozze, palazzi, in-al morra? ec.

(Che bella vita farebbe mai quella, fe duraffe fempre! Ma finita la commedia , che farà di voi ? Voi adeffo fate il personaggio di Padrone, fi prendono, dirò così, in aria i voltri comandi. S' indovinano i vofiri cenni , avete cento mani a voftro fer-

I o una grade curiofità, miei rivertui tempre: ma, sana de la Signori, e Signore aferitte alla Com-ra, che farà di voi è pagnia della buona morre; Ho una grade E voi, che perfonaggio fate è di giovane curiofità di lapere, fe alcund ivoi fi inter-labizzarro, che non può lar fermo; faultà, madad dimendari hallezze morperità, ricchezze. Bella vita wenute alla Commedia. E perchè dimandar bellezze, prosperità, ricchezze. Bella vita tal cosa a noi? E egli forse pecato andar alacor quella, se non finisse mai! Ma fini-commedia? Non voglio per ora decidere la la commedia, che sarà di 190?

Il gran pensiere; che mai è questo! E' restante di tua vita . Di che viversi ? It gan peniere; core mis e quint); it reintate ai tau vea . Di che viveni r più certa la via dell' como rifripetta il retar-Quanti anni magii e digini il referan-più certa la via dell' como rifripetta il retar-Quanti anni magii e digini il referan-to alla via. Imperacche tra la commedia di pompa. Le la vita dell' umono ri la proporzione di finita a finito; Ma tra la vita umana ; di sone fate a voi fleffi. Se quella corta vi-l'eternità no y rè proporzione, perché fila s, che abbiamo, tutta va in figalia; per l'eternità no y rè proporzione, perché fila s, che abbiamo, tutta va in figalia; per

piaceri, e peccati, per la vita eterna, che contrappone finito ad infinito. La gran comparsa, che sece mai Cleo- ci resta, si riserberanno le deglie, le lapatta nel grau Teatro del Mondo! Fucre- grime, le disperazioni . Finita la com-duta superar in bellezza sutte affatto le media di quella breve vita, : ci resterà la donne del fuo tempo. In potenza fignores-llunga tragedia dell'eternità. Se crediamo giava tutto l'Egitto, cioè a dire cento, e agli flessi. Filosofi Gentili , la soltra vipiù mila tra Terre, e Città. Uscì incon- ta è una commedia, è un sogno, e quantro a Marc' Antonio fuo conforte fopra una to alla durata, e quanto alla vanità: VI-nave, tutta, velluta di lamine d'oro, coi ra bominio fabula eft, fomnium eft. L' Aprenii tutti velliti d'argento, che erano mof-pofilo San Giacomo la fiinò un vapofi a battuta muficale di pifferi, e di trom: re , che efala , e appena nato fi rifelve be: volavano spiegate per l'aria bandiere in nulla , Vapor, ad modicion apparens . Il sutte melle a stille d'oro : si raccoglieva- Savio nella speranza paragona la brevino i venti entro vele di popora, aggrapo la , el vantà della vita ad un'ombra, pate con cria cordoni di feta, che per che l'antice del vita ad un'ombra, pate con cria cordoni di feta, che per che l'antice, ad un corrier, che bate maggior oflentazione criana tenuti di cen-la podia, ad una nave, che rola per il to fecite damigelle, che crano il più bell mare, ad un'aquila, ad una fuetta feco-for dell'Egitte. Cleopatra poi folloristat cara. in alto, fotto ricchiffino padiglione pote. Alla stefsa mifura sono brevissimi, e va parer una Dea del mare. Che bella vanissimi tutti i beni, che sono sondati

fcena A

nella vita . Breve è il piacere : e. S. Ber-Andiam or a veder Cleopatra, a che fil nardo lo chiamo transitoriam voluptatem è ridotta al fine della commedia. Ella stel- Brevi gli onori, 1 titoli ; se dignità, e fa sul fior degli anni col veleno si uccide. Sant' Ambrogio, che bene se s'intendeva. Cerchiam ora quel volto, quel corpo, gli addimanda momentanei : Brevi le ricquella vaghezza, dov'è? Polvere, cenère l'chezze e Seneca a tutti fopraferilse fchifo, immondezza. E quell'anima così fingarifina bona; E il denaro appunto fi fpiritofa, e vivaco, dov'è volata? Volata? lorma in figura robboda per fignificaro E' piombata all' Inferno . Quanto tempo la volubilità : Breve in fomma , quanto fa? Sopra molte centinaja d'anni . E quan- quaggiù in terra ci lufinga col nome di to tempo giacerà in mifero stato ? Per felicità , sicche Sant' Agostino lo qualitutti i fecoli de' fecoli . Paragonate ora ficò con queffe parole , Ecce volaricam fetrenta anni di vita con infiniti fecnli, e lleitatem . E per una felicità , che voquattr' ore di commedia con fessant' anni la , metteremo a cimento un'eternità , di vita. Che ve ne pare? Non è affai che sta co piè di piomba, e non si muopiù corta la vita rifpetto all'eternità, che ve mai? non è corta una commedia rispetto alla Adhue pufillum , ( Pfalm. 36. 10. ) dice

vita ? Nulla eft proportio ..

il Reale Profeta ; adbur pufillum ; & uon Or, fe vi folle uno , che spendesse tut- erit peccator . Legge S. Girolamo : adbuc to il fuo patrimonio la far una commedia con bellifime ficene, e superbilimi veline pantium. Un punto di vita, e poi peliti, ampio certo, e cantori, e cantattileato nee sit. In quelle fale coi adobci, e condotte a tutta spela, e tanta spe- bate non troverete più quel titolato, ia, che afciugalle tutto il patrimonio: che quel pollo così riguardevole non vi farà direfte voi per amor di Dio , a costui per più quel Ministro . In quelle carrozze cometterlo in ragione? Voi , miei Signori sì sì magnifiche non entrerà più quella Dafavi , e prudenti, gli direfte : Se spendi ma , in quei piaceri così fregolati non tutto in una commedia di poche ore, ti ifguazzerà più quel fenfuale. Adhue puntellerà in cafa una tragedia di tutto il Eum, adhue pufillum, il fuo godere fara un punto, Gaudium hyporite at influtjordinariamente allegro . Entrato dunque in difcorlo delle contentezze, grandezze . pun&! .

Ma, come direte voi: ad influe positi? potere; e felicità; il Vefeoro udi tutto; Adamo campò 390, anni: Brasufatemne le ne congratulo con lui; glie ne prego 690, anni; così molti mentovati dalle Sa-[alrettante a molti dopp). Nel licensiarif. cre lettere viffero i cinque, i lei, i fet. poi, the fece, baciandogli con riverente te, e gli ottocento anni in perfetta fa- inchino il manto imperiale, e legrermente. E cinque, fei, fette, e do tot fecoli le fecterdolo: Sire, pil diffe, Sire Has

fentitemi Bene , o Signori . Una cima di to di quanto è dilettevole al fento , ed un ago, rispetto ad una montagna, è un onorevole alla persona, grandezzo, pom-punto; Una montagna rispetto a tutta pe, e piaceri; Ma dalla morte in la, la cerra è un punto. Tutta la terra, viril quando rella la strada, e la vita più lunpetto alla vaffità dei Cleli è un punto : ga , e più importante , chi ti feguirà ? La vaffirà dei Cieli , rispetto ad infinite Quella porpora no : Questi palazzi nemcreature, che Dio può produrre, son me-imeno: Questi titoli, queste dignità nep-no di un punto; Nella stessa mil-ipur per ombra. Chi ti seguità ? Così Emante anni tanquam dier befterita 7 Mille an- do dice ad Anastasio, ed io a voi . Se la pi, rifpetto a cento milioni di fecoli i fo- sperienza d' integna, che quella vita fugno, come un giorno, e rispetto all'eter-ge, come un lampo, e le la sede infalli-nità, sono men di un punto. E se mil-bilmente el persuade, che la vita dell'altra le anni fono così corti , quanco più corti vita è durevole per tutta l'eternità . E faranno fessanta, o settant anni, del qua-perche pensar solamente a sar bella com-li molti di vol banno già passata la mag-parsa in commedia, e non provvedersa

Eppure al lume di così evidenti veri-che ci rella dopo la commedia? ec. tà, il cuore umano non vuole diffaccarfi da quel precato, da quell' impegno, da stratagna antica antica antica antica de la quel precato, da quell' impegno, da stratagna antica quell'interesse, ma a turto lavoro di mani fi affatica a ftringer il vento, che fugge, a piender quel fumo, che fi dilegua, a coglier quel fiore, che fecca, a proc-curar denari, a cercar onori, ad inventar piaceri': B, come se l' eternità fosse temporale, e il temporale sosse eterno; VI.

Ccomi questa fera di buon talento,
vinus, tanquam non motiuni, cum sommo
quanto sia mai stato altra volta, a
quanto sia mi stato altra volta, a
terra volta, a

eternità. Narra Cedreno presso Zonara, che il S. Questo è un Carnovale Cristiano, allegro. Vescovo Emando (L' avrete forse udito Lo volete più ben pensato, per un' Udienun' altra volta, ma non importa, giova za sì divota, qual è questa, e più adattail replicarne in diverse maniere la mede- to ai tempi correnti ? Comineiam dal prifima medicina ) Narra adunque Cedre-mo titolo, Carnovale Crifliano. no , che il S. Velcovo Emando, era tut-to, chle il S. Velcovo Emando, era tut-to, chle il s. Velcovo Emando, era tut-to, chle il s. Velcovo Emando, era cut-to filma para fearlo, e mendi-

dell' altra vita all' Imperadore Anastasio, cato, logoro per lo studio, per le vigiil quale, ubbriaco della felicità, che go-lie, e per le pentenze, voleffe in tem-deva, la godeva, come fe doveffe durar po di Carnovale prendersi qualche diverti-fempre, l'enza gittar imai il pensiero più mento, glielo permeterefle voi? Perchà

oltre di quello, che gli mostravano gli no ? Anche Sant' Antonio Abate, e San occhi. Un giorno si abbatte tutto solo con Paolo primo Eremita in certi tempi dell' lui, in tempo, che il Principe era stra-anno condivano coll'olio l'amarezza dell' erbe

vi pajono un punto.

Primieramente, non ci è più questa utaalla morte, cio el fino da fine della comza di campat 'tanto'. Secondariamente, incdia hi un bellifimo accompagnamenper la realtà , cioè per il lungo vivere ,

DISCORSO XIX.

Letamini in Demino , & exultate jufit . Pfalm. 31, 11.

eternità folse una commedia, e la com- che quella volta ci accorderemo. Voglio media di quella brieve vita foise una proporvi l' idea del più bel Carnovale, che posta immaginarsi : Udire, se vi piace:

erbe selvatiche; e mostravano un poco Cristiano è quello, che si tiene dentro i di vino alla povertà delle loro tazze e Oh confini del dieci comandamenti. Voi ob-via dunque buon Religioso, vi è permet-bligate un Religioso a, far Carnovale da Ed di far Carnovale. Su dunque, deposta Religioso, e vi scandalizzate, se preteri-la rozza lana, nettetevi in gala di bel se; E non volete voi esfer obbligati ad vessire: Cingasi spada, dove pendeva una un Carnovale Crislisano ? Trovate se vi da

corda; biondeggi una zazzera, dove era l'animo, la difparità.
calva la fronte, fatto di Religioso un Pa- Supposta questa chiarissima dottrina. E Caira a route; sate ou recipio di con della puppora quetta cinaminata cottrian. Le ladino, andate per le piazze y la confi, yi pare Carnovale di donna Crillina lo alle carrocze, si ibblili, al l'eatre. Tan-flare re e quattro cre a dipingent, e to pai no, dirette voi c Quello non fireb-ministri per andar così ben colorità a be divertimento, ma facabalo, ma vicu-ballo a metter fauco nell'incauta gio-per: 3 diverta in some di On, e fact-ventil. E passar le notti inferer i perce si diverta in some di On, e fact-ventil. E passar le notti inferer i perce si diverta in some di On, e fact-ventil.

pero: a suretta in nome el 1/10, e nec-vence; e panar se notti initete in peccia Carnovale, ma Carnovale da Reli-[cad figured], e di forridi, idoperando giofo.
Andiamo avanti. Una Monaca, nobi-per guadagnar il cerer di quello, e le di naticita, e delicata di compelione, quello, terrendo di faccola al demonôbilgatari per amor di Dio a rignosfili-ino, e di tremba allo fipirito delli cumonobilgatari per amor di Dio a rignosfili-ino, e di tremba allo fipirito delli cumonobilgatari per amor di Dio a rignosfili-ino, e di tremba allo fipirito delli cumonobilgatari per amor di Dio a rignosfili-ino, e di tremba allo fipirito delli cumonobilgatari per amor di Dio a rignosfili-ino, e di tremba allo fipirito delli cumonobilgatari per amor di Dio a rignosfili-ino, e di tremba allo fipirito delli cumonobili cumo di cumo di cumo di cumo di considerati per considerati per di cumo d mo vivere , dopo aver portato fulla au-tinenza?

da carne tutto l'anno, giorno e notte , E vi pare Carnevale da donna Criflia-non fo fe dica un refitio, o un ciliccio , na il vellirif da uomo, per aver minor mai pafeinta di giorno, peggio agiata di pobligazione di ferbar la modellia propria mai paticina di giorno, peggio agiata dilobbigazione di ferbar ia modella propria nontte, powera martire della pentenza, del fello donnefen, e in quella forma an-diamada alcuni giorni di folliero al coo-dar di cafa in cafa, e di fella in fella , po tormenatro. Non vi pare, che il me-in abito da Testro, e con libertà poco riti? O via dunque, entri in quel parti-memo, che da commediante? ori con la consultata del consultata del la via para Carnorite di umon Crifitano facro fittuno con attro. Per sono per del la via para Carnorite di umon Crifitano facro fittuno con attro. Per sono per del la via para Carnorite di umon Crifitano del carnolito con attro. Per sono per sono

capo il velo, dal corpo il bigio, veltico il ie male praiche, e farie pompa, ed empied i Garlatro, fi vibrio i falti, i a gajor turti a Circt di foltetti, e di mui giri in sunta a vedato fe di giovani più Rep elempi) R F illituir earo cafe piebce propriedato lo firingor delle mani, extrincio la bellezza non doi si moltin, ra ma nele gli iguardi, e gli affetti, come più fottili, in vendita? a legar i cuori. Jefui! Pader, cete di-l. Vigar Carrovale da Critiliano andre re ? E questo è Carrovale da Religiote 'alle felte a cercar idoli da adorace a gi-done, come voi F non à egli il do-ti in convertizioni librera, tra diferor ver dopo tanti anni di peniterna follerar profini, in facta ad oggetti gradevoli, adquante, e il corpo, e do figitivo Sollic- tra chane più pericole; dove, tenena adquante, e il corpo, e do figitivo Sollic- tra chane più pericole; dove tenena si lomo fato. Il finile direfte di untra un formano una doma, a per l'al-Cavaliere, o di un Principe, che in que- col cnore, che col piede? Questo è di-sti tempi volesse gistarsi nei balli della mi- vertirsi da Cristiano ? Andiamo tra i Tur-nuta piche, o nelle osterie ad ubbricarsi chi, e tra gli Instedeli a veder, se siacolla vile ciurmaglia. no Carnovale differente da quello , she

Sopra i divertimenti altrui voi discorre-te bene : Lasciate che io ora discorra so-nora i divertimenti vollri. Siccome un Carnovale Religiolo è quel-no. Or bene. Fate dunque così. Se que-lo, che si tiene dentro i termini dell'os-sto, e gli altri sopraddetti, sono divertiservanza regolare; un Carnovale da Ca-menti cristiani, non ve ne consessate mai, vallere è quello , che si tiece dentre i li-ne in vita, ne in morte : perche un onemiti dell'onorevolezza; Un Carnovale da fto divertimento non è materia di Con-Principe è quello, che si combina collà fessione . dignità Principetca; così un Garnovale Dico di più, un divertimento onesto è

azione meritoria , giusta la dottrina dell' può aprire ; ite vol discorrendo . Parimen-Appostolo , che c' insegna a riferir a Dio te nelle possessimi, che consinano . Quella Appoñolo , che c' infegna a riferir a Dio ; te nelle polifeilioni , che confinano. Quella los fiello mangiare e, berere , e diver-lispe è tutta iu 1 mio ; Quelle piane; intifi , 3 tivo mandanati più hibiti , essar , giombano ii mio terreno; Quel cavo, quel e la proposita del proposita di mio terreno; Quel cavo, quel e la proposita del p no da dorati incensieri; entrino ancora co la conscienza in lite; se quel toccamentutte coteste baje.

metat. Si faccia il Carnovale, ma Criftia-no. Se il Religiofo, fe il Principe, fe il quel penfero li involontario, o delibera-cavaliere è obbligato alle fue leggi, il Gri to; Se quella diletzazione fu paffeggiera, stiano è obbligato anch'esto alle sue. Sia- o morosa : Se quella parola su burla innono i conviti con temperanza, le conver- cente, ovvero zolfanello di brame impufazioni con innocenza : Commedie spor- re nel cuore altrui : E quì la coscienza liche non dilettino i vostri sensi; traffichi tiga, e si agita, e si dibatte. Per una d'impurità non imbrattino i vostri sguardi i parte mi par di sì, per l'altra mi pare

ne ad ogni orecchio, e ognano la vor- sa di rimorsi mettera l'anima sua, chi rebbe sentire . Or io dico, che chiunque salta a piè giunti nel peccato? no mai fatta.

Opera del P. Cattaneo , Tomo II.

to fu per segno di amicizia, o per com-Ah! miei Signori, e Signore, Deus non piacenza impura. Si guarda fiflamente : tridetur : Qua seminaverit beme, bac & Eccoci alla lite, se quello sguardo su semd'impurità non imbettimo i voltri guardi i parte mi part di il, per l'altra mi pare Non vi voglio romiti; ma ni acacte sui disci si vi il influere, e non fi rigio giolondi ogni fera in creca de periodi. Le sui moli digioni, ma ne accitato digioni, ma contra di cont

L'allegrezza è una corda, che suona be- mette la coscienza in lite; In qual tempe-

fa un Carnovale Cristiano, lo fa ancora Iddio per bocca del Profeta Ezechiel-allegro. Non parlo io qui per ora de ri-lo, adirato contro l'empio, gli dice imallegro. Non parlo 10 qui per ora de fi-lo, a oltraz contro l'emplo, gli dice im-morti, che tormentano la cocicienza del periolizamente. Es 12 perio sensificamente di diffoliati, e, che tenagliano l'animo de' 1240m. C (20, 16, 52.) Leggono i lettan-peccatori, e non lafciano loro allapearet le 3 perio famente 12 perio filla di vera allegrezza; Non dico ancor che hai creduto con far un Carnovale liquesto, Vi prego solamente di far una ri beso, di trovar la vena di star allegro, tlessione, che molti di voi sorse non hanscienza per pena del tuo peccato il tuo Qual è il paese, dove per ordinario na- stesso peccato. Questo sia la furia, che scono le liti · E' il paese de confini . Voi , ti flagelli , il verme , che ti roda , la ruomici Signori, avrete cafe, terreni, e feudi ta, che ti stritoli . In questo porta il tuo confinanti con altre case, e con altri feu- supplizio, e'l tuo carnefice, Porta tordi . Questi benedetti confini fono il femi- mentum taum . Porta questo tuo tormennario di mille liti . Quel tetto piove sul to al balio, al corso, all'opera, al letto, mio : Quella finestra mi guarda in casa : al convito. Se un condannato avesse sem-Quel muro non fi può alzare, quell' al- pre alle coste per molti giorni avanti il tro deve abbassarsi; Quella fissura non fi Boja : Il Boja a servirio, quando mangia, quando beve, quando vuol ripofare, mandavano il placet ad Aleffandro, im-che anticipato patibolo farebbe mai questo! maginandosi, che l'anima di lui, benchè il pensiero è mio ( dice qui S, Gior Gri-separata , si aggiraste intorno al cadave-sossomo ) Peccator , quasi carnificom circumge-te , e delle autorevol consenso a loro con-

fat fe perpetuo laniantem. Ah! mici Signori , Melius oft modleum jufte super divitias peccaterum multas, sa mi-lazione al loro Alessandro, facciamo noi glior prò un forso di allegrezza , un boc- quella sera per nostra utilità al defonto nocone in grazia di Dio, che tutti i piatti liro Re Carlo II.
regalati, che polla prefentarvi il demonio. Ecco, o Signori, fotto gli occhi voltri

E poi in punto di morte, che firetezza la pompa, e la maesta d'un augusto funedi cuore! che amarezza di bocca!

rezzza.

promettergli fedeltà in giorni sì perico-ro le Provincie de' fuoi grn Regni, le inlofi, ec.

## DISCORSO XXIV.

Et erit , tanquam lignum , qued plantatu oft fecus decurfus aquarum , quod fructun fuum dabte in tempere fue . Pfal. 1.

Morto, che fu Alessandro il Grande, i combattono. Contro il demonio, che ci tenta; contro il carne, che ci lustinesta, cedoni esposero il di uli cadavero sopra un ma spezialmente contro del mondo, che, ma spezialmente contro del mondo, che, gran palco , vestito mezzo alla Reale , messe in ordinanza le sue pompe , le sue mezzo alla militare corona in capo, ar grandezze, e le fue glorie, ci vuol empir metura in dolfo, balton da comando in la tefla di fumo, e gonfiar di vento, ed gugno. Il manto cadeva giù pendolone lubricare col vino delle tie matte allegrezdel feretro , la spada mezzo sguainata , ze . Discorriamola dunque così . e mezzo investita nel fodero, giacea lopra

la bara . .

Ciò, che fecero i Macedoni per adu-

rale, che fi va apparecchiando per onora-Al fin del Carnovale vorrei; che i pecca re la memoria d'un grandiffimo Perfonag-tori, e le peccarrie facellero una lilla de glio, Re di venti e più Regni, signore di guffi, e de difigulli, de bosconi amari, e i renta, e più Provincie, padrone della mide dolci, che hanno provato. Elior parte del mondo conofciuto. Vedete ha faranno ben quelli conti al fine del-lega del bobilico, che foleva ergerii dalla la vita 3 mentre tutto quel poco di dolce divozione de popoli antichi per conorevofarà passato, e restera la seccia dell' ama- le rimembranza de' suoi Regnanti, tutto messo a' simboli , e a' misteri spressivi del-Inginocchiamoci innanzi al Grocifisto a le più belle virtu? Vedete disposte in gifegne degli ampi suoi Stati, e trofei del-le sue Reali prerogative ? Tutto sa coroin feno le cattoliche ceneri dell' augusto

depolito. Or qui tutti ancor noi, come già i Macedoni attorno Alessandro, così noi attorno al merale di Carlo II. a far configlio di guerra. Configlio di guerra contro di chi? Contro certi amorevoli nostri nemici, che ci fono fempre al fianco ; e fempre ci

Carlo II. ottantesimo primo de Re di Spagna , ebbe dal mondo tneto ciò , che Artono al letto funebre in alto filen-rio Uffiziali, Soldati, e Cortigiani de giori to ciò, e la gloria umana può donare qualità, façano i ultimo accompagna-i imano il boro bellicoto Monarca: Ma: i può accumulare di facoltà; Miniere fecon-canerali seli amata, per sonorre must-de d'on per fuol seliti. Spiaggi ricche di ciormente il suo Generalissimo, benchè de- perle ne suoi mari; Flotte ne snoi porti, sonto, che secero ? Radunati attorno al bastevoli ad arrichir tutta Europa. Con Real cadavere , incominciarono a far tra tante facoltà avrà egli più facilmente de-loro configlio di guerra , proponendo le gli altri comperato il Cielo?

inspecie della futtura campagna, altri Re. El, nici signori, oro ed argento è la da foggiogarfi, altre Paizze da conqui-imoneta corrente per quello povero mon-flarfi, leve di foldati, recultute di Reggi-i do; il Paradifo non di compra con dema menti, e patenti di Capitani, e ne di-fri; Almeno, portando egli tanti titoli in

fronte, e tante corone in capo , farà sta-faltrettanti Regnl, che ebbe in terra, ione

fionte, e tante corone in capo, farà fia-litrettanti Regal, che ebbein terra, sone to riceutto dal Sommo Divisio Giudicci meno, che embra, rifietto alla corona di con qualche diffinatione, e nel carcere del gloria, che porterà in Ciclo-Purgatetoi ava tottenuto migliot tratta. Belle virtà danque levatevi in punta di mento, e quelle fiamme rifigettole avran piedi, e fatevi ben ben offerare da quella piegate le lo punte, e mortificate le lo- il nobici, e al divota Udicara, che qui-affenti avante per non molelario i Miei Si-fide all'efectici della buona morte. Bond i Nos di aratità prificaras ayad Parti l'Innoceaza, e cilca; fe può, e po-Domi; E febbene i Principi, quado (io te Carlo II. anche tra le Corti mantenerá no prigioni di guerra, fono e trattati da fillator con a tel fermeza di ericia volon-

principi, con guardia cortefe, con aper-ta, che protefib in pubblico. Configlio di tura maggiore di fianze, e di fale, e di Stato, effergli più cara la vita dell' anima, certilli; il Re D. Carlo, Re di Califglia; jehe la vita del copo, e più filmar la codi Granata , di Lione , Aragona , delle scienza , che la Corona ; e che era pronto due Sicilie, di Gerusalemme, di Navarra, a perder tutti i suoi Stati , piuttosto che delle Indie ec. non avrà avuto trattamen- perder la grazia del suo Dio . Che dicono to diverso da un povero morto allo speda- a questo punto certe languidissime ani-le : Perchè il Sommo Giudice Non respi- me , che hanno sempre sulla lingua , e eit terfonam hominis, e taglia tutti ad una nel cuore il Non fi può ? Non fi può vimitura .

E la ragione fondamentale di questa ugua- può, non si può, gianza è, perchè tutti ibeni di natura fo. Parli la pietà, e dica: Quanti Santuari, no rappressiglie della morte, tutti i beni sono nelle Spagne, che Carlo II. visitò coi-

Ma contemplate quelle tre statue collo- colla mente, e coll'affetto; Egli inter-cate in bella veduta sopra l'Altare; e sono romper le caccie, i suoi onestissimi diverl'innocenza dei coflumi , la pietà , il va-timenti per feguitarlo , accompagnarlo , e lore , o fia fortezza , tanto nei dolori del fervirlo appiè , e feoperto fottu la sferco:po-, quanto nei travagli dell animo .lza del Sole , per vie afpre, e difafirofe , Quelle fono al prefente l'unico , e mag-quantunque infermo : Egli alzargli Cap-ejor capitale di Carlo II. La nafcita lo pella Reale in palazzo , per averlo fer-feriffe al libro dei Re di Spagna e quel- pre prefente a fantificar il Regio albergo , le virtù perfonali l'avranno scritto al libro ed a ricevere gli umilissimi tributi del suo dei Re del Cielo .. Nacque grande ; ma offequio .

( come dobbiam sperare ) se è morto san-to, ha satto infinitmente di più, che na-sonante mentita allo statista Macchiavelli . scer grande; imperocchè i venti diademi di il qual ebbe ardimento di asserire, che la

ver nel mondo lenza imbrattarfi , non le

di fortuna , Regni, Provincie , Stati , Pa- la fua Reale prefenza , o arricchi con pre, al lortuna, Regni, Provincie, otati, paria na Robe prienza, o arricent con pri lazzi, reflano al mondo; tutti i titoli ier- ziofilimi donativi: E fuori delle Spagne, vono per iferizione del fepolero, e l'ani noi medafimi poffiamo effet tellimoni delma d'ogni gran Re, e Perionaggio, e lec' la Novena celebrata ogni anno a nofira Si-dal mondo nuda, come v' entro, e non gloso prefelo S. Cello, e della Novena ili-porta (cco altro, e he le opere virtuole, l'utita ogni anno ad onoredi S. Carlo, coli'. Opera illeum fessoman illet. Non dice Par-librata di turti gli Ordini, i mpigando gra fipomate illeu, non dice rinali, spoi fe gran parte del no Regio Etario ad onore con l'antico della controle della contr ma d'ogni gran Re, e Personaggio, esce la Novena celebrata ogni anno a nostra Si-

mondo , è l'alvarci : Ed a salvarci , che non su il principale pascolo della pietà , può contribuire tutta la potenza del mon- e l'oggetto specialissimo del Reale amore do, tutte le dignità, tutte le amicizie, di Carlo? Egli starlene le ore intere ad tutte le parentele? pietà, la Religione, e l'innocenta erano, mo: O meri quam amara il memerla ina! virrà della porera plebe. Nei Principi, e E preflo, o tardi ognano ha da bere que bei gran Sigoori baltru un'apparenza di Re-lia medicina. Vi farebbe mai la maniera, ligione, piutroflo per apparenza, che per di chiarificarla, e di purgaria dalle fecce, fa condurre so, e la fua famiglia al porto ejus. (Pfal. 115.) d'una buena, e fanta morte .

no capovolti all'inferno.

DISCORSO XXI. Jufus, si morte praeccupatus fuerit, in refrigerio erit . Sap. 4.

Pretiofa in confpellu Domini mors Sanliorum ejus . Pfalm, 115.

Gli fteffi bocconi più amari fi vestono d' in confectu Domini mors Sanctorum cius. argento, fi distillano i sughi più disgustoli . Ma mirate colà una strana foggia di s

nguese, patrotto per apparena, to est est attainchais, è ul puisgata atai recce; veriela. Come; Un Carlo II. e casti altri che la reedono con l'injacrolle ? Certo, faoi Reali alcendenti così giulli, così efam; che vè la maniera. Vosillo infegnata lopatri, così fami, fono forte povera piche l'inquello Effectivo il bonoa morte; nupella pietà fla bene in cata di tutti, e uiuno ratela, e cominciate fobito a praticaria a, faprà mai bene goverata e, nella m. Regno, alcendecchè quando verra la volfica nella figni anticoccoccè quando verra la volfica con considerate proprieta della considerate della conside tapra mai nothe governate, me tim keepin sectione, quanto veria ta voiti. 300 m de una Provincia, ne tima cafa privata, non abbiatea dire, oh come è amura que fo non fe l'intende col primo Maelfrò dei fila beranda! O merr, quan amura el magoverni, che è Iddio. Nel gran mare di mente sua. Ma col S. Profeta Davidde e quello mondo, non è buon Piloto, chi non Pressinfa in confestiu Duniali mera Sandenum

Avete mai , o Signori , vednto morire E questo sia il bel documento, che im-alcun bambino di primo latte, ovvero di pariamo dal fontuofo funerale di Carlo II, quegli alquanto allevati, ma che non hanfar fervir le grandezze della terra per gra- no per anco l'uso della ragione? Beati lodini di andar in Cielo , e non per preci-ro! dite voi tutti, fon pur fortunati ! Si pizi, che ci mettan vertigine, e ci mandi- vanno a metter in ficuro. E benchè queiti figli fieno nell'ultimo grado della Beatitudine, e restino per sempre della più con proprio persona del Cielo , perchè mnojono se alcun merito proprio personale ; Contuttociò ognuno si torrebbe a patto di morir , come effi, e quafi quafi porta lo-ro invidia , e defidera d'effer morto in quell'età dell'innocenza. Non è così, Signori miei? Certo, che è così. Ma, perchè mai desiderarsi tal morte ? Perche la morte di queli età è morte chiarificata purgata, senza amarezza, senza anserà. Dunque soggiungo io, tutta l'amarezza A compaffione at poveri ammalati è del morire, non è per il morire, ma per A compalione as power animalati e oci morte, non e per il morte, ma per tanta, che i Signori Medico, oltre l'il peccato. Quefa è la feccia, che interefler adoperati in cercar timedi potenti per bida la beranda, e cagiona tormini, e matrifi, vanos ancesa ludulation oggi di [indimi ad oggi il entimento: Non diffe Dal'arte di facilitar più, che ponno, l'utio vidde nel alaimo 33, Mera pufima, ma Mora degli fielli, timedio . Le medicine più tor- [percataruos pifima.

bide, e diguifole, fi chiarificano in mo. Or, fe la in nofira mano purrar i peccati do, che pajono ambre da beversi per dell-passati, ed altenerci dai fitturi; perchè al-zia, e si porsono in tazze d'oro. Si sab-lambicco d'un dissente ciame non purisbricano giulebbi gemmati, polvere di per-|chiamo la medicina, e con un vivere flabille, cordiali di gran nome, e di gran prez- mente buono, non el facciamo una motte, 20: acciocche il nome, e il prezzo dell'quale la vorremmo in tutto fimile alla mor-ingrediente lufraghi la fantafia,, e difpon-ted di propio di la companio di la companio di presiona di presiona di Pestiga ga la volontà a prenderio allegramente chia, e perciò dolce, e preziofa è Pestiga

tutto a fine, che l'ammalato acconsenta a rire! Quella Vergine, che voi vedete, fresca prender più facilmente il rimedio così con-| di età , delicatiffima di compleffione , e Sant' dito, e preparato, con due piaceri, l'uno Anastasia. Sentite, che morte crudele, flendella falute, che spera , l'altro del dilet- tata , violenta , orribile a sentirsi ella fece mai . Sospesa in alto tra quattro alberi , e Un mal boccone da inghiottire e la mor- legata con quattro capi di fune a gnattro te, bevanda disgustofa, ed amara al som- rami, stirata forte, quanto potesse reg-

gere

gere fenza imembrati, il carnefice le ac-idi iperanza, ed haamorato di veder Dio, cufe fotto finoco lento ento, che a po- Ma la morte dipinta da S. Giovanni nele co a poco l'abbrafloiffe, e fopra le an- l'Apocalifii du un cavallo pallido, con dava colando olio, e pece, e zolio bol- gualdrappa nera, fearma in vifo, ipolpadente, ftracciate prima, e traforate con fpi- ra, orribile a vedersi. Sapeto, perchè era ne, e punte tutte le carni, acciocche quel cost? Leggete il Sacro Tello, Es ecce squat Be, e punte tutte le caus acceptant que le la lique radione ponte la lactora par la liquer ardenne penetralle nel vivo. E per-pallilar, o qui la labara la per cum, nomen chè le mani, e i piedi , che il tenevano illi mora, o i infernat s'quisbara vam. Mora alla catena, avelfero anche elle il luo spa-te i o sella, e l'Insterno in groppa, questo simo, le fece sterpat le unghie dito per è quello, che la reode indopportabile, e

nino, ne sece unaper le unpine uno per e quono, - cue la reode intoportabile, e dide con tensigle: Metandos e melli di-nare de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de ne per ogni parre la cobile, e generola me, attoficire folamente dal pocato, e Vergine, che gli fielli carnola, per non lono faze ultimamente raccolte la mia-vederia più penare, la Cananzono, la l'gior parte, ed unite in due gan Tomi, ciando i quattro quattri per terra ; come indivisit Momenno, bilitatiri. Uma folo

gli, e tremar di spaveoto al solo sentir con- la intendo. Antioco, tanto nominato neltaria. Ma giacche quella morte così bar-bara non vi ha mossi, seotite. Undici mi-armata in Gerusalemme, dove, messa a lioni di martiri, e più ancora , fono morti ruba la Città , profanato il Tempio co di supplici acerbissimi . Alcuni han lasciata sacriszi immondi , posti sull' Altare del a normal parties and management and le ruote, trappanati col ferro, laceri, za rimorfo del fatto, e fenza ritegno ad fquarciati, e trinciati da quegl' ingegneri altri peccati, che faceva, peccatore al dell' Inferno . Ah ! Dio ci liberi da fimi- maggior fegno ribaldo e nientedimeno con-

li morti.

Opete del P. Cattaneo , Tomo II.

ciano o quattro quatri per terra ; come intriouti samunenza jatinanti . Una lolo fofee corpo della maggior mailattrico del voggio podgio podgio poderarne, innegabile, permondo.

Che dite, o Signori di quella morte? I loca, 6. terribile al certo, fe Dio mi credeva di veder a tutti arricciarfi i cape dara gracia di farla intendere, come io tente .

Die ilberi da fimili mertit Anzi veg. Dopo vita 1 diffoltet , f. anmali, ogo, ed od och im diec. Dio vellefie, che Deidici in leitam, v. onternatu gl., f. meci venifie l'occasione di morir così. Mori-ti. Senza, che i medici gliefo dicelleramo matriti per la Fede, il matritio è lo, conobbe, che il fuo male era graun faccondo Battefimo, che lava tutte le vissimo, e che bisognava beversi la mor-coppe, e per configuenza chiaritia, e pa-le, c. prià a, ci fat; mertiti al l'imperdi. colpe, e per conteguenza charallea, e pu-lec. OFFM ; ci tet ; mercurt au impresa ; orifica la morte : Ma e tenti tormenti non icomincia a provare quefia bezanda a for-la renderebbero amara? Che tormenti è la-lo a forfo; a poco a poco. Cari amici ceremmo le foude, che ci trafegono e, cimiei, amici mici cari, diceva o, hoc coroneremmo de' carboni, come di gem
dolori so fanto mia, che tormenti, che am
dolori so fanto mia, che tormenti, che am
dolori so fanto mia, che tormenti, che amgustie nel mio povero cuore ! Vocavit ami-

Dunque, inferisco io, nè i dolori di ma- cos , & dixir illis , recessit femmus ab esu-lattia , nè i tormenti de' carnefici , nè la lis meis , non posso chiuder occhio di notmorte per le medelima, nè l'abbandono le, nè ricever triegua di giorno : Conci-del mondo, rende dolorola la morte. Qual di , d'esmal corda: mi fento mancar il d'adagne l'ingrediente, che rende si dif-(cuore, le polveri cordiali di giacinti, e guifofa quella beunda? Ah, peccati pec li perle, non mi giovano. Povero e catil voi, voi sì, voi fete il tofico, che melchino di me! In quam tribulationamareggia la morte; che la morte per la devivoi, in quan fribulationame cro verrebbe via placida, tranquilla, in rezza di palato, che fdegno di flomaco io bianco vestire, con una candella di viva provo! Io che jucundus eram, & dilettue sede accesa nella mano , col cuore pieno in men posessate , lo , che di tutte le converfazioni en il condimento, che mi go- pelate coll'ari di tanti pecati; le Chiedeva in pace la mia libertà, le comodità le fletle, fatte da Dio per allorere le coldeva in pace la mia libertà, le comodità le fletle, fatte da Dio per allorere le coltanta de la collectiona del coll

me, o li vo milicando ad uno ad uno: bevanda.

Tante Vergini, che alzate le mana imploTravano II vero Iddio, eppur opprefic: ilibandi, a quali ho avuto ad affilirer, o e
Tanti hambini, atraccati al callo delle centinais di quelli, di cui ho letto la
madri, che mi guardavano con occhio la- finer, il boccone più amaro, che provamadri, che mi miate più a mileri, che a mo ) Vidar? Vidi i tocchi con mano? coconciliavano venerazione, epporre fosolia- der (di dio lo adoque con S. Giriofioti, libri facri miniati più a mileri, che a mo ) Vidar? Vidi i tocchi con mano? cocarateri, facti abbucuire. Propresso finoro- loci con evidenza, Nos off morten, onmemora me mada ilfa, che ecce pireo. Per delerema offere, fad madem esoficientima Non
onelle, e non per altro muolo appalionato nell'animo, e attoficato nel cuore, sob dente, che più duole, è il peccaro fusicome manora de morrele ana.

poum amora of mesuria na.

Siccome, prima di comperar il vino, o, lere e, facendo penicenza del paffao, o e de e, e tre volte e prima di aren la comnome comma l'affaggio e, di prova una, l'ere e, facendo penicenza del paffao, o e
de, e tre volte e prima di aren la comnome di Antioco a, a chi viva, come Annel reflire, tanti [canddil nel comvertà etco, dimentico di Dio, e peccatore conretato. Provate. un poco , fe farà un bel bunali, tratti fughi d'erbe amarifilme, che
berrete, e fe vi farà buno po ha morte val fipremado nel calice e, che tu dello
cuttier dell'este commerce. El fart la pondera mere trama lue lipremation of, l'a Epidha a.

cui fina qualitativa dell'este commerce dell'este dell'este commerce e dell'este e dell'este commerce e dell'este e dell'

spulsatus, ficur aspunos: Al Noue reurales Certe bocche delicate, e folmachi feleti afectto. Il rederal tutti i tuto i peccati [nois, che ono beverebbono un forfo d'
in moñta, penfieri cattivi, dilettazioni acqua torbida per tutta la fette del momorie a entituju il gioro, pance lafici do, come faranso a mandar giù una morve a migliais, fenza che tra quelle per dil re, quale pur unano oggi giorno più lattere
prazia ven e fiu una bonos, i tutti figuat-bidando con mille peccati i Muopono put
te oppere di tenèbre. Laspinata fost via corpo. Implire, viangi in bidiba, fine si
te oppere di tenèbre. Laspinata fost via corpo. Implire, viangi in bidiba, fine si
lilius omni tempre, y la illius in laspinata fi am molfile viana finistri, mada metrana si
la villa fuori di Città è lorda di peccati; loso perchè la morte fia mala perche di
a cafa dove sivii, purza di poccati; le da gener indifferentim, ma perchè Nolla
frade, che paffeggialte, vintre feminate a' mort mada sil, nifi qua ab pacsassum sipercetti i pi pazza di peccati; le da gener indifferentim, ma perchè Nolla
frade, che paffeggialte, vintre feminate a' mort mada sil, nifi qua ab pacsassum sipercetti i pi sazza, dove ti fermalii, app-femra

Ma non voglio mica finir la lezione mezzata; finchè gli mando dietro l'uitiuso

con lasciarvi la bocca amara per l'assaggio spirito. della morte del peccatore . Si conservi Mari non simo . No , che non temo di quella modicina a parte , per chi vive morire , dice S. Ambrogio , Quia bonum male , e si persuada ancora , che sarà più Domisum hademus; si bbiam un buon Sidiffulfola di quello, che io gli abbia sa-puto fignificare. Chiben vive, si porti col che c' lavita, che ci ajuta, per entrare in pensiere al letto del P. Francesco Suarez Cielo : Bonum Dominum , che non ha mica della nossra Compagnia, quel grand' uomo gusto, ene facciam mala morre, che non in. lettere, come lo mostrano i volu-è, ne può effere, rigorso, se nol facciami messra alle Stampe, e niente meno mo not con dargli le armi alla mano dei grande in Santità . Dopo avere studiato nostri peccati : Bonum Dominum , che ha tutto il tempo di sua vita le due Teolo-domata la morte, perchè non faccia del gie, missica, e speculativa su i libri dei bravo contro di noi, e l' ha incatenata al Santi, e molto più ful Crocifisso, diceva piè della Croce: Bomm Dominum, che ha morendo, Non pensava mal, che sosse i itto cangiar natura alla morte; e quella, doles la morte . Sant' Antonino Arcivelcovo che era pena del peccato originale , l' ha di Firenze , morendo fi fe' cantar l' Uf- fatta diventar ficala per andar in Paradificio Divino , ed egli intonò coll' ultimo fo . Ma fe noi facciam diventar fevero quesforzo della voce , Deus in adjutertum meum sto buon Signore , la colpa non è ella tutsourse ocura voce; anut in squierimm mumi ino duno signore; la colpa non e ellà tulciantes ( Ali, Saudienni di L. Addi), la nollo pole della discretazioni anchi efio fotto voce, quando Per goder adunque una morte dolce; più non pote, fequitando le pavole del derilamo tutti i peccati, che l'amutegalinto a quel vertetto, Qualdo fu giano a piè del Crocinffo, ec. giunto a quel vertetto, Qualdo mi fimpre ad Dominum, quantum life evelles de laques concontrations

una guardatura sì amorofa, che fece pian-gere, ed intenerire il cuore di tutti; e di lt a poco, inviando lo spirito, dove aveva premello lo fguardo, foavillunamente

mort .

me nell'efercizio della buona morte, per contava a fe flesso il miserabil fine del fino rimettersi in mente il felicissimo transito corpo. sì dolce parola la voce, feguitò, come me la mutafle. Io fono all' ubbidienza dei fa l'ecco ad articolaria diminuita, e di-fuoi filmatifilmi cenni, ma tra noi cipin-

DISCORSO XXII.

Caple diffelvi , & effe cum Christe . Philip. 1. 31-

mort,

E per non tenermela folo coi Santi: Voi, che fiete al curioti, e findiofi
Perfona di molta intelligenza in affifert

fulla vita, e fulle vitrà del Santo
ai morthondi, mith detro di aver coArciveleron voltro. Carlo Barromeo, son

Cavalieri, Dame inasmonate della mooilo al, ma alteretanto miferiolo fatto di

tea fegno di rifutura chi pergasa loro in Sant'o mono di Viderio. Meditava

la fanità: tenta era la ficurezza inter. San Carlo, e meditava (pello avanti un

na di dalvari, tanta la dolecara, e la limmagnine della morte e, dipinta al natu
tranquillità del morire. Alcune fati teriale dal pennello famodo di Michiel An
ner il Groccifio fempre alle labbra a, fagio Bonorera, edi nequila tefficiara tel
file la vita. No fishe Domindi; alcune ditta di offirmi increenti, in cuello fishe
me mell' effection della bonon amorte, per contrava, a fe feffo il miferabili se del fuo

me mell' effection della bonon amorte, e per contrava, a fe feffo il miferabili se del fuo

me mell' effection della bonon amorte, e per contrava, a fe feffo il miferabili se del fuo

di Maria Vergine . Una perfona da me Quando una mattina levafi dall' orazioconosciuta, un Miserere prima di spira-ne, e comanda, che subito gli chiamino re , svegliossi dal prosondo letargo , in un dipintore . Lo chiamano . Venuto ch' cui era stata lungamente sopita; e, da-lesti e, lo introduce nel suo Oratorio, e mo-ta un occhiata tranquilissima attorno ai strandogli la sigura della morte, alta, tesa, circoflanti, chiamatine alcuni per nome, simunta, con salce, ed orologio alla mano: Addio,, dise Ioro, addio: Al Para-Questa figura, dice, mi è piaciuta per un diso, al Paradiso, e, mancandogli in pezzo, or non mir piace più. Vorrei, che

tori fi reputa gran peccato il metter ma-idi che accufarfi, e non trovano mai il tutno nelle opere di eccellenti Maelfri: Que-to: Immaginatevi poi, quaute legna met-fla figura ha un bel terribile, un gran ri-teranno infeme le anime trafcurate, e falto, e la morte non fi può far, ne va che bevono all'ingrofio! Or, che maledefalto, e la morte non fi può far, ne va (che bevono all'ingrofio! Or, che miedece ga, ne bella. No, non voglio grande to terreno e mai i noltro di die S. Cipria-mutazioni . Il fullo della figura laticate. no. Si avuella priphasa eji, exwej libide; lo Quello rospigo alla mano fia bene, fi bibide camppia, fuente mistile si ma-bla quella filter tagliente non mi va si tita entempta, i na casiprota, india fispravetio, cancellateia, e in vece dipringere dei, C. Lid. a moratial. Fon quel che indicate dei proposa del mano del proposa del mano del proposa del mano del proposa del la fisca calcante. A lo comb-me i mantei del forgano mentre uno campo pugno, e il tate calcante. A lo comb-me i mantei del forgano mentre uno campo proposa del combina del proposa del practico del practico in un mato il vizio ne forgan due z vicii que-fenfo, e la monte le norza i no oltro. di dice e ridulciti il vicino. Semme basico. fenso, e la morte le porta in uo'altro sti due, risuscita il primo . Sempre bat-Colla), che prote in uo atto di quello taglie, e non mai quartiere. Che vivere milerable corpo, è la morre (Ogiela), è mai il nodro? de la morre de apre il Sanco Pataldio, è la morre de apre il Sanco Pataldio, è la morre Collavi, anche de la morre Collavi, che collavi, che collavi, che collavi, che collavi, che collavi, che conto, che il Si-

parla così .

fieme quello fatto, e tutto al proposito vedreste tutta quaota la superficie della per me, che vi ragiono quella fera. In terra piema di lacci. S. Girolamo pronunmolti esercizi della morte, che vi ho fat-zio questa grande sentenza: Omnium De-ti, vi ho rappresentata quasi sempre la storum opinio est, quod aer iste, qui Calum, ct., vi. no rappretentata quasi temple ia dermin opinit op, quota ner pt., qui claimi, morre con una filec alla mano per fera. Or ternes dividint innues ovanir , plusus fa re, per recidere, per ferire i Oggi, gior-ouvraini faritudibilus ( la communari cap), no di San Giuloppe, dolclifmis, ed amo. 6. Niphida at Epidesa; ) Quelle valle camotifilmo Avvocato dei moribondi, ven-pagne dell'asia credere vo, che ficas vo-ga a sin't ovdere la morte con duo chia-te Son piene di figirit miligni, volpi per dell'asia credere volta dell'asia credere volta dell'asia credere con controlle dell'asia credere volta dell'asia dell'asia credere volta dell'asia credere volta dell'asia credere volta dell'asia dell'asia dell'asia credere volta dell'asia dell'asia dell'asia dell'asia dell'asia credere volta dell'asia della dell'asia dell'asia dell'asia dell'asia dell'asia dell'asia della vi alla mano: l'una per aprir la prigione, vecchie di più migliaja d' anni, tutti at-e metterci in libertà; l' altra per aprir il tenzione per nollra ultima rovina. Ah, Cielo, e metterci in Paradifo. La morte per amor di Dio, chi ci caverà da quelle con queste due chiavi alla mano, credete, tentazioni, che volano, da, questi perico-

pror. f. decree faientia.

E non creditere, che filano nei malifam lat volentieri, es pra rido in quella temporali tutte le miferie della nollra valle di miferie, ed piano ?

prijonde. Finche Viviamo, qual de quel li filmofie Everando Arcidiscono Singelia, che non faccimo peccati ? Anime , indef, eletto Vefcovo dal fao Clero, fuzzi che lamo fulla panta, sogni di trovanio fila fotto il inanto di S. Dementio, 2 che

rla così. | gnore in questo puoto vi apra gli occhi , Mi par pure misterioso , e grazioso in-come gli aprì già a Sant' Antonio Abate ,

che vi dipinecrà?

Che la vita noltra sa prisone, sia estilo, da stuarus i A signita volunte pr diune,
Che la vita nostra sa prisone, sia estilo, da stuarus, che damoia maridiano l'Chi ci
fa valle di lagirme, vi sono taori Santi libercrà l'La morre sola. Espure, quanDottori, Profeti, e scritture, che lo di
ti sono i nostri attacchi a questa terra; cono , che non finirei così presto a nomi- che è tutta fpine! Ethraim facius est quafi narne folo la centesima parte . Scorrete columba seducia non babens cer . E perchè Barne Jolo, la centelima parte. Scorrete/calamba Jedulla mon Babana cer. L. percue ecoli stantia il 1000 dei biaccani, che èli dice, che la colomba non ha cuore è quelo mondo, lo Spedal grande dei leb-La colomba porta annore alla fuo torre, brittanti q'i ciurumbili, e di parta i anco-quonoque riceva oggi giorno isfiniti agra, e credo, che darete regione a Stoci gray). Imperocchè , or le fono rapiri i cari, ci quale frincipe, che, fep rimi di ma-figli, or uccidi i compagni, or rotte de fere e, ciafono pordie altra la rella dal uova e con cutto ciò la folota vi conta, fono mella, e vecelra la circa di cevivere, e vi à la indio. Or non accide lo felio mella, e vecelra la circa di cevivere, e vi à la indio. Or non accide lo felio mella, e vecelra la circa di calavora con cutto del mondo. con molti più bocconi amari , che dolci , anche a noi ? In quella terra , er ci fon che deve inghiottire , niuno , o ben pochi rotti i difegni , or fiamo opprefi da potenaccetterebbero la vita. Nemo vitam acci- ti, or infidiati dagli emoli, ed or ci ven-

quale vesti l'abito, ed i santi costumi. Do-more ve la finge, nè avrebbe veduto il quale vetti l'abdo, ed i abart costumi. Do-imbre ve ia nage, ne avreiche vecture il po-alquanti sand si rammalo a mora. I Me-dietter Giovavani cubici de la lica sera di cara e farellivano tra loro forto roce, e lavrei. Il Mondo Cattolico, rifigetto al Eurolea al Googleon del l'abre e Quanti Pagno, al Monnettano, de di Il Eretico, do il maites voltatosi verde loros. Eh, per le come una picciola famiglia. E fe di amor di Dio, Signori Medici, con "cubicomi famiglia la fe di amor di Dio, Signori Medici, con "cubicomi famiglia". a me exitus vita (Urabert, de Visis Frasrum raichi , che bell'onore facciam noi al Sanlib. 5. cap. a.) Perche fate tanti milleri , gue di Gesti , sparso in tanta abbondanza e tanti configli per dirmi 10060, e chia-per noftra falute ? I Beati poi di colafiù ro, che devo ufcir da quelta povera vita ? Iono comunemente paragonati alle Stelle ; Penlate voi, che io efca mal volentieri di E le Stelle fono forfe poche in numero, prigione ? Celetur ab eis mors, quibus amara o uguali in grandezza ? Aggiungete di ast mortis memeria. Parlate lotto voce della più, che sebbene la Giustizia, e la Misemorte in cafa di quelli, che morendo van-ricordia Divina, fono due attributi uguano in prigione, e non in camera di quel-liffimi, contuttociò nelle operazioni ad li, che morendo escono di prigione. Mo-extra la Misericordia ha sempre pottata la riro, mio Dio, e noa vi offendero più:, palma: Misericordia ejus super omnia opera ne saro più in pericolo di offendervi. Ver-ejus. Or, se in tutti i doni di natura, e to ad amarvi con tutto il mio cuore, a in tutti i doni di grazia comunicati agli conofervi a faccia a faccia: E quando an-luomini viatori, la Mifericordia ha voluto che nun giunga così preflo a vedervi, oh rifplendere più che la Giullizia, penface questo Paradiso anticipato, che sarò in voi, se nella predestinazione, la quale è illusto di non ossendervi più. Chi è un gratia sippe gratiam, cioò a dire grazia poco più, che abecedario nell'amor di consumata; se (dico) nell'elezione alla Dio, si accorgerà che quello è un bel pun-gloria la Milericordia vorrà lafciarsi vin-to, e che questa sola chiave in mano al-cere dalla Giustizia!

amporta, quella effer la curra, che fi tutto l'arrano pui a un no anto chambitation è cle la giuono, a figure calla Divisi agrata di loveri di Dio a Bilerat con interesta apritar alla mano. Seguireni e Panadisi è Chi ci diede il fue Figlio, non Signori, che lo mi porre col penfere al ci data il fuo Ciclo ? Chi ci la creati etto di un giufio moribondo, e per interna di fingo, e songiti figurata moffum e decri nei termini i fotto nome di signilo, i pon competiria le noltre fragilità ? L'abintendo un Cavaliere cristianamente alle- biam tante volre chiamato per Padre, Pater vato, una donna di portamento convene- nofter, qui es in Cells. Et quemodo miserevole al fuo grado, un negoziante, che ab- tur Pater filierum, non averà egli pietà bia atteso con morale diligenza agli inte-di noi?

lo morte è una bella chiave.

E poi i metiti di Crisso sono forfe liMa Padre, direte voi, ci preme atmitati 1 I Sacramenti hanno forfe siminuita
di più quell' altra chiave, che ha li la lor virut' 2 Gl' intercessori, e gli avvomorte per aprirei il Paradiso. La prima cati per il nostro buon morire, sono forse chiare alla morre non manca mai; E di mancati ? Anzi non fi fono accreficiuti in vita, e di pericolo di demeriti ufciamimolto numero, mentre ogni fecolo, oltre tutti. La feconda apertura è quella, che il gran numero dei giulli, dichiara in Paimporta.

reffi dell'anima . In fomma intendo , non Offervate finalmente quel detto tanto deuna Santità strepitosa di miracoli, nè un cantato nelle Sacre Scritture: Del professa anima impassata di Sacramenti; Intendo suos opera. Dio non sa mica, come noi uno di quelli, che comunemente chiamanli uomini, che cominciamo un' imprefa, e uomini di timorata coscienza. Or fentite, poi la piantiamo sul più bello, o per in-quanto gran cuote io voglio sar loro in stabilirà di genio, o per mancamento di punto di morte per quella importante aper-tura del Cielo. Per impedimenti, che foprav-vengono. Così vediam tante belle fab-

Penfare voi , che il Cielo fin folamente briche , belle Chiefe , belle macchine , o per certi Santi di prima classe? Nonè così sospese, o pendenti , o condotte con molfiretta la mano di Dio , come il voltro ti-fta lentezza a perfezione. Dio cominciò in noi

noi la gran fabbrica della noftra falute con A questo primieramente rispondo; che farci nascore in grembo a Santa Chiesa, se i soli innocenti dovesserotar buona morl' ha continuata con tanta spesa di buone te , e salvarsi , quella bella Città di Dio inspirazioni al cuore , di santi elempi sot-diventerebbe un mezzo diserto . Dunque to gli occhi, di ottime occasioni manda, anche buona parte di peccatori giustificate a tempo in tante opportunità . E' ve- ti avrà colaisù un cantoncino per flavi ro , che il materiale della fabbrica ha fat- bene . E questi peccatori giustificati, quali ro , che il materiale della fabbica ha fate-bene. E questi peccator, giulinexti, qualite qualic perfo, qualche marriglia e pie-create voi leno per effere? Certi fordi gata fiuori del piombo, però l'iondamen-a turte le chianace di Dio? da questi no, gata fiuori del piombo però della consenza speso sempre attorno qualche cosa di ono-nella via di Dio, se cadono per grande revole, più, che non ha speso attorno cer-disgrazia, subito, o quasi subito, si rimet-te case matte di anime trascuratissia: , la tono in piedi, se peccano per debolezza, vortà veder finita con una buona morte; o per violenza di non penfata occasione si perchè Dei prifetta funt spira. dolgono del passato, e si metcono ben ia Oltre l'auto potentissimo della Divina guardia per l'avvenie, e vivono combarto.

mano, che aspettate sieno per sare i vostri tendo: A questi in nome di Dio dico con Santi Avvocati , e fingolarmente l' Angelo pienezza di cuore : Coraggio : La morte vi vostro Custode / Quel Santo, e quella San- aprirà il Paradiso.

ta, il cui Altare arricchiste con voti, ab- Un bel segreto di Chirurgia lasciò scritbelliste con lumi ; la cui festa preveniste con to Cornelio Celso : Vale per le ferite del vigilie, e correggiafle con novene; non fo- corpo, ma vale altrettanto per le ferite no questi chiamati da San Gregorio Soldati dell' anima; Nimis insumefere vulnus, pe-

di guardia al gran passo della morre, accioc-rieulosum est, nibil insumescre periculossi; che unn si accesti l'infernal nemico. a di-mum (Lib. 5. cap. 26.) Piaga, che gon-

che ann il accelli l'internal nemno. a d.; mome (C.b. 5.: c4). 26.) Piaga, che gon-hurbarne il priliggiore et rice degli Ago-tivo della della compania della compania della considerationa della con suoi soldati nella Compagnia del Rosario , to umor nero di affannose diffidenze , e suoi servi colla livrea del Carmine , e con di mezze disperazioni , sono da aversi in altre fimili piistime infegne di una figliale sospetto. dipendenza da Maria?

mo il dolce della speranza, che ci lusinga. Una fola spina ci-resta ancora, ed è spina, che punge fortemente. Qual è ? Se la morte con maniera cortese applichera la chiave per aprirci il Paradilo : Se i Santi nostri Avvocati con piacevole cari tà si adoperaranno per introdurci , non vi Lecia?

DISCORSO XXIII.

Cor durum male habebit in die novissime . Eccii. 3. 27.

ha dubbio, che tutto anderà bene . Ma TL pane è duro, ed il coltello non taglia chi infegnerà la creanza ai nostri peccati , I (così rispondeva un peccatore mal abiche non ci vengano a chiudere la porta in tuato ad un buon Parroco, il quale in punto di morte fi adoperava per disporto alla Confessione) Il pane duro è il cuore ossina-do, è la maledetta pasta di un euco duro .

to . Il colectio , che non lo taglia , è in Cor durum . Andiamo avanti.

primo luogo la spada della Divina parola ,

la quale per altro di sua natura è Pamera. Se quesso cur duro si porta alla morte ,

billior omni giadio ancipiti . In secondo luo- o la mala morte, che farà mai ! Maius fier go è il coltello dei Divini gaslighi, dai finis sius, legge quì la versione Siriaca. quali, quanto più il peccatore è terito, e Questo mas sine degis ossinati si prova con battutto, tanto più s' simpietrisie; sicchè , imolte autorità, e con altrettante tutte ga. per ammollire un'offinato ne' fuoi amori , gliardiffime, e forzofe ragioni . Comincia-

o nelle fue ruberie, ovvero un' offinata nel- mo dalle prime.

o neue tue ruveire, over can dinament il Venerabile Beda poteva parlar più carezze dei beni temporali, e delle prof- chiaro ? Impii funibus peccatorum suorumi carezza dei beni temporali , e delle profi chiaro ? Impli funitus practuum fuurum perital, perché colle ricchezza fomenta tut-iemfiguamum ; or cum instigliali angunoni ti i peccati di faperbia, di golo, di lullo, to fue provintati taurumar. Gli ollinati di male pratiche: neppur giovano le tribo- nol male fi van femmer o, Gli ollinati di male pratiche: neppur giovano le tribo- nol male fi van femmer pe più iviliappaniaziona, ed i gallighi; perchè galligato pa- do nei peccati , como a intricano gli ucernamente da 105, morde arrabattarmon- cella vierpia, e muojono miferameste la verpa, che lo percoto, e fi dil te prefi dali demonio caccitatore nella fuz pera , e bellemmia, e midelifie la Divi-punita.

na Provvidenza, con odio implacabile con- S. Gregorio . Tenent Illum prava confue-tra Dio, e contro il Profiimo . In som rudines, & questidie duriores existime, & cum ma : Possuranza cor sumo , us adamantem es in pulvere dermicas . Si portano tutto il (Zashor. 7.) come dice il Profetta , son tempo di situ vita indosso i anali abiti , e duri , come diamante , e ogni costello quelli aneora si portano all'altra vita. Dioha perduto il filo per ferirli falutevol-ntio Cartufiano più ftringatamente . Sicut vivum, fis finium. Finisceno, come hanno

Resta solo a vedere, se questi enori osti- incominciato: vivono ostinati, e muojono

nati, se questo pane duro almeno si taglie-ostinati.
rà in punto di morte da quella falce ta- Così hanno stimato i Santi Ambrogio, gliente più di ogni rafojo affilato . Ma lo Girolamo, e tutti i Dottori di Santa Chio-Spirito Santo chiaramente ci afferma , fa : così tutti i Santi Padri hanno creduto , che anche in quel punto ; Cor durum ed infegnato ; così in cento luoghi tuona male habebir ; e che le il pane è duro , la Divina Scrittura : nei Salmi : Mors pecnè anche la falce della morte lo spezzerà , commun pessione e qual maggior peccatore sicche, essendo vissuo ostimato, morirà di un ostinato? In Giobbe; Duenne in to-

ordinato, e cicione vinuto ordinato, movirajo un ordinato in Cibodo.

Spieghiamo il tefto della Divina Scrit-dame. Vivono in piaceri, e finificono in ura parola per parola. Suid eli cor da jianti. In San Gio: al dettimo, I a pre-num. (Bera, lib. de empld. ad Eug.) Inter-

rong S. Bernardo, e rijponde: Cor damm vollri, che pajono medefinati con voi, ell, quad femeripium mon exherer, quia mec i), in quelli vi morirete, femute. La prima qualità di un oltinato è Or, fee no folo Santo Padre dicelle como rifletter mai al fuo unifero flato, e si i e una fola Serittura di fenso ofcuro, per confeguenza non conofcersi , nè rifen- o dubbioso così intonasse : non farebbe da rirfi . Ipfum eft, quod nec compunctione scin- farci gelar di paura ? Ma qual ribrezzo. ditur, nec pierate mellitur. Se capiterà ad un deve metter a questi oftinati nel male, e Oratorio, ad una predica, se vedrà cogli il senso, e la vece comune di tutti i Sanocchi propri qualche tragico escripio, Iono ti Padri, e il tuono chiaso chiaso di tante tutte parole cantate ad un fordo , e fpe-Scritture?

racoli mostrati ad un cieco . Non moverur ;
necibus minis mun sesti ; induratur flagelli .
ne . Dunque ; il mio sicovane licenziolo ;
Preghiere , minacce , flagelli , cutro i bello che hai più peccati , che giorni ; il mio nedella virtal, tutto l'amabile del Paradilo, gloziante avazo, ed diurajo, che hai più in-tutto il terribile dell' Inferno nol muovono giunitizie, che capegli in capo, e non palia più, che non focolio in mare, fempre bat-ligorno, che non ti in aggiunga un grado cuto, e fempre fallo. Quefto, dice Bernar- di durezza, e di oftinazione, cadendo, e

ricadendo fempre nel vizio ftesso; se in e dall'altra due gran muraglie , come di guella vita non ci flacchi dal piacere, alil' vetro, Ersa assa, dice il Sacro tello, interelle, male habibit, male in die swolff- quodo marsu a destra. Ca fissifira, enme, la paffera i male, ma motto male nel tra per mezzo tre millioni, dice Come-

lio a Lapide tra uomini , donne , putti , giorno della morte. Dunque, o donna vana, libertina, e carriaggi, ed armenti : e tutti, per parforse infedele, che continui già tanto tem- lare con Salviano, Undarum patientia sal-

po in quelle fresche segrete, con quelle vati sum , ebbero pazienza quelle acque corrispondenze amorose, e sguardi impuris di aspectare il paslaggio di ogni più milero

già tanti anni fono, che il tuo cuore non fante. ba lenfi di criftiana pietà, e di modellia In tanto, ecco Faraone anche effo giun-conveniente al tuo flato: Male habbii in ge alla riva del mare. Vede gli Ebrei in die novillimo; al punto della morte farai ma- lontananza ormai paffati : la firada era an-

le i fatti toni ; il pane è dure, e ogni cor aperta: fatto in piedi un pò di configiorno s'indura fempre più ; con qual col·lello fi taglierà ?

Ma lo leggo negli occhi a qualcuno configlio i entri in mare ; fe son paffati. Ma lo leggio negli occini a quancioro consigni i entri in mare; i e ion painati mi obbiezione, che vorrebbe farmi i tanti carriaggi, pigri, lenti, e fientati, parder, con tante autorità citate, la fee-be, e veloci di corfo. Entrano in mare; rienza è in contrario. Il buon ladrone e quando fono nel bel mezzo, quelle acrienza è in contrario . Il beson ladroscie quando (non nel bet mezzo , quelle acrea pur un'offinato; e di npunto di mor-i que son cibero più pazieoza; mi, rovete folamente quel; cuor duro s'interneri, lciatifi s'un contro l'altro ques unomini di fismi je di peg-gia, invollero nei fasoi vortici ondosi, gior farina, hanno pianti, e consiefati i Cavalli; « Cavalieri, armi, ed armati; lor peccati con tale teneteza di cuores; volcandoli trutti foliopra, e facendo conche indivanto cutti in ladime. Or tomo parir a for di equa, site, bandiere fanti,
micra dell'esta di benera, e di migriconditi yero Paramet. Als, pour Fatira di morti Fatira ni migriconditi yero Paramet.

mica aborevate la librata, e di mifericordia vero Faraone! Ah, poveri Egiziani! Ah, miferabili! Poveri Miferabili? Li compa-Chi è tra voi , che parla così ? Facciali tite voi , o Signori ? Io non ho loro punto innanzi, e venga meco, e dia ben mente di compaffione : un privilegio non mai a ciò, che voglio moltrargli nel capo de più veduto, un miracolo non mai più cimo quinto dell'Elodo. Vedete quel peò penfato, Iddoi fa in favore del fuo popo polo infinito, che efec dall' Egitto, con lo: e Fraone vuole prefumere, che Dio poor infinite ; e armenti . Quelli fono gli fia per farlo ancor per lui ? E quando hai Ebrei , ai quali Faraone finalmente ha da-tu meritato quefto privilegio ? Forfe quan-ra licenza , benchè mai volentieri , di an-do battuto , e ribatturo con flagelli , illudarfene . Poi pentito di privar il fuo Re-minato con mille evidenti dimoftrazioni ,

antene a rou perinto a privar i luo de la initado con inmie evidenti i indimensioni proprio più bille per più bille e attoro biamani, i perinto i di priva i luo bille e attoro biamani, i perinto i e con tutto il Da Faraone Re degli offinati, volciam nerro della fias genet tene lo dietto per on I argomento, finchè e caldo, a cer-riconduril in fervità . Alla prima feoperat ti altri Faraonelli, i quali fidati full' degli Egizi, i, donne Ebree e, i poveri efempio, del buon ladrone, e di qualche degli Egizi, i, donne Ebree e, i poveri efempio, del buon ladrone, e di qualche putti , i vecchi cadenti , immaginatevi , in altro offinato , morto con fegni di pen-qual pianto diedero : E'quì Faraone , Fa-timento ( fegni però equivochi , fotto i raone è quì , poveri noi! Mosè, che ave-quali più volte si è nascosta una mala te satto ? ci avete condotti a finire in un morte ) fidati , dico , su questi esempi , deserto . Correva in mezzo a tutti Mo-seguitano a viver male , e ad ossinarsi sè , animando tutti , e dicendo : tace- ogni giorno più nel peccato : Qued alite , sperate , fate orazione , che Dio ci cui gratisfe conceditur , trahi non debet provvederà. La provvisione di Dio su , ab alli in exemplum , dicono i Legisti . che Mosè colla sua verga percosse il ma- Anche in regola civile un privilegio grare , e il mare aprì nel fuo feno una ftra- ziofo , fatto ad un particolare , in occasioda larghistima, ed alzate da una parte, ne di specialistime, e mai più compatibili circostanze, non deve passar in esem-tanto capitale, e siete tanto divoti del pio. E del buon ladrone in specie, diste buon ladrone? Povero di voi, se portate Sant' Agostino, Unsu ne despres. Un'olti-alla morte questo vostro cuor duro, quest' Questo punto, che è il punto di tutti le habelit in die novissimo .

ze er na attri, cee que i no 1000, cee ili - della metre. Triese per molita. Ma perche terceno prio della metre. Propositione del propositione

alla mano comune firo. Cristo ha voluto metter fuori in vista di tutto il Mondo un gran segno di misericordia; una conversione in punto di morte di un'altro offinato; e l'ha sospela in manu Del surs; nen tanget
alto sul Monte Calvario in cima all'alla Justineme anima in manu Del surs; nen tanget della Croce, e la mantiene ancora in vi-fia di tutti, scritta nel Santo Vangelo. E' conversione in se vera, ma fatta da tenersi forar per moltra vifibile, accioché speriam di lui. Ma queste conversioni di ostimai in lui. Ma queste conversioni di ostimati in punto di morte non sono mercanposti. Per una parte, anime cattire. con
zia corrente, sieche ognuno presuma di
un piede, e mezzo nell'inferno, contunti trovarne subito una per sè . Unus ne despe- i dodici segni di dannazione addosto, vires ; Solus , Solus , ne prasumas .

nato fi converte, acciocche niuno dispe-anima vestita da capo a pie' di mali abiti; ri . Solus , feius ne presumas ; ma è un fo-mala nuova ; dice Cristo , dispensatore delle lo folo , acciocche niuno divenga prefun- Divine mifericordie: In peccato vefire meriemini ; e lo Spirito Santo, Cor durum ma-

Queno punco, con e il punco di tuttili a hashati in dia movifima. Il punti, non e mai imprefia ai malvierati tanto, che bafti : perciò datemi inti tanto, che bafti : perciò datemi inti tanto, che bafti : perciò datemi inti nato, che bafti : perciò datemi inti dato non generali perfunzione, alla
tudine, quale poco importa che fii altadine i dato non generali perfunzione, alla
tudine i quale poco importa che fii altadine cacho e all'elempio d'un oditaquato balla : e trività C. di articiani
to, che muore buce, a per mello di un oditate molti di qualiti legationo fimbolici, percontrappollo l'efempio di un'altro oltimati di qualiti legationo fimbolici, percontrappollo l'efempio di un'altro oltimati di qualiti legationo fimbolici, perto, che muore buce. Chi ha dua-social incontrappollo C. Chi ha dua-social ine moit di qualii iegni iono fimbolici, per-l'contrappollo l'efempio di un'altro offina-ché fignificano ciò, che fi contrate dimer-lo, che muore male. Chi ha due cocchi in ci. Per eggio di efempio, chi vende ficore, il divida per un ladro. Gran co-cata contrate di guanti chi cava i denti, signori il nuturo il Vangelio, in tut-culto di guanti. Chi cava i denti, ta la Storia Ecclefallica non troverte mag-cine folepcio un dente il finificaro c. che giori impulfi per avvedervi ; quanti n'eb-farchbe bene nella bocca dell'Inferno. Or be il mal ladrose. Su gli occhi in Dio, fire contro, che lo venga par comperare. che muore, Maria, che prega, il compa-vorrei un pajo di guanti. Subito, fari gno, che fi converte, ri Cielo, che fi cf-ferita : eccono di trutte le midrae. e di l'era. a. l terra. che raballa. i. fifi. che fervita: eccone di tutte le mifure, e di cora, la tera, che trabila, i fulfi, che s'intene-tutte le concie. No no, li voglio più fi spezzano, i Giudei stessi, i fusti che s'intene-grandi . Li troveremo; eccone una sea tola di grandissimi, Più grandi ancora. Que-fii sono piccioli. Ma, Padre, maggiori di silaba, un fiato a dimandar il Paradis l' questi stenterà a trovarli. Vorrei un pajo Che evidenze sono queste palpabili a voi, di guanti grandi, come quello, che fia che fiete indurito negli odi, incadaverito esposto alla bottega. Il Mercante si porra nei piaceri ostinato nelle ingiustizie, abia ridere. Eh, Padre, di quei guanti non tuato nelle vanità, che farete molto male fe ne fa altra, che quel folo folo, che fili fatti vostri in die neviglimo, nel gran pun-

Applicate quella fimilitudine al calo no-

DISCORSO XXIV.

illes termentum mertis .

Sap. 3.

vono con tal pace, come se avessero fatto Che dite ora, o mileri offinati, che fate patto, e rogato iffromento colla morte 174 di venir loro buona, e di coglierli in quel è infinita, e che iopporte tanti peccati, panto matematico, o per dir meglio, im- dona fi opporta ella alla perdizione d'un magianzio, nel quale il prefiguono di dari peccatore 7 Rifipondo, e per faria intender tutti a Dio, e di falvarii. Per l'altra par- più fenibilmente, vello la rifipola con usa et, fi trovano anime buone, con un pie- limittudine. de, e mezzo in Paradio, con tutti i do- Il Mare è una congregazione d'acqua didi fenti di effere predellistare, e con tut- fimilitara, in cui non fi vede fondo; porto ci lo imprefionate da un timore si pani- tr fulle fue fipile Calooni, e Vitcelli, che co, che impaurinecon, tremano, inorridi- [donnezze Citix, e Portezce mobili, tante

di Dio

rocchè pensano , che Dio sia per aver un' il carico di legni mercantili , e gnerrieri , veri ingannati! Ebbe forse Dio infinita ri-gravezza minore în specie, colle velle, e pugnanza a lasciar perire tanti Angeli, di coi remi a tenersi a galla, e a muoversi ; gran lunga fineriori a tntto il genere uma- e il Mare porterà ancora te, finchè ti aju-no in qualità, ed in numero? Ed ora di terai colle mani, le coi piedi nuotando . presente, mentre piombano all' Inferno Ma chi fiabbandona, come un corpo moriatri, e Criffiani mal viventi ( i quali fo-abiflo di acqua, che follenga peli molto no in tal numero, che un' anima danna- inaggiori, piemberà fenza difficoltà fin al nata comparía , dimando fe v eran più fondo .

Noi uomini ancora, per quanto amo-lti, fenza mai prender uno spirito di buon' albero , che non ha figuto vivere tra riranno.

le felve odorote, benchè allittato coll. Un Filosofo alquanto tardo d' ingegno, acque nei fommi ardori, e difeso dal ge-mentovato da Aulo Gellio ( Lib. 15. 44). io uegli afpri rigori dell' Inverno. No il 12. ) lesse nel libro delle leggi lasciato mio povero malvivente; no giovani tra- da Platone, che il vino , ulato anche fotrati, no donne libertine, no, che Diolun-peco più del bisogno, metteva spie non avrà punto di ripugnanza a lafciarvi riti , e rinvigoriva l'ingegno . Si die-perire , come non la dificoltà lafciar pe- de perciò a sbevazzare i regolatamente , rire un Giudeo , un Erectio , un Genti- e ad abbriacarii . In vece di far ingegno costate fangue.

le , benche ancor quelle anime gli fieno perdette quel poco , che avea , matreg-

cono. al nome della morte. I primi eosì fono le mercanzie, l'artiglierie, i Soldati, malamente affidari, fanno torto alla Giulti- e passeggieri, che contengono. Or, se alzia di Dio: i fecondi, così di foverchio cano argomentaffe così. Il mare porta pest paurofi, fanno ancor effi torto alla bontà sì fmifurati, porterà ancora me, quando Dio.

mi rovesci lungo, e disteso in mezzo a.

Ho detto, che quei primi presontuosi quelle acque così sterminate, e così valenfanno torto alla giullizia di Dio . Impe-ti . Sciocco , voi gli direfte : il Mare porta infinita ripugnanza a lafciarli perire . Po- perchè questi si ajutano colla sorma , edi continuo tanti Turchi , Eretici , Ido- to , senza operare , benchè il Mare sia un'

nata comparta di mitaro i le vera più mi didio adampate è un Mare di mifericar-dia perione, che vedeva perderi cre- dia, non vi è chi la negli. Se in quello dete voi, che Dia abbia un minimo ri- Misre delle mifericordic Divine vi gertare, bezzo di ripugnana 3 l'e ha gipori, ne forme un corpo vivo, che nueva, e ritie-ha nonce, Glaria d' vivira: Das aglira, ju ci il fatto, e fi sipira; overco, came una spia sura. d'a pia la mi altici si qui, spes- l'eve, che adopera i remi, e piglia il que-spia cura. d'a pia la mi altici si qui, spes- l'eve, che adopera i remi, e piglia il queniam judicavit de mererice mana. Que to: quello Mare vi softerrà. Ma quel pec-flo è un Inno cantato a coro pieno nel catore, e quella peccatrice, che si butta Cielo, e udito da S. Giovanni nell' Apoca-litle in lode del grande Iddio, giufio ven-cioco a difica i collo per fopraggiunta , cioco a dire, col ped di continui pecca-

re portiamo ad un giardino domestico, se aria- all' orazione, senza muover le mani. una pianta , anche di cedro , fi fecca , lad alcuna buona operazione , con tutto il abbiam forfe ombra di difficoltà a farla Mare delle Divine mifericordie, fenza difgittar ful fuoco ? Arda puce, che ben ficoltà alcuna fi affonderà ; così è , fi af. le lo merita tra i carboni riù neri quell'Ifonderà il melchino, e la melchina, e pe-

giando, e facendo fpropoliti da ubbriaco . Ma che! la Divina Misericordia , che E' vero , verissimo , che la Divina miseri-

cordia è un vino generofo , che conforta ro me , quanti peccati ! Animo , coragcoraia e un vino genero ce construir no me, quant peccati Anapo, corag-memo dei peccatori, di tefla, e di lloma-di potere infinite mi misura. Peccato e por dinariamente debole intorno alle co-ili gelo della paura, e il ritirarti di quell' fe di Dio, ne broro tanto, che per col- ainam per l'orrore alla vinit di quell'in pa del loro mal 10, taivolta impazzifico- tentario di tante iniquità, che, ellendo no, o fi buttano a peggiori peccat; ja «- più debolifilmo di forze per lo male, quel venendo ciò, che piange a calde lagrime le poche forze, che gli rellavano, per-S. Gregorio, Milenando mudo fi quaridde de, e mori, prima che giungelle il Con-dunte prim, rante fassite de leffere, con tutti in facci i fuoi pecca-

Pieno di queste mal fondate speranze ti , e quel , che è peggio , sulla coscienera un giovane mentovato da Giano Ni-za, abbandonato meritamente da quella cio. Andava quelli perduto dietro male Milericordia, di cui si era servito, copratiche, peccatore di rilaliata cofcienza, me di vino, non per confortarfi, ma e con tutto ciò contento del fuo mal vi- per ubbriacarfi , e mattegiare , pergio .

vere . I suoi parenti timorati di Dio gli che mai .

ricordavano or una predica da fentirli , Se vi è alcuno , che non resti ancor or una Indulgenza da prendersi , or una persuaso , e tuttavia speri nella Miserifella da folennizzarfi, per indurlo alla cardia, per continuare nei peccati, può fanta Coufeffione . Il fuo Confeffore an andarfene, perchè il rimanetate di questo tico, fapendo la mala vita, che tene-dificorfo non è per lui.

tico, fapendo la mala vita, che tene-didicorlo non è per lui, va, più volte gli intono al l'orecchio cer- Giò, che rella a dire , è tutto orditi principi maichi da faito ravedere. A nato ad anime per altro buone, na, yche tutte quelle cole rippondera il giovane floso di fovercho timorode della morte ( cd era perfianto cod ) rifpondera dico, onde fi inficiano trafportare a difindence , di aver una Sanza di infinito pottere, in le pened safietà, e ferupuble riterche, cui avera tutta la fia feranta, la qua- flatore quelle diceva al principio, fianele, al disperto di tutti faso precessi, non corro ala bonta di quel Signore, a

l'avrebbe meilo in Paradifo. Che Santa cui servono.
era questa ? Che Santa ? La Santa Mi- Anime, o innocenti, o penitenti , che
fericordia. Ha siavate, diceva le Mad, voi sate, sentite (è lo Spirito Santo, che
dalene, i Sauli, gli Agossini, ed io non vi parla) Nel punto del vostro morire sa-

fono ancor ridotto a quel fegno. rete nelle mani di Dio, Juftorum anima in In tanto animalò gravemente il povero manu Dei funs . Parla qui lo Spirito San-giovane ; e mifericordia di Dio fu l'effer to in terminis del punto della morre , peravvilato in tempo del pericolo, accioc che soggiunge subito, Non tanges illos tor-che provvedesse all'anima sua: ma per l'mentuna mortis. Una causa considata ad un abito fatto di differir la Confessione, nep-buon avvocato vi empie tutti di Iperan-

pur all'ora vi fi seppe ridurre , e anda- za , perchè ella è posta in buone mani . va prolungando di giorno in giorno : fin- Un giovane , raccomandato alla protezioche condotto all'estremo diede finalmen-ne di un grando, si promette ogni avan-te ordine, che si chiamale il suo anti-zamento, perche si stima posto in buone co, e primo Confessore. Nel mentre, mani. O anime, poste in manu Dei, vole-che il Consessore si chiama, cominciò il te migliori mani di queste? In quelle mamalato a raccoglierfi un poco tra sè, per ni, nelle quali Maria Vergine depofitò ridurfi alla mente la gran maffa dei fuoi nel fuo fantifimo tranfito la fua anima, peccati : ma il diavolo comparitogli visi-dicendo al suo amato Figlio, venuto a bilmente, gli risparnoiò la fatica di sar l'riceverla . Fili in manus tuas commudo spiefame , prefentandegli a vedere un gran-vitum meum . In quelle mani , alle quali de feartafaccio pieno tutto di peccati , e lo flesso Figlio raccomando il suo spirilo andava (correndo, e voltando pagina to dalla Croce, dicendo, Pater in manus per pagina.

Il giovane inorridì , trasudò a quell'in- mani benefiche , amorevoli , liberali , e dice diffuso, e cogli ultimi ssorzi dell'paterne, voi farete riposte, e collocate, anima gridando , disse forte , che tutti o anime dei giusti , Justerum anima in ma-

fentirono : o , che gran lifta ! O pove- nu Dei funs .

di Dio, fignifica in primo luogo uno [pe-]l'ac un non poteva fermaria, poi appog-ciale, e absorvole aimo i nivita del giate mani in terra, son tutto il cor-quale un giudo, benché fortemente ten- go fopa il bambino gli fece correcte co-tato in purco di morte, mo carama me le la compania del consultato di con-nontati anno montati del compania del consultato del consultato del con-nontati manifesta del consultato del consultato del consultato del montati manifesta del consultato del consultato del consultato del con-pati manual funda del proposito del consultato del consultato del con-tato del consultato del consultato del consultato del consultato del fer nelle mani di Dio fignifica ficurezza. l'irepitavano per tutto interno. Qui flec-lato del consultato del consultato del consultato del consultato del con-tato del consultato del consultato del consultato del consultato del con-tato del consultato del consultato del consultato del consultato del con-tato del consultato del consultato del consultato del consultato del con-tato del consultato del consultato del consultato del consultato del con-tato del consultato del consultato del consultato del consultato del con-tato del consultato del consultato del consultato del consultato del con-tato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del con-tato del consultato del consultato del consultato del consultato del con-tato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del consultato del con-tato del consultato del consul di Dio, fignifica in primo luogo uno ipe- l'ac ua non poteva fermara, poi appogcon primar in surman, no repris car qui pur le com aneto i nominho, nance patso il quam de manu mea, dice Crillo in San temporale i enzachè un minimo cnipo di Giovanni. Una mano forte , che teaga tempella giungelle a toccarlo, non che ad ferrata in pugno una moneta, non vi è, offenderlo. chi possa levargliela; così, dice Cristo, Quetto è appunto il Non tanget ses ter-terro strette strette nelle mie mani le ani-mentum mertit, promesso da Dio alle anime dei giusti, e niuna sorza insernale me me giuste, che sono nelle mani di lai . le toglierà . Terzo, esser nelle mani di li tormento della morte non sono mica i Dio fignifica efaltazione , onde fogliamo dolori del corpo , Termentum mersis ( fpiedire : portar alcuno in palma di mano . ga il Padre Cornelio ) iono i venti delle Finalmente la mano è ambolo di libera- tentazioni , le tempelle del Cielo , che FIGARIZEMENT LA MIRRO E AMENON DE INDESE CEMERADOM ; LE CHIPPEUR GEL ALLE A CALLER LA esser nelle mani di Dio, sono accenna-tormento, che ei metterà la visla dei pec-ti in quelle parole, Non tanget est ter-cati una volta commessi. Ma coraggio, mentum mortis . Spieghiamole a comune coraggio , o anime buone , non tanger vos consolazione con un esempio paterico , e sementum mertis ; perchè, come bambini , fenfibile.

da una terra all'altra per mezzo di una tra fua teget vot , & brachio fanito fue una una terra an artiz per mezzo di una ira pia regii ver , O evanno janto juo
larga, e rafa pianura una povera Madre defender ve;
cof fuo figliuolo in braccio. Quando, cocome fuole accadere d' Eflate , annuvola imploriamo dalle Piaghe di Gesù un felitofi in poco tempo il Cielo , cominciò a ce passaggio , ec. scoppiare col tuono, e a minacciar tempella , Affrettava il pallo la Madre per tonomonomonomonomo portar al coperto almeno il bambino, che tenero di età, e mezzo ignudo, era più esposto al pericolo; ma apertosi ad un tratto un nuvolone gravido , e nero , co- Exiguo conceditur Mifericordia : Potentes autem minciò a piombar per tutto tempella ferrata , e folta , e groffa , ballevole ad ucciderle in feno il bumbino. Madri , che fene qui , e fice amaritime dei vofiri fedi ; malfimamente quando fono nell'
el dell'innoceaza , che invenzione avrecroino di limit, o'illergae e trotel; e
fle mai trovato per metter al coperto un 
el flato eretto per morere la compiliovolto figlio, forpredo da un fimil periconero memorita refo il defanti dell'interlo formo proporale; Ne cris, ne fipelone; i
me compiliorotro dell'interpreto da un fimilio dell'interpreto ucciderle in feno il bambino . Madri , contorno, e la gragouola viene, come le argomento di una verità, forse peco Dio la manda, fiera, e caricata dal ven-avvertita nel Mondo. to. Che fece dunque l'amore ingegnoso Le persone nobili, o ricche, o titolate, di buona Madre ? Depositò il suo siglio o cospicue se pra il comune degli altri,

Così è In manu Del . Effer nelle mani in terra , dove era un pò di pendio , e

farete tenuti al copetto , ed alle poppe Faceva viaggio a piedi , come si suole della Divina Misericordia , la quale des-

DISCORSO XXV.

potenter termenta patientur . Sap. 6. 7.

dopo, che fono morte, hanno bifogno re-jla flessa vendetta, e farà più colpevole, golarmente parlando, di maggiori fuffra-gi, perchè i loro debiti con Dio in qua-ma, che nella donzella, nel Padrone, che lira, e forse anche in quantità, sono per nel servitore. lo più maggiori degli altri : E fe hanno

gatorio .

quaft. 73. mr. 20.) fe la condizione della per-lona, che pecca aggiunga gravezza al pec-caro, e per configuenza, se contraga rea- [cienziate; Chi pil fa, fe pecca, pecca to di maggior pena. Rilponde francamente più gravemente, ed è più rigorofamente

Un'atto di scortesia, e d'inciviltà, non disdice egli più in una persona nobile, e voluntatem Domini , & nen fatiens , va-in un Cittadino onorato , di quello , che pulabit multis. Come ? Una Signora avrà disdica in un Contadino , uscito dal pre-appreso fin nel Monistero , dove fu edudilidica in an Containo, sucrio dai pre-appreto un net monnieto, sore su con-fepe, e allevato tra le mander in sua citat, la gravezza del peccato, la bon-povera valle? Or qual muggior atto dil tà d'un Dio, che fi offende, la vitid-icertefia pot rovarti di un peccato Quan-de beni terreni, l'eternità felies, o in-to adonque più dissiri in man persona, selice, che si aspetta: E queste verità che dalla nacista, o dall'edocazione, e l'avit dembio dire, e rolite; a nelle preobbligata faper tutte le buone creanze , diche, e ne privati colloqui , e ne avrà che devono ularfi , e cogli uomini , e con illuminata la mente , e ben perfuefo l' in-Dio ? Una macchia non rifalta ella più tendimento: E cade a giorno si chirro ? in un broccato preziofo, che in un vi. E offende un Dio conociato si buono ? le canovaccio? Una caduta, non è ella più le commette peccato , dimato di detella-rovinofa, quanto è più fellevato il fito, bile ? E trafcura un' eternità appreia sì onde fi cade ? Or, fe il peccato è mac- fortemente ? Vapulabie multis . Sara gaffichia, ed è caduta, chi non vede l'accre- gata affai più feveramente, che un poscimento, che prenda dalla condizione di vero Contandino rozzo d' ingegno, corto

alle Gerarchie Angeliche, fi può discor-rere delle Gerarchie degli nomini . Una E Mosè veramente sperava di avet questa

Opere del P. Cattaneo , Tomo II.

Il sondamento di quella Dottrina è mi. a pagar tutto a punta di rigore, e di rabilmente spiegato dalla penna dell' An-fuoco, a rivedersi, quando escano dal Purpersona più nobile , un Cittadino più ti-

Ho detto, che i loro debiti fono mag-guardevole, regolarmente parlando, e più giori in quelità ( della quantità per ora l'egliato d' intendimento, o per lo fiefnon parle. ) Uditemi bene. Cerca l' An- so metallo di miglior ingegno , o per la gelico Dottore San Tommafo ( Prima fell. maggior comodità di legger libri , e di

partito. Lo diffe Crifto in terminis; Servus feiem

scimentes, che prenda dalla condizione di chi pecca l'antipeca l'accidente, chi pecca l'accidente del pecca l'accidente del cammina allai all'ofcuro nelle cole dell'accidente, e qui corto di ispere, che di, ed onostit, ogni peccato in ori e piùla interesta della cole dell'accidente, e qui calci Divi la accidente della cole dell'accidente, della cole dell'accidente della conditiona della collectiona della co loro maestro: Omnes damenes peccaveruns f. puese di benedizione prometto da Dio, guamul; fed tante gravius, quante suprieres: dagnato da voi con una Quaressma di anni A proporzione dell'eccellenza della Gerar-chia sopra dell'altra, un'ordine pecco più al possesso, che bel pacse abbondante di gravemente dell'altro: Tante gravius , quan- tutto! Vedete : Teram dalle , & melle mato superieres : Or con qualche proporzione nantem : Vedete, se sono bene spesi i no-

Dama è molti gradi più in su della don-consolazione di condutre il popolo a sì buon zella ; Un Padrone e , per dir così , di termine . A tal condotta , egli fu eletto Gerarchia maggiore, che non è il fervo ; da Dio , e provveduto d'una verga mira-Dunque la fiella bagla , la fiella impurità , colofa , che lo refe domatore de tiranni ,

Signore degli elementi, Economo della Di-Itroveranno infieme la Signora colle fue vina Provvidenza; perchè fece piovere dal donzelle, e co'fuoi paggi. Si troverà un Gielo, or la manna, or le carni, or le ac- Genril' uomo; un Cittadino insieme co' suoi que. secondo il bisogno.

Que, fecondo il bilogno.

Ma fentite di grazia: I Opo tanti soni un tatto la terra promelli del Cielo, e di patiena; e di pellegrianggio, arrivato, per così dire, alla porta del folpirato, per così dire, alla porta del folpirato pede, find la vita, prima di mettori [indulgence del comme celone; E!] nico il piede . Anzi Dio per fargli fentire più ftarà penando , gridando Miferemini mei alramente il colpo di quel gastigo , dalla Signori , i peccati sono pari ; Uguale è il cima del Monte Oreb gli fece vedere in patire , che fin ora abbiam fatto . E'l Siun giro d' occhio la bella prospettiva di gnore risponderà ciò , che rispose Abramo quella terra felice , fluzzicandogli l'appe- al Ricco Epulone : Fili , recepifii bona in quella terra feite; fluzziendoghi i appé- il Nicco Epudos; i ni, mappii sana sa titto d'impacionitene; e alla prigenta di distante più la goditi tauta bien dinattura più tro di propio di diraban, i flase; d' Jacob, flevito, rifpettato. Tutti que beni erano Villifi sana scali trai, d' man rempiés ad mici benchi y, che ti obbligavano ad una tillam. Il piac quel bel paefe ? Ma son più fedele farrità: Danque ogni tuo pec-è per te y i bia figitato i figuatodo, ma tetto ha un cantrete di pariscolare ligaria. non vi metterai il piede: V'entrerano gli ritudine: Hai avuta tanta apertura d'ingealtri , e tu ne farai escluso . Perchè , Si- gno , tanti lumi di grazia , ed a mezzo

altri, et un e fani etchuto. Percura y porces perché. Per un poco di diffidente de la propositione di un al chiaro conofcimento mi hai officio Dunque, ogni tua celeja ha un az, e d'impariaeza, moltraz da Moste gindo maggiore di minisa. Sel fato odi nel batter due volte la Pietra, a fine di Monde y come un alberto principirro con contra capata, para per debe di Monde y come un alberto principirro con diffic chiaro. Proprinte propositione de difficiale de la contra contra capata per debe di cicofilo a miglior afigerto di Sole; et il cicofilo a miglior afferto di Sole; et

Peced forse Mose gravemente in quella sta dottrina in seminis, infegnata dallo occasione ? Absit, dice Sant' Agostino Ab- Spirito Santo nella Sapienza al festo, Extse , ut alienatum credamus Morsem a Regno quo conceditus Miserisordia ; patentes autem gratia Del (in Ffal, 105.) Che peccato potenter tormenta patientus. Della versione dunque fu il luo Aliquantulam titubavit ; Greca fi legge così : Minimus , plobejus , vuldunque II I III de Auspannia capitalisme fanti considelle si, 6 dignes cui parasser rità del popolo fosse per succedere il mi-l'Un povero, e di facoltà, e d'ingegno, racclo. S. Cirillo disse: Aliquanniamo il men favorito da Dio, e meno intendente tanbassa si, 5, 3 alterò alquanto per il tumul. to popolare. E peccato sì leggiero fcartò pecca: Ma potentes, cioè ( come fpiega Mosè dalla terra di promissione : Risset la stella Greca sposizione ) Primores, O tete, dice Analtafio Niceno ( Gis. a Lori-process, i più obbligati per la chiarezza del no in Serm. cap. 7.) che questo era Mosè langue, delle ricchezze, e dell'intelletto illuminatissimo nell'intendere per quel trate-portente termonosa parinossar ; pediperanno più tar familiare, che avava fatto lungo tem-caro ogni lor peccato per la maggior gra-po con Dio. Era Mosè favorito dall' Al-vità, che contrae dal loro flato più quatiffimo con ranti benefizi : Cirtadino del lificato .

Sinai , compagno degli Angeli , miracolo Fingete, o Signori , che andando voi al degli uomini , ombra , e figura del futuro fondaco d' un ricco Mercante : fciegliefte Messa. In un drappo di questa tinta una un bel drappo per farne un vestito. Quanto picciola macchia rifalta, e si gastiga con chiedete di questo drappo ? Signore, non dimando altro prezzo, le non che V. S. non

Si troveranno insieme nel Purgatorio mi offenda , e non mi faccia alcun male . ( e voglia il Signore , che ci vadane ) fil V'invaghite d'una bella Carrozza , di bel taglio', di ottima scoltura , d'indoratura lu-mioosa; Chiedete all' Artesce : Quanto volete di questo Cocchio? Signore, non chie-do altro, se non di non essere officio da voi. Confige timore suo carnes meas, a judicili enim Mandate al pubblico Mercato per provveder la tavola di falvaticine più forestiere , e cibi più squissi . Qual prezzo vi A Ncor oggi , per esercizio di buona darò di questa provvisione ? Dite al vostro A morte , parlerò del Purgatorio : Ma Padrone, che non mi parli di prezzo : Si mi dichiaro, che il mio fine principale ferva, di quanto vuole, e adeflo , e fem-non è per ora muovervi ad aver pierà pre: Mi stimo bastevolmente pagato, se dei poveri morti; ma ad aver compassionom mi sa ingiuria alcuna. Che direste, ne di voi ancor vivi, non riducendovi a tefe ? Chi farà mai quel barbero, che non biti ; ma anticipando le foddisfazioni do-

a chi ci dà tanto .

ornamenti, che avete nei voltri velliti, cuna azione meritoria, nè impetratoria per vengono dal fondaco di Dio, il quale per sè, nè foddisfattoria, ma pura pura fatifvengono dal fondace di Dio, il quale pei le ne foddistircoia, ma pora pura fatifica mificircosta ha dato a voi, e non ad palfinea e ciù che qui potermoni focustre altri, il comselità di provvederrene: Le con un digitone, con una limelita, a con estata della consultata di provvederrene: Le con un digitone, con una limelita, a con estata della consultata di proventa della consultata della consultata di proventa della consultata di proventa di proventa di proventa della consultata di proventa della consultata di proventa della consultata di proventa di proventa della consultata di proventa di proventa della consultata di proventa di offefa. Or, fe vi sarà uno sconoscente, te, perchè asperrarvi in casa l'esecuzio-un'ingrato, che faccia male, a chigli diè ne della Divina Giustizia, che vi finisca tauto bene, per questo solo non merita affarta. na particolare Purparorio, faegli è le Pur-gatorio, ed un particolare Inferno, fe è lazioni, e poi verremo alle Scritture.

un atto di Contrizione detelliamo quella il lavarli vi collerà altro, che acqua. speciale tinta d'ingratitudine, che hanno

i nostri peccati ec.

## DISCORSO XXVI.

tuis timul . Pfalm. 118. 120.

Signori, ad elibizione sì liberale, e sì cor-quel banco a pagar la fomma de' voltri deaccordi fubito di non offendere, chi gli da vute a Dio, avanti la morte. Cari miei tanto bone ? Il non offendere è dovuro Signori, si pagano pur care al Mondo di ancora a chi non ci da nulla, quanto più, là le colpe ancor minute ! tutto fi paga e punta di fuoco , Ufque ad minimum qua-Or, Signori, e Signore, i drappi, e gli drantem: Perchè, non effendo colaggià si-

Ah Signori , se volete offender Dio , cani peccati leggieri si layano coll' acqua tifcite da quei Palazzi, che egli vi ha dati; fanta: Non lo nego, quando l'acqua fanta Non adoperare ad offenderio quelle ric-chezze, ch'egli vi ha date, ne quella bel-mento: Ma di grazia, quelli peccari, che lezza, ch'egli vi ha dipinta sul volto, ne quì fi lavano coll' acqua fanta, non ve li quella fanicà, che vi mantiene. Anzi con lasciate trovar addosso al Mondo di là, che

> Nella Storia dell' Ordine Cifferciente ( Manul difc, del Purpater. ) leggerete; che ma Monaca di molta virtù, non portò al Mondo di là da pagare, fuorche qualche parolina detta fotto voce in Coro al tempo dell' Uffizio; e d'un Religioso, che trascurava di piegar il capo nel dir il Gioria Parri al fin dei Salmi, compariti amen-due cinti di fuoco a chieder foccorfo. M a Nella

Nella vita di S. Martino troverete, che [godfe. Di oocie, di dramme , e di grami mori una Santa Vergine, chiamata Vita-non fi tien conto. Il bilancio di Dio, Jina, Era in tal concetto di Santità, che del quale fa detto a Baldaffare . Appa-non folo la Città, una tutta la Diocci di filsu er in fatta a, O inventue e minut lobora-truone, conorci e al oosta e l'Esquie di il bilancio di Dio di già, non folosi gra-truone. lei; gittar fiori fopra il facro depolito, e ni, ma agli atomi dell' aria.

iet, guezar noti nopra il tacro depostro, c cini, ma agin atomn dell'ina. gridira dalta voce il popolo, è il meno a, E fe una fola parola fotto rocein Coro, che polia dirfi, S. Martino fiello inginoc-i un inchino lafciato, un occhiata fuggita chiato al fepolero di lei, guarda, che di-per curiofità, un fiato, un'embra di peo-celle un De polandir, ne un Requiem. Se lecto, gruppi tutti fottillismi non paf-

fua beata forte .

Gli si se vedere allora la desonta in me passeranno tante parole sconce , equiabito bruno, occhio mesto, volto impal- voche, impazienti, satiriche, detrattive, lidito, e gli disse; Non mi è ancora con- oziose e tanti sguardi, tante omissioni. cello di veder il volto del mio Signore . tanti pensieri , i quali , se non scottano , O Dio, o Dio! perchè, perchè? Una mi-almeno tingono ? Vi farà tal donna , che O Dio, o Dio: perche, perche: one montainesse tinguose? Vi tata tai donnal, che infelliti tenda, (Gogge, Tenne, de glaria del principio della giornaza fin alla fera sunfigira, sup. s.). Quello folo folo perc-finzà in continui percati di vanità; e, di coto mi è refluto: Sexta nimi prica, suna minimi percono di percendi coto mi e refluto: Sexta nimi prica, suna minimi per con solo dei pecca. Redemprene monalel pagina sevolmasi silisi da il leggiari. Vi fiarta tai usono, che di percono di perc Non diffe: Mi fon acconciata vanamente: in Chiefa, anche a Meffa. Chi ha una Ho speso più ore allo specchio: No, Sol- passioneella di odio, di rancore; quanti che si doveva alla rimembranza di quel d' iavidia ( voglio suppor per adello tue-giorno.

va, come Santo.

fie di fuoco ; solo , perchè essendo cuoco siano foddisfatti . del Convento, confumò un poco di legna Ma perchè i conti, che si fanno con penpiù del bifogno.

la passava congrarulandosi con essa della sano il pettine; Povero me, poveri noi tutti , e quel crivello così minuto , co-

Due Santi parimente canonizzati (Hasson non it fa ; che le opere penali di digiu-ain. de Purgas, lib, 1, art. 2, ) S. Pellegrino, ni, discipline, cilice), ed asprezze con sin. st Progra, lib. 1, art. 1, 3. S. Pellegrino , in , disciplino , cuice? , ed alprezze con. e . S. Pelcalio , in f s., che per menonilline [poril. 4, e quali principlinente from folder e . S. Pelcalio , in f s. che per menonilline [poril. 4, e quali principlinente form folder control of the state of revote la persona di nipote. Di quellossori, per accomodati alla comune debo-peccato ebba due pene, la primia fique-l'ezza, sono gal leggiere, che poca parte ila vita, e su la morte del nipote primi della pena si foddistà, sicchè il fandella del Zio, onde la fossicuzione anche in dei debiti tutto si porta di là. Va etiam niente; la seconda fo in Purgatorio, de-l'audatiti luminum vite (Cap. 9, Cenfis.) ve fu veduto, e udios, gridar pietà, e dice S. Agostino, fi remeta misericordià, misericordia , mentre il popolo lo invoca- discutiat cam! Gui , non solo alla vita riepida , ma guai anche alla vita fervente , fe

Ne ho cento altre di simili apparizio-ella è inquisita, processata, e gassigata da nì, tutte tolte da gravi Autori, e di un Dio a tutto rigore. E perchè il tempo Domenicano di gran piera, punito aspra- di misericordia è quella vita, il tempo mente, solo per un po di troppo affetto, della giustizia è l'altra vita . Sì sì , porche aveva ai suoi scritti; e di un Captate portate pur legna di la da ardervi puccino di santa vita, comparito in ve-deutro per anni, ed anni, sinchè i debiti

na, e calamajo, fono evidenti, fijano ben-Ah mici Signori, che i nostri giudizi, attenti i computisti se sbaglio in far un le nostre bilance sono , come le stadere , numerato . Un nomo mediocremente ti-del fieno , che notano. Colamente le libbre morato di Dio ; una donna di qualche

bontà , commetterà tra bugie , parole , sì perchè è issinto quasi naturale , all'udie bont), commetterà tra bugie, parote jai persone e minus quan antitien, au menerale prefieri, circidisti, impazianese, impre-um ganade fireptio, all'udir un gran pian-cazioni cento difetti al di. Supponia-to, voltarfi a vedere . Aggiungete il do-mo, che se commetta (oli trenta (e li lore del perderfi, che ficera, la fui ca-rimensano l'esciteri). In un'anno avra la, ji fuo vicinto, la punta acora , che mo, che se commerci loi reenir e il loce del perforti, che lacevi, la lui ca-tioppongo legiciri. In un'anno avril la; llou vicinato il pura nacora, che representato del la lacevi del la lacevi la lacevi la lacevi la lacevi la lacevi la ta difetti. Narra San Vincenno Perreri i un'occhiata con l'enfabile, muoni irrene-che per un folo peccato venisite raluno d'eliabilmente la curiedi, e fili il corpo-fiato un anno in Purgatorio, qualche altra qualcici d. d, il considerato del lacevi la considerato del lacevi ro un mefe, qualche altra qualcici d. d, il considerato del lacevi la perpetan memoria cangiato in flatua tro un mefe, qualche altra qualcici d. d, il considerato del lacevi la perpetan memoria cangiato in flatua tro un mefe, qualche altra qualcici d. d, il considerato del lacevi la perpetan memoria cangiato in flatua tro un mefe, qualche altra qualcici d. d, il considerato del la perpetan memoria cangiato in flatua tro un mefe, qualche altra qualcici d. d, il considerato del la perpetan memoria cangiato in flatua tro un mefe, qualche altra qualcici d. d, il considerato del la perpetan memoria cangiato in flatua tro un mefe, qualche altra qualcici d. d, il considerato del la perpetan memoria cangiato in flatua tro un mefe, qualche altra qualcici d. d, il considerato del la perpetan memoria cangiato in flatua tro un mefe, qualche altra qualcici d. d, il considerato del la co fecondo la loro qualità. Non voglio ta-gliar così stretto : diamo a ciascun pec-Profeta Eliseo tra una squadra di baron-

cato veniale un giorno di Purgatorio : celli, putti della Città di Betel . Parve a In fessant' anni , a trenta difetti al di , quella regazzaglia quell' uomo vestito all' avrà commelli in punto feicento cinquan- antica con una moda firavagante , parta fette mila mancamenti : e fe porta tut- ve, dico , degno di rifa , massimamente , ta la pena in groppa da pagarfi al mon-che aveva la telta calva, come la pal-An il bena in groppa as pagari ai mon- lore avera an ever catto, come in pair of the pagarian come and the pagarian control and the pagarian come come conquanta fette mile giorni, che Mondas calve, afandas calve. Ellico Presonction a mile ottocento anni in Par- lera il madelific, e labito ufciron dal bofautorio: Fate ora, che inseme con li co due Ors, che parte ibranaruo, par-gatorio: Fate ora, che inseme con li co due Ors, che parte ibranaruo, par-peccati veniali abbia qualche peccato morte conciarono male quaranta di que fan-tale, assonito bensì, quanto alla colpa, ciulli. Se comsiderate qui la derisone. tale a dioluto bensì, quanto alla coles a cultura. Se cominerate qui la derinone; ana col reato accor vivo quanto alla re-i esta fatta da fanciali di peco cervello: ana. Un peccato mortele isolo, quanto, il sapomeno delle ria era un dietto na si emolti peccati morali e quante cen- na è violentifinna, e la margiore, che trianja, e migliaja d'anni! E fe fi alperta poli d'atti ni questi wira, eicò la Morte. A pigar il carico di la "Legade Che a fina delle Morte delle name paeur sam gue economier com quiet modification between the papers, silicant con 2 chi non pub fenit un pò di caldo luisi 88 sti; il is contare, e centendo si fenza fivenire, non pub finar ginocchioni gran numero di genre, che potera letra ficra 'appeggio a no pub ripolar in letto, si li co conando, ri folleva alquanto in fe non è ben bene fpiamacciato: Quit, fisperbìs, e vana oftenzaione; SI, diffe qui se vobi?; Il Profetta Gad gl?

Parrà forse troppe ad alcuni , che intima da parte di Dio tre flagelli : Hae per un peccato veniale si debba stat diele Dominus : trium sibi datur optio , mus per un pectato vennae in dessa una interna ausait vaniar i list famui in terna ran, qualche rivelazione, ne avrei anche aus milus musificas faglios advarfatis una delle latre da citare, che provano na- Offilia li li su piriquamen, mas rishau maista che di più; ma voglio metter mano il- crit O politicata in terna ran, ciolo. Elegie e Scritture, e portaria di consierva-col- gi, o tette nano di fame, o ter mella consierva-col- gi, o tette nano di fame, o ter mella colora color

Opere del P. Cattaneo , Tomo II,

se Scritture, e portarie di conierva-col·lei, o lette anni di fime, o tre meri di aragione. La regione di Lot, i cieffe quell' ultimo fiagello , bavidde fine fine di presenta presenta di presenta presenta di presenta di presenta di presenta di controli di como di presenta di controli di como di controli d

Vide poi il braccio dell' Angelo, che fit fleudeva fopra Gerufalemme fleffa ; ma

DISCORSO XVII.

Dio gli diffe: Baffa così : Sufficis ! Consine manum suam : e l'Angelo rimite oel fondero l'eniunt ad ves in vestimenels evium , intrinla spada della vendetta di Dio , sillante, secus autom sunt lugi rapaces . Matt. 7. 15.

di sangue, e la peste cessò. Così gafiigo Dio quello Re, in quello Unnto grande è l' amore, che ognu-fiello, in cui peccò, e s' invan d' aver tanti.

Unnto grande è l' amore, che ognu-uomini d' armi. Ea ora la rafiegna, e vedi, to intenso è l' odio, che ognumo porta a'

quanti fono rimalii dopo la peste. ladii. Questi, come pubblici nemici della Or, chi ciene per sede, come deve te-Repubblica, si bollano, si frustano, e si

nere, queste aspre dimostrazioni di morti, sotpendono al legno infame . I Turchi , di macelli, di firagi, mandare da Dio per per il primo picciol furto, fanno Begel-peccati, i quali, fecondo gravi Interpreti, lare fino al fangue, anche i putti. Al non fiono più, che veniali: Chi condidera, fecondo, troncano al reo la deltre mano. effersi posta mano a tali gastighi in questa come la più valida; al terzo gli fegano vita, nella quale prevale la Mifericordia il piede; al quarto, anche picciolo, danalla Giustizia , avrà disficoltà a persuader- no la morte .

fi, che nel Purgatororio, dove la Giuftizia Teodorico Re degli Oftrogoti , difcefo prevale alla Mifericordia, dove fi paga in Italia, fece tale feempio di chiun-Ufjase ad minimum quadrantem : dove non que era intaccato di furro, che al dir di vè , nè imperazione, nè doddisfazione a Giovanni Maggiore (liè, 9, esp. 9, ) riproprio favore ; avrà , dico , difficoltà a duffe l' Italia a fegno , che fi poteva flar program avoire, aria, otto, comercia ajume i atama a regno, che il portera l'inter-perfunderfi, che in Purgatorio un pec-la porte, e a botteghe aperte, anche cato veniale fi paghi sì caro, ed an-di notte, fenza che alcuno ardiffe toccar che più cato, di quanto ho detto ? No, qua filo. Signori miet a non riferbiamo di grazia do-Or, fe tanta e l'abbominazione, che

olgnori muci son riccousmo un guara ese o si per anno esta ancommunare y cue po la morte di dar foddifistione a Dio, spor aglia qual uno no a contro i lairi, si non fidiamoci de nofiri ereci; che la siano voglito quella fera decunziarvene uno, si per noi: Noi, che abbiam peccato, noi più trillo, di quanti possa ma ritro-facciamo la pentienza la vita, noi più frei parti al Mondo. Demunziarlo è poco: quenti a' Santifilmi Sacramenti , noi più Voglio, che gli facciamo il processo; con larghi nelle limofine; Noi agli Oratori produrre in giudizio il corpo del delire di pentienza, con affiduità, e compun-to, e ad una ad una le ruberie, che ogni zione per dar foddisfazione a Dio de gia di va facendo. Convinto poi che fia que-fii illectit, che ci fiam prefi. E finguiar-filo capo di affaffioi, gli daremo la fentenmente si abbia avvertimento a soddisfare za, che merita.

a Dio con atti contrari alle nostre colpe Ecco il reo , ecco il ladro , che viene commeffe: Si peccò col giuoco fmoderato? colla forca negli occhi, maligno, brutto, Si lasci per tanti mesi ogni giuoco anche povero, avvilito, e oelle sue miserie an-lecito. Vi trascorse lo sguardo ad oggetti cor superbo. Si prega costui di nobiltà, pericolosi ? si rattenga anche dagli oggetti perchè è nato in Cielo, e su conceputo pericona i in rateenga lacea dagui oppertri pericon e maio in lutio, è in conceptuo con indifferenti. La liquata punde il profilimo nellem emosti Augustie. Non lo credete con motit à mornischi con diffenderlo, però osòlite: Anche i latio anfece nella feciatato, quasdo è bisfinato da altri. l'opropra; e per è villifimo:

E perchè gli atti di perfette contrisionel Non parliam delle ruberie, che ha fatte trantenton oltre la colpa ancor moina pari- coldistà, fipoliziono il Ciclo della retra parimetrono oltre la colpa ancor moina pari- coldistà, fipoliziono il Ciclo della retra parimetrono oltre la colpa ancor moina pari- coldistà, fipoliziono il Ciclo della retra parimetrono oltre la colpa ancor moina pari-

te della peca, proccuriamo oggi di ecci-te de Cirtadini, perche le ruberie fatte in tarne alcuno inginocchiati appiè di Crifto cafe d'altri non fostan tanto. Processimmolo fopra quelle, che fa in cafa nostra . Crocifillo .

Al primo metror piede, che fece il gran ladro (bon v'accorpete di chi parlo ) portò via tutro affatto il bello, e'l bueno, chevi trovò. Qual è per vita vostra quel ladro, che al sole entrar in casa la spoglia. affatto, e la faccia netta del tutto? E' que-

E' questione disputata tra' Filosofi, se E la ragione Teologica è, perchè tutte oddatsi una creatura sè aeras , che le opere Latte in grazia passao, per così sossi per così dire, coetanea a Dio, dire, per le piaghe di Gesà , come tant' Quent aversure accumulate interest innonti, onde farebbe imperiore in grazia a fano, quanto pera un Respone eterno, un
tutti i Santi infieme, anzi alla fiefla Vergone Matia , perchè tutti infieme eson
hanno merito infinito, anzi dono infinilogo, foleva dire, che avrebbe dato tutto

earmente montant cant averto . Entri in que- ju tou vante tapere per un Ave Maria ben fita cali a fitaca il minimo dei pecenti recierata. mortali . Stiam a vedere , fe infinite ric-chezaze ponso fri refla ad un folo pecca-condele opere , è perdita incomparabile , to : Se le forze di quello ladro foso si che farì il perderle tutte , accorché fof-

valorose, che bassino a portar via infinitero infinite?

ci tesori. Di tante infinite opere, non ve Chi comprendesse il seme d'un codro, ne refla pur una . Omnes juftiria eine nen vedrebbe in quello, come in virtù , tut-

te voi , miei Signori , e Signore nobili . pur tanto pochi fi guardano da te ? e Voi, Signori Cavalieri, e Dame, contate pur tanti ti cercano, t'invitano, ti spalper gloria delle voltre famiglie molte ope- leggiano? correndo:

Or fentitemi bene : Val più un Pater , no bensì qualche mercede , ma ninna ha recitato divotamente da voi, quando fiete premio eterno. recisto que discharente da voi, quando inter premio elembo; ele non contento di in grazia, che ratte le opere (pario delle O, che in rotti; ifertifice ascor la e di prodenza fiate dai vollri maggiori, pianta, el di prodenza fiate dai vini gie con pianta di prodenza fiate dai vini gie con di maggiori di quanti oggi ora, or in una cafa, or che fi trono rella Storie, e da mono dia una altra, chi le piange? chi le ri mono di procefica Niccolò V. mord il more gianta fiata in grazia.

La comune sentenza dice di no: Pur fin-acque, che pullano per una miniera d'oro, giame , che un Angelo fosse creato ab e no traggono un prezzo, un valore infi-Atoms , e aveile fempre operato bene inito, e melle fopta una giulta bilancia , Questi avrebbe accumulati meriti infinj-

tamente iontani dall'averlo. Entri in que- il fuo vafto fapere per un'Ave Maria ben

a poco vedere. doria di veder Dio . O peccato , ladro Sentitemi bene di grazia , massimamen-l'comucicato , fai di queste ruberie : e

re generole dei vollri annenti, condorre Ma v'è anche di peggio. Uu ladro, al di effectiti, Città conquilitte, Provincie più al più, ruba quello, che truova, ma afficurate, ambalecrie a gran Principi, ondo può rubare ciò , che non truova. Il cante Toghe, Prefidenze, e Mitre, doma, peccaro ha le ugne così lunghe, che ruba tente todos, victoriales y sufficiente quality per constituente de la merito dei vostri maggiori: Or io vi tratti gli acquilli fatti, e ruba ancora gli dimando: Stimate voi queste azioni, che lacquilli, che si faranno in avvenire. Col rendono sì cospicna la vostra casa? Oh peccato addosso diginatate; il digiuno non Padre, se le stimiamo? Ne conferviamo serve per il Paradito. Flagellatevi, e piogli ftrementi negli archivi, ed i ritratti vete tutto a fangue; la disciplina non fergii flummenti negli archivi, ed i ritratti ett tutto à Inque; la dilcipina non let-nelle galleria, e i i modriamo per nonere per ri Paradio. Alcolatta Mello, re-volezza ai foreflieri, e da in figinuli per (citate Rofar); inon tutte opere morte, punto di riputazione, diomodo loro. Ve-nisma delle quali li ficriva il libro d'oro di ? queflo è tuo avo, la prima tefla a dar dell' eternità. Un peccatore fi per qual-confejil; quefl'airo è tuo Zia, la prima the orest bosona, piega il capo al somo ipada nelle battaplie. Quell'aitro fi lastufilmo di Cael, e di Maria, alcola muglior oracolo dei gibiantti. Lie voi dif. Media, predica, ciao esta dell'archiva di propositione della configlio, una carirà; Quelle opere avran-

M 4

te repentina alla nuova della perdita di un poco di male : Mi piglio dei piaceri Costantinopoli . Urbano III. spiro l'anima illeciti , ma digiuno sucora ogni Sabato ; sopra le lettere , che gli surono recate Giuro il Santo nome di Dio , e di Madella perdita di Gerusalemme. Benedet-to I. morì accorato nel fentir il guafto, vero bene! E voi fate gran capitale di to i. moil at cata me in trail.

Che facevano il Longobardi nell' Italia. Se quello bene per la vita eterna i Il male la perdita d'una Cirrà, e d'una Pro-è certo, e lo coneffate voi : Il bene è vincia, fin balevole a dar la morte a si morto, perchè è fatto in peccato mortariguardevoli Personaggi; come non restia-le; che cosa vi resterà ? Dormiersons sominguate voir retinuings; to the non-tenta energy in the second the second to the secon do perdite sì strepitole di Costantinopoli, Del . Nel cospetto degli uomini , state rice di Gerusalemme ? Se un pageio vi ru co, siate savio, siate bello, siate potente, ba un frutto, se una donzella vi ruba un siate Re, siate Papa; In conspetta Det ad nastro, tutta la casa è Gospora. Il pec nivisium redadim er.

cato folo è quel ladro felice, che ruba in Nel cospetto degli uomini farete glorio-pace, che ruba il tutto, e si lascia rubario, per discendere dai parenti nobili: ma

puce, che ruba il tutto, e fi lafcia rubai fo, per dificordere dai parenti nobili: ma d'accordo.

Quindi ne fiegue per evidente , e di dice, pos e vicuolecci, e non s'ingana, quantificativa confeguenza , che un ainima diferenti del processorio del la pubbi dice, l'os ax para distolo glita. O la bella ma pubbi del processorio del la pubbi del processorio del processorio del la pubbi del processorio del pr

l'o10? Andate, se potete con tutti i da-che sa netto il tutto 2 ci suba tutte le mari del Mondo a comprar un palmo di opere buone da sarti, e a i ruba la nobil-ta, che conssiste nella discendenta, e nella

Quando poi giungerà al punto della mor-figliuolanza di Dio; e ci ruba tutte le rate, ia veder tanti anni inutili, tante gioni al Paradifo, e tutto il frutto della opere perdute, tante altre morte, sicebè, Passione, e tutto il merito della protezio-

opere perfute, tante airer morte, acche, platione, e tutto ai merito sein provezuaialio iltrigene tutta la vita di feditanta, e le di Maria. di
fettant'anni, il tempo vilituto in grazia. E che faremo di quello ladro / Alle fordi Dio, fi ridurato quello tregbiere, e quei giorni, che, dicece voi: alle forche? E ho o, Sialiora fi un'anno quelle tregbiere, e quei giorni, non già facciam tasto mule, a non
deficieri vani; a che fi hearne heart O, e ic nata collera, non tanta fretta: quello de
deficieri vani; a che fi hearne heart of conducta per compesso indivisibile dell'antiche i Se aveili pur tempo di anala per furi conducta per compesso indivisibile dell'antiche i Se aveili pur tempo di anala per furi conducta per compesso indivisibile dell'antiche i Se aveili pur tempo di anala per furi conducta per compesso indivisibile dell'antiche i Se aveili pur tempo di anala per furi conducta per compesso indivisibile dell'antiche i Se aveili pur tempo di anala per furi conducta per compesso indivisibile dell'antiche i Se aveili pur tempo di anala per furi conducta per compesso dell'antiche i Se aveili pur tempo di anala per furi conducta per compesso indivisibile dell'antiche i Se aveili pur tempo di anala per furi conducta per compesso dell'antiche i Se aveili pur tempo di anala per furi conducta per compesso dell'antiche i Se aveili pur tempo di anala per furi conducta per compesso dell'antiche i Se aveili pur tempo di anala per furi conducta per compesso di conducta di conducta della maniche i Se aveili pur tempo di conducta di co pio, e non al ballo; di maneggiar Rofa- to, che sia : non si faccia alcun convito zi, e non polizzini i di far qualche opera fenna peccato d'intemperanza, e di gola : di penitenza! Es tempus non erit amplius, non fi faccia alcuna converfazione fenza non erit amplius .

mi fanno pur ridere (era meglio dire, non fi vada, nè anche in Chiefa, fenza pecmi fauno pur piangere) certi, che dicono cato d'irriverenza, di vanità, e di pompa : (e l'ho io stesso udito dire più d'una vol- non si vada a letto senza peccato d'inconm) Padre, io faccio un poco di bene, e tinenza, e d'ozio. Il peccato entri per tue-

DISCORSO XXVIII.

to , come il condimento più faporito dit tutte le ricreazioni . O peccato co:tese .

come fei il ben venuto, il ben ricevuto Conolceremo ben in punto di morte , Deus profestor est ejus , qui reddit gratiam , quanto mal ladro sia cossui, che viene da Gratia espectu casus invenies firmamen-

noi adesso in vostimentis evium , maschera-

tum, Eccli. 3. 34. to colia sopravveste d' innocenza , ma in-Non aipetto però a conoferna y ma in-rifificat di lapat rapar. Non aipetto però a conoferno al punto della morte, ma lo figuadrò nella fua più gbi a farci qualche favore, è il dirgli: Vi tenera erà San Bernardino da Siena. Era l'and grato: fo la mia obbligazione e non questi giovanetto di amabilissime maniere, mancherò al mio dovere . E sebbene que-

refe anche più amabili dal, candore di una llo motivo, a giudizio di Seneca; pare, belliffima innocenza; Alcuni giovinastri, che guasti l'anima del bensizio, che vuol abulatifi della finablicità di Bernardino , s'effer puro fenza riguardo a ricompenfa , infinuarono nella di lui amicizia, e gli fe-pure fi fa valer ancor queflo punto , percero un vituperofo invito. Il giovanetto a chè la gratitudine è una gentile virtà,

tutto correre , a tutto gridare , diceva che piace a tutti .

fuggendo, i ladri i ladri. Noi dimandiamo a Dio nei prefenti bi-Belle voci, e giuste grida, degne di fogni, che confervi la nostra Città, e che chi stima il tesoro della Divina grazia, e difenda i nostri poderi : se li conferva, dell'opere buone ! Ad ogni faccia di pec-gli faremo noi grati? compiremo le nostre cato, che vi fi para avanti, gridate pure, obbligazioni con lui i Deas proficile efi fe 100 colla lingua, almeno col cuore, shi jaus, qui reddit gratium. PROSPICERE il ladro! Quando ia accotta quel giovane, fignifica veder da lonrano. Dice adunque e vi amoreggia, e vi lufinga, e vi firia- il Sacro Telto: Dio colla fua infinita ge la mano, e vi preme di piede, ah il fcienza fcuopre i lontani paefi del futuladro! Quando quel libertino v' invita a ro , e vede benissimo chi sarà grato a' quella cafa: ha il ladro ! Divini benefizi : Es in tempere cafus inve-

Queste voci io le desidero fulla lingua nies firmamensum. Lasciate poi far a Dio, e nel cuore di tutti, ma specialmente nel che, se vede ricompensa, ci sosterrà dalle cuore dei Fiatelli, e delle Sorelle della cadute.

buona morte. Di quelli, e di quelle, Dio, propriamente parlando, non ha bl-che sono quì, certamente vi sono mol· sogno di ricompensa, nè la nostra povertà ti, e molte ricche di meriti, Cavalie-può far cofa, che fia utile a Dio : pure, ri, e Dame, non folo in faccia al mon-perche la ricompenfa è naova utilità per do, ma anche in faccia a Dio. Il Is-lnoi, Dio la vuole e fi compiace, che la dro del peccato insidia più alle case ric-offeriamo.
che, che alle povere. I corsari, che so- Quid retribuam Domino pro omnibus, qua

no ladri del mare, tengon dietro alle na-retribuit mihi? ( Pfal. 215. ) diceva il San-

vi più cariche. to Davidde; Dio mi fa tante bene, e che San Francesco di Sales cacciò una forte gli renderò mai io? Vox onerati est ista tentazione con quesso rissello: Grazie a SUID RETRIBUAM, (in Pfalm, Infra ) Dio, ho acquistato qualche buon'abito di dice San Bernado. In sentire Davideo, virtà, che mi è costato moita spesi, vo-dir così, mi par di sentir un debitore, glio io perderlo ? che mirandofi tutto carico di debiti , va

Di grazia, cari, e riveriti Signosi, non dicondo tra sè: Come farò mai a pagare? perdiamo quel poco capitale di virtù, e di come farò? Vota mea Domino reddam in conopere buone messe insieme per la compe- spettu emnie populi ejus . Manterrò le mie ra del Paradifo ; e per meglio afficintarle , promeffe giurare a Dio in faccia a tutto andiamo a depolitarle dentro le Piaghe di il popolo, acciocchè tutto il popolo impari Gesil Grocifillo, ec. da me a compire a' fuoi doveri , Ecco il

primo pagamento. (Pf. 118.) Inclinavi car moum an faciendas justificationes tuas in aternum propter retributionem . Per retribuzione a voi, mio Sommo Benefattore, per giullizia dei miei doveri , faldo l' offervanza; Mi accorgo beniffimo , che voi già in-dei voftri precetti , faldo l' efercizio di tendete l' applicazione di quefi apologo : opere virtuole, e faldo per fempre . In Se la Divina Miscricordia, qual vite amoarrunno. Bella promessa, grata ricompen-revole, ci cuopre dai colpi della Divina sa, che è mai questa per ottenere da Giustizia, vi abuserere poi della Divina la , che è mai quella per otrenere da Giultizia , vi abuferete poi della Divina Dio l'indulgenza corrente, e i fine dell' Micircordia Directe poi tra voit. Ed Dio indulgenza, che è la pace : procellar a lè busno a fi placa facimente , polium ofici e de degicilo: Signore, vi il atempo gra- fenderlo? Se Dio conferva, come dedicti. E Dio , che e fi propriete cjar, qui ret- ro, e come forro, da ogni digrazia le vodi gratiame, in impure cafa; movenie fir- firm e tille; che fi taria po in quelle ville ? mamentum; troverà ben egli il ripiego per Ricreazioni, e balli, non folo per un do-falvarci, e il partito per comporre le dif-mefico, e privato trattenimento, ma per condurvi qualche maritata, o qualche gio-

Coffeie on folamente ingraticulite , me tà fi firanco corii, galantie la noffia Citdelfe non folamente ingraticulite , mi tà ; fi firanco corii, galantie, e commeabudo dello fieffe, benefinio a noffre dadieno, e da sua offesa , volere poi, che ei fire centrare ; fe ne darà akuna parte in
benefichi ?

Mi fpiegherò meglio con un gentile gnosi di pane? apologo, riferito da Giuseppe Langio. Un E che sarebbe questo, se non violar la Captunolo ancor novello veniva insegui-vite, che ci difende, e morder le poppe, to da molti cacciatori a piè, ed a caval-lo, ed effendo già fianco pe'l molto cor-cofcienza, Signori miei, dopo di effere rere , e debole di gambe per la tenera flati liberati dalle difgrazie degli anni pafetà , fi raccomandò istantemente ad una fati , qual vizio fi è emendato , quale ican-Vice, mella quale fi (contrò fuggendo i dalo fi è tolto i Disernot Dos, recons or-Cara Vice, ru fei uno di quegli alberi più liv, pofignam implifir domo revum bont, ru-reicchi di foglie, coi rami pieghevoli, che che hichia per atta il flagello dei Divindi-di della di foglie, coi rami pieghevoli, che che hichia per atta il flagello dei Divindi-di della di proportioni e di pr fi lafciano condurre con facilità, dove fi gaftighi, Penitenze, Confessioni, e limosi-vuole: Di grazia nascondimi tra letue bel- ne: Quando poi ci pare, che Dio abbia le frasche, finché fanica quessa guerra, chel deposta la verga, a llora (tandaii, abusi, tutta e mossa conero di me. Ben volentie- bestemmie, e giuochi .

ri, rispose la vite compassionevole; E fatto appiattar a piana terra il Caprinolo, volue mere fervore. Osservate di grazia una
condusse sopra di lui con replicata giri i mala qualità del Mare. Il Po, il Nilo,
, il Nilo, fuoi pampini, e lo tenne ben coperto da- il Tago, e cento altri fiumi pottano in gli ecchidei cacciatori. Dopo qualche tem- feno al mare un'altro mare di acqua dol-

gill echtidei caciatorii. Dopo qualche tem-fino al Juste un'altro turne di scoua dolpoi il Captinolo Goliccio pinfe il tede fiso-co-e, e di continuo fazziona le gradi di ori da quel verde nafrondiglia, e coll'oci no urne in quel feno. Aflaporate la cque cho sacor parsolo, altro tarcon uno iguar-che mare : lempre falle, cempe amure : timo di tutta la Vigna. Perciò littando di continuo fazzione del controli per aver mefti i denti in quella fieffa Vi- rum eum.

te , che mi ha cuflodito . Merite bec mi. Un posto onorevole, un raccolto abborhi evente , quia violare nen aubienvi ferva dance , un considerabile acquisto , buora tricem means . fanità , buone forze feguirano a felicitare

quella periona. Quelle fono tutte venejnon fecendo il piacere di chi vi rellidi dolcezza . Sarà perciò quel peccatore tul alla vita , factes ejan fudario erat limen aspro, e men displacevole a Dio? gara. Questo è un dovere particolare al Appunto. Come tutti i fiumi si perdo nuovo benefizio, che Nulla astie exerces. Appanto. Como trei i numi in perso- justo nocentrio, che cuius mus cerceino nel mere, sani fi guillano, voli tuci-ter, sea sun sari la Cirilla fossillati i si ci i benefisi fi perdono in cala dei per di grissimo.

Catori, e fi convectromo in littorimenti di Or diterni in confidenza, Signori quanpeccato. E voltet poli, che la vite ci do Dio ci concede il benefisio della quiedicinala, f.e. di idici che Sano, voltimoni e, vi il sanono moli Lazzeri in Miliali dicinala (n. di idici che Sano, voltimoni e) vi il sanono moli Lazzeri in Milia-

nuncia chiaro, che la gratitudine ufata oziole, ai ridorti, a case profane? Le caper paura è una marcia ingratitudine le preservate daranno ricetto mai più ai Jugratum vaco ouro, qui ex motu gratus est. peccati antichi, a conversazioni libere, ( 4. De beneficiis cap. 18. ) Come l'anima a galantei amorosi ? I poderi , e le fa-del benefizio è l'amore verso del bene-coltà lasciate intatte , si spenderanno mai ficato , così il midollo della gratitudine è più in lusti , in giuochi , in pompe , in l'amore verso il benefattore, e il buon offese di quel Signore, che le preseruso del benefizio.

due volte la vita : Una volta , secondo il in effetto lo farà , si dilegueranno tutte corso della natura, quando nacque, e un le nuvole, che presigiscono il tempora-altra volta per miracolo, quando risusci-le, e partiranno sicuramente tutte le altra volta per miracolo, quando rifufici-le, e partinano ficuramente tutre le to. E come rifuitive è Balto in fu di le jarmate, «- he ci metton paura : Ma fe, polere con un faite di teutro il coupe, finita la guerra fortenterrano i visi del con mendate le muni legare, legari i pie la pate, voltere, che Do allottani il galtidirio; ¿ ¿¿ de la caltidirio de la punto di con la contra del pate del pate del con la contra del pate del del pat Christi benefactorum obfoquiam .

Intenda Lazzero, e dica tra sè, e sè, Dedilli metmentibus te fignificationem, ut Mie mani avete ricevuto il movimento, fugiant a facie acus. La Divina bonta, pulso, ma retter imper impediti, e le-discon Guarda: Videre, vigilare, gati ad ogni minima declinazione da quel· E noi tra tanto finam leggendo u fost fitada, che vi ha infegnata, e battu-gli deligrazio altrui, e non ci guardia-ta Getà: L'garar pelas. Occhi, lingua, mo dal chiamarle a cula moltro colle grigullo, fentimenti tutti del corpo, a sette da dei poccati.

te mai dal fudario, che v' involge, fe rete, come correndo in una Città, di Spa-

difenda, le, tentro la stessa vite, che ci ha no; che si servano del benefizio unica-mente ad onore, e gloria del soro Benedifeit ;
Forfe ora, che la sierza dei Divini facroce è Le mani farano fempre legafiagelli è in aria, moffreremo qualche te ad ogni futro, ad ogni abudo dell'
arcomputazione di nofiti falli. Ma Sene-i ni, ad opni ributo, ad ogni giolo foonca il gran Morale, che fece la noto-venevole al boso collume i I piedi faranmini di un animo veramente grazto, pro-lo normo l'esqui per anduce alle piedi.

vò? Quando tutto il nostro Stato sia ben Vediamone un esempio . Lazzero ebbe risoluto di far così , e Dio veda , che

pit , nec greffum ullum , nec manum nitis- quali invia talvolta fopra le Chiefe innonom ullam effe exercendam , que non est in centi per metter in apprensione i colpevcli ?

e la vita , ma fiate fempre legate ad ogni prima di ferire coll' efferminio , dice più operazione, che non ferva ad onore di volte, Guarda guarda : Le armate fono Gestl , the vi rifuscitò : Ligarus manus . voci , the gridano, Guarda; le Stette ca-Miei piedi avete ricuperato il moto, e il dute in questi giorni, sono avvisi. che

ricuperate le vostre facoltà , ma non usci- Nella vita di D. Marina d'Escobar legge-

gna un influsso di male. moleo nocivo al-l. Or qui io non fapea capire, come mai la vita, e temendos anche di peggio, finsse accaduto tal fatto. Non era già Af-furnon fatte pubbliche orazioni, e si si falonne un puto di poca età, che non issummente ricercata anch' essa, accioc-sapesse sull'appesse sull'appe nmo, per muoverlo a pietà. Si pregò, gato con catene, ne con funi ritorte; era feccro penitente, e comuni dimolin-tenuto dai fuoi capegil, che coda più fotationi di dolore, e il male cefiò, e il tile è Avera le mani fpedite, e poteva ben zioni di dolore, e il male ceto, e il que c'avera ie mani ledite, e potern ben pericolo dilegno. Afficarata ia fautte, a alfaster (pera la ceta a distar que i nodi : titolo di nillegrat il popolo impunito, fi E quando poi son avefle pottuco disfati, i ficero pubbliche felle di balli, di cortavera la fada al fanco per taglaria'. Il fi, di commedie. Dio fece intendere al· tempo non gli manco: percebe niuso dei la fua ferra, cali balli, e le dificiatere loddati, che lo vide, andi toccario, e prize non erano ringtaziamenti, ma provoche ma, che arrivasse l'avviso a Gioab, passo di muovi gassigbi, qual avrebbe in bre-qualche tempo. Come dunque Assalonne.

una vera emendazione, ed una flabile gratitudine .

# DISCORSO XXIX.

Divino racconto : per l'altra non fapeva perde il cuore, perde l'intelletto , e nep-Divino racconto: per 'airra non lapera perue in cusure, peruel l'intelletto, e n'espe da pace alle difficortà. che un'enivano pur vede la porta per fuggiril dalle main tefta. In questi ultimi giorni ho tro- ui. Un omicida perfeguitato dalla giudizia vato finalmente l'Abulenfe, filmatissimo, passa fuggendo fora le porte di una Chie- e dottifimo tra i Sacri, interpreti, che mi la, e neppare ha santo giudizio di fermatha spianate tutte le difficoltà , e mi ha visi al ficuro : Coal ( dice il dotto Inter-luggerico nu nificio verisimo : importan- prete ) coal Affalonne, già mezzo sorciti visimo , e opportunisimo per il puno del per la figa, e per la rotta del luo Escreila morte. Uditelo.

di novi gattigoi, quai o, come in fatti avendo e tempo, e mani, e spada, e pre-cisa necessità, e sacilità di svilupparsi dall' Su via , promettiamo a Dio quella fera albero, non lo fece

Ecco il come. Abfalon jam meritarus non attendebat, quid ad ful liberarionem facere poffet ; fed fententiam Domini perterrefactus expe-Chabat . Unde percuffit eum Deminus , ne attenderet ad ea , que fibl utilia erant . Affalonne essendo in vicinanza alla morte , non avvertiva ai mezzi , quantunque facili , per liberarfi : E questa disattenzione su gastigo Memente Creatoris tul in diebus juventusis tua, del giustiffimo Dio : Così definì il citato

request memories set, SV, ECCI. 18.1.

Mendo in alle volte confiderate tra preventile, che eni cin arocci, e inme, e me la morte infelice di Alfa-natura il trubardi, il prefer il giudico, l'
fonne, mi fono fentito naforr nella men- ulcir quali di cè fiello, e non teper prente molti dubbi. Riverira per una parte, dere, ne condiglio, ne partito, ne ripieficcondo agni doveret, ratto il contello del-jon. Ul adoro forpto improvimente
in Seara Soria, a credendo degli agiote dell'
mendo dell'acci. Il control del-jon. Ul adoro forpto improvimente
principal dell'acci. to , stordito più , che più per quella non Correndo Affalonne a cavallo a tutta mai penfata forma di trovarfi ritenuto corfa per opporfi all' efercito di David- ed appiccato dai fuoi dorati capenli . shade , nel pallar fotto ad una folta pian-lordito d'avvantaggio per giusto gastigo di ta, la zazzera lunga, e sparsa al ven-Dio, non si ricorda più di aver. ne pieto, che aveva, s'imbroglia nei rami, di, nè mani, nè fpada, nè tempo, e dà e lo fpianta netto di fella, tantochè il tempo a Gioab di finirlo con tre lanciate.

al morire, che farà (come d'ordinario ac-| rano, e replican a att di Pinpre nuovo . cade) avvisato del suo pericolo al più tar-pentimento, dicendo col Re del Peniten-di, che si può, quando oon gli resterà al-ti. Amperes, amplius lava me a di iniquitate tro, che un miterabile avanzo di spiriti, mea. E un malivente coi conti così im-di sorze, e di vita; A quell'avviso, per brogliati, colla mente così confusa, coll' lui inaspettato, che sarà? Mi par di ve animo così turbato, colla testa così lan-dere quel mezzo cuore assalito tutto ad un guida, in un ora interrotta dai Medici, e tratto da mille funefli pensieri: La moglie, dai medicamenti, dai parokimi, e dai do-i figlinoli; i beni; i negozi; i debiti; i lori; prefumerà di contellarsi bene? e sili-crediti; le listi; i cootratti fatti, i peccati la fiducia di una Contessiona di ubbiocommelli , il conto da renderli , il Gindi- la va facendo una vita tutta fcofinmata s zio fevero, l'Eternità in moltra, l'inferno Que ifta presumprio eft? Que finp iditar? Que 210 tevero, i extenuta in monta, ; in monta ; in profestiva, e tuti gli nooi di fua vi-amentia i in profestiva, e tuti gli nooi di fua vi-amentia i Ditemi , Signori Avvocati , e Signori di monta in profesioni , Ditemi , Signori Avvocati , e Signori di monta in profesioni , di monta in profesioni , di monta in profesioni di profesioni di

che lo confola, perdere quel poco di giudizio, che ancor flamento, dico, così fatto, farebbe egli refla. E questo tumulto di cose vi par, valido? E per qual cagione le leggi ri-

che difgrazia, andare a proporgli un lee-per accertare, che quelle ultime volontà geriffimo negozio, e mi faprete dire, i e liano vere s. reali, e l'pontance, guidare dal ha tella per attendervi. Un picciolo di chiaro conofcimento di quello, che difpon-BA (CIII) PET AICCROCKY II. VEI PICCROS ON PROPERTY OF THE AICCROCKY AICCROC

era tempesta.

ge? E per qual cagiooe sono sottopossi a Aggiuagete alla perturbazione dell'ani-nullità quei Testamenti, che possono prodai dolori , e dai medicamenti , il capo sforzati , o espressi dalla importunità , o

Confessione # monta, ecogoreo, meditano tutti i motivija a otim morta, duntati e indodnij e on-per ecciati i doire, e non pochi i riti- [oponi d' effer imbeccat; purol per paro, 2000 negli Eirotaj Spirituuli a rucerar, la dal Coniellore? Vi pentire dei voltri del a pianget i foro peccati: E con tu--peccati? \*Pader di Dite Miferere Miferere quelle diligenze luperiori al biologos, vv. Dite mes calqua Mas adpa. Dite pec-nomi fidano accora pusamentor, e [ofosi-cari; peravi e, e] diceno come un fai-

Proceuratori; Un Testamento , che fosse Che folla di cofe, per cui bifognereb-fiato con quella mezza volontà, con quella be aver una tella di bronzo, e un' anno mezzo intendimento, con quella perturbadi tempo, e non v'è, nè tempo, nè te-| zione di fantafmi, con cui f fanoo molsta , e la perturbazione sola basta a fargli te Consessioni io punto di morte; un Teche lasci triegga di far una buona Con-chiedono nel Testatore fanità di mente, attenzione d'intelletto, espressione di pa-Ad un nomo fortemente tutbato per qual-role , afficurate da tanti testimoni, se non

mo lo flato prefente del corpo abbattuto varfi , o fuggesti con troppa assiduità , o

grave, e mezzo sopito dal letargo. E que-salla paura, onde resta diminuita la liber-so vi par egli tempo da sar una buona tà del Testasore? S. Gio: Grifostomo fopra quello fonda-O mal viventi troppo speranzosi! ( do-mento legale argomenta pur bene, e diveva dire troppo prefuntuosi). Vedo comu- scorre così. Come? per dispor bene di quatnemente le anime mediocremente giusse, tro soldi si vuol sano intendere, libero che sono sane di mente, e di corpo, che volere, senza importunità di preghiere, vivooo moralmente con qualche timor di fenza isfanza di fuggestioni , fenza om-Dio; se hanno da far una Confessione ge- bra di violenza; e l' ultima disposizione Dio, le camoe as una Contenidos ge-lui au viciones 3 et lutima disposicione increle, quantuoque non neceliaria; impie- dell'anima 5 e della cafa nolla, a difame garvi le gioroace incree, sequeltrassi da tut- damma sua, si darà per buoca, per liberti gil affari, configliars con libri, e coi Pa-ra, per fatta con utti i requisiti, quandri Spirituali, dislender anche in iscritto do si fa, come si fa da taoti malviventi, tutti i loro peccati per soccorso della me-sforzati dalla paura , turbati dalla presen-moria ; Leggono , meditano tutti i motivi za della morte , distratti e storditi , e biso , che fa ecco, e riffette la voce , e da tere non conferiva altro alle loro anime si loro steffi non proferirebbero neppur una mal disposte, che un titolo di maggior pefilliba. Torno a chiedervi, Signori Avvo-eati, e Procuratori; Un Testamento, un Anzi il Concilio di Neocesarea dichis-Codicillo, un Legato ad pias caufar, che ro questi Cristiani da letto, estere irregorichiede minori tolennità , fatto in que- lari , ed incapaci di ricevere i Sacri Ordi-

Ra forma, farebbe egli valevole secondo la ni : Sentite , come parla chiaro il Sacro

ricercano tanti determinati testimoni , e debet . Non enim videtur fides illius voluntaun malvivenre , che full' ultimo fi con ria , fed ex necessitate dependens . E vuol difessa in tal forma, dove mi troverà, non re: Non mi diano ad intendere questi tadico fette, non dico cinque testimoni, ili, che di buon cuore abbracciano la Sannon dico due , ma neppur uno, che af- ta Fede . Chi ha questo buon cuore , non

e reale .

rei mai testimonio. Non prasumo, non vos tà, e padre di scomunicate ereste, sir uno fallo, Pontisoniam date possum, securitatem di questi Cristiani da letto; Qui agrerane dare non poffum . ( Tom. 1. Homil. 41. ex Quin- Bapoifwam fufeopit , non libere , fed timore quag. ) S. Gregorio , Tenent sos prava con- mertis fallus Chriftianus . fuciudines, & eum eis in pulvore derminnt. Ot, se il Battesumo, Sacramento tan-Il Cattusiano, Siste vivores, se sinimes. Victo più facile, che non è la Consessione, vono impenitenci, e beaché si lusingbino che non obbliga l'adulto a manifestare a

racoli continui della Santità, e della ve- Andate ora a fidarvi delle confessioni fatrità della noftra Santa Fede, determinava- Le folamente in punto di morte, e dei no di abbracciarla : ma aspettavano a bat- peccati abbandonati per forza , e delle rezzarsi in punto di loro morte, credendo male pratiche licenziate, perchè e imposcon ciò di far un bel colpo , cioè di vi- fibile il goderne , e trevatemi un folo tever Pagani colla libertà di tutti i piaceri, filmonio, che le ammetta, non dico per di turte le ufure, di turte le vendette, cerro, ma nè anche per probabili; Eppu-eredendo, dico, di viver Pagani, e dimo-pre fopra quefle tanti fi fidamo, a quefle pir Criffiani. Santa Chiefa non fi fidò mai [tanti fi rimettono con certe properzioni, di colloro, e, se campavano dalla morte , che in punto di morte in mezz'ora faldo li chiamava per derifione Criftiani Clinicit tutti i miei conti.

Che vuol dir Clinici? è una parola derivaPadre, non può negarfi, che molti granta da un'altra greca, che fignifica coridi peccatori danno al punto della morte
carfi a letto; Onde Criftiani Clinici erano [fegii chairifimi i perfettifima converio-

Canone al cap. 12. Si quis in agritudine cen-Per la validità delle ultime volontà fi fitturus, fuerit baptizatus, presbyser fieri non

ficuri quell'ultima fua volontà effer vera, afpetta ad abbracciarla nell'ultima infermità. Aggiunge il Cardinale Baronio, che Io per me (dice Sant' Agostino) non fa- l' Eresiarca Novato, mostro d'ogni iniqui-

voio impetitenti (i, muojono impetitenti), neppor un minimo peccato, che non por-3. Ambrogio, S., ciutti finno ficio incortar-porto in contra del propositio del propositio del propositio del airi tellimori, S., ciutti finno ficio incortar-porto inno infavore. E volcre, che que-tia, e nimo in favore. E volcre, che que-fin lutima difforimo fia luona, volotar-la, è morte per vierez con-raggior liber-fin lutima difforimo fia luona, volotar-ta, è motto fofetto in ordine el al-

tia, e valevole!

Il Cardinale Baronio all'anno del Signodi indizi, che Fides mas fir valentatia,
re 254. razconta, come alcuni infedeli, fide menefitate procedan; e che Non liperiuali da razioni chiarifitmo, e dai mibere, fed timpre monti, fione Chriftiani è

salva a etcio, Guoc critathi coloni vidio fegni Enarimani e privettiona scinroni de companio de compan averano stutta l'apparenza di battezzati per la Voglio sel primo efercizio di baona puto puro fervii timore, e di abbandonar [morte prender di mita quefla fola , fini viz), fol perche fi tredevano abbandona-lollaria bene, e fipero, che a punta di rati dal Madici l' Il Battefimo col fuo carat-gioni, e di autorità vi metterò, fe noni ne diffidenza, almeno in sospetto tutte le bel-le morti dei peccatori abituati , mostrandovi , che fono belle morti , ma non buose morti.

Trattanto chiudo quell' efercizio con un rifleflo di molta importanza, o fpero farà

Davidde garzoncello, fpiritofo di natu- flo? Uditelo. Ha per privilegio, che tur-ra, ed inveltito di più dallo Spirito Divi- it proccurano penfar bene di lei. La vir-no, fi prefenta al Re Saulle, che era tut- ria, che poi è la virtà, non ha mica così to paurolo per gl'infulti, che di continuo buona fortuna : Se compare al mondo un faceva Golia al popolo d'Ifraele, e prende uomo , una donna dabbene , retta nell' l'allunto di batteri contro quell' incircon- poerare, favia nel discorrere, unoderata nel-ció. Non vuole armature di serro, perchè la sue passioni ; il mondo dice , Vedete . non ha uso, nè la perizia di maneggiarle : che umor malinconico, com è firavagante. Vestito alla leggiera colla sua fionda alla com'è scrupolosa! Se un negoziante sa limano va al torrente, e sceglie cinque bei mofine; Manco male': Chi ha rubato tanto falli : Elegit quinque limpidiffimes tapides de dell'altrui, è ben dovere, che dia qualche serrente. Che lai, o Davidde, piegato cui denaro per riputazione. Se sia modesto in tutto il cespo sopra la terra ? Mis provve. Chiefa, si chiama spoerita; Se sia ritirato do di fasti. Di fasti? E dove penst tu dijin casa: Oh, che siquatio i) oh, che rodo di falir. Di falir ? E dove pente tu di ni cala: Oh, che scivatco: o h, che rosevar a combatterer Pouv combattere (mi mitori con il imando paria e, giudica delziriposdo) sella vale di Terebiano, dove file virtu di chi vive. Pate ora, che un
at di Colia. Come ? in nou vulle tu abi rispon di Crifliano pierba, (sibito fi dice;
paura, che ti manchino i falir ? se i falir Ha fatto una morte da Santo, Lugrime (ia
pura, che ti manchino i falir ? se i falir Ha fatto una morte da Santo, Lugrime (ia
pura, che ti mun prato, pur pure loderei criflio per teneceza di amore, la corona
quefta una proviñence. Ma a qual fisee ca- ileli mani , l'abito Religiofa dindifo. Oh
ricarti di pierte, prima del tempo, se nel che Angelo di Dio! oh che Santo: Costi fa
cumpo fifelo della battaglia som vi è altra reasonizza la morte, anche de graudi peccumpo fifelo della battaglia som vi è altra reasonizza la morte, anche de graudi pecabbondanza, che di pierre?

limbidiffimos labides de torrento .

## DISCORSO XXX.

Nolles indicare ferendum factors. Jozn. 7. 24.

di molta consolazione ad anime certamen-te buone, che seutono spesso ricordaria la il più singolare, il più bello, che pos-sorre del ben morire. catori , e fi martirizza la vita anche de più

e addattati alla mia fionda . Elegis quinque mini , e delle donne ben coftumate è una centura, e quati uno flecco negli occhi de' Ah, quando un giovame, un uomo at-beccatori, e però procursao di fereditar-tempato, una donna favia penfa fpeffo alla la, quanto fi può. La buona morte dei cre-morte, e frequenta i Sacrampenti, e fren- vivi è una grande lunga delle fperazzedei de familiari le protefte di fede , speranza , peccatori , e perciò proccuriamo di accree carità; Quando si ascrive ad una divota ditarla, code si possa sormar concetto, Congregazione, e ne offerva le regule, e che fi polla viver male, e morir bene: E si esamina ogni sera, e resiste alle tentazio- però Nolles judicare seucodum faciem; Non ti claima ogni leta; e recure sur tenezaro- pero conte patente promo parem ; rom orica i fenê : Quelli la n, como vi la ficiate inganare dull apparera s. Se Davide; preparano i fuoi faffi contro il ogni peccatore , che fi dana , delle fegua nemico, prima di trovata il l'utimo cimenemico, prima di trovata il l'utimo cimento to. E no fin ora , che provvigione abbiam mule praziche , o di bellemniatore , o di diretta il distributo di di distributo di distributo di distributo di di distributo di distri Andiam alla pietra , Unde excisi sumus . Suo grande sludio è lasciar correre certe Profitiamoci tutti innanzi a Gesti Croci-male morti, ma così ben vessite, che pa-iono morti da santo, Esaminiamone questa fera una, o due.

Accio-

Accioche nel decorfo della vita , e nel gni evidenti , che la loro volontà è paripunto della mia morte lo faccia una buo-mente condizionata, e per confeguenza in-na, e valevole Confessione, devo dete-far il peccato con un'atto affeitoto, ed portate al marito l'alferette quelle impreefficace. Se l'atto del dolore, è puramen- cazioni furiose, che mandate alla moglie? te condizionato , la Confessione è nulla , correggerete quei termini impropri , che ed io mi porto tutti i miei peccati all'al-ulate alla Suocera , o ad altri voftri prof-

catori , e alle peccatrici mal abituate : simo più dipendente , ancor io mi emen-Quanto è facile, Signori miei, che un derè . Che vuol dire quel Se ? Lascerete anima folita detellar il peccato appena con voi , o maritata , quella trefca impudica , una mezza volontà , fe pur anche vi ar-ed infedele con quello , che fapete voi? riva, fe la passi ancor nell'ultima, e pe-Se (e lo dicono alcune ) se la povertà non rentoria Confessione, con un mezzo dolo-mi ssorzerà, se colui lascerà di tentarmi, re, inefficace, condizionato, ed infufficien- di feguitarmi . Quelle volontà fono tutte

un cafo.

Un Cavaliere offeso gravemente nell' fessione non vale. onore, e nella vita da un fuo inferiore, L'atto del proponimento, richiefto ne-interrogato in ponno di morte, fe per-cediariamente alla Confessione, deve effe-donava al fuo offensore, rispoe, Gli per- ro atfoluto. Abbinte al hanco la provertà, dono Se ..... Me ..... Che vuol dire abbiate persecuzioni, vi tiranneggi la Suoquello So, e quello, Mo ? Si contorceva cera, vi tormenti il Marito, vi manchi di a quella interrogazione, e non voleva rifi fede il profilmo: in tutte quelle, ed in pondere, ma inflando con carica, e con tutte le immaginabili circoffanze, deve buona maniera, intele il Confessore, che escluder l'ossessa di Dio, se non espressa voleva dire, gli perdono : Se però campo mente, almeno con equivalenza. la vita, fono in obbligazione di pigliar-ni quelle fodisfazioni, che avera già de-quale vi fo avvertiti per il punto della

Or di quelle volontà condizionate, che che non ha mai voluto lasciarle in tutto il quello moribondo fi lasciò uscire a mezza tempo di sua vita ; quanto è facile , che in bocca, tanto però, che poteron intender- punto di morte le detelli fotto condizione fi da quel valente medico dell'anima, che non già espressa, ma tacita, e surrettigli stava al fianco, di queste volontà con- zia, fotto condizione, dico, che passi algii itava al fanco , di queste voionata con-tena, socre consustone, succo, con passi adizionate, molti, se molti, maffinamente! altro mondo ! Un giovane invifichiato peccatori sbituati , che fi confesso in in male pratiche, una giovane abituata punto di morte, le hanno tactic, ed equi-in male corrispondenze, quanto è facile, valenti. Licenziate voi quella mala pratiche in panto di morte dica così ? Non ca? Padre sì . Se.... E benchè quel Se, voglio più amanti, non voglio più amonon si dica colla bocca , credetemi (e fra ri, ma con un atto sì debole , che equi-poco ve il proverò ) credetemi , che mol-vaglia ad una condizione ; E se una di te volte lo dice il cuore, ma lo dice con quelle condizioni fegrete, che flanno feuna voce così infensibile che neppore il polte in fondo dell'anima, piglia il pos-moribondo se ne accorge. Se ne accorge sesso voltro cuore, potete spremervi in ben Dio, che folo pesa il valore degli at- sospiri, e raddoppiar, e ricalcar quanti bati interni , e trovatili mancanti ad ucci- ci volete fulle Piaghe del Grocinffo ; fader il peccato , lascia correre il mal pe-rete una fantifima morte in apparenza ; nitente all' Inferno . una pessima in realtà.

E non crediate mica , che quella fia Racconta il Padre De Vega nei fuoi av-

firmi ? Se la Suocera farà meno imperio-

Or , applicando quella dottrina ai pec- la, fe il marito più amorevole, fe il profe te a cancellar il peccato ! Mi fpiego con condizionate , e le facelle milioni di quefli atti, e vi confessate dal Papa, la Con-

morte . Una donna infrafcata di vanità .

una fottile, e metafifica specolazione a venimenti intorno la Consessione, come Quante volte anche nelle Consessioni or-sciosse da un Porto d'Italia un mercante dinarie, che si fanno, escono di bocca per sar vela alle Indie. Aveva secoun bel dai penienti, senzachè neppur se ne ac-valsente di merci, ma la pessima di tutto corgano, le proposizioni condizionate, se- se- se senzanate era una donna di mal partito, chi menare fotto nome di moglie. Ma la pellima morte, che due vince III primo viaggio in il felice, che già ve- Dio avva perdonona dil diadetro in mandevano terra, quando afpettò appunto al·le ; permille , che gil accadelle in terra, lora a levari inno bartrafe, che tocole loro Caduto in grave malattari ; i Contribò degli occhi; e terra, e Gielo, fe non ini un Padre della Compagnia, adilianza del quanto qualche lampo, modrava, i oro diquale caccio di cali a mala princea, e la tanto in tanto l'orribit faccia della morte cacciò appunto con quella rifoluzione de-vicina. A quel pericolo allontanò fubito il bole, e condizionata, con cui altre due mercante da sè la mala pratica, quanto volte se n'era disfatto: della quale dobo-era lunga la nave, che per allora non po-lezza gran segno su al primo silo di speteva di più, con protella, e con voto [cam ranza, che gli diede il medico di guari-bievole dell'uno, e dell'altra, di non ve re, richiamar l'amica, farfe al venir al deffi mai più, mai più. Ma il fuccello letto, il fender verfo le le mani al volto, mostro, che quelle proteste, e que' voti ed in quell' atto spirolle in faccia l'anima non fi flendevano un passo oltre il peri-liciagurata.

colo ; Imperocche buttata piuttollo , che Che imprudenza , direte voi , fu mai approdata a terra la nave , afficurata la quella , che rilchio , lafciar accoltar la pavira, fu fubito ripigliata la trefea, e con-alia al fuoco, e la tantazione al debole?

tinuato il peccato.

i venti favorevoli alla navigazione; e quan- de prefunzione, che tutti foffero condizioti furono i meli della dimora , altrettanti nati, fpremuti dalla pura pura , e fervile furono del peccato. Questa seconda navi paura della morte ; suori del qual caso gazione su molto più inselice della prima i dicesseso con tacita equivalenza: Nè ci gazone in molto più iniente unia prana quiceneso cen lacra equivarenza: re el perchè, inforta una peggior tempella, la partiemo dal poecato, ne ci difloriemo nave non folo pericolo, ma fi ruppe. Del Jall'amiciria.

paviganti, parte piombò a fondo, parte quando alcuno va di notte tempo con andava col, quoto, piuttollo differendo, armi probite indoffo, e rede venir da lonavanzo di nave.

notti tlettero in quello flato tra il vivere Iffizia.

dall altra.

voli a falvar le loro anime dal naufragio con tutti i loro peccati al collopiù deplorabile della colpa. Ritornano peg-gio, che mai, al peccato, fenza fare a' nio talvolta dipinge in faccia a' peccato-Opere del P. Cattaneo . Tom. II.

Eh, miei Signori, non mirate quello cafo Bilognò fermarfi alcuni mesi in Manila a quell' ultimo, e disonello atto, fate la per aspettare, che la slagione riconduceste notomia de suoi propositi. V'è una gran-

che furgendo la morre. Alcuni pochi aptano i minifri della giufizza, alla pri-pigliarii a qualche tavola, che la buona ma ferrata, che può, girta giù le pifiole, forte aveva loro dato alle mani, andavanje paffà diafarmato. Quel girtar l'armi è sossenendo quell' avanzo di vita sopra un un' atto assoluto , ma l'intenzione condizionata dice così ; Se non fossi in que-Chi I crederebbe? Per grande miscricor-lilo pericolo , non gitterei d' armi , e pas-

dia di Dio, anche ai due adultera toccò sato il pericolo de ripiglierò; E benchè una tavola di feampo, fulla quale mi par non dica espressamente tali parole, l'efvederli endeggiare , angolciare , ed or an- fetto fufleguente mostra , che l'intenziodar tutti fott' acqua , or ribalzer verso il ne fu così , e che si fece quel gitto non Cielo , miferabile giuoco del vento , del per odio di quelle armi , ma per amore mare, e della morte. Due giorni, e due a sè, finchè durava il pericolo della giu-

Se , che è tutto il tarlo de' loro propositi

Par incredibile ciò, che fono per dirvi ( diciamolo un'altra volta ) è così muto, Quel tronco di legao, per miracolo li che non fi fa fempre fentire, neppur al loportò in falvo dalla morte temporale , e ro orecchio : Si fente però dall' orecchio tutti que' mille propositi non suron baste- di Dio , e tanto basta , perchè si muojano

lor proponimenti. tanto d' onore , di aste-ri , potesseto smascherassi , come più di persene la prima notte- qualcuna Dio ha smascherata a comune

difinganno; Credete voi , che correreb-ordì , il mandato che diede , il demero Dungamo jugli occhi de malviventi que che sborzò , pronto a far lo fiello omici-loro tanto ofinati , e ricantati efempi ; dio , quando fia di moro afficurato della Abbiam veduro quel giovane impudico mo- grazia:

rir da Angelo . Quegli occhi, prima for-rir da Angelo . Quegli occhi, prima for-naci d'impuri, ed infocati fguardi, di-ti, e tra le zanne della morte un peccavenuti due fontane di lagrime penitenti tore , e una peccatrice , pasciutili anni, Che miracolo della divina mifericordia led anni di laidezze, di albagie, d ingiu-Una bocca folita anni, ed anni vomitar flizie, e di vanità. Piangerete voi allora lordure, mandar foavissimi odori di san-i vostri peccati con dolore assoluto, ed et-ti assetti! Una lingua, che bestemmia-sicace? Li piangeremo. Oh ... o! E con va , come un demonio , il Corpo , e 'l qual cuore? con quel cuore, cui mai pe-Sangue del l'uo Signor , lo riceve con sò un grano folo tutto l'onor di Dio! Le tanta riverenza! Quelle labbra , che te- detellerete voi colpa sì moltiplicate in nuneri baci flampano fulle Piaghe del San-mero, e così gravi in qualità? Le detelleto Crocififo ! Un San Luigi , un Sant' remo. Oh Dio! E con qual affetto ? con Ermenegilde, fiori, anzi gigli era i quell'affetto, che non usci mai dal fan-Principi, non poterono più fantamente go di fimili vilissime, e fordidissime lororire. dure. Oh vedete, Padre, non farà più
Ed io col più vivo fenfo del mio cuocosì: Vanità, amicizie, amori non fan

re ripiglio, Nalite, nalité ocules interregues. più per me. Dite davvero? Padre s. Non interrogate l'apparenza del corpo, Alfolutamente? in ogni circostanza? dav Non interrogate 1 apparents in the table of the service of the ser peccasiri minati e actine y une in commo jamina persecta. Cine tate voi ? Che il la in un derellazione del peccato condizio- Commonmente da peccatori moribondi rinata, ficila d'una paura tutta fervile, che fantati? Quanto pochi terovate, che mutia lacci nell'angolo mi cino del cone e [3-c] vista. Diseque il loro dolore y benché abservoto a chi, che detetta. E fate, che musi bia moite belle, e buone apparenne, conferto a chi, che detetta in consecutati della di la resulta associata di un fate fatta di la fatta di un fatta della di la resulta associata di un fatta di la fatta d donna libertina, o un giovane difcolo ri- re grande pericolo di effer fimile al dolo-fanino, e li vedrete, come per lo più fi re del fopraccennato Cavaliere, che pianvedono, liberi, impudichi, come prima, geva l'omicidio, non per l'à gli rin ref-bellemmiatori, fuperbi, diffoluti; e nulla celle d'averlo fatto, ma per gli ; edimeno pronti a far il personaggio di pe-sceva il morire , la qual detestazionitenti, quando il pericolo ritorni, e più ta fi rifolve in amor pre che pronti a deporlo, quando il pericolo servile-Voglio proporre alcune formole più ef-

Fingetevi , per meglio intendere quello pressive di dolore assoluto , e non condipunto, un Cavaliere, il quale per aver zionato, le quali, acciocchè reftino più tramata un'infidia alla vita d'un luo emo- impresse, e possino praticarsi nelle correclo , stia prigione in mano della giustizia, ti nostre contessoni , e massimamente in con profilmo pericolo di lafciar la tella punto di marte, portiamoci a farle a piè fotto alla mannaja. Per quanto fi ajuti, e del Santo Crocifillo.

con amici, e con denari, fegue la condanna, bifogna andar alla morte. Povero Cavaliere, non può darfi pace al cuore, piange giorne, notte, detella il mal fatto, e'l giorno, e l'ora, e l'occasione , che lo portò a quell' eccesso . Fin- Protlesa in conspella Domini mer: Santterum gete ora, che il Principe, mosso da alti motivi gli faccia la grazia, onde fciol-

### DISCORSO XXXI.

ejus. Pfalm. 115. 4.

ti mottri gui raccia la grazia , once rictori to dalle catene, libero dalla prigionia. Per la considera del rictoria cafa. In un momento, rutto, Reale Profeta fopra Luigi Gonzaga il tutto quel dolore dell'omicidio commel-fanto, del quale oggi celebriam follenife fo dilegna, anzi fe ue varata, e lo rac-finna la Fefla, di cui quella mattina aveconta , a chi no 'l fa , la trama , che te udita rapprefentarvi Angelica la vita,

ed io questa sera vi dimostrerò preziosa sere capi , i quali tutti mirabilmente concorrono nella morte di S. Luigi . la morte:

L'anno 1591. corfe per tutta l'Italia La prima gioja , che impreziofifce la una penuriofissima stagione, la quale portò morte d' un giusto, è lo splendore, con una penutroniuma inglione, la quale porto imorce u un giunto, e lo infectore, con in confeguenza una pefiliente mortalità, lou i filitano in quel punto tutte quelle La Fame, e la pefie fono due furie forel- virtà, che efercito in vita, appunto, co-le, che vanno di camerata. Imperocché me le lucerne, che, quando lono per in tempo di fame i corpi dei poveri mal effinguerfa, fanno upo storzo di maggior

giunta la peste.

Non potea venire a pipirito di Luigi aspre discipline, vedutosi entrar in ca-Gonzaga, allora giovane di ventitre anni, mera il Superiore a visitarlo moribonoccisione più bella Dimandò, scongiu-lo, chiefegli con premurosa ilanza li-rò, importunò i Superiori per aver li-cenza; di che? Forse di qualche sollievo, cenza di far il pubblico mendicante, per o di qualche delizia ? Sollievo, e delli-cercar limofine a poveri, ed il pubblico zia ? Appunto. Gli chiefe licenza di far-Spedaliere per servire gli ammalati . Ot- ii una disciplina per morir penitente. Catenne a grande stento l' una , e l'altra vò le lagrime al Superiore una tal dimanlicenza; E vide Roma più volte quel da, e rispondendogli, che non vi era Giovane Principe con velle lacera in- forza in lui di fare tal penitenza ; almedollo, e bifacce alla spalla, andar mo- no, disse, che un altro mi batta da cafrancio il e lto rispettoso di porta in po a piedi . E chi volete mii , rispose , ta, e ler la mano fignorile a chie che faccia un atto sì difumano di bat-ter un corpo già morto per metà? Alfer pane.

L'andar per Roma fu pc. ò . Si pose a meno , insib Luigi , mi faccia deporre servir gli ammalati nello Spedale con tal dal letto , a sine che io muoja in terra . fervore, che i più derelitti, e i piu schifi Ecco il sollievo, che tichiede nn Angeservere, one 3 put servititt, e 1 put (chib) (200 1 1011000), ohe tjchiede no Ange-ernoi cercati, pil securezati, glis isbarca, lod il minocenza, di laficira la vita foto ciuti da Luigi; E benché avelle molti oc. la diliciplina. Andiam di grazia a naf-chi addolo a lar la fish, che il ferrore non connecte, o a linene coprismo il voto per lo potralfe a munifello pericolo, e gli fief- confuilone noi miferabili, che portremo fe poi locaricata più caux callodia di sè; alla morte peccati, ognuno fa di qui na con tutte le cautele, che Laizi ubbidien-mero, e di qual peso, E di penitenza non tissimo offervò, preselo una sebbre mali-si fa il nome.

gna, che il fettimo giorno lo portò al con-fini della vita, in profilma contingenza di la morte dei giuli , è l'anticipata noti-

morir martire di carità.

lo a sè . Quella furia di male si mitigò , ne riservata a Dio solo : Numerus mensium Insciandogli per appendice una sebbre eti- ejus apud se est : E quando Dio la rivela ca, che in tre mesi l'andò consumando, al giusto, gli sa sapere un segreto di alta d'indogli in tanto com dità, e tempo di eser-lconsidenza, e di grandissima utilità; percitar tutti gli atti delle più confumate vir- chè l' anima si promunisce, e si avvalora tù, per render più preziosa la sua morte, per quegli ultimi assalti. A San Giovan-E preziosa la morte dei giusti per due, o ni Elemossaatio, al Grisostomo, a S. Mar-

nella Città di Roma, dove essendo rifu-muore nel ciliccio. San Guglielmo, per giati molti poveri affamati per la speran- memoria della sua polve , e vive , e moza di maggior soccorso, in vece di rime-ribondo, volle sempre esser asperso di diare alla same, vi guadagoarono per ag-cenere. Luigi Gonzaga, avendo cominciato fin da giovinetto a tormentarli con

zia , che ne hanno ralvolta avanti di fpi-Non volle però Iddio per allora chiamar-trare . L' ora della morte è una cognizio-

gherita d'Ungheria , a Sant' Ignazio , ed noi , quando alcuno parte per lontano a moltifimi altri Dio rivelò il punto del- paele; nel qual abbracciamento a chi difla loro morte. E quando ebbero tal an- le una parola di spirito, a chi un' al-nunzio, chi usci in eccessi di gioja, chi tra e da tutti senti incaricarsi qualche abbandono ogni altro affare del mondo, commissione per il Cielo : e nella notte chi diede l'ultima mano ad opere eroi- appunto, che predifie, (benchè tutto il che già cominciate . San Valentino Vet- giorno aveffe moftrato miglior polfo , micovo di Paffavia intefe da Dio, che gli glior vigore, e miglior voce ) nella notreflavano ancora otto giorni di vita . Si te, che prediffe, mando la fua beata anipremun' fubito con tutti i Sacramenti ; ma al Cielo.

premuni fubbio con tutti i Sacramenti i ma il Cielo.

e nel rimasente del tempo non diffi mai la terraz gioria, che rende preziofa la parola a veruno, tutto intefo a parlar morte dei giulti, e la considentifilima ficcio cioro; e, cogli occhi a Dio. L'ul. cuerza, che hanno di andari ni lugogo di timo giorno di fiu vita, i fi fe portari falute: Le due gran Serve di Dio Annella itanza il Issattifimo Sacramene, e tonia Ximenes, e Antonia di San Gianne fila terrazi il santifimo Sacramene, e tonia Ximenes, e Antonia di San Gianno Gia, e miandoli, con uno fiuna-fiori vifima voce quel verdo de Salmo Le do trutto di fede, e di amore, diffici, sama fame sin i, sas diffix fame andi i, sa Dawine fifise Girler, samale Candier, de Jemma Dawini, timur. Allegrezza, allegrezza, allegrezza, allegrezza allegreza. Redempter , qui es dux , & illuminater ani- grezza , andiam al Signore , al Signore . marum, objecto te, ut suscipias animam Una simil voce espreste il contento della meam; o perducas cam in Regnum tuum, bocca di Luigi il Santo, il qual rivolto muam ; O preluxes sam in Reguma muam ; boccc di Luigi II Santo ; il qual rivolto quad prapară diligeralia se r. Fatta que, ad un lou condicepsolo vir prelente, dific ki orazione ; benediție ste medefimo col lasantes immu, statante immu. Andam alle-stuffimo, jo depofe nella facra pfifide, giomentec, andamo. E dove fi va? Interpunific le dita , e dilefoli colle mani progolo un attor Padre: c Luigi fiance , to con dervente aspectò tar fu l'ultimo, III phi affidos diffiente al tetto del Saperche est configence del fora del fatta (Gromme est il Padre Bellarmino, già

morte .

fue Confessore, e direttore nelle cose del-Luigi Gonzaga, un' anno prima fu av. lo Spirito, che poi fu gran Cardinate, e vifato dell'ora della fua morte, e quell' Scrittore benemerito di Santa Chiefa. Or avviso venne congiunto ad un diffacca-in quest' ultima malattia, trovandosi essi mento tale da tutte le cose, che giunse due soli in camera : Luigi dimandò al Bela questa finezza. Aveva alcune notazioni larmino : Pensa V. R. che al mondo vi Teologiche, satiche di sua mano, e parti siano alcune anime, che vadano diritte del fuo ingegno, e gli erano care, come in Paradifo, fenza toccar il Purgatorio? ad ognuno fono care le fue opere : Per Il Bellarmino rispose di sì, e soggiunquesto stesso, che gli eran care, gli suro-se, Credo, che l'anima vostra sarà una no fospette, che non gli diminuissero l'di quelle, che andrà diritta al Cielo; affetto, che tutto voleva aver verso Dio perche, avendovi Dio per sua misericor-Gli venne per fin paura di esser troppo dia satte tante grazie, quante mi avete

ben voluto dai Superiori.

confidate, tengo certo, che ei farà que-Otto giorni prima di morire, fu an-le favore ancera di chiamarvi subito in cora più chiaramente avvisato da Dio, Paradiso. A questa risposta combatte nell' e ad uno suo confidente lo comunicò , animo di Luigi l'umiltà colla confidenza , dicendo. Non sapete la buona nuova, e la confidenza vinse; perchè si senti su-che ho ricevuta ? Fra otto giorni mori-bito riempire di una estrema consolazione, to Inglocchiatevi, e recitiamo infe-no tempire una cutente contactoria, contactoria in Inglocchiatevi, e recitiamo infe-no tempire per mote ore dificore la mente me il 72 Danos Inadamos I; quell' In-dai Paradilo, dove già rimaggiava di odi ringraziamento non finiva di reci-ellere, ed islustro or un Santo, or un 1171 per i tenerillimi affetti, che Lui-laltro, otta 358. Vergine tutto in effai di più framichiava. Riccette di nuoro allegrezza,

il Viatico, dichiarandos, che quella era Quanto è preziosa la morte dei giusti, l'ultima volta: Dopo il Viatico abbracciò tutti quei di cafa, come fi fucle tra prigionia; ed è principio di eterno riposo, e di una perfetta libertà ! Udite un currezza, con cui partono, preziosa per il 10 , e ul ma perietta incera . Duite unicuriezza, con cui partono preziona per il gentifilimo penfero, con cui Senca con- premio, che in afpetano. fola sè, c'i (no confidente Lucilio. (Epi-fol. 10a.) Per qual cagione, dice egli ) Dove (non le vitra è dove il penfer del-il parto, conceputo, fia chiulo per tanti la morte è dove fondiamo la ficurezza di meli nell' utero della madre ? Forle per-morir bene? chè il parto goda di quella prigione? Forfe perché fia caro alla madre un tal pefo ? Eh no , Il parto sta chiuso nell utero materno per nove mesi, perhè tanti ci voglione a ben maturare, e organizzar il poco, accioche polla ufcir alla luce ben compito in tutte le sue parti sano , Confolatores onerofi omnes vos effis : numquid vigorofo , in buona complessione , e bel colore . Maturo ch' egli è , esca pur al mondo , per cui è fatto . Novem mensibus nes tenes maternus uterus, & praparat non Osí disse Giebbe infermo ad alcuni sibi, sed mundo: Sie per hoc spatium, quod fuoi amici, che andarono a visitarab infantia patet in fenelitutem , in alium lo , ed a confolario . Tutti , quanti fiete ,

è alamente flampato nel corre di un lle, icana fano puzzione di motti nel giulo. Si mira nel mondo, come un dequivoci; e di metafore; fiadmente doporatto nel ventre di una madre, tenu-versa ellere cariattevili, fesaz offich sel fore nel la liberta de Santi, alla lute del Quella fera voglio parlarri d'una vificer nella liberta de Santi, alla lute del Quella fera voglio parlarri d'una vificario del mante del propositione del prop

Ciclo.

Finalmente è perziosa la morte de giu- re avvertenza, e circospezione di tutte le si , perchè muojono in quel giorno , che altre ; alla quale mi apro la stada con più desiderano . Stanislao Kollka deside- quello discorso . sò morire nella vigilia di Maria allunta , Il grande , e dispotico Dominio di Dio coi loro affetti. Luigi Gonzaga aveva massimo di tutti i beni naturali, qual è divisi tutti i fuoi voti tra il Santissimo la vita. siciemusti. 3 de de Caffilia authoria de Cripio, non folimente ha quell'alto, e mara morir in giorno dedicaca all une ji nighendente Dominio deli via t. 2 re. o all'altro; E'l Signore diffose, che Bemine, qui vita, & mariti histo perferente del fon morire dell'une, jem, s'e, pa, 16. Ma di più Attest device dell'altro, perchè morì la notte dell'amerit de l'organi, ha le chiavi della vita, e o Cutava del Santillimo, v nenado il Ve-della morte etteria, come o vide S. Giorno Cutava del Santillimo, v persono il Ve-della morte etteria, come o vide S. Giorno. nerdì . Ecco, miei Uditori, di quante gioje è Or, quando una persona è tocca da in-

Opere del P. Cattanco , Tomo II.

### DISCORSO XXXII.

non habebunt finem verba ventofa ? Job. 16. 2. 3.

ab infantia patet in finellatum, in aliam lo, ed a confolatio. Tutti , quanti neter, patenn pramme, Il maturati per nisfert imi portue pelo, e no folilero. Quando al mondo si fa in nove mesi , il matur- volete sinita con tante ciarle instali- arti per naferra i Giolo si in in tutto La vilta di Maria, fatta con canto uti- il corso della vita; in aliam partum p-1 le alla Cafa di S. Elifabetra, mi diode mo-ramo.

Or quello pensero, che potè nasce- la partar in generale delle visite, mo-cre nell'integno di un Fisiolo Gentis, senza percievi canacore; do san eller non-

ta particolare , la quale richiede maggio-

Il grande , e dispotico Dominio di Dio e vi su chiamato a veder la solennità di singolarmente si mostra nel mandarci le quella sesta ; Altri divoti dell' Immacola- infermità. Quando si dice, che un Signota Concezione; altri tenerifimi della Paf- re può far fangue ne fuoi Stati; Quando fione di Gesù, morirono nel Venerdì, in un supremo Tribunale può condannar nelquell'ora, che Crifto fpiro, o nell'età di la tefta, rispettiamo con riverentissimo of-trentatre anni, scontrandos la morte sequio una potenza, che mette mano nel

nella fua estasi di Parmos.

preziosa la morte de giusti. Preziosa per sermità, o grave, o che può sarsi gra-le loro virtà, che in morte più, che mai ve, allora la morte sa battendo alla porzisplendono ; preziosa per l'anticipata no- ta di quella casa , e dice , Son que . Cotizia , che ne hanno , preziofa per la fi- sì dichiaro S. Gregorio , Pulfat verò , cum

per apritudinis molestias mortem vicinam offervane della fanità, sfogandosi in mille vizi defignat. (Hem. in Luc. 3.)

il suo correctivo sarà una sebbre, che lo
ntale stato, che è molto peggiore d'icotti ben bene. E S. Ambrogio parla più
una prigionia, la Carità Grissiana racco-chiaro, Infirmina pana peccasi est, Daus manda le visite; ma che siano visite di ca-enim febrim & tremorem, & catera fingel-rità, come tra poco dirò: E le raccoman-la immittit juxta merita peccatorum. Il Sanda con tale islanza, che nel Giudizio Pi-to Dottore assuefatto a maneggiar la sfernale una delle colpe, che entrerà nel pro- za contro degli Arriani, dice, che Dio fa cesso de condannati , farà l' omissione di appunto , come un Maestro di Scuola : se queste visite; Infirmus eram , & nen visita- non può indurre co premi , e colle lodi il

Ais me . diferpolo allo studio, mette mano alla sfer-E quali faranno quelle visite di Carità ? 22; E quello, dice, è il flagello, che Dio Sarà forse carità l'adunarsi nella stanza sonote sopra del peccatore; Un'etica, che dell'ammalato alcuni compagni di bel'tem o confuma, un ardore di vifcere, che lo po, che a titolo di ricrear l'ammalato ,jabbrucia, una paffino di cuore, che l'op-parfino di amori, di galantei, di corri-prime. E lo Spirito Santo, che vale fopra ipondenze geniali; eccitando nell' infermo jogni altra autorità, si dichiara, Qui d'linqualche parofilmo di sebbre ardente, come quit in confessu ejus, qui fecit eum, incider la battezò S. Ambrogio, Febrls eun luxu- in manus medici. (Eccl. 28.) Tu non vnoi ria eft ? andar per amore nelle mani di un buon

Sarà forse carità , su'l letto stesso dell' Consessore, che ti curi , va ora per sorza

ammalato metter tavolino da giuoco , e in mano al medico. far correr le carte , ovvero spiegar sopra Or, se voi disponete bellamente un inil letto una tela incantata, piena di figu- fermo alla Confessione, ed al pentimento re, e di numeri, col sacco della mala de finoi falli, non è quella lapiù fiorita di ventura , dalla quale si spera sempre di tutre le carità ? Che salda le piaghe dell' effrarre un punto favorevole, che mai non anima, e dispone anche il corpo a guarir

viene / Sarà forfe carità ? Quello farebbs prefile, perche, rimolla la cagion del ma-pafeer il vizio del giuoco anche full' orlole, fi toglie anche l'effetto. della morte. Sarà forfe carità empir la tefla dell'am-dottrina, non folamente da chi vilita, malato, o di novità, che lo distraggano, ma anche da chi giace infermo. Si chiao d'intereffi, che lo diffurbino, o di mor-merebbero i Conteffozi a casa, prima dei mortzioni, che o ditrino, o di vane fipe-inedici, e fi farbebro le cure più canoni-ranze di preflo guarire, che lo inganni-che con togliere il primo umor peccante, no? Non fono quelle carità, ma ofilità che è il priocipal fomite, e fermento di E chi vifita gl'infermi a quello modo, fi tutte le febbri.

merita la ricevuta, che sece Giobbe a' luoi Intese ben Giobbe, e praticò questa dotfalfi amici : Confolatores oneros omnes vos trina, il quale al bel principio de fuoi graestis . Oh le magre consolazioni , che voi vissimi mali, la prima medicina , che premi date! Numquid non habebont finem ver- le , fu un atto di dolorola contrizione : ba ventesa ? Avete voi altro che confo- Parce mihi Domine; e poco dopo, Delitta, & feelers mes oftende mibi : E guarl con tanto laımi ?

La vilita di vera confolazione ad un in-moltiplico di entti i beni temporali. fermo è quella, che a poco a poco con Intele quella dottrina il Re Ezechia, dolce maoiera fi adopera a follevargli il che, fubito malato, fi rivolfe a pianger a pensiero al Cielo, almeno con qualche pas- calde lagrime i snoi peccati , Flevit Exeseggiera aspirazione ; è quella , che lo dis-chias fletu magno . (Ifaia 18.) Di grazia , pone foavemente a purgar l'anima da pec-Corrigiani, rafciugategli il pianto, che coll'

çati, che ha commessi. accorarii troppo non fi elacerbi più il ma-Imperocche tenete per certo, Signori le, e non peggiori . Peggiorare ? Appun-

mici , che molte malattie fono mandate to . Non folamente guart , ma fi guadada Dio in galligo delle colpe. Lo dice in gno per giunta quindici anni di più, fa-terminis S. Gio: Grilostomo, Deus, et and cendogli sapere Iddio per bocca del Promi peccatum, corpus flagellat, ut ad quaren- feta Ilaia, Vidi lacrymus tuas : adjiciam fudum remedium convertatur. Si abufa quel gio- per dies tues, quindeclm annes.

Finalmente intese queste verità il Bea-che dura la colpa, non si rimette mai tissimo Pontifice Pio Quinto nella sua ce-la pena. Sono tutte opere morte, palebre Bolla, colla quale divieta ai Medici timenti perduti. Dove, per il contra-la vista degli infermi, se tra lo spazio di rio, se l'infermo è messo presso in gratre giorni non fi confessano , mostrando di zia colla Confessione , ogni atto di paconoscere questo bel secreto di medicina , zienza è uno sconto di debiti , e serve che per curare il corpo si deve cominciar di Purgatorio per dar soddissazione a Dio. Udite il Venerabile Beda , Infirmitat la purga dell'anima.

Or, ditemi in cortefia ; fe per un vo- carnes , fe patienter fuftineatur , erit quafi Purfire care amice, o parente, o figliuolo ma- gaterium ignis.

fito cato amico, o parente, o figliuolo ma-lestralum [gair.

10, y i folfe infegnato un rimedio facilatino, vi en non può farghi verna maLe anime purganti pagno la pesa, na
Le anime purganti pagno la pesa, na
letti a, non ha mai fatto male a vernuo:

che dorece ulare, quando cadere malati,
Anti può a, fecnodo la pià fondara ragioportitare prefio l'anima, per guarti anche
ne, ed autorità può recerse all'ammenti del copo, o per non perder cani telasi
d'unque tatta innici, che vanno in vifica!

Oseffia, a'i, quartà è la nib Mells vi-

to as seames, source del corpo. E percinci mento.

dunque tanti annici, che vanon in vifita; Qetfa, aì, quefa è la più bella videll' Infermo, non apron bocca l'. Tocca fira di carità, che poffare fire ad un insi Parroco, rocca al Religioso, tocca fermo, queflo è il più bell' atto dell'anti-al Confeliore. Tocca a tutti, che han-ciata crifiliana. È a mia certa cognino ferrimento di carità. Imporence è vi pione a eluni Cavalieri, e Dame, e Cinfono cerre benedette case, alle quali non tadini, e Medici banno usata questa se si accostan molto ne Religiosi di spirito, deltà ai suoi amici infermi, disponendo-ne Consessori; e per mancanza di questo li alla Consessione, a cui sorse non penavviso l' ammalato peggiora , e muore in- savano . confesso, o malamente confessato, che èl Dirà alcuno : Il confessats al principio

poi lo stesso. della malattia, è mostrar paura prima del

Aggiungete al detto finora, che la ma- tempo . lattia è un campo di battaglia , è un tea- Quella frenesia ( racconta il Venerabitro di patimenti; perchè un povero ma- le Beda ) ( Lth. 5. Hill. Angl. c. 14.) en-lato ha da sofferire arsure di sebbre, ari-trò in tella ad un valoroso Capitano Inlato ha da iofictrice arizare di febbre, a sin-i trò in rella ad un valorodo Capirano Indità di fete, a suufec di lomosco, v-gelie gliefe, che aliufactio all' armis in credes di notte , inquietudini di glorno, man-lar il bell' umore anche con Dio. Elfeodo canza di appettio, a bortineno a medi-quelli malato, fix vilitato dal Re Garrado cine, e mille altri doleri : E fe l'amma-in periona, e fu perinafo colle più efficia to fia male con Dio, come porta fof-, ci pregiàtere allo Gonfifione, della quale fire per amor di Dio tanti mali / Non avera gras biogno. Serrife i' infermo a la ràbito della cuità, che confifie nel ci al propola, e dilie, Sono fatto per feria grazia i ha ofcarata la fede , e altera-viazio di V. M. io tante battugille, femper ce le patifoni, i in vece di parir per amor in Gescia della morte, feaza puara; or peadi Dio , ulcirà in bellemmie , in furio- fi , se vocilio adesso mostrar paura di un poa fdegni , in mille imprecazioni , con co di febbre .

guarite .

ammalato così fiemmatico , e così coftan fermo, adeffo non fiam più a tempo, fone et, che fopporti, e prenda tutti i dolo compatiti a quello hand del letto du Mo-ti in pazienza ) fe l'infermo è in peca-ti col gran volume delle mie iniquità, che to mortale, a che gli gioveranno que l'utter mi hanno fisigrate fugli cochi; Da gli atti di pazienza / Porfe a foddisfar il quell'altro canto è compatio un bel Giovafuoi debiti con Die ? Signori no . Fin- ne con un picciol libietto, dentro al quale

che patirà al doppio più ; e col molti- Intanto crebbe il male , e il Re follecito plicar peccati , fi renderà più difficile il della falute di quel Capitano, a lui cariffimo, rinnovò, e le visite, e le istanze per E poi ( anche dato , che fi trovi un la Confessione: Sacra Maestà , rispose l' in-

erano fparfe alcune opere buone, ma la Triaficio alcune altre particolarità, maggior parte era carta bianca; e con-che cagionerebbero troppo (chifo in mettrapponendo libro a libro, partita a particel fotto gli occhi. Indi profiegue il tita; quei neri. spiriti gridarono giufti. Santo. stra / quel nert. spirit griatorou giuni-Sastov. Che gran lezione prefi mii io a quella no cogli occhi dinne: e quell' Angelo buo. Che gran lezione prefi mii io a quella no cogli occhi dinnei, e volto malini-villa? Disi: sisteam Cafesi corpus pradocotico, e con giene fina ristorio 5, 5, dicil-ram? Vill magnitude divisionem? I simple fo, pipilarelo, che per mille canì e vo- ratus deliciume? sini multitudo Dominismom? Fine: Activite mar vor, this mansimo danno di cairo milliane? A rat veduta no milliane.

nationis ducite. Con Dio non bifogna far del bravo. Lu-te, e ciglio innarcato non esclamassi e

cifero era di più hell'umore di noi, e Dio Cefare, oh Cefare, dove è quell'andar fo-l'ha umiliato in tal forma, che non alzerà flenuto? quel muoversi maessos? dove le

DISCORSO XXIII.

Yelse Somnium avolans non inventerur : tranfibit , ficut vifie naturna . Job. 20. 8.

y pirri nella mente, e nel cuore un poco fa conoficiuto, di gran talenti, di gran penfero, che fu apprefo fortemente, al lo intendimento, di molto grido, il dal Santo Dottore Agollino, e lafciollo qual fia morto. E voi , o Signore, fate firtino nel fremone trenstructore del più fieldo. scritto nel fermone trentottefimo ad Fra- lo stello . Risvegliate pella memoria la tres, che da alcuni fi crede effer opera di memoria di qualche Dama giovane, di

quel Santo Dottore. Ductus sum sateris ad videndom ca. venenza, di parentele, la quale sia fiata dover Casaris in sepulero. Apertosi acci-da voi conosciuta, e ora sia morta. Facdentalmente il fepolero imperiale, non fo ciam loro una vifica. se la pietà, o la curiosità, mi condussero Come? Volete, che entriamo in sepolfumate tutte all'intorno le labbra , fi ve- paffeggiano vermi , e rospi ; e questi una devano le nude offa delle mascelle, coi volta saranno anch' essi gli òrnamenti di denti neri, e putridi, quali cascati, quali quello mio volto : Operimentum tum erunt vicini a cadere.

tei contenermi , che colle mani incrociala teffa in eterno: Bella hravura, per non guardie, che precedono; dove fono i poter moltrar timor della morte, andar con paggi, i cortigiani, i Cavalieri, che vi generofità all' Inferno! ec. shronus imperialis ? Se questo è Cefare, corrections dov' è il trono, dove i carri trionfali,

dove le camere di parata , dove le fale di udienza ? Omnia pariter desecrunt : Tranfruit veint femnium aveiant . O ficut vilie necturns .

Ad imitazione di Sant' Agostino , o di qualunque sia l'Autore di quei sermoni, vi prego , o Signori , di richiamare alla Voltra memoria qualche perfonaggio da voi buon tratto , di grandi ricchezze , di av-

a vedere il di kui cadavere. Vidi iliud em-tura? Non ci darebbe, neppur l'animo di nino deformatum, patredine circumdatum, even-mandar colaggià uno dei nostri squardi : arem ejus difrupium, & per eum vermium Facciara dunque così . Senza entrare, ne entervas transentes. Oh che vista su mai coll'occhio, ne col piede in quella schiautreia manjantr. Un coe villa in fail, toll decumo, set cost paete un dietala cent-pation. La constanta de l fus propria . Crises i jus son sellaratione co anche per me. Per quelle son v'è più, se pis . Era non folo noda, ma priva di pel-le la calvaria , e i capegli prima biondi, lare, ne la comitiva dei Servitori; Sono ficome l'oro, intrifi nella putredine, era-no quà, e là diferif fopra il guanciale. Duntes rius appressas issessi semignati, con in yece di mosche artificiole, e fludiate, vermes : e questo mio corpo sì delicata-

mente trattato, cagionerà tale ichifo, che una velocifirma ruota: Heminit vita nibil ognuno fi eleggerebbe anzi di flar un gior- aline of, quam reta, qua tracipiri retatu no intero vicino ad un fetido lettamio juvizamio.

che di star un' ora nel sepolero in com- Tre similitudini io trovo nella Sacra

pagnia del mio cadavere.

E perché danque tanta follecitudie inè revità della via: La primi no S. Giataron a quello facco di parredine, qual como : (asp. 4.) Fopo ad mosilizzo 1912
pra il mondo per trattario bene è Perchè diffichederii fulla pinoura, o folleviri dall'
tanto, e tanto sioraro da cacumiari il acque d'un finume una nebbia fottile,
temponale, che fiogge più, che l'acqua che pare en veò diffichi prati. Mã
corrence, e va a fommergerii, e a feppel- che è al primo figurat del Sole rarefiacorrence, e va a fommergeria, e a feppel- che è al primo figurat del Sole rarefia-

liffi nel mare?

Chi ha denari da impiegare, fi ficcia avanti, che bo un impiego ottimo da lum apparas. Una officiole il dilegua dagli occhi, cia avanti, che bo un impiego ottimo da lum apparas. Una ombha ; che fi fol-propordi . V' è un helifilimo pa como milei apparamamenti, e le, e in peche or Tampferi vutta familimo Palazzo con milei apparamenti, e le, e in peche or Tampferi vutta familimo Palazzo con milei apparamenti, e le, e in peche or Tampferi vutta familimo Palazzo con milei apparamenti, e le, e in peche or Tampferi vutta familimo Palazzo con milei apparamenti, e le, e in peche or Tampferi vutta familimo Palazzo con milei apparamenti, e le, e in peche or Tampferi vutta familimo Palazzo con milei apparamenti, e le, e in peche or Tampferi vutta familimo Palazzo con milei apparamenti, e le in peche or Tampferi vutta familimo palazzo con milei apparamenti, e le in peche or Tampferi vutta familimo palazzo con milei apparamenti, e le in peche or Tampferi vutta familimo paramenti e le in peche or Tampferi vutta familimo palazzo con milei apparamenti per la contra contra con milei apparamenti per la contra con

loggie, e peschiere, e giardini, e sonta- nium avelans.

ne. Vi fono torri di bisinima vità, siale II Sanco Prefetz Davide nel Salm, 32, dipinte a gallerie, e gabinetti di festreto dice, che tutto il tempo di nofina vita è ritiro. Non v'e altre di mule, fe non, di pochi palmi. Esse menjenditte puisibi che per effer mil fociato, minaccia ab per die meso, fi letgice al tenello Ehron Escano, fi este di compatibi con enere, ci respirabite. Può effer pertò, che di compatire il assignori, perché fono fina anche in pici per dicci, venti, e lonata in palmo dalla morte, ciche a di tettori anni al più. Vi fentirelle di impie- ire, tanco quanto è la grofitzza del legno, garvi il softor capitale per tiarce acquino i che il foliate. I giorni, che i tramezzata E che volere, che de comparato il composito per tiarce acquino i che il fonite. I giorni, che i tramezzata E che volere, che feccimo noi d'una ca hoo far il nosfro vivere, e il morite y, non la fresoltora. Le forbe farce de monograrici per trame comparato il responso lestatti dalla morre altre, che

Or uditemi bene . Morti che noi faremo; per noi la carla puerana , e le polleti evez che pure la prello a recenui anni, ad fino vimo; per noi la carla puerana , e le polleti evez che pure la prello a recenui anni, ad fino vimo di pri di prello a recenui anni, ad fino vimo di tituto faria faintanto in polvere e. E. ligiteri per le prello a recenui anni più , fe non alla fine del modor , quan-liforzata non corre , ma divora, per corl doi ittuto faria faintanto in polvere e. E. ligiteri per legele, e va signora, e notre fenara pripoli vola imperabile, per conticonara e la divira in malenza in noltra vita, con cui precipinio ripropriale. E perché donque rutti ipen-le quanto y'ha di veloce nel modoli. Il remporale. E perché donque rutti ipen-le quanto y'ha di veloce nel modoli.

fieri fon qual ? tutte le follecitodini fonol Or, fe la vitta di tre ; e di quattro; qua qual a voler trattenere il vento, e proccioquecento anni, è di limitata si breve, qua carare con crotto muni di aggrappari alio più breve far la vita di fefinata, o beni di quella poorea terra, che i dile- [lettant anni, che è la corrente: alla quaguan, come la cera al fuoco , e come la le ancora pochi arrivano; e chi ne avette guan, come la cera al fuoco ; e come la le ancora pochi arrivano; e chi ne avette guan ; come la cera al fuoco ; e come la le ancora pochi arrivano; e chi ne avette guan ; come la cera di sul cera di

Quella è la gran lezione, che fanno i zi, quanto poco gli rellerebbe? morti ai vivi, e fa lor vedere fenfhil-l. Tatto il male è, dice S. Agolino, permente quell' Omnia transfirma, che vide che Hae madiann despun moiti videtur. Santo Agolino pel cadavere di Cefare, e quantam albus agitur. Quanda finitum fine ve vede calcuno di mai in oral perfori. Emiziane cama modicum futuri. La

Santo Agottino pel cadavere di Cetare, e quantiam adhue agiare. Quanda paisum fusche vede calcuoo di nei in ogni perfo-rit, funtiemus, quam medicam fuerit. La naggio, che muore, Transferant: Soco confina vita è come il ventaglio, che voi adtrapafiati.

Ma transfera fuefa si chi balli soite, e i funti quanto il recono finizzato, a dilutto

trapassati.

Ma trapassano forse a suo bell'agio, e sano tella cara vento. Il cressino spiegato, o disisso con tutta comodità? Trapassano con ta vi pare un gran che, e sorma un ampia ruo velocità, che S. Antioco si paragona ad ta, che vi mostra belle immagini di paesi

The stry Comple

di giardini, di fiori, e di figure, ( e cre-pensieri attorno a un corpo , che può dido, che faranno figure modelle, altrimen-mani ester putredine è Us quid far buone ti farebbero più caldo, che fresco. ) Ma spese ai vermi, che tra poco ci mangie-

ti firebereo più caldo, cne tretco . J maipete au vermu ; cne tra poco ci mangio-chiulo, e a recordo fi firigio i au po-l'armoni e carni modello art. fa. reprimere chiulo con la recordo della discontina di propositi della filma ; della Agodino , è la vita: 1 Mes modicum dami il foretchio della filma ; della girno , lengum vitarer. Cinquarit anni algloria in quello mondo. Un forefilire , venire , lunghi , e difief, oh che graniche fi trova lontanifirmo dalla fan partia cofà: Cinquani anni pulfati, e rilletti, jau una Citat, da cui fia per partire di

oh come pajono brevi ! giorno in giorno per non tornarvi mai E non è questo il modo di favellare più più , non si cura più che tanto di farsi , otdinario, che si usa ? Mi par l'altro gior-nè conoscere , nè stimare in quel paese , no, che andassi a scuola : Mi par un an- in cui è passeggiero . Io sono al mondo , no , che andassi a marito ; Quest' anno , che non è mia patria , e posso partirne com' è sparito presto ! La mia gioventu ogni momento per non ritornarvi mai piu. mi è fuggita, come un lampo. Oh quel Che importa a me, che quello povero giudizio, che ora voi face dei voltri an-mondo, al qual fono impreflato, mi llimi, ni passati , lo farete di tutta la vita , mi onori , che parli , che taccia ? Che imquando farete al fine : Vedete , che fo- porta fostener quel punto , far disdir quell' gno ! vedete , che brevità! mi par , che emolo , riportar quel vanto ? Servito Dio , nascessi l'altro giorno , e già sono al se-contento Dio, è fatto il tutto. polcro.

La terza confeguenza fia guffar qual-Ah, miei Signori : Adbuc pufillum , & che volta della ritiratezza , e per qualche non crit peccator . Pufillum vedete pufillum - tempo appartarfi dagli amici , e dalle com-Quattro pass ancora in quello mondo, e versazioni, anche lecite, per trattenersi poi cercheiò a mezzo i suoi sondachi il in fanti pensieri col Signore. Gli oggetti, mercante, a mezzo le sue ricchezze l'iche si aliontanano dall' occhio, a poco a avaro , Er non erit . Cercherò in feno ai poco fi dilungano anche dal cuore . Una piaceri quel giovane . Es non eris . Cer-volta abbiamo da abbandonare il tutto , cherò entro quella bella carrozza quella cominciamo ad affuefarci a questo abban-Dama , Et non erit . Cerchero in mezzo dono . Sedebit folitarius , & tacebit . O

al mondo donnesco delle gale , delle ve-levable se fapra se. fli , e dei conc) quella donna vana , Es Finalmente , perchè l'amore alle ricnon erie: Non la troverò più . Che se ne chezze è quel vischio tenace , che ci lehas the Proposition of the Control of the State of Theorem 1 and the State of Theorem 2 a volo, come und gas if cuore alla terra, e ci tiene fleet-faetta feoccata; a precipizio, come un te le mani, acciocche non fi aprano al corriere da posta . Sono comparsi al mon-le limosine, all'opere pie; consideriamo corriere da poita. Sous cumparu ai masse pe l'imposse , au opere pie ; connocisione do , e quali fubito (comparti. E fe per [] effrema povertà, alla quile fi riduce-godere un al breve lampo di vita, van- no i morti, quaneunque ricciffinni, p.Die no a flar male tutta [' eternità, che paz-vus , cum interierir, nibil [ream andret . no a fiar maie tutta i eternita o, che puzzivent , cam minetteri , mini jessim majertati le fe per compiaceri di un bel [10-] (d. 4-32.) Nulsa gregfui finni di mon gno, foffenon una veglia di eterni tormenti mea, di nulsa revortari illut. E ti qui frenchi .

Caviam ora dal detto fin qui alcune faire , di figular seman temni illitario il n

pratiche confeguenze , che convincano perpetuum pratiche consequenze, cue consumo professione.

l'intelletto, e pieghino insieme la nofira volontà ad una generofa efecuzione.

fira indicono i morti, impariamo a portar
Se il nostro corpo deve finir, dove, e coi nostri tesori in Cielo, dove son coal ben me avece udire, perché tanta deficates, implegati ; così profictevoli ; così ficuri ; za in nodrirlo , tanta pompa in reflirlo è quanco è ficura la parolà , e la teforeria Che necessità di chiumaz di puesti foresiste di un Dio debitore.

ri le gale, e le mode, e i drappi, e for-fe anche la libertà; perchè non fargli fen-viva fede il centuplo, che Crifto proté afficie la morta, percue unu nargaritan propriet qualche digiuno, qualche penitenza, meette, a chi per amor fuo da quelle ricqualche maggiore temperanna nel mangia-chezze, che devono poi effere rapprefae, e nel bere ? Us quid impiegar tanti glia della morte ( Sofronius situato a P.

Leaser is fan Billitalius sit. 77, ann. 73.) seech inta Brifici di finece innocente, Julporto à Veferor Siméo frectore fondi d'il o, chime, o e tagliente, come un lampono da diffizibiniri in liminiac; ma nevo pele ode la vocconoficita del fun cero amile in iferito un ricevura in quello for-leo, che decet Leonardo, Leonardo, fan
ma. la Simíjo como Prometare di Gificilio, filivi, grazie a Dio, fam falvi, Fede viho ricevusta de Eugelie remeno fauti d' so, y va, Leonardo, Fede viva: E con quelle
n'escura de Eugelie remeno fauti d' so, y va, Leonardo, Fede viva: E con quelle andasse a ripigliar la sua polizza. Vi ando, Quando io rissetto alle satiche fatte da e trovò soscritte quest'altre parole. Is in-Crislo per piantar la Santa Fede, ed al-fuscirito sono pianamenta sodalistates, e del le spece, che Dio sa di continuo per man-

chezze, e dalle conversazioni, e dalla glo- Flar. Ma per sar un Cristiano, Dio scen-ria mondana, e dai piaceri, e da tutto de in persona dal Ciclo in terra, si tumi-ciò, che fugge come l'acqua, e si dile-llia, si annienta, si lascia prendere, accu-

DISCORSO XXXIV.

Resistite fortes in Fide . Prima Petri s.

L'oda tanto importante la morte, che filiano fono aperte tante Chiefe, pron-non v'ha forfe il libro per minimo, il tanti Sacerdoti, predicatori, libri, ten fia, il quale direttamente, o indirit-eleferizi di pietà, illuftazioni d'intel-tamente non proponga mezzi, ilfruzioni, jletto, impulii della volonaà. E dopo tan-

tì a matera età h portavano affetto dalfo, avarizia, incontinenza, ira, superiarcalli, secreto rai nos giurato contrate-bit, e intemperanza. Importava egli la to in quelle parole : il primo di moi, specia proposita processo del moi, compaja all'altro, e gli dairro danque pretende Lidio, e da me, contezza del suo stato, e gli porti qual-sida voi, che una sede morticia, una secondori con del diue, sopravussi l'altro, no a ripetere, Pede viva, viva Fede, e chimavali Locando, il quale con sono dei due, sopravussi l'altro, no a ripetere, Pede viva, viva Fede, e che chimavali Locando, il quale con sono del diue, sopravussi di spera di sono del consesso del superiori del proposito del compasso del periori del sono del compasso. L'accidente del sono del compasso del sono del compasso del sono del compasso. Una metale compasso del compasso del sono del compasso del sono del compasso de

e prometto di refittutiva conto per ciafchedu- voci finì e di vederfi il lume, e di fen-no. SINESIO VESCOVO a nome di Gestà prometto, ch affermo come sopra. Con questa po-lizza nelle mani Evagrio ordino di es-teniam viva la Fede: Adversarius noster fer fepolto . Morto che fu, e fotterra- diabelus, tamquam les rugiens circuit quarens to, tre giorni dopo la fepoltura, com- quem deverer, cui resistite fertes, ma fertes parve al suo Vescovo, avvisandolo, che in fide.

programs jobe phenoment; possipares, e serie spete, enc. 120 M. at workinso per man-capitale, e del franti di pipa premio. In f- teneral, io non finicio di marvigliama de de EFAGRIO. Attenti di pia premio in fini di presi dallo di presi a quello punto. Ha Mici Signori, chi fludia la grande Filo-latto pi fipe fai Iddio nel piantare il Cri-folia, che indegnano i morti dalle (esoliu-filianelino), che non ha fatto a creat tra-re, ii va fempe più flucando e dalli rei-to il Mondo. Il Mondo il resto con una gua come fogno notturno. Sieut femnium fare , flagellare , crocifiggere , uccidere avolans , & ficut visio nofluma. tra i ladroni ; Ma questi fono benesiz , che riguardano il comune . Al particolaconstruction re. Ad ogni Criffiano Iddio dà una nuova vita nel Battefimo, dove lo addotta per figlio, per fratello, e per erede del Regno fuo. Ad ogni Cristiano tiene preparate nella Chiefa vive forgenti di grazie nei Sacramenti, tesori inestimabili di soddisfazioni nelle indulgenze , Sacrifizi d'infini-to valore in tante Messe . Per ogni Cri-

e ricordi per ben morire. Un ricordo vo-lee fpele la follanza di Criftiano fi riglio proparri oggi, venuto dal Cideo, a carcelitate con un miracolo. Uticlo.

Due ferventi Griffiani Giapponefi, che ca, a piegar un lo ginoccio in Chicallevati infeme da giovanetti, c. crédica-la, con tutti visyi decil Idolatri addodti a matura età fi portavano afferto da fo , avarizia , incontinenza , ira , fuper-

citis con Crifto, ed è familiariffum allon man, non findia altro, che la coltura dei pritto Santo, Danque, chi fia tanti giori-volto. In Chicia era fempre a canto al ni nemico di Crifto per il peccato; dan Maeliro, ritirato, raccolto, e composto, que, chi è duro di orccchio, e di cuore or fiangge il Maediro, e frequenta balli, no, la Fede viva. Secondo, la Fede vic ceva il Santo) tu bai giucara la Fede, vi (dic San Zenono | fisperent tutte le l'idea in refigialem Divini ammini fassili difficoltà, che s'incontrano nella Legge dil sasson. Non è vero, diceva Torquato; Duo, anzi nepura fente le difficoltà, Stabili fono quello, che ficia, vero, e reale comala affatto ammia possibili famo crisival (scelle, e vivere, e monite. Vivere, e morta travo); e ficial difficoltà attuto di citi quali con di consideratione con la propieta di contra di

Tu truori, e fenti difficoltà a tutto i dili tiret ulite tiò , che figalì. Farono prefe ficoltà a finezzio di difficoltà a finezzio di difficoltà a finezzio di difficoltà a finezzio di difficoltà a finezzio e per amo fi difficoltà a finezzio e per amo fi difficoltà ci montreto per amo fi difficoltà ci montreto per amo fi difficoltà ci commicni di a Torquato, come di Dio un'ingiaria. Ma che moda di fe- lai più giovane. Chi tei tu 8 son Crifficoltà a imettere per amo fi difficoltà ci commicni di a Torquato, come di Dio un'ingiaria. Ma che moda di fe- lai più giovane. Chi tei tu 8 son Crifficoltà di viva Fede emila pfilitia faut: a te Cefarit? Me l'ha infegnata Genà per boccampre fento in bocca, non pollo, non ca di Tibuzzio qui presente. E egli troppolito: Non pollo inferi quella converta: che tu, o Tibuzzio, qui periente. E egli succea, quella recrea vique la giora. Con contre di quella porene giovane il Tipule di presenta di converta di presenta di converta della con

Orn'd stemi nelle mani gli atti de' San-due ann'i, e più, che Torquato i' ha ditti, compilati dà Bollando, che vogilo fari-menticara, o lafeirar, Quella azzera convi redere quella verità nella vita di San i ben pertinata, quella vanità negli abtTiburio Martire, Quelli aveza converti di, quello dori, non e cila tutta fairibravo pitovinetto, e e del Barretimo I avec Capitano Gioli, non vuol Ninfe, e Ganiva chianato Torquato. Per li primi an- modi al lao fernizio. I Ta poco vedra'i,
ni quello giovane fu la giola del Criflia- qual Crifliano fa collui - E e lo dico
nestino: Angelo di volo, e di collume, avasta, accinciche non it lavi la loceta
di respectato di volo, e di collume, avasta, accinciche non it lavi la loceta
di reo, faivo, modello, spiulo, ciempia- le Tubuto del Perfera; perche Toere. Na dai i quol buoni principi i imiquio alla feconda illanosa innegò quell'
ferabile degenerò affatto, tanto, che ill ombra di fede monta, che gli relluva e
fon Mactiro Tiburio, in vederlo tut depote quella michera di Criflano, che
buonauto focienza lerdata acche la Fede.

Fortuna e predicta la Fede de Su, preduta la Fede e Su

recute que experience de la constanta a notarra ha altriga e le menta apremo qualità del financia recolora del constanta del c

off omenlow. Ah, giovane, da che co-l'ècde morta non è più Fede. Dove trominicialità de marera in quella cementa a, leve hi o adunque ne Crillia-crimo una
frequentar quella pratica, Fede, Addio . Fede, che fia fede, cioè una, Fede, che
Qui ponelli il truo Pradilio aminicio. Jia viva ? Il celebre Sempione Sindonia
amorta della figure equi color, con quel control de la color della giovane in fine
amorta della figure equi color, con quella conferenti della figure della figure della color della

Dona vana, non adopri tu molto mag. Ĝi infegna i Infegna cià, che egli flefigio culto al tuo corpo, che al tuo Dioi (ha ha paziatica in periòna, feco dal Cie-Non adori con molto maggior attenzio- lo a vivere povero, (conoficiato e et na, e, e applicazione i tuo volto nello figura. Che pretende con quelli infectione i tuo volto nello figura. Che pretende con quelli infectio di Nicomedia Pagano, fe de do don- te basco. Credi , Senapione, quelle vez elle e, chiamate Inde e, e Donna folifero itia? Le credo. Ma che fi fi Ubbi-figura di Cioli Se ne volle chiarre. Idi fiabbito e, ferna miorra. Rilloficazio di consultato di consultato della consultato della consultato di tuo della consultato di tuo di consultato di tutto di modi di fridoceva a opere pie e, a pie ficalti, veltito di fiac quatto utenfili per farida vivere, ad una co, e cinto di fune il fianco si incamo Croce, a ad acuni libri tutti figituliati i, ad inini ad dierro. Incontrar per la firata una cullettina preziofa per contervari il alcuni finoi conocienti, che in veder di tenera helle cia (e, e poe s'intro tutto e di vivili, io interroparono con anifemodelo, compolio, e bon afficitato. Con- ti , fe alcun mia accidente gli folio occipatemi voli la chiave dei voliti gabi-corio; Si ( difie il il giovane ) Essappianetti Dovè è qui un immagine, o un li- filmo fife Configurationi di prittori immodelle, qual libri rofini profini i to avexe. Eccolo qui: Il Vangelo di Cegli di tiori fervità visiofa, di il don- ficerito.

nelle poco ben coflumate, per cafa figli, Or, date quì il Santo Vangelo; y oglio e paggi sboccati. Un' Idolatra abiterebbe qui un poco vedere, se potessi fargli sar qual-torse diversamente?

che altro ladroneccio. Qirì, occhi Crislia-

10tic diserfamente?

Filst , s fine share opera, mortus of, ni, s ifregistic a l'ora Fede, e poi leggeà definizione dell' Appololo S. Giacomo (et: Artia via of), qua fauit ad vitam. La
nella fui Diviola Epilola. La Fed (enza via del Giolo è firetta . E perchè voji
opere è come un corpo fenza movimento, gliarvela tanto larga, ecrecnio in ogni
e fenza refipira. E come quelle è corpo (cali libertà, difilolatezzà L'eggere quell'
morto, così la Fede è Fede morta. Sog.-altro punto di Fede: Nulti sanfammat
giango Didim: Hemon mortuna mo fi ho- luniz fassis. Quello è purdet dello Spirito
ma, s fiza Filst mortuna mo of Filsts: Come
Santo. Espote mon si fluida attro, che
an unomo morto non è più unono, così la le mode, ji mafilmat, le regole del mondo
un unom notto mon è più unono, così la le mode, ji mafilmat, le regole del mondo

bugiardo, e si chiamano fin da lontano le jno l' ombra con bella liriscia di luce! bugiardo, e si chimano sin da lontano le lon l'ombra con bella' litricia di luce; mode, e le usinate; Voltate il libro; Ecco Come alcuni [ereggiano, guizzando coun' altro punto di Fede. Repasso Caleman me pefci per il vallo mare dell'artàvion patino. O voltanti aripinati illud. Il Ogni occhio gli accorapga, a e quasi lo 
Ciclo si piglia a forza, e vi vuol violen-corre dietro collo sguardo, o gosi linegua 
za. Che vuol di rivolezaz, si nona andar il oda con encomo i, o bello s'o bello s'
contro genio I Voi andate s'empre a secona- E poi, sul più bello della ioro luminoti, del de genio, del pintere, e del comodo, estricar attero ad un tatto tempiano, della verdetra, e de di sele, condo contro acqua: Come giungerete mai le, e a lichiano dietro de un avanzume nandar contro acqua: Come giungerete mai le, e a lichiano dietro de un avanzume na-

Profiriamoci innanzi al nostro Redentore pra un tetto, o nella polvere, o a mezzo Crocififlo , a impetrar lume , che ci rif- il fango . chiari la mente, e ci stampinel cuore quese verità, insieme colle sue Piaghe ec.

### \*0000000000000000

### DISCORSO XXXV.

Verumtamen in imagine pertransit bomo. Pfal. 38. 7.

delle Spagne, S. Giacomo, che guernito d' volume di carta straccia, e affumicata, hai armi di luce si se'vedere alla tella dell'E- tanto ardire di paragonarti alle sielle, che aum un nuce ni e vedere ana tena den e leanus atome un pragonari alli ficille ), efercito de Re D. Ramiro, disfece fettam-lardon fempre Quello è il ricordo, che io ra mila Mori, e liberò più volte la Spagna vi propongo a riportare fopra le fefte de dal giogo, dal tributo, e dalla crudeltà di finochi, che vederet dimani fera. La mia que batbari: Dimani, dico, por fegoo di vita è limile ad uno di que raggi volanti. festa, e di giubilo, e per rendimento stre-Uscir dalla polvere, sar un poco di com-pitoso di grazie al Santo Liberatore, si fa-parsa, e poi ricader nella polvere. rà la folira Salva Reale dal noftre Regiff Seneca all' Enflola 210. racconsa di se Galfello; è la maggior parte di questi acti- medermo, che non avva penfero più fa-ta Udienza andra compartita per la gran impliare di quello. Vado, dic'egli, ben piazza, o dalla fommita di quadele loggia, Ipelbo per Roma, e m' incontro or uno o dall'apertura de balconi, goderà quell' Cavaliere, che conduce un popolo di cimitazione, di giorra innocenze, a dalla lo giuno, or vedo on gran palazzo, che me-cini proportio di considera quello di considera di consid firepito de bronzi guerrieri , e il concerto te la fronte in Cielo per l'altezza . Ol de flauti armoniofi.

moria, voglio quella fera fuggerirvi un pen- di vedere tanri lampi volanti, che piacfiero per dimani : e quando farete tra voi ciono , e paffano . Udite le fue parole alnelle carrozze, o a paffeggio, o alle fine- la floica, che fono belliffime. Quettes fire, godendo della fellola [parata, ognuno atiquid perfirimenti eculus, quando mi da lo ricordi al compagno per cavare dalle file- nelli occhi qualche luce di pompa firor-

me vanno ardimentofi ad inveftir il Cielo! e fvanifce!

Come a mezzo il nero della notte fendo- E qui appunto confifte la grande impris-

ro, e puzzolente, che va a finire, o fo-

Si può trovar, o Signori, immagine più espressiva della vita umana? Nascere, comparir per un poco, risplender con qualche luftro di nobiltà, chiarezza d'inge-

gno, e di ricchezze, e poi ful niù bello . finire . Se quel raggio aveffe cognizione, e intendimento, avrebbe egli motivo d'invanissi per quella poca luce, che spiega? E se quel solgore dicesse tra sè : Io so più bel vedere, che non fanno i pianeti, e vado a cavalcar le stelle : Che gli direste Imani, effendo un giorno dedicato al voi? Ah, povero figlio di nera polvere, gloriosissimo Appostolo, e Protretore che di quì a poco andrai a risolverti in un

viene una lettica , portata da' schiavi ve-Or, fidandomi io della voftra buona me- ffiti bizzarramente all'affricana : e mi par

se ricreazioni qualche riflesso utile alle anidinaria. Quoties occurrente domes ampla.,
me vostre. Tra gli altri gluochi di fuoco innocente, logica calallia in mibi lifi dice o findicanti vedrete andar all'aria raggi luminola due, rea, nes possibilitati e di dam placent, tran-atre, a cinque, a fei, e più ancora per [sense. O bella comparia, ma breve! Oh volta. O che bella comparia famo ? Co-[luminola molta, che nel guoltaris fugge.

deuza

denza dei peccatori, che ingannari da quel tà, di gioventù, e di bellezza, mandata picciol barlume, che fugge, si lasciano ra- dal Re, come l'ultimo, e più forte ten-

pir dalle mani il vero Bene, che è durevo-tativo, per espugnar il Marito.

le, permanente, ed eterno . Per amor di I primi affalti, fono lagrimo . e fosoi-Dio, esclama qui S. Agostino: Ubi eft sa-ri, interrotti da quelle dolci parole: Ale, pientia, ubi intelligentia, ubi lumen oculorum? marito, ah, caro marito! Ripigliavane Soggiunge Indoro Pelunota: Cur poins vul-alrernativamente i figliuolini: Ah, padre, tis eje ad momentum fucati, quam in asernum ah, caro padre! e ftringevano, e baciabeati? Ad boram libidinofe, quam in fampitar vano, e bagnavano tutti con lagrime . chi la mano, chi il seno paterno : A num gleriesi t

Poter afficurarfi una bellezza eterna i mezzo quella mufica di finghiozzi, la mo-una giorenti eterna i una chiarezza eter-gife più piangendo, che parlando : E fin na, una ricchezza eterna i e piutrollo vo-a quando, diffe-y i (loffirzà il cuore, di na, una ricenteza ecerna, e puncono vol-a quando, quie, y i notaria il cuore, qi lecqui niampo brevo di bellezaz, e di va- vederi il voltro langueri ridotto a quello fia-nica? Poter effer una fiella del Cielo, che to, fenza cala, già iequefitata di fid-ande di luce immortale, e voler effere un fe, fenza mobili, inventatiata di Mi-razgio di lume fulfato ? Car prina voluiti niliti della Camera, ienza pano, fenza gli e al forma l'idiotalo, quam in l'ampiername, tecto, e Tenza configio A h, marico,

glorios ? con un tratto di penna , falvate il tut-Perché anteporre il godere di un' ora to . Pietà , mifericordia a voi , a me , al godere eterno? un piacere vile, ed ani- e ai vostri poveri figli . Figliuoli , presto , maleico, ad un piacere Angelico, che buttatevi in ginocchio, e chiedete al vo-contiene tutte le immaginabili foddista- îtro padre, se vi vuole Cavalieri, ovve-

zioni? Perchè? Perchè? Studiare, quanto ro raminghi sbanditi, e ridotti a mendicavolcte, non troverete mai risposta a que- re il pane.

flo perchè. S' intenerl Tommalo, che poi non era Si fervì di questa gran massima un gran di sasso, a questo assalto, e rivolto alla Si fervi di quella gran millima un gran di iallo, a quello allalico, e rivolto alla Cavilicre, gran Cancellicre, e Martier moglie: E bene dille, per quanto godernell'insphilerra, Tomonio Moro, Era que- mo noi della grazii del Re, e dei beni noi di altro, the ministration del Re, e dei beni non di altro, the di vua firetea offernan- fecto eta di promettono per lo meno, za a Dio, e alla fua Chiefa: Poteva ili-i ancor venti anni di vita. Vere' anni? E pearti dalla carcteg e ni tioranne a la loo per venti anni e, quelli, ne anche ficuri onorevole pollo col tempice fottoficivere di felicità terrena, metterfi a pericolo di li fuo nome ai decreti del Re Artigo d'un ainfelicità effernas, ed eterna; Vi par Inghilterra, contrari a Dio, e di alia col quello un cumbio da proportia chi ha cienza d'un Ministro Cattolio, No, di el giddio 1 statica marante, por consultatione del fe Tommaso Moro, il Re vuole la mia fia. V'intendete pur poco di conti, o mia sossizione; ma la legge di Dio mi trat- conforte, nel voler anteporre il temporatiene la penna. Nol farò mai. E tu mar-le, che passia, all'eterno, che sia simmobiciral entro una prigione. Marcirò. E i le. Stalta metetriz. tuoi beni andranno al fifco. Vadano. E Santo, ed eficace pensiere, che tenessi i tuoi figli resseramentoli, e ramin-laido ad una tale barteria il cuor d'un pa-

ghi per l' Inghilterra . Reslino; vita, ti-dre, e marito, e che facesti perdere ad un toli, figli, onori, fono lampi, che finif-tal perfonaggio la libertà, il posto di pri-cono. L'amicizia di Dio, e la gloria, che mo Ministro, tutti i beni, tutti i figli, e mi aspetta, non è lampo, che fugga, Sal- poi anche la vita; Santo, ed efficace pen-

do, Tommalo, faldo.

fliere, hai tu perduta la tua virrà ai gior-Ma ecco, una gran Dama, che viene ni nostri, che non possi ora staccar un iciolta e compolta nel crine; accell, e glovane da un vizio, una donna dalla va-piangenti gli occhi, porta tra le braccia nità, una negoziante da un guadagno ille-un figliudino di tenera crà, cadu e fitan-cito E pur china e videura, che tutto il no a canto, uno per parte, tenendoli col-temporale palla, come un lampo ? E pur le mani appigliati alla velle della Madre , certa la Fede , che l'eterno non palla mai . Chi è quella Signora / E' la moglie di Tom-ranko prigioniero. Dama in fiore di nobil-]quei peccati non fi confession e quelle manda, che dia 'principio all' Arra; E lo stesso Dio, e che la beatitudine di Dio, quell' Arca non si finivi mai . Poteva si dipenda dal convertiri del 100000, qualiri in pochi Mesi, uon fini in quarant' che Dio non possi cilie beato fenza la fai-anni . Eperchè ! (dice il Grisosmo) per-vezza dell' uomo . Queste proposizioni, parchè quel cassisso Dio venza ma voton-lasso in risgore, cono cressa ma non su tieri. Expeliabas Del patientia, dum fabrica-possibile, neppure a San Tommaso, spie-resun Area. (Post Epsis. 1. c. 3.) L'Angelico Dottor San Tommaso vi pre-ci peccati senza andar su quest' orio per

ga di un' attenta riflessione sopra due pa- ispiegarii: Quasi fine homine Dens Beatus ef-

rabole del Santo Vangelo; le qualit, ben- se non posset . chè fian due , ricadono in una fola . Ad E quelto motivo , miei cari , e divoti Siun Pastore va smarrita una pecora , e ad guori , quanto è tenero per concepir dolo-una Donna va smarrita una gioja. Quel-re de peccati nostri! Subito commessi quelo su per le rupi, e per la selva col so-sti peccati, io sui suora di strada, e l'mio lito sischio va ricercandola: La donna As-Passore Gestà m'era dietro a cercarmi, con sendis lucernam , colla guida di un pic- sante paure, che mi battevano il cuore ; ciol lame esamina tutta la casa, inter-colle immagini di morte, che mi turbavaciol lame clámida tutta la cala ; inter-q'colle immagini di morte, che mi turbavaroga ogni forirero o, ogni lanzaz, ogni lon la instatai; con tori (limoli alla co-angolo per rimenirà. Biuno per l'uno, icienza, acciocchè mi confesili fubito, e ca, ca, la pecon fi fi fentire, e la gioja fi Platione la fete ardenne, la banna saccià, cà la vedere. Che gaflo , che tripudio di il gullo, che aveva di rinvenimi: Con tut-quelli due nel metter mano d'il teforo to cio il cirudele parva quala, che avefperduto , nel riminiralo , fe è quel def- là gullo di farlo fiancar dietro me. Andai con la riminiralo , fe è quel def- ciò gullo di farlo fiancar dietro me. Andai con la riminiralo , fe è quel deri circipito in circeptationi o, precenta in fo, nel ripulir la gioja dalla polvere con-di precipizio in precipizio, di peccato in tatta a nello fignidaria dolecmente, per-peccato, tanto più intefo a perdermi, chè di è andata a nafcondere, nel mi-quanto più Dio eta invogliato di ritrovariata, come colto nuova, nel baciaria, co-mi-stripulit me de injene sianti agome folle divenuta più cara dopo l'effer filino) 'pripulit me de injene singinisi frante produte ! Aggingne il Santo vangelo, che c'h fennes de trate de entire de militari competate. I Agging il Santo vangelo, che c'h enten de vineta de militari santiari contrate delle filini, Et ege femper ad injene tendaham, de lalgerezze il vicinato, e delli congratada-te me frepre reduciari de pigle milita tamman, avivari ovem, que privara . Congrata-lev, ap. 8.)
utalevi com me, que privara . Congrata-lev, ap. 8.)
utalevi com me, (dice qui l'Angelico) Ma immagia più le feprefitiva della dome-com me? Piuttoflo congratulatevi con la litichezza, con cui Griflo riceve i gran peccora, che la povera tapina, fe non era latori, e del gullo, che ha in perdonar

peeora, che la povera tapina, se non era catori, e del gusto, che ha in perdonar trovata, andava di precipizio in precipizio loro i peccati, immagine, dico, più efa finir in bocca al lupo, e la gioja dimen-pressiva non v ha della Maddalena. Quan-ticata tra le mondiglie della casa, in ve-do Cristo la ricevè sì cortesemente, era in ce di falir fu'l capo della padrona, anda- cafa del Farifeo, razza di uomini austeri. va calpellata da ogni piede sangoso. In critici, e disumani. Questi nel primo mo-oltre questo Pastore, e questa donna so strarsi, che se Maddalena su la porta, le no figure, e parlano in persona di Grislo. piantò in fronte un' occhiata, e l'accompa-Or ditemi, Convertita a penitenza un'ani- gno con lo sguardo per tutta la stanza fino ma, che guadagno, per vita vollra, fa a piè di Crifto, con vifo torbido, ed al-Crifto? Non è tutto il bene, tutta la fe- terato, aspettando che Crifto la cacciasse licità del peccatore guadagnato? Con tut- da sè. Cacciarla da sè? Avresti satto così to ciò il citato San Tommalo, con parole tu, dice Sant' Agostino, Si ad Pharifal pepiù da amante, che da Teologo, avverte, des, Magdalena accessifies, dicturns el erat, Repur un ministrature de la compos, a recte i un son de la composition del composition de la composition de la composition del composition de la composition d

Opere del P. Cattaneo , Tomo II.

uomini dabbene ? Vattene alle trebbie de liperimentavano nel cavar dal più fordido tuoi giovani licenzioli, che sono stanza, loto di colpe abbominevoli gli adulteri, i e trattenimento de' pari tuoi . Eh! non concubinari , gli scomunicati . Sant' Ignazio pensar con quattro lagrimette ingannatrici voleva, che da tutta la Compagnia, se gli comperatti la compassione. Ti conosco - scrivesse tutto il bene, che si sacceva elle Via di quà. Non così Cristo. Con un se-lanime; Tanti consessati que Collegio: reno di volto tutto piacevole, con una Tanti Eretici convertiti in quella Città : reno ai voito tinto piacevoie , con unal lanti Ereicio converici in quella Girà : fisionomia uste al carin'i accopite, implie-l'anti infecile l'astrezzati nelle milioni ; fisionomia uste al carin'i accopite, implie-l'anti infecile l'astrezzati nelle milioni ; fisionomia di la carin de la carin Penitenza? Niuna . Vade in pace .

n'è qui , Respicite & levate capita vestra , te ancora questo . In occasione di Missioni, quemiam appropinquat redempelo vestra . Le-di Giubilei, di Esercizi, è incredibile la vatevi in punta di piedi colla speranza, consolazione, che provano i Consessori in ecco il bell'invito al puro pentimento de assoluere gran peccetori, in ravvivar certi voltri peccati ; ecco infieme il hel motivo cadaveri tutti morti alla grazia , e mezzo di dolore . Doletevi di aver offeso Dio , morti alla Fede. Or discorro così .

flo di perdonar i peccati.

Se mai nel decorío della volta vita vi o firomento fente tanto piacera nell'afrogno nel cuore diffidence del perdono fiovere, nel rimetter pravi peccati , nel de vofiti peccati , quelle diffidence fanno dispeniare il Sangue di Genà , qual piacerto alla bonta di Dio. Credete, ch eveli ca avai lo fiello Geuà, che de il principatoro di la constanta di Dio. Credete, ch eveli ca avai lo fiello Geuà, che di la principatori di la constanta di la con Se mai nel decorfo della vostra vita vi ro stromento fente tanto piacere nell' aftenerlo /

detto, un argomento a mio parere eviden- ma mia, fitibondo della mia falute, quante. Leggete le vite di nomini, che hanno ti meli fono, che vi fo patir quella feavnto qualche poco di zelo delle anime, e tel ec. troverete in tutti un guflo fenfibile , um confolazione incredibile, che avevano nella pesca di certi gran peccatori , S. Fran-cesco di Sales , S. Francesco Xaverio , S. Bernardino da Siena , S. Vincenzo Ferrerio piangevano di tenerissima consolazione nel fenrire, e nell'affolvere peccatori di anima affatto perduta; chiamavano il Confestionale suo Paradiso , per il gusto , che

re, e le baciava , sopra quelle riposava la Peccatori , e peccatrici , se alcuna ve notte , e quelle rivedeva il giorno . Senti-

sì facile al perdonare, e che ha tanto gu- I Santi, i Confessori sono puri stromenti della remissione de peccati; E se il pu-

mo Redentore, e feguitemi tatti col cuo-Ho finito, Signori miei, e mi fono ri- re in ciò, che lo Spirito Santo fi degnerà ferbato al fine per figillo, di quanto ho di fuggerirmi alla lingua. O Dio dell'ani-

### DISCORSO XXXVII.

Diver, cum dermierit, nibil fecum auferet , Job 27. 19.

UN Principe giovane, portato dal fert-a caccia di moche, e facrea gran fefta, potre della caccia nel più fiolto di un quando avera o trahita col dardo, o inscho con della caccia col più fiolto di un quando avera o trahita col dardo, o inscho con distinguare nel posso gran moltitudine to addimandato Macedonlo, il quale già di quelle vilifiume, e fichiofifiume beper i ettata 'anni, ellendo abiatore di quell' ellipione di quelle vilifiume, e fichiofifiume beper i ettata 'anni, ellendo abiatore di quell' ellipione di colora l'anima in Dio.

Al primo scentrarsi del Principe col Re-mosche. mito, lesse uno in fronte dell'altro la di E noi tutti, che nel gran bosco di que-versità degli affetti. Il primo a parlare su sto Mondo siam cacciarori, di che andiamo ta , in che impiegate le ore lunghe del venerunt in manibus fuls .

giorno ?

io, « voi famo amendos della fielli pro-fine, per cui fon fatre, che a lui indiracificne. All' marii, a gli arredi, che ve- jasco attri i praferi della mene, tutti fitte, a lla tromba ritorta, che vi pera gli affetti del cuore, tutte i de dal collo, a i caia; che vi vi veggo d'imano, che permono le pedate di Grillo, a della colle a la caia colle vi veggo d'imano, che permono le pedate di Grillo, a quella fortila, Vene Duna sensa: vado a liquil, manfateti: Quelli certanene col excisa del mio Dio. Lo invito col cantel Romato Macedonie vano a caccia di Dio, ede Salnia, sjoie dei di nie petate, e proce Beate, e fe certamo dierro a quella tratado de giuli cartanene col excisa del mio Dio. Lo invito col cantel Romato Macedonie vano a caccia di Dio, del Salnia, sjoie dei di nie petate, e proce Beate, e fe certamo dierro a quella tratado quella della calla della calla della calla della calla della calla della calla della del

cia di Dio? Ca ai Der Carlos de Carlos Question (Des et consigno, o con cerupio). Anche il Gloriolo Patriarca S. Gaetano, Questi, con S. Gaetano vanno a caccia e del qual oggi abbiamo gloriola, e follenno delle anime, e di Dio. Beati ancor questi fella, fui gi profifione ecaccitore. Questi lin pount od imprez. Dio paphral sui-la folia, billio profilio de caccia e di pouto di more con consistenti del consistenti del profilio del delle carlos pieramosi loro benefattori. varios approvas dalla Sana Chicle, legicia- secución o ingolisti e negori , o ubria-surio approvas dalla Sana Chicle, legicia- secución i orgalisti e negori , o ubria-mo di lui quefle fpieganti parole, Pratino-chi nel piezer, che llanne con cerci occhi remo Patta di disco una inambiata, dificto pra paperti ad abboccar un quadopro, a foddi-prora Vasator attanzam. Tutto il fao fa fiz un feelo, che con hanno altr'oggetto re era adoptarti pe in faite de d'eroffini, jali mente, altro patta folla lingua, che di re era adoptarti pe in faite de d'eroffini, jali mente, altro patta folla lingua, che di citoli, di tenerezze, tanto dimentichi di Contentatevi di fentir in terzo luogo Dio, come se non vi fosse, tanto disamora-

ancor un altro , nobilifimo benst per la fuprema dignità , ma , oh quanto diffimile cacciatore ! Questi fu Domiziano Im-peradore, del quale riferiscono d'accordo gli storici Romani, che spendeva molte ore ogni di ne' rempi feltivi nell' andar

fuoi penfieri nel Cielo, andava con tutta nio va a caccia di Dio: Gaetano va a cac-

cia dell'anime, Domiziano va a caccia di

il Principe , il quale tutto cortele : Ebe- a caccia ? Vediamo quella fera , chi fono ne, diffe, che fate, buon fervo di Dio, quelli, che al fin della loro vita fi trova-in quefto filenzio di cofe, in quefto ritiro no le mani, come fuol diff, piene di mof-dal Mondo ? Con che [offentate la vi-[che. Dermienna [num. A mibil in-

Anime pie , e divote , che con i primi Signore ( rifpose il Romito ) credo , che pensieri del giorno si portano a pensar al io, e voi siamo amendue della stessa pro-line, per cui son satte, che a lui indriz-

di quello fortunato Romito, andar'a cac-occhio intento a promuover il partito di Dio , or col configlio , or coll' efemplo .

addimandato per ciò il Cacciatore delle ricreazioni, di paffatempi, di giuochi, di

ti dell' anima , come fe non l'aveffero : lascia per necessità , ciò che non volessi Questi sono i Domiziani, che vanno a cac- lasciat per merito, e con le mani piene cia di mosche; perchè al fin della vita si di mosche portati al tribunale dell'Eterno

troveranno eon un bel niente tra le ma-ni, Nihil affatto, Nihil Invenerant in mani-L' Appostolo San Pietro a nome di tutbus fuit: Non il denaro, ehe refla a gli ti gli altri Appolloli, fi prefentò una voleredi, non il piacere, che già è fioito per ta a Crifto, e coo gli ocehi verso lui in fempre, non i titoli, che fi lafciano fopra atto di amorofiffima confidanza, gli difla pietra del sepolero.

la con i cani a lasso, e con l'occhio in cento per uno, e di più vi darò la vita giro, tutti iotenti al levarsi di qualche eterna.

lepre . Subito, che la lepre è in piedi , Orsù , uomini , e donne del Muodo , ecco i levrieri a volo, i cavalli in corfa , fatto , che abbiate in punto di morte il

lascia . Aodate a fentire i tellamenti , che fi aternam poffidobiele .

pubblico, prefe cafa in un convitto di alAfpettate adello folamente a dir que-tri giorani fuei pari in qualità, ma afià
fi laficio E non vi diffi entare vote la diffinili nel columne. Quivi i rimore pencarità. Lafcia un peco più di limofine fiero, che aveffero, era quello delle lettea poveri ! E non vi diffe anche la giu- re, Carte, balli, bagordi, ed anche di

feia (anti giuochi , lafcia quella trefca fean-della pietà, e l'altra delle feienze.

ro, tanta morbidezza di leufo, tante com-pagnie dicole, e libertine, e tu non bai routu mai factire di quell' opecchio 2 or gaia si balla. Il gonace per altro ubbidien-

fe: Signore: Ecce nes veliquimus emula. Sila pietra del repoletto. Prodicatore miralili let Sugnore; acta sur responsamenta, sar-Delis da no actata da folicitation est del subbam lificiata la harca al lido-porto del la compania del superiori del la compania del superiori del tonno i negoni temporali fotto l'allegania rante al vento: guile rega atta mais? Or della esccia. Si corre un'aperta pianara fiamo [noglati del tutto, che farà dinoli? Or della esccia. Si corre un'aperta pianara fiamo [noglati del tutto, che farà dinoli? da da una banda di caccitori; Chi va a pie- Che farà di voi / Centaplam acripiuti, 6 di, chi va a exvalia, tutti ficherti in 5-tima arman pfidiatiri, lo vi paphero il

e le voci in aria, piglia piglia piglia; Su-vostro testamento coo tanti lascio lascio, bito, che la lepre è abboccata da cani fatevi avanti a Gristo Giudice, e ditegli a rinuova più alto il grido , lascia lascia ancora voi , Ecce nes religulmus omnia , e dilaseia. Quello è il giuoco, che se sa di mandategli la mercede: Ditegli, che avecontinuo al Mondo . E' in piedi un tito- te lasciato la roba, che non potevate tratlo, un pollo, un guadagno, un benefizio, tener più, che avete lascinto i piaceri, un partito , un piacere , cento affetti fo- che non potevate più godere ; che avete no in corfa , Piglia piglia piglia: Appena lasciati gli amici , e le conversazioni , che ottenuto, grida la morte : Lascia lascia eraco finite per voi . Si sì, aspettate, che vi risponda il Centuplum accipietis & vitam

Aodate a lenire i retinament; che il attrama pipitatititi.

fanno della manulta il punto della mori. Il Collatore alla diflioratione 10. Efemtre. Latelo quella etala, labbricata con tan- pio 11. raccontat, come un giovane Fiamto digendio: Latelo quella pelfifence, asc. misogo, nobilifimo di nafeta, ricchiffimoquillata con tante litti: Itame lafeto quel ca- di beni di fortuna, ma più ricco di beni
pulta, accreficuto com tante fattice, e di grazia i mundato del parenta il allo fludio
pulta, accreficuto com tante fattice, e di grazia i mundato del parenta il allo fludio

fizia : Lafcia ad ognuno il fuo , lafcia peggio , erano il trattenimento del giorno , quel falario a poveri fervitori , quella mer- e della ootte. Ma quì , difle il giorane , cede agli artefici affaticati a quell'eredità a io perdo il tempo, e l'anima: Quell'ospizio non è per me . Passò dunque a pren-E non grido più volce dentro voi la co- der alloggio in casa di alcuni Religiosi scienza: Lascia tanti negozi della terra , in camerata di povere persone, ma timoche ti fanoo perder di vilta il Cielo / La- rate di Dio , dove trovò due scuole, l'una

dalofa, lafcia quella prazica, lafcia quel- I parenti, intefa la mutazione di alber-la casa? E oon vi dissero più volte i Predicato- che poco loro importava, se imparasse, ri, e i Consessori Lasciate tante pompe o go, averso mandato allo sudio più per di vessimenti, tanti abbigliamenti di vol- trattenimento, che per bisogno: E, che

DISCORSO XXXVIII tur ab ea: Luc. 10, 42,

tiffimo a' parenti , rifpole , non poter in ciò efeguire i loro comandi con tanto feapito dell'anima fua. Si feriffe, e fireferifle più volte sopra quelto punto : e non po- Maria optimam partem elegit , que non auferetendo in coscienza arrendersi il giovane, e non volendo credere i parenti, questi riti-rarono le rimesse del denzo, lasciando il IN tutti i Venerdì di quest'anno io vi ho figlio in pajesse socretiero senza provvisione il fatto l'esercizio di buona morte, sotto-

alcuna, in gastigo della sua bontà.

quefto incontro tutto rallogratoli : Ecco mam partem alegie; dirò io: Oprimam mercem (dice) il bel conforto, che Dio mi man-elegia.

mater mea devaliouerunt me : ma che Dominus bonum Dominum habemus . allumblit me .

tra gli amolessi del suo consolatore, e Pa- però la cicatrice. te fpirò

gni, ed i vostri parenti?

Prendiamoci ancor noi questo buon Pa-se, e lo dice anche in confidenza a Con-drei, addam tutt'inferne a lui. Inginoc-fefori: O un poco più di mortificazione ; chiamoci alle porte della Miscricordia, che guanto più mi confolerebbe! Ah, se fossi

fon le sue sante Piaghe ec.

ponendo alla confiderazione della voftra piealcuna, in gatingo della lua bonta.

Pianfe il povero giovane a tale crudel-il
tà, ed aprendo, per confolarfi con Dio, ajanti a ben morire. Quella fera voglio farperendo il libro della Divina Scrittura, glivi l'efercizio , non floo della buona morvenne fotto gli occhi quel verso del Salte, ma dell'ottima morte, la quale eleffe mo 26. Pater meu., & mater mea derelique per se la gran Vergine Madre, poco avan-ruus me, Dominus autem assumpsit me . A ti la sua Assunzione al Cielo, Maria opti-

da. Perdo i parenti, perdo i danari, per- Orsu, questa fera pigliam le mire alte

da. Pedo i parenti, perdo i danzi, perdo le convertacioni, e guardano Dio. ValInnamoriamo di un ortima morre, pedo in pure, e parenti e amici, e spatiano Dio. ValInnamoriamo di un ortima morre, pedo in pure, e parenti e amici, e spatia per e che così avrem per lo meno sicura la buotrefiche; quella cara parolà Dominiam assimo.

più me, è tutto il mio bene: e di farco Tutti i giolti, che fanno un bel mori, a pochi Mosi, quando cominio à sentire, i cono, e si fitamo d'effere in grazia
la mancana degl'alimenti, e de 'veltiti no-di Dio: e però si consiono nella doce speceltir, sopreto da nua gujariada febbre, para di effer ben ricoruti da quel bono
si vide porraro al termine de giorni soni, sissonere, coi hanno servito, e di sentiri
consolitationo della vita innocenzio, anoni guinamo Dominia fine. Con fatti, nor ale
sissone della vita innocenzio, anoni guinamo Dominia fine.

Giorna della vita innocenzio, anoni guinamo Dominia fine. Meri assi sinve, suita
vestere con evidenza, che Param serve, più la nadava diciendo i Meri assi sinve, suita vedete con evidenza, che Pater ment, O tis andavan dicendo: Mori non simeo, quia

Coo tutto ciò (anime buone abbiate pa-Ecco qui il mio Signore , che mi viene zienza di fentirvelo a dire ) con tutto ciò a prendere. O com'è bello, o com'è cor-molti, anche giusti, vedono in quel puntese! E stendendo le braccia, e le mani , to parte della loro età tinta di color nero quasi volesse portarsi incontro ad alcuno', per li peccati della vita giovanile . Sono follevandoli ancora con tutta la vita, come confessati, sono pianti, sono emeudati: ma chi si spinge ad abbracciar un caro amico, sono fatti, e se non v'è più la piaga, v'è

dre Gesil, venuto a prenderlo, selicemen- Di più si vedono al lume della candela benedetta tante opere pie omesle per tra-Anima beata, i voffri parenti, ed ami- scuraggine, tante ispirazioni rigettate per ci vi volevano occupato nella presa di pia- pigrizia, tante ore date al sonno più ceti, e d'onori mondani. O quanto mi-del bisogno, tante altre date al giucco glior configlio fu il voltro d'applicarvi a più del dovere, tante curiofità agli oc-Dio! Che cofa fi avranno trovato nelle ma- chi , tante delizie alla gola , tante mor-ni in punto di morte, ed i voltri compa- bidezze a i fenib. E l'anima allora viciniffima alla grande Eternità dice tra sè, e

> stata meno indulgente al senso, e più liberale con Dio! Ah, se avessi fatto! Ah, se avessi detto! Ab, quei denari, se sosfero stati meglio impiegati! Ah , se avesti lavuto maggior spirito, maggior umiltà,

Opere del P. Cattaneo , Tomo II.

maggior raccoglimento, intenzione più ret-Santa Vedova ) la mia vita è, come un ponte, che congiunge quello coll' altro Monta, pazienza più fina

Maria Vergine in punto di fua morte do; Ogni ora, che paffa, ha da pagarmi il dà un occhiata ai fettantadue anni larghi , diritto di qualche opera virtuofa . Le rie distesi di sua vita ; Ed in tanta durata creazioni stesse , il mangiare , il bere, il non vede, neppur un punto, neppur un dormire, prefi a giulla mifura, hanno ca neo di colpa. Di tanti mille giorni, nep-pagar quello tributo. Sive mandatati, five pur un' ora, neppur un momento buttato sistis, five quidquid aliud fatiti, somala in

a perdere, o in parole inutili, o in paf. Dei gimiam facite.
feggi oziofi, o nel dormire, o nel ricrear.
Ed ecco i primo privilegio della non fofi più del bifogno: Ogni opera, anche mi- limente buona, ma ottima parte di Maria; nima, è fatta in pondere, namere, o men-fura, con attuale direzione al suo Dio. gera, nè grave, e non sentir ribrezzo di Per fino un boccon di pane, per fino un tempo, benchè minimo, lafciato forrer in-forfo d' acqua, per fino un' altata d' oc-utilmente, fenza guadagno di qualche me-chio, tutto è fecondo la regola dell' oso-[rito.

flo, come un' Orologio ben otdinato, che Ma non folamente Maria fu esente in in ogni pallo va di buona intelligenza col punto di morte da ogni rimorfo ; fu ancora libera da ogni timore . Chi sta in Sole. Qual pienezza di consolazione avrà dan- luogo sicuro, e ben riparato, se mira il que provata Maria nel suo Santissimo Tran-sondo di qualche scolcelo precipizio, sen-fito, potendo dire ciò, che disse il suo te ben spesso travolgersi gli occhi da verti-Divin Figlio falla Croce, Confammana gine, e tremat tuta la periona per lo lyan figlio falla Croce, Confammana gine, e tremat tuta la periona per lo lyan figlio del mio Eterno Padre: Ogni periono i, perche fi tiene ben fermo fu la lume, che ha inviato al mio intellet- piedi, e ben appoggiato colle mani, ma la

to, ogn'impulio, che ha dato alla mia veduta fola di quella rovinofa altezza gli volontà, è flato, e ben ricevuto, e pron-tamente efeguito. A niona ifpirazione bi Tail è lo flato ordinazio de giufii in punmai date un no foortefe; A niuna ho cor-rifoefo languidamente. Confammanton 19. no feuri: Ma la faccia delle due alte, Un giorno folo di vita così ben impie-e profonde eternità; una delle quali de-

gato, non è egli più profittevole, che mol-ve loro toccare al primo passo dopo la ti anni di vita languida, e stanca nel fer-morte, è una faccia di grande spaven-vizio di Dios

La Signora di Chantal , figlia primoge-Abate sgridava i suoi timori con queste nita dello Spirito di San Francesco di Sa- parole ; Egredere anima mes ; septuaginia les , reslata Vedova , si diede con tal ser-annis servisti Dee , & adhus simes i Animo, vore allo spirito , che sacea non passi , anima mia , il salto all'altro mondo è gran ma voli nella via della perfezione . Am- falto da far vacillar le gambe a chi fi fia; monita a moderarsi alquanto, e a pren- ma Dio fervito da te per tanti anni dersi qualche maggior ricreazione , rispo- ti porge la mano : Egredere , quid adhue fe : Se buttaffi via un momento di tem-times?

po, mi filmerei ladra, e rea di furto: Sant' Eleazaro Conte, che con rariffi-E' forfe mio il tempo, ficchè possa but-ma prerogativa, anche maritato, ferbà atrìo a mio piacere / Dio me l'ha dato perpetua, ed illibata Viriginità, nell'ultia scarsa misura, e me l' ha numerato, mo di sua vita diede manifesti segni di inventariato, perchè lo restituissi tutto a spavento. Occhio torbido, ed inquieto lui . Non volea rubargli neppur un mo- un continuo voltarfi , e rivoltarfi , or ad una , or ad un' altra parte , volto turba-

E solea-spiegar il suo pensiero con una to , respiro corto , ed affannoso , risalti di gentilifims into pennero con una to repinto cotto e anantono, intart us gentilifims initiatini con financia di chi è forpredia di un ponte con Just di efigere il pe-fo da un panico fipavento, e gridava di dagio da pulleggieri, non lafcia paffar uo-tanto in tanto; O mane magna in Me mo, non fedia, non carrozza, lena ri-artinute efi dammana viz ! Son pur gagliarfeuotere la gabella : Così ( diceva questa de le batterie , che in questo punto dà l'

înimico! În breve però rafferenatofi quel tutta di Santi. Santo il Padre Gioachino, brutto temporale, e fatto volto di gio-ja, e di fella, foggianfe, Plass volti, Ho Ginfeppe, Santa la Cogiana Elifabetra, vinto, ho vinto : Le Piaghe di Geal Santo il figlio della Cognata Giovanni, hanno combattuto per me. Con queste vo- Sante le Cagine Marie , e però parte dal ci di vittoria passo glorioso ai trionfi eter- mondo non solo con speranza, ma con sini ; ma la battaglia fu fiera, e la paura fu curezza di veder tutto il fuo Parentado in brutta . Paradifo.

tentato di diffidenza, e cento altri cali che ebbe fopra tutti la ottima morte di potrei citarvi di anime giustissime, ma Maria! Primieramente il comune degli uoimpaurite in punto di morte , o per la mini muore fenza faper , nè il come , nè il brutta vista dei demoni, o per la batteria quando: Nestitis neque diem, neque beram; delle tentazioni, o per il gran bivio dell' Maria morì nel punto, e nel momento eternità , permettendo , anzi mandando preveduto, e rivelatole dal suo Figliuolo . loro Dio quelle agitazioni per meglio pur- Secondo; Tutti muojono per pena del pecgarle dalle reliquie de' peccati , appunto cato , Maria morì per maggior merito d' come l'acqua , coll'agitatfi più , diviene imitare, e di ubbidire al suo Dio. Terzo; limpida.

ampaa. E voi, dolciffima Madre Maria a vefle dal demonio, Maria more confolar da alcuna paura nel vodino ransino ? Parus gli Angeli, e atternista dagli Appollol. di che? De i demonj, quafi i demonj po. Quara y Si accuratos utati moreado in tellero accoltaria a quell' Anima, che non Grillo Inor Guidice; Maria fi focortro col fece mai minima lega con Inor è Farnoo (ino Figlio tutto amore e e tutto dolcerza ben ivi presenti tutti gli Angeli venuti verso di lei . Finalmente le altre anime si dal Gielo, e rutti gli Appolloli, traspor-separano dai corpi con altissimo dolore, tatt tutti cola da tutto i giuto della ter-essendo quello l'ultimo, e più sensibile tarat. Paura di che? Del Giudice Sovrano ? glio, che si faccia nella astura : L'anima Non ebbe mai questa Vergine alcun reato, di Maria si separe colla dolcissima violenne vi su, ne vi sara mai creatura alcuna za d'un persetissimo amore: E però consi-

Morì dunque Maria, e fenza rimorfi, che Maria aptimans marieri alegir. e fenza paura, tutta ellatica, e rapita da B di qual morte moritemo noi, o miei un'attuale, e ferventifimo defiderio di ve- Signori? O Madre di mifericordia, e nofuo purifimo corpo.

citudine .

Sapeva beniffimo, che il fuo Corpo in breve doveva riforgere. E però , che im- conservamento con conserva portava a lei, che per due giorni fosse depolitata più in un luogo, che in un'altro? Tutto l'aver di Maria si riduceva alle sue povere vesti, che lasciò per legato a due lue vicine . Per ciò, che fi afpetta a' Parenti, quella fu una delle grandi confola- I Poeti vellono talvolta la femplice verità zioni di Maria, nell'aver una parentela con si capricciosi colori di favole, che

Anche San Bernardo al fin della vita fu O belli, o rari, o ammirabili Privilegi Muojono gli altri, o tentati, o impauriti più meritevole, e più corrifpondente all' derate, per qual verfo volete voi, il tran-amore d'un Dio Uomo.

der il suo Figlio, al quale, avendo pre-stra pietosissima Avvocata, o nostra Stella messi per ambasciatori i suoi più ardenti in questo mar tempessolo, cui tante volte affetti , ando poco dopo incontro con tut- invochiamo a proteggerfi nunc & in bora ta l'anima spiccata senza dolore alcunodal morels nostra ; affisteteci in quel terribil momento, prendete per mano le anime E del corpo suo, che su l'arca di Dio nostre, e conducetele voi stessa innanzi vivo, non dispose Maria, come, e do-all' Eterno Giudice, e parlate per noi mi-ve avesse ad esser sepolto ? E de' suoi seri peccatori. Nelle vostre mani poniamo averi , e de' suoi parenti , e degli Appo- la nostra speranza . Sì , Vergine Imma-fioli non ebbe Maria alcun pensiero ? No ; colata , Vergine piena di grazia , Quannemmen di quelle cose ebbe alcuna solle. de certus merletur, Fas ut anima denetur Paradifi glaria .

DISCORSO XXXIX.

Allameta oft Maria in Calum .

0 4

fanno parere il fallo più bello, che il ve-darie il braccio, e follenerla; Innica fapor o. Dimandate ai Poeti, perche mi l'alditima famo. In quella fignorit, e reinnamore, effendo bambion, deboto, f. fenza fairamane, andò follevandori più, e più giudizio, e fenza cechia; indovini il be- dalla terra, fincile, prefo un alto volo, e ne a colipte, chi undo, e ul riponde-falira fille fielle, e autri triondare alla fille fielle, e autri triondare alla fille.

sanno, che l'amore, e la morte giran-do, fecondo il loro costume per tutto il So di aver altre volte in questo giorno mondo, capitarono a cafo una fera alla ragionato della pompa, colla quale fu fieffa Ofteria. L'albergo era angusto, e il condotta al Cielo, e dell'altezza del Troletto era un folo, onde furono sforzati a no, a cui falt. Ma, che ho detto, o Sisecto era un 1000 y unoce l'utono sourant a nos, a un mart, runs, che no detto, o bir fin infeme l'amore, e la morte. Fatro genori, che ho detto 7 Se Maria fielfa fi gioreo, e rivelhendo ognomo i fuoi abi- portulle fu quello palpito, e a gloria del ti, e le fica armi, per fegiatrare il foo lion Figlio, y collelf lejiegga le grandezze, viaggio; l'amore, como cieco, che e/li alle quali fu folletata, anche a lei, quan-è, prefe le dette della morte in cambio (taque Madre della Supieraz, jamachere)delle fue, e così mutate le armi, la mor- bero parole bastevoli a spiegarsi . Audaster te scoccando le saette , ha talvolta satte presuncie ( Traff. 9. super Magnificat ) sono piaghe di amore, e l'amore ha fatte pia- parole di Sant' Agoltino, Audaster pronuncio , qued nes ipfa explicare potult qued caghe di morte,

Vagliami questa finzione ad accennar di pere pesuir . Che, se la gloria del minimo passaggio la morte di Maria . La morte , tra Beati è inesplicabile, ed impercettibile brutta figlia del peccato, guarda, non ad ogni creatura viatrice, come potremo doveva già ella mai accollarli alla gran noi intendere la gloria, e la dignità della Vergine. L'arca della legge fu composta Maffima tra gli eletti.

di legno incorrettibile, molto più l'arcal Che però, declinando a bella pofta d' del Lepilatore non poteva effer foggetta indorarmi in quello mare, conduce que-a corrazione, ed a mortalità. Che fece filo dilcorio a coccr

a Cortacione; e a mortalita. Cate recello discolira contra in popular quantità and quantità mortali Prefe l'armi dell'amo i recoli alla noltra fouzione; c dilic; Maria, voi non mortete, co-della noltra divozione; me la altre creature per pena, monitere La mostagne, quanto fon alte, fono alper metito. Dorsono n'i è peccaro, i el trattanto inaccefishili. Il Monte Atlanto i ma como mortine. Ma piglierio coli folievaro, che, al diri del Poeti, fer-nul ami non pomo ferite. Ma piglierio coli folievaro, che, al diri del Poeti, fer-nul ami non dirita di sul pigli dell'adoli folievaro che, al diri del Poeti, fer-nul ami non di sul pigli dell'adoli folievaro, che, al diri del Poeti, fer-nul ami non di sul pigli dell'adoli folievaro che, al diri del Poeti, fer-nul ami non di sul pigli dell'adoli folievaro che, al diri del Poeti, fer-nul ami non di sul pigli dell'adoli folievaro che, al diri del Poeti, fer-nul ami non di sul pigli dell'adoli folievaro che, al diri del Poeti, fer-nul ami non di sul pigli dell'adoli folievaro che, al diri del Poeti, fer-nul ami non di sul pigli dell'adoli folievaro che, al diri del Poeti, fer-nul ami non di sul pigli dell'adoli folievaro che, al diri del Poeti, fer-nul ami non di sul pigli dell'adoli folievaro che pigli della discolira che pigli dell'adolira che pigli della discolira che pigli di della discolira che pigli della discolira che pigli di sul pigli della discolira che pigli di discolira che pi ben io le armi dell'amore, e separetò l' vì di fostegno a riposarvisi il Cielo, è fian-anima dal corpo, non per sarla pagar il cheggiato dai precipizi tagliati a perpendidebito alla natura, ma per far ragione al-colo, tanto scoscesi, che vi trema a fal-la grazia.

Troncossi adunque quel filo di Santissi. Quali sono le montagne, tali sono ma Vita, e il taglio sa fatto coll'armi spetie volte ancor gli uomini, e le dondell'amore, dal quale fenarata quella Bea- ne follevate a qualche grade più onotiflima Anima , fu portata dagli Angeli , revole fulla terra . Sono alti , ma di ed accompagnata da Cristo fin al Trono accesso così difficile, che cerie portiere della Santiflima Trinità, prefentandos fac-di feta pesano più, che se sossero porte cia a saccia la Figlia al Padre, la Madre di bronzo, tanto è malagevole alzarle per al Figlio, la Spofa allo Spirito Santo. introdurvi un fupplicante . Faragne tene-

Ma questa su entrata, dirò così, segre- va una sì contagiosa Maestà, che, quanta , come suol farsi talora dai Principi , do , per singolar privilegio , alcuno aveche si trattengono nelle Città incogniti , va ottenuto l'adito , bisognava star lonfin che sieno pronti gli apparati del loro tano da lui , quanto era il lungo di un ingresso folenne. Tre giorni dopo la mor- valto salone ; In capo al quale Faraone te, discese l'Anima di Maria, con tutto sedeva in trono, come una divinità in il Paradiso di camerata, penero nel se-prospettiva. Al sondo l'ava profleto in poltro, e ravvivato il suo corpo Virgi, terra il supplicante, necessitato a gridare, nale , usel gloriota. , fe fe veder a mezz' con quanta voce avelle in corpo , affinaria colla Luna per ifgabello , col Sole chè il grido giungeffe a quell'orecchio fuper manto, colle Stelle per diadema, e perbo. Che però Mosè, comandato da col suo medelimo Figlio Gesti in atto di Dio di andar da Earaone, si scusava, Riufia la vertione dei Settauta, Ah., Signo-dau: Per amor di Dio, guardae Beatif-re, Gracill voce que fam: Io bo una vo-limo Padre, che queflo piegar di fitzada ce troppo efile. su loque al Fonanem: non vi faccia Capitare della Diaefià di Som-E (e parlo a Faranee dal foudo della famo Pontefice. b le Barto a rattoute de la dell' dientena, la mia voca tenue fi de ceve Benifimo motor (mi vengo-perderà tutta per iffrada, e anni farò fen- no fomiglianti parole alla lingua ) guar-tico.

Miria non è così . Benchè ella sia Mons caria della potenza, e bontà di Dio, che, in vertice Mentium, follevata sopra ogni An- stendendo voi ad uffizi dimesti, pon iscagelico intendere ad una dignità, chiamata pitiate di grado, non fiate di pregiudizio dal Damafceno inarrivabile, da S. Tom-alla voltra Sovrana, e Imperiale Maestà. maso infinita , da S. Bernardo somma do- Scapito , e pregiudizio in Maria / Anzi po Dio; pareva obbligata, ad un cer-quello, a chi ben l'intende, è il più forte to modo di favellare, a tenerii in qual motivo di fiimarla più, di onorarla, e di che contegno di fortanità. Contegno di fervirla, quando fappiam certo di aver sovranità in Maria ? Mi sento quasi ve-una Padrona, che non solo Diligio diligennir ribrezzo a mentovar gli uffiz) amoro- tes fe, ma Servie fervientibus fibi .

si , anzi servili , ai quali si è abbassata E vero ( dirà qu) alcuno ) che Maria questa Sovrana Imperatrice per servizio dei ha usate queste , ed ancor altre maggiori fuoi divoti . A Bernardo ella porfe il finezze alle anime dei giusti suoi divoti . Latte , e si se'nodrice ; Ad Ermanno in- Ma peccatori , e peccatrici , quali siam fegoò i primi elementi, e divenne mae-noi, dobbiam tenerci alla lontana. An-fira: A Caterina degli Uberti, tutta pie-che i Principi coi fuoi più favoriti fi piena di ulcere , purgo di fua mano le pia- gano talvolta a dimeffichezze amorevontian au ucerte », purgo a una mano le pas- igno tavota a sinellicitezze innorevolielle », e le gui da creules — non el paselle pas e la pasicio de la creules — non el pasicio più di fratelli, che de 
valiente di oro , e fi free limofinazia i, iz parian alto procedono follenuti, e tenAlla Batta Colomba da milano dell' Or- ignoni il pusco .

dine di S. Domenico , morti padre , el Rifpoedo alla replica con una dolcifimudre di pelle, e chiulia in cala , e di-mi facenza di Riccardo da San Vittore.

madre en pette, e chuist in cita, e ej. mis teneras, it (iccurios cai San Vittore, menticara da turit, jad effi da um faz fora quelle partice della Cantica, Das cai Cambra, della carta c

gini, la maggior parte malate, come par-treo, ch'egli compole fopra l'educazione ve Maria a far l'infermiera. Con que dei figliuloi, fa quello curiofo questo. fli, e cent'altri uffiz) di familiarità, e Perchè mai la natura ha provveduto il

di fervitù , vi pare , cha la gran Regi- seno delle midri di due mammelle ? Non na , e Imperatrice Maria tenga punto di era egli baflevole al bifogno una fola in contegno?

mezzo al petto, abbondante di latte, sen-Del Padre Famiano Strada, famoso Re- za divider quell' umore vitale, quasi in torico , ed Istorico , v' è memoria sedele due vene , o in due canali ? Risponde il presso di noi, che, leggendo egli la Ret-Filosofo, Sapientem fuisse naturam', qua torica in Roma, il Sommo Pontefice al-duplices mammas mulieri addidit, ut si gelora regnante, passando in vicinanza al melles peperisse contigerit infantes duplices que-Collegio Romano, divertì alquanto dalla que ad alendum sentes haberes. Se le mastrada, che voleva sare, e si degno scen-dri partorissero sempre un figlio solo ad der alle porte del Collegio, ed entrar per-logni parto, farebbe ballata una fola vefonalmente nella scuola, dove Famiano na di latte, ma accadendo alle volte, Strada infegnava. Il Maeftro da queil' in- che partorifcono due gemelli, devono an-alpettato onore di veder il Sommo Pon- cora aver, con che allattarli tutti due ad tefice in sua scuola, diste con umilissima un tempo.

iommessione , Cave , Beatissime Pater , no Venga ora a sassi sentire il citato Ri-dum a via decedie, , estam a dignitate dece-catdo. E perchè mai il Divin Sposo Ioda.

nella fua Spofa Maria l' aver due poppe, nel diadema della Imperatrice del Mon-Duo ubesa tua? ( Carric. 4. ) Risponde: do, oggi coronata con tanta gloria! In-Doe wine tues I (Castic. 4.) Rijonde's do, 963i coronats con tanta gloria! InMarie das uleres daiets, quisius genulies platis I el lío soctore, e dalla fiu medealas rijonatus; jufius videlites, 6 percente fina herceza cavi argomento di confidere,
rv. Quella Soglia, e Madre di Milerico-ri altas le mani, e la voce vería la Madia ful Monte Calvario fiu silitorita Madie di parto genello, ciole di giulii, e di Svegitaza una faera burrafica in mare, si
peccatori, Lo flesio feno e per tutti due, parignati idolatri invocavano i fuoi Dei
lo fillo later, le feffe vilectre di cavità, sal alta rocce: Nettuno, Dio del mare,

alla grazia , fiano il più bel diadema del-fleffa foriuna, gridava anch' effo: Tacere , la gran Vergine . Veni de Libane , corena-tacete , zitto , zitto , che i Dei non vi fenheii. E quello un'invito mifteriofo, che tano, Sei Dei fia controlo una tal ma-fi fia a Maria. Vieni, o diletta, dal La-nica di furfanti, quali itete voi tutti, ca-bano, tutto odorofo di facre virtà, e fa-iricheranno più la mano, e attizzeran la rai coronata . Qual pensate vni posta ef- tempesta, acciocche tutti andiamo a fondo, sere la corona di Maria / Vi leggo negli Non dirò già io quelle parole ai pec-occhi la risposta : In capite ejus turana sel-catori ; anzi dirò loro ; Gridate , fatevi occii la lipolia : In tagias sia mana per contra i manata del properti del la lipolia : Internat desiciemi. No dice il Sacro Tello, [entire, invocatela, e nan la ciate giam-cerenaberli de cabilibra lesama, de de mana-mai la divoxione, e l'offequio verso una tibus parlamam. La coroca di Maria fono il amabili Signora. Onorate le fue Feste, titul parturum La Caroca di Manai 1000 bi amanti suggora: Montate le lue Pette; pardi feroci, posti fanguinari), petre felvaga-frivette le lue Immagini, veftitevi dell' ge, portenti della natura, e terrori dell'abito, recitate il Rofario, frequentate le bofco. E' possibile, che simili mosfri di Congregazioni, e gli efercizi di buona crudeltà, a decondum in capo alla Regina morte, silituiti per olloquio della gran Ver. di misericordia? Udite.

Come i vapori groffi , figli del fango Marlam , più vile , affottigliati dal Sole ascendono a far corona allo stesso Sole , inarcandon in vaghe nuvole, e di notte trafcorrendo talora a fomiglianza di stelle . Co-me le costellazioni quasi tutte sono stelle figurate dagli aftronomi, in orfi, in lioni, in tori, ed in altre fiere spaventoie, disposte in ghirlanda d'intorno al Gielo , che le contiene : così , dice Alber-

tibus pardenum.

Agollino. Cominciam dal primo, che mi
Oh.! fe in quefla fcelta, e divota Udienza fi annidalle alcuna fiera di genio indona morte.

to lielle latte, a las infantes ; jufe videlices , ac ajuto, Eolo, Padre dei venti , richiamate queste furie volanti alle lur grotte : Gio-Anzi pare, che i peccatori alimentati ve, ajuto, Saturno, ajuto. Un Filníoso, da Maria nella pietà, e guadagnati da lei che nella stessa nave correva cogli altri la

gine : Non temete , Refpice Stellam , veca

## \$00000000000000000

DISCORSO XL.

Peccatum non regnet in corpore veftro mertall. Ad Rom. 6, 12,

to Magno, Que free fureart, per Ma-lino, gloria di Santo Dottore Ago-rium ovifa funt in fiellas. I peccatori lano, gloria di Santa Chiefa, e spec-pi per la voracità, draghi per la libidi-chio dei veri pentienti, propogna ila vone, lioni per la crudeltà, tigri per la fira divota confiderazione due trionfi; L' vendetta, giungono fin a farsi stelle per uno tirannico, quando il peccato giunge a coronare Maria : Onde la corona di lei è trionfare di un' anima . L'altro gloriofo, e veramente di stelle : In capite ejus cerena Divino , quando la grazia giunge a trionfellarum ; Ma quefte stelle surono fiere ; far del peccato. L'uno, e l'altro di que-Coronaberls de cubillbus leonum , & de mon- fti trinnft campeggio mirabilmente in Sant

mito, tenuto alla catena dal demonio coi S.Agollino, non folamente fu peccatore, lacci di mille peccati, ribelle, e rellia ad ma il peccato in lui fignoreggio, e trienfo. ogni regola dell'onestà, sboccara, e sen-Appena ebbe l'uso di ragione, che usch sur za freno di umana, nè Divina ragione di ogni ragione, peccando forse prima di coche bella gemma potrebbe mai inferirfi nofcer pienamente il peccato. Così egli ficifo piange inconfolabilmente nelle fue Con-miei Signori , nei fedici anni di età , fessioni: Eram tantillus puer, & tantus pec-peccato era in S. Agostino, non già so-cater! Era un putto di pochi palmi, eppur restiero, ma domestico, non modesto, coquanto era già adulto nel vizio , scaltro , perto, e pauroso, ma pubblico, e baldanmaliziolo, curiolo di faper tutte le malva- zolo.

puer, & cantus peccator!

innocenza fi sparga una nera tinta di ma-domi a gloria l'effer più infame degli allizia; il peccato si stabilisce, si sortifica, tri. Con tali compagni, Signore, io pase e pianta il sno Regno in quell'anima im-leggiava le piazze di Babilonia, e mi ravmobilmente; Appunto, come la lana im- volgeva nel fango, come folle balfamo, beve immobilmente quel primo colore, di o altro preziofo unguento: E giunfi a tacui fi tinge .

cui fi tinge.

Padri, e Madri, quegli ignellini inno-ciprre, come portelle un' come eller uocenti, che voi talvolta penfate di aver in mo, ed eller oneflo. Coal mi diedi i precata, fieno figliuoli, e fieno paggi, e per di as i piacet; come foste lordire di conco, e la commendia, il fidate, Dio fa. E perthe, quando figure no colpe del coltune.

o, e la commendia, il fidate, Dio fa. E perthe, quando fe gualda la volonta
curaterra, aktuno non diventi Tamellial dalle colpe del malvirere, diede Agglino
qual rimedio al veleno dato a bevere nel
per del fida faccinile del malsia a PatriE di fixto lo fello Agglino da la coltrat I figliuoli, che nemmeno fi ricorda
ti di averili, La povera madre sana Mopercoto fomentale con la colora di connica ficeva el la ciò, che poteva, per ifilile patria del mala decazione :
nica ficeva el la ciò, che poteva, per ifilile patria del figliuole, gen prevrere comnica ficeva el la ciò, che poteva, per ifilile patria el figliuole, gen prevrere comnica ficeva el la ciò, che poteva, per ifilile patria el figliuole, gen prevrere comnica ficeva el la ciò, che poteva, per ifilile patria el figliuole, gen prevrere comnica ficeva el la ciò, che poteva, per ifilile patria el figliuole, gen prevrere compreventa del mala educazione :
na figlia del prevrere compreventa di averil. La poteri mel regione, precato probblico, commendo fen-

plicità donnelche, eppur erano voltre pa- tà del credere, e alla disperazione dell' role, mio Dio, che vi degnavate instillar- emenda . mi per bocca della mia buona madre . A sì milero flato era ginnto S. Agofti-Quando la madre è vedova , Dio le aflifte no , come egli deplora in più luoghi delvuol il Padre .

precipizio.

che mette compaffione nell'esporre il fuo Buon per S. Agoftino, che fi lafciò a-mifero stato : Dov'era io (dice egli) jurare dalla Divina grazia nel fiore della dov'era l'anno decimo sesso di mia fua età, ciocè nell'anno trenatre di fua

gità, e ingegnoso nel ricercarle ! Tantillas Seguita egli stesso a dire ; Mi dilerrava dei miei mali , non per gusto della mala Ah, quando il peccato entra in cafa co- opera, ma per lodarmene; Anzi mi finsì per tempo , e fin fopra gli anni dell' geva più viziolo di quel , che era , recan-

le cecità, che non fapeva, o non voleva

lar la pietà nel figliuolo; ma il Padremon pagnie; Peccato pubblico, commeflo fen-le reneva mano: lo udiva, dice l'addolo za roffore, e portato nelle conversaziotato Santo, (2. Conf. s. 3. ) udiva i buo- ni con gloria di farsi conoscere peccatoni documenti materni, e mi parevano fem-re . Finalmente peccato unito alla ceci-

nel governo dei figlinoli, acciocchè adem-le fue confessioni, e particularmente al pia le parti , e di Padre , e di madre : ma libro ottavo , capo decimoterzo , dove se non è vedova, ella sola non basta, ci dice : Il nemico era padrone della mia ol il Padre. volontà, e la teneva legata con una ca-Abbandonato da ogni custodia paterna S. tena più che di ferro : Imperocche dal Agostino, e vergognandosi di star alla di- mio mal operare era nato il mal costu-rezione materna, dove capitò ? Diede nei me ; dal costume la necessità ; dalla ne-

compagni più rotti, e più discoli, che for- cessità l'impossibilità dell'emenda. Que-sero in Città, che lo spinsero all'ultimo se, al, queste erano le anella della mia catena , confuetudine , necessità , e dispe-

Udiamo lui stesso, ( lib. 2. Conf. e. 2.) razione.

perversa età, quando prese dominio so-vita. Se portava il peccaro dominante sia pra di me l'incontinenza, e mi sortomissi alla vecchiaja, o sin all'ultima malattia, allo flolto , e libidinofo appetito ? Si , la Chiefa era priva di un gran Dottore .

più nell'inferno.

più nell'inferno.
Vi farebbe mai in quefla fiorita Udienvi farebbe mai in quefla fiorita Udienra anima alcuna giunta a queflo fiondo i titio prezend di Davidde.
Ah! per amor di Dio, non afpetti l'ultiIn quefla Città, paffeggiata da tante
ma malattia a rificuotetti, nemmeno fi fi-Currozze; accade taivolta (corì non acdi di portar fino alla vecchiaja il peccato cadeffe ) che un pajo di cavalli polledri a ri della grazia. Un poccato dominante , tando sè, e la carrozza , ed i padroni in che ha occupati tutti i polli e, e tiese cu - precipisio 2 O D Dio , che fpavenzo , e fiodite tutte le entrace , è peccato mello che fpetracolo a tal accidente ? Chi li in fortezza; andate a fuidarlo fenza un vede con occhio attonito, e cuor palpianiracolo o nell'ultima vecchiaja, o in tante; Adello ( dice ) quel cocchio rove-

punto di morte. Udite il Santo Giobbe , che parla alla to le ruore . Per buona fortuna , mentre profetica mirabilmente bene, offa siss im- i cavalli sono in fuga., ecco un carro di statunus visiti satoligantia, o came o in pul- fieno lento, re pefante, che traglia l'una vere dominata. Le ossa nostre, di che sono da : a tale incontro quei cavalli si ferma-

far l'offa alla fatica , far l'offa alla pi-impedimento, correrebbono più che mai a nat i ona au state.

grizia: cod. tali, e quali fan l'offo al precipizio.

peccato, cioè a dire, hanno il vietio per V-i sun peccatore a briglia feiolta dove midollo, e l'abito per offo, che lo cu-i fatol strenati, e dominanti appetiti lo

Rodifice . e così informe di corporatura , fe venga precipizio eterno . All' nitima malattia , da giovinesto affuefacto, e ammaefirato a ovvero nella vecchiaja fi ferma. Credete piegar le ginocchia , le 'piega anche vec- voi , che lo ritengano le briglie del fanto chio , colla facilità comune a tutti gli al ctimor di Dio? Briglie? timor di Dio? Ap-tri animali , mà , fe da giovinetto non fi punto. Rompe il corfo dei peccati , peraffuefa alla piegatura, se gli induran tan- chè non vi è più strada: E questo medelito i nervi, che legano tutte le giunture ; mo, che infermo piange, e detefla i fuoi e non è possibile mai più infletterle. Ani-fregolati piaceri, se fosse fano, s'infanghema peccatrice di lunga età , che non pie- rebbe peggio , che mai , nei fuoi animalefgafii mai, në il cuore ad fasiendas indifica chi diletti: anti (come altra volta vi ho tionet Damini, në mai pieștifii il collo fot-detto) fate, che in poco di migliorame to al foave siogo di Crillo, ma A fasale to dia luogo alla feperanza di guarire, ed confregifi jugum, & dixifii: non fervium, eccolo fubito in corfa più rotto, che mai, fatto un callo al duto nel vizio, afpettar finche un'altra malattia gli rompa il corpoi nell' nltima malattia le tenerezze di fo. Questa è la penitenza, di chi porta il una vera conversione : Che errore superla- peccato in trionfo sin alla morte. tivo è mai questo? Non erge regnes peccatum in cor

Ho detto una vera conversione , perchè fro mortali , ut obediatis concupiscentiis ejus ,

e forse Lucifero aveva un gran demonio di di Antioco, di Saulle, e di altri simili peccatori ha flampato un Peccavi bugiardo .

in trionfo. Un peccato forestiere si caccia guadagnata la mano, e la briglia al cardi cafa con facilità , e cogli ajuti ordina- rozziere , si mettono in furiosa fuga , por-

fcia , adeffo quei poveri padroni van fotwer daminar. Le olla nother, di che toni da: a tate innostro quei cavalli in terma-pience 3 sono pience di midollo, e il midoli no. 10° in vi dimando i Quei cevalli in pience 3 sono pience di midollo dell'olla, in midoli no di midoli nota in mai più: Tuot dinenge dire: Se il pecca- pigliate il e- briglie; qui abbia riderti rato, e cullodito, a h f quello peccato vi perchè nel lor coure belliale fia entrata accompagnerà fin alla morte, e di là del- compilione, e pieta dei lor pationi? Mol-la morte, Case so la palvara dermine: Call con forna proverchaici ficol diffi litada da correre: Se nono vi fiefe quell'

portano, traendo il corpo, che è la carl'Elefante, bestia sì finisurata di mole, rozza, e l'anima, che è la Padrona, al

ad una convertione apparente pur pure s' (ad Rom. 6. 12.) Conchiuderò con S. Paolo arriva; e il nemico infernale, che mantie. A cacciar nn Re dal Trono, si richiede un' ne i peccatori a foldo d'inganni, ed alle-efercito bes poderofo. Quando il peccato è va i peccari col latte di prefuntuole spe- Re in trono, col pacifico possesso di un'aniraoze di falvarsi , fulle lingue di Giuda , ma per molti anni , chi lo vuol cacciare ?

Discacciatelo voi , Re del Cielo , Re- di effere Santo . E , come mai , direte voi , dentor nostro (inginocchiamoci innaozi a un uomo graduato nella università degli exlui) Voi, che sete venuto in terra a di-rori, pote diventar macstro di verità, e struggerli il Regno col vostro prezioso San-Dottore della Chiesa? Un tal dissoluto nell' gue, ec.

DISCORSO LXI.

incontinenze del fenfo, come mai giunfe ad esser fondatore di taoti Religiosi , e di tanti Monifleri di Sacre Vergini? Un lupo di quella forta giunfe dunque ad effere pastore di tante Chiese, e pescatore di tante anime / Così è: Quelli sono i miracoli della Divina grazia ben corrispoli dal no-Convertimini ad me , & ego convertar ad llro libero arbitrio. Di quello fango ancora fi fanoo stelle di prima grandezza.

flatue fatte di gitto, v'ha una gran-buono, ma Saoto ? Vado pur in collera . dilima differenza., Le flatue di gitto for-quando fento fulla lingua de malviventi maoo in un fubito, perchè il metallo, ef certe mezze disperazioni : E imposibile , tendo liquido, e rarefatto dal fuoco, fiad-ch io emendi, che sfanghi da miei viz), datta fubito alla forma, dentro la quale s' che corregga la mia impezienza, che fmorzi infonde: Ma le statue lavorate a martello tanto fuoco, che si aceende in me , or d' fi affottigliano, fi piegano, fi figillano par- ira, or di amore. Come impossibile ? V'è te per parte, con molto difpendio di tem- niuno in quella Chiefa, che folle così lon-

tano dall'effer Santo, com'era Agostino ?

poco, e quali a martello, guadagnaro al contro colle braccia, e col cuore aperto. Dio, come negli affedi fi guadagna il ter-le con quella affabilità (dice lo fleflo Ago-reco, cioè a palmo a palmo, ed a cofto di flino) mi guadagnò tutti gli affetti. Uoa cortesia usata anche a grandi peccatori è

Facciam quella fera quello onore alla la prima fpela per guadagnarú a Dio. Cerfua fella , considerando la fua conversio- te Santità selvatiche , tese , innarcate , e ne ammirabile, e riflettendo, se siamo sostenute, mettono più timore, che confi-

Così comprato da ganta affabilità Agofti-Era S. Agostino uno de' più belli spiri- no, si stimò in obbligazione di andar alle ti, che allora fosse nel mondo. Vivacissi- prediche di S. Ambrogio, e v'andai, dice mo d'iogegno, grazioso nel parlare, ma- egli stesso piuttosto per civiltà, che per nierolo del tratto, giovane di trenta anni cavarne frutto : Audivi, nen tamquam doin circa , mostro nato nell' Africa , ed io- therem veri , fed tamquam borninem benignum civilito tra le lettere omaoe; quanto buon in me . Ma S. Ambrogio era di que Premaestro nell'arte del dire , tanto peggior dicatori , che una volta udito , invitava efemplare , e nel credere , e oel vivere ; per fempre . Seguitò dunque Agoflino ad perche era mezzo Manicheo , mezzo Pa-udir le prediche noo più per civilta , ma gano , s'uutto fenfunle , per non dir peg-per diletto : *Esplandam ; per femaliam* ; gio . Di quella fatta era Agostino prima & verbis ejus fufpendebar intentent : Sta-

ves, Zachariæ 1. 3.

Ra le statue lavorate a martello, e le disperi di poter diventar, non solamente

po, e di fatica.

Di tre nobilillime conversioni , che si i proprie ci è trivato ? Quella nofina celebraso dalla Santa Chicla , di Madda de Ma, come ci è arrivato ? Quella nofina con la proprie de la frate de la proprie de la fina della de po, e di fatica..

coovertiti ancor noi, se fiamo convertiti, danza.

come effo.

grandi fatiche.

va paudenne da spella bocca di mele, cel le parole, Agollino all' udir tal racconto, eggi a suola, oggi figura mi pareva un mi-lutro interamente fi molle, con tal (felia racola dell' arte. In tanto col bello del di-zione di affetti, che eggi fieffo la chiama re, s' infinatava anche il vero, e col pia-burarda del corore. Prefo di uno fipitto e cere delle parole eleganti, penetrava nell' di fdegno, e di pirtà verfo di tel Ecco, animo la punta degli argomenti monti. diffe, Ecco, che cofa fico libera la incol Non voleva Agostino tante verità eterne rende ! o gittando le braccia al collo del per la tella , e bramava feparare l' utile suo compagno Alipio , che era presente , dal dolce : Sed dividere non pateram (ufo con un abbraciamento , oh quanto spievolentieri le stelle parole) & dum eer age- gante, nscl in quella cordiale esclamazio-rirem ad excipiendum, quam diserte diceret, ne. Alipio caro Alipio : Quid est boc ? pariter intrabat , quam vere diceret . Dice Quid audivi ? che nnove , che accidenti bene Ambrogio , ma dice il vero; diletta , lento mai dire ? Surgunt indoili , & rama firinge ancora: E fe dice il vero, per- finne Regnum Del , & nos cum nofiti litte-chè non mi arrendo ? perchè non mi con- ris volutamm in carne , & farguine ! Guar-verto ? perchè non depongo una volta e gli da : Due Ignoranti delle cofe Divine , allevati in mezzo agl' inganni della Corerrori, e i peccati?

Se Sant' Ambrogio non converti total- te , lafciano il mondo , e vanno a procac-mente Sant' Agoltino : meritò almeno di ciarfi la falute eterna ; e noi con tanto converti lo : Ed in vere in gran parte fludio , e tante lettere non fappiam uscir

consecutivities. It is not been in grin paraculation, a contractive from the paraculation of the profile facility of evidence agin corried immobile profiles facility of evidence agin corried immobiles; Agolliso ne refle cond foddis- "Grande fooffs dedere veramente al core facto a che p. E. "Illi how Mankishes roll-old Agolliso quefit tree converticit. Non factos a che p. E. "Illi how Mankishes roll-old Agolliso quefit tree converticit. Non factos che profile discoverit ; Cond. , fe non fi fece peva levarfeji dagli occhi; fe li vedeva buon Cattolico, almeno di discove di Ma-preferit di per tuttor, e ggil parera , che nicheo . lo invitaffero: Agostino Agostino, risolvità

Ahl chi frequenta la Divina parola, el nortualerro inguinte negonaro, manor tui, con Dio fi fila pur bene i, Anifente volentieri ricodarfi, la certetra del-mo Agoltino, Animo.

h morte, l'inecretza del ben morire, l'U Quindi cominci a provar dispiacere de importanza di afficurare la Beata Eterni-fiuoi mali piaceri, ed el medefimo confessi. tà, gran fatto, che una volta, o l'altra che Mibi ipfi displicul, & videbam, & bernon si senta compungere: Over mea vocem rebans, & quo a me sugerem non erat; so meam audiunt. Siam peccatori: Non im- non poteva più sopportarmi, e sarei voporta: udite volentieri. Siccome nel prin- l'entieri fuggito da me , tanto mi veniva

pora: udice volentieri. Siccome nel prine lentieri haggio da me , tanto m. venive 
quipo della Chiefa i eflettudo dagli Appe-i in orrore la mia vita .

Boli la convenione de Gentili per mezro 

Oh forza de buoni efempi, fe pur gransidie predicto; coal la converione di mol-i de ? E Dio , quanti me ne la fatti veti peccroti , bene [peflo è legata all' al-i dere ? Anzi quanti me ne mantene tutto 
colara delle predictor, delle quali , fe non giorno fotto gli occi i Quelle gionaso, 
fi apprende tutta il hen vivere, a lamoro li come va compolia ? Quelle gionaso, 
fi apprende tutta il hen vivere, a lamoro li come va compolia ? Quelle gionaso, 
fi apprende tutta il hen vivere, a lamoro li come va compolia ? Quelle gionaso, 
fi apprende tutta il hen vivere, a lamoro li come va compolia ? Quelle gionaso, 
fi apprende tutta il hen vivere, a lamoro li come va compolia ? Quelle gionaso, 
fi apprende tutta il hen vivere, a lamoro la composita por 

ne della dell re il teuto, e'l mondo.

portamento! Quel giovane, come è affi-Or fe S. Ambrogio convertì l'intelletto duo, e divoto alle Chiefe! E questi bno-S. Amslina. di S. Agollino , a chi toccò convertire la ni elempi mi muovono , come fu moffo S.

volontà ? Udite . Agoffino ?

Intorno a quel tempo feguirono ere no-Si moffe veramente S. Agoffino a tali bilissime conversioni . La prima di Vitto-efempi, ma ancora non si risolvette : Detirino Rettorico, ed Eretico, e grande ami-nebant me nuga nugarum, & succutiebant veco di Agostino, e correva per tutta Iralia sem meam corream. Mi tenevana ancora la nuova di sì bel pesce dato nella rete di afferrato le mie giovanili pazzie, e mentre S. Pietro. Oltre Vittorino, s'erano ritirati io voleva fuggir loro dalle mani, mi scodalla Corte Imperiale due favoriti di Ce-tevano la vefte, dicendo, Dimitrifue not, fare , fattili Monaci nel fiore della loro è ex hac hora non erimus amplius tecum ! età, e nel meglio delle loro speranze . E Dunque, Agoilino, tu ci abbandoni ? Tu ci perchè muovono affai più gli efempi , che dai un eterno addio , così presto , e nel fiore della tua età ? Credi tu di poter far finza di noi? Come pafferai tu la lunga erà, che ti refla, fenza teatri, fenza conversazioni, fenza piaceri? Ah! Signore, aiuto Cogleavi dies antiques, & unnes aternes in a quello povero animo, agitato da sì fiera tempesta di affetti : Ajuto sì , ma non adello : Non verrei eller guarito così pre- Es meditatus sum nolle eum corde mes , & flo: Timebam, ne me cite exaudires, & fanares a merbis concupifcentia , quam malebam

explert, quam extingul. In quello ondeggiar d' animo fortemente In quello oneggar 4 samo bortemètre pagica prefe 5. Afoglius or se mail II que que pagica prefe 5. Afoglius or se mail II que que que pagica prefe 5. Afoglius or se mail II que que que que no cantor finten abbier che facto un albre o li pofe a leggere ciò, che vitto datili efectit di bonna morte fatti a bonna forte gi prorti fotro gilo cochi quetti i Venedid i que d'anno. La voltra e appunto fi quel teflo di S. Paolo. Mon frequenza, attenzione, e ferietà mis crenormalizationi, c'ò chimatisma i Man infere, eschi il profitto, fia fine coposio Corto della compania della composito de fum . Con Gest fi fla bene ; con la viva pimento di una beata morte.

alla noftra baffezza. Inviateci (ve ne pre-dell'Inferno.

che vi amano, e che vi fervono, &c.

### DISCORSO XLIII.

mente habui . Pfalm. 76. 6. 1

exercitabar , & scopebam Spiritum meum : Numquid in aternum projicies Deus ? Ibidem 7.

enbilibne, & impudicitils : Non in concentio- io, per meglio stabilir questo frutto , vone, O amulatione. (Ad Rem. 13. ) Eh? A- glio questa fera portarvi un solo pensiere, gollino, finiamola; rifoluzione una volta .che ben impresso nella mente, e ben rac-Tra crapule, e piaceri, e contese non si comandato alla vostra memoria, vi terrà sta contento: Indulte Deminum Jesum Chri- saldi nel fanto timor di Dio, fino al com-

Fede nell'intelletto, coll'ardente amore di Vieni dunque, vieni o Eternità : Vieni lui nel cuore, con la Divina grazia nell'in foccorfo a ciò, che è mancato alla deanima. Non ultra volvi legere, nes opus erat bolezza del mio dire. O grande, o incom-Chiuli il libro, perchè quella fola lezione prenubile Eternità, tu hai da effere il fidiede l'ultimo taglio a' miei attacchi. Di- gillo di tutte le buone morti fatte quell' raqifit, Demiae, vineula mea. Quelle cate-anno. Da te io attendo lo fiabilimento ne, che io fiimava infolubili, fi sezzara-delle virtà, da re la datevolezza dello spino. Quelle difficoltà di vivet bene, da me l'ilo per tutto il tempo, non solo di quell'

no. Queile dimonsta al viver comes, as mel rico per cuto i tempo, non son quest appeted per independing in figurance air.

Minimon de la compania de la confedera del confedera de la confedera de la confedera del confedera del confedera de la confedera del confedera de la confedera del confe Et noi, cui Uditori , quando înirem di laise vita, mei ascepti culpe, mell' pene , sios cascepti culpe, mell' pene , sios cascepti culpe, mell' pene , siosoretci ? O mio Signore, Loque nde sa sarenitar. O mifera condizione dell' comm fim palvis, O rista: Voi ben lapete, mo, alla cui concezione affilie da cold qual creas ismo compoliti ben vedete, pa, sila nafetia a lipanto, alla vita il tracome quelle cofe a nei presenti incantino vaglio: Ha per necessità il morire , e doi nostri fensi, e quanto sacilmente pordiam po morte non sa, che sarà di lui, se bea-di vista le cose eterne, troppo superiori to Cittadino del Cielo, o nero carbone

ghiamo proficii a terra ) invisteci dal vo-firo luminoto volto un vivo raggio , che porto fempre al cuore , questo polso mi rifchiari quello nostro ofcuro intendimen- sta in perpetua agitazione; Non datar suto, e accenda fuoco in quelle noftre tepi-dium, ant femper torqueri enam impile, aut de volontà. Dateci forza da incominciare, femper gaudere eum Santtie . Ho in profsicche veniamo a provare il diletto di quei pertiva questi due Semper ; Un Temper lassù con Dio , un altro Semper laggiù con Lucifero: Un Semper in gloria , un Semper in pena.

Or'a quella, che è la maffima di tutte do una perdita, che meriterebbe un pian-

le massime , che affisava in alto , e pro- to eterno . ic manure, con a Bernardo, e S. Giro-lamo, e mille altri Santi, un poco più & (srm. 11. O 16. de tempte ) così con-curi di me, ci penso io mai l'A questo chiude S. Agoslino, Non ideo Christani fuintereffe, in cui ho fommo intereffe, fac-mut, ut de hat tantummedo vita folliciti cio mai feria, e posata considerazione? Il fimme . Se abbiam anima immortale in se-Cielo mi aspetta , l' Inferno mi aspetta ; no ; battelimo in fronte, e fede nel cuouno de' due deve toccarmi, e dove io ca- re, non viviamo, come le bestie, che non piti, ivi flarò fempre, fempre in delizie, avendo altra vita, che la prefente se mi salvo; sempre in tormenti , se mi no bastevolmente occupate a provveder al perdo ; ed io a mezzo questi due termini presente , Ideo Cristiani fumits , soggiunst disperati, bilanciato tra un eterno be-ge il Santo Dottore, un semper de susuro ne, e tra un eterno male, rido, e burlo, seculo, ac de assenitate cogistemus: La no-

e pecco? pecco? (fira vita , per quanto lunga ella fia , in Che solete voi dire , o Signoti , quando faccia all' Etetnità è un' ombra , un sovedete un uomo trascuratissimo negl' inte-gno, un punto: E sopra questo punto tan-ressi di casa sua r Ha sondi, e tenute, e to si veglia, e sopra l'eterno tanto si dornon fi cura di farli coltivare : Ha cale , me? Punttum oft , de que litigant ; aternum

e palazzi, e non fa loro mai una minima off, de que non cursant.

riparazione: Ha liti attive, e palive, e
Ed in vero l'Eternità ben ponderata, canon cerca (criture, non confulta Avvoçiona in noi due mirabili effetti per nofro
cati, non fa informar i Giudici, ma tuel'abilimento. Il primo è un véro dolore de' to fi perde in giuochi, e paffatempi. Non peccari commeffi, Il fecondo è un forte rilo segnate voi a dito per uno stolido, per tegno a peccari posibili a commettersi.

fpirito?

numerou agnitotana i intatori, e ur con- protect verticulario, con- interest in mine; non i quaglicic nai a dar loro con- precessore e i rafello fell' Ecrotist. Con e venerole lato, non mai a provveletili quello peccaso cell' union min 2 E. pollo del hiognerole folientamento, onde vari- vare pare, con adolfo un reato di eterna no per le frace mai condotti; nal velitiri, pesa ? Chi mi prope alla mono fastelli ve mai palcitati, e il Padre non ponta ad al- imortificazioni per punir le mie colpe? Chi mi prope alla mono fastelli ve tro, che a giuochi, ricreazioni, e cacce? mi guida a pie d'un Consessor per vomi-Ah Padre ( voi gli dite ) nemico del tuo tar le mie iniquità ? Perleliter , perleliter fangue , in casa del quale meglio farebbe in ascension perire ; come, chi sta full'orlo effer cane, che figlio.

Or, miei Signori, importa infinitamente garfi, e grida Correte, ajues, ajues di terrelle dell' Eternité, che l'in- Fingese un noirte mortalmente, obbligateresse de la collège de prète da precesse accession en casa. Ed è più to dalla precisa nocessità a sentiri segar un congiunta a voi la cura della Beata Eter- offo. Il taglio è dolorofo, ma è più dolo-nità, che la cura de vostri figliuoli : i fi- rosa la morte. Andrò zoppicando tutto il gli moriranno, l'Eternità non muore: Tut- tempo di mia vita ; Pazienza : E'meglio te le case finiscono, l'Eternità non finisce, campar con un sol piede, che morire con Eppure ( oh pazzia, oh follia delle menti due : In questo stato si trova chiunque umane!) abbiam pensiero, e provviden- peccò: O bisogna beversi la medicina della za per tutte quelle poche miserie del vi- Penitenza, o morir di morte eterna. Chi vere temporale, e il pensiere del viver capifce morte eterna ; fa buon somaco ; eterno non ci entra : Puncium of , de que e dice : Venga pur la Penitenza , fi faccia litigane; aternum est, de que non curana . il taglio dell'occasione, vada anche la pu-Se una tempesta ci porta via il raccolto d' pilla dell'occhio, e falviamoci: O ateniun anno, inconfolabilmente fi piange : Se sas ! ( In Solilog. ) esclama Sant' Agoltino, un peccato mortale ci porta via tutto il Qui te cogitat , nec paenitet ; aus fidem non saccolto per gli anni etetni, passiam riden- habet, aut cor non habet .

un milenfo , fenza provvidenza , e fenza Peccavi , & peticliter in aternum perire ,

o non excrucior , ut Deum reconciliem mi-Che dite voi di un Padre, che, avendo hi? Questi sono i sentimenti, dice il gran numerosa figliuolanza di maschi, e di sem-Padre Tertulliano, che nascono in cuore al d'un precipizio, come, chi sta per affo-

Νè

Nè solamente l'Eternità mette ribrezzo de' re con tutta quiete : il pericolo dell'inseli-peccati già satti, ma on quanto sorte ri-ce Eternità, in chi beve un sorso di vietegno è ella mai a'peccati, che ponno tato piacere, è presente presentissimo, che sarsi! Spieghiam ciò con un bel esempio non può esserlo più. Ristettete con partico-

della Scrittura.

lar attenzione a quello discorso. Davidde in campagna , alla sferza del Ogni peccato mortale è la porta dell'in-Sole cocente, al calore delle frequenti marferno, Lato porta que ducit ad preditiochie, arde di fete. Le acque de contorni nem, ( Cap. 7. ) come accena Crifto in S. cine, and of the 2 receive the contour many; and of the contour in a contour and the contour a ra , e fresca , quale si trova nella cisterna sto peccato mortale , ho un piede nel mondi Betlemme, che riftoro farebbe il mio! do, l'altro full'Inferno. Sono così conti-A tal voce fi fipiccan tre genorofi uffizia: guo all'infelice Eternità, che non vi rella li, paffano a mezzo le squadre nemiche, e la fare, che un paffo, e non framezza tra portano un vaso dell'acqua desiderata dal me, e la dannazione altro, che un punto. Re sitibondo. Davidde in vederla, le por- Un punto? Soggiunge Sant' Anselmo, ge incontro amendue le mani bramofe, la meno meno d'un punto. Il punto in buobeve, per così dir, cogliocchi: accoffata- na Filolofia, è qualche cola: tra pecca-la alle labbra affetate, subito fi ferma, la tore, e l' Inferno framezza la morte, la la alle labbra afferate, tumeto n terma, sascore, e i iniciou cissomeca ia nucio, ia citira, e la forage per terra. Per terra quale non è corpo, non è ente, non è un liquore così confiderato? Sì, per terra: cofa abcuna, ma è nna pura privazione: E perchè.

Un moderno interprete entrato nell'in- io farò à nemico di un ficili o a del mio tendimento di Davidde, vi trovò quello ri- bene, che voglia per un piacere andar si fello. E, che bevo io è bevo un'acqua, viction, all' eterno fucoo sì contiguo, sì fello. E, che bevo io è bevo un'acqua, viction, all' eterno fucoo sì contiguo, sì con calle eterno fuco si contiguo, si con contiguo si con calle eterno con contiguo si con con contiguo si conti che costa il pericolo di tre vite le più geno- immediato, che non vi si framette neppur rofe, che io abbia nel mio esercito. No , un panto?

che non voglio una bevanda di tanto cofto. Ecco i bnoni effetti , de' quali è padre Si facrifichi al Signore una foddisfazione, il grande penfiere dell' Eternia : Dolor che mi viene a sì gran rischio. e mi viene a si gran tilchio. Quando il diavolo, il fenso tuga di tutti i peccati passati, follerita

vi tentano a peccare, in verità vi porgo-no alle labbra una bevanda, una forfo di mente quello penfiere de penfieri o piacere pur troppo bramato. Venga l' Etet-Eternità fubita, che puoi forprendermi ad nità a darvi configlio, e vi dica: che be- ogni momento, mentre tra te, e me non vete voi è bevo un forfo, che costa altro si fransmezza neppur nn'istante! E quando che il pericolo di tre vite umane! La vita ancor l'Eternità non uni forprenda all'imdella grazia fubito fi perde: e quella val più, provvilo, oh Eternità inevitabile, da che la vita naturale di tutti gli uomini, e cui non posso suggire, e prestanto, o tardi di tutti gli Angeli: La vita della gloria è devo capitarle tra le mani! Mio avo, fubito in pericolo di perdersi : Via via mio bisavo , e tutti gli altri moi antenati Bevanda di sì gran collo al presente, e di già vi sono giunti, ed io sono in viaggio sì gran pericolo per tutta l'Eternità non per giungervi. da per me : Si facrifichi al Signore quel pia- Oh Eternità fubita! Oh Eternità inevi-

cere, quella vendetta, quello fguardo, quel tabile! Oh Eternità immutabile, che quagiuoco. E' vero, che ne ho fete, ma colla le mi toccherà, farà fempre la stella ! Ed io mi ci bntterò fenza penfarci? Va troppo, coffa troppo.

E notate, o Signori, che il pericolo de peccaterilus, qui infalutatam, O incegni-tre Capitani, che porfero l'acqua al Re Da-leam ingrediamem sternitutem? (S. Cefurius vidde, già era palitate; onde poteva beve-luche, derietat.)

# SERCIZI

LL

## BUONA MORTE.

PARTE TERZA.

Ne' giorni di Passione, e in alcune Feste dell' Anno.

Non ficut ego vole, fed ficut tu; Non mas , tura , 6 vede appressare, ed accostar al lab-fed tun voluntas fiat. Luc, 22. bro il calice della patsone. Oime! disse la

fua paffione andrò offervando le virtù eroi- to voi mi proponete d'inghottir bevande che , che efercitò ; proccurerò (pierarle sì amare? La Sapienza infinita ; qual fon nel miglior modo"; che mi sti possibile; io, effer fatta la savola delle piazze? la e li vostro cuore vi dica poi, se una som- mia Maesta infinita ricevere schiassi ful voltro ma convenienza non vi obblista a dimi- to, che non darebbono ad uno schiavo? tarle , almeno in quella Quarefima ..

perche devo premettere un punto impor- quello calice, non me'l fate bevere .

tantiflimo a faperfi.

In Crifto Signore nostro, come infegna ma la volontà fuperiore, e padrona rifponla Sacra Teologia, e la Santa Fede, fu de. O la, chi comanda? Calicem, quem rono due volontà: la Divina, e l'umana. dedit mihi pater, non vit, ne biham illum? Crifto era Dio , e aveva il fuo volere Di- Quemode implebuntur feritura , quia fie opertet vino. Cristo era uomo, e aveva il suo vo- fieri? Il mio Padre mi porge a bevere que-lere umano. Il volere umano di Cristo era sto ealice, e giudica, che io lo beva; e poi diviso in due fazioni . Una fazione fu- tanto basta : Sie operes fieri . periore, e dominante, voleva immobilmen-te il giuflo, il retto, e il pacere del Di-volontà del mio Padre : In capite libri

vin Padre: l'altra fazione più bassa, e seripeum est de me, ut facerem volunta-fensitiva, inclinava a suggir il dolore, e l'tem euam. Saldo questo punto, e vada il tutto. Ma ( ripigliava la parte inferiore ) infamia , il patire , e il morire .

D I S C O R S O I.

Or entra Griflo nell' Orto; s' inginecchia in atto unillifine, re irretrantisma, ed Padre.

Il volto tra le mani, truth professiona podiciona podi

Ogliame, o Signori, far un pome! Quefto calice a me? s me quefta amico di campagnia a Crifto apco di campagnia a Crifto apca-bevanda? Pater mi, possibili possibili proprieta pi
tampagnia per nada? Pater mi, possibili proprieta per nada? paffionato. La ratione, il do a me cellu ifte . Parer mi . Padre mi o mi vere , il tempo itello richie-conofecte pur per voltro figlio, unico, in-don così . Nel parlarvi della nocente, impeccabile! E per qual demeri-

La mia dignità infinita ricever calci, qua-Nel primo millero della divina paffio li non fi darebbono ad un cane ? La mia ne, che fu l'orazione all'orto spicca, a modestia infinita camparir ignudo sotto mil-mio credere, sopra tutte le altre virtul le occhi indegni, e immondi, legata ad una fomma annegazione della propria vo ma colonna, e conficcata fu una croce? lontà, una fomma, ed efatta conformità Pater mi, fi possibile, est transcat a me calix al divino volere . Ma attenti di grazia , ife. Padre , le fi può far di meno di bere

Così diceva la parre inferiore di Crifto:

la mia vita non vale infinitamente più , giorno in lamenti, in bestemmie, in ama-che la salute di tutti gli uomini insieme ? re imprecazioni contro il figlio, contro il E perche devo io spendere ciò, che val marito, contro il vicino, contro il tempiù per ciò, che vale tanto di meno? Va- po, contro la fortuna, il maledir il glia, o non vaglia, Dlo vuol quella spesa, negozio, la casa, la samiglia, ogni cosa, Ma la mia riputazione non vi sta a morir, che dia molestia; che volontà è mai quecome un'infame . Vi fla il gusto di Dio sta, sempre ribelle , e ripugnante al voler Padre, e tanto basti . Non ficut ego volo , di Dio j fed ficut tu; son mea, non mea, fed tuave- Crifto con altiffima fommiffione al Di-

Luntas fiat .

vino volere fi beve un mare di affronti , Vi riugratio, o mio appallionato Mae-di inginitri di villalinei; crifici fa buono firo, che abbiate voluto provar in voiquel-liomaco ad ingilottire anche una merte la ripugnanza, che noi tutto giorno pro-lingint, e iniame ; e a noi delicatifinii viamo dentro noi fielli, per infegnarci una minima cofa, che non vada a vetto, in pratica il grande facrifizio, che dob- un paggio, che non intefe, una donzelin pratica il grance lacerinato, che dos- in paggio, che non indicia, una paroli non nece il biamo fare del voder noltro al volere ila, che non indicia, una paroli non nece il biamo fare del voder noltro di vodere il nontro di santifiano Matforo, de una vide creatu- profinderata, che afcì di bocca al nontro astifiano Matforo, de una vide creatu- profindo , fono culti d' aidopportabile ra ardifere di proporti un parcito di une atmanezza, e diam fuisito nelle rotte, in con con dar condigilo alla volta infinita faire d' impazieta; e vorremmo gittar co, con dar condigilo alla volta infinita faire d' impazieta; e vorremmo gittar

quali ragione di ritirarlene , perchè la be-tiero, per esercizio di ubbidienza al Sovravanda è troppo, ma troppo amara. Fa-no Padrone: A quel calice ha accollato te così. Pregate il Divin Padre, che vi la fua bocca il Figlio di Dio, e ne ha niui quello comando; che desista dal vo-bevuto Il più amaro: una goccia sola ne lervi morto; o almeno, che vi permetta resta a te, e beverla bisogna; Se la bevi una morte men dolorofa , e più onore- con fommissione di buona volontà , hai minor pena, e grande merito : Se la bevi

Tutti i Teologi affermano, che, fe Cri-per forza, e con travolgimento di flomoflo avelle voluto tassi permutare il precet- co, ti empi tutto di veleno, e di nausca. to del morire, l'avrebbe, o potitto, o ot-tenuto: Al'a fine egli era Fillus dila lus, la briglia a tanti impeti di impazienza, unico orgetto del tommo compiacimento che vi portano fuori di voi cento volte al

del Padre; Ma , se Cristo fi fotte fatto giorno?

mutare il precetto di morire, quello fa- In dunque, intinta la penna nel Sangue rebbe flaro, non già far "la volontà del Santillimo di Gesù agonizante nell" otto , Padre , ma tirar la volontà del Padre al-scrivo fulla fronte d'ogni vostro travaglio la fua . Quella non farebbe flata ubbis quelle poche parole . Cailcem , quem dedienza al comando; ma piuttofto un far-dit Pater; è amaro, ma ve lo minda Id-fi comandar a fue mado; che però fen-dio; dedit Pater; E abbominevole, ma za replica, feura perpleffità, con éroi-prima di voi lo bevette Gestì. Voi nel ca intrepidezza torna a dire , Mio Padre Pater nofter dite più volte al giorno fiar vuole così ; lo voglio ancor io ; Non mea, voluntas tua ; e lo dite colla bocca : Difed tua voluntar fint ; non fient ego velo , telo ancor coi fatti , fiat voluntas tua . Mi volete amuslato, angultiato, perleguifed ficut tu.

Si facciano ora avanti le nostre umo- tato, mi voletemal corrisposto è fiar volunresche volonià tanto incapricciate di sar tas' tua. E questa sia la divozione pratia loro modo e tanto incepricente el la far inse. E specia ha a divolono partira a loro modo, e e tanto inponenti a loc. co, che lacio da fari ad minizatone di re quel poco cilice, che Dio loro por Gesà, fortometter la noltra ribelle vo-gene la ribella de la fenti ancor Cilio, ma il cede-iche el occorreranno; non voler tutto a realia ipigoanna; ma l'uffici rutto ll'indire modo; E con quella fummatione non avremo l'inferno in cafa, perchè di-(mercanzie, e mi paga di male parole; ce S. Bernardo, Ceffer coluntas propria, & opera fuori di ragione chi mi ufurpa, chi m'inganna, chi mi tradifce . E Criinfernus non eris .

Ma, se su eroica la sommessione di Cri-sto non ci ha dato un esempio più chia-Ma, le su eroica la formétione di Ct-1 in ono c. l'as dato un étempio più colà-fo al volet dell'Esterno Pade in accetta-lo o del fole, di fottomettere i anche alle re il calice amariffino della passione, su volontà ingiuste, indegne, spropositate; acieroica formetisone di Esteopire la fua perchè queste ancora soco permissioni fantifisma, e sovissima volontà al totale dell' Altissima Divina Provvidenza, ordivolere, ed arbitrio di nomini ingiusti, in- sare a giustissimo fine ? Avanziamoci an-

cor più civili, e appiffionati.

Sentite, se si pub trovar volontà più Se Cristo si soggettò al voler di Pilato, se cio ingiusta di questa: ve la si-che lo se stagellare, e di Erode, che lo Grieca, e j'ili insjuña di quefas ve fa fe che lo fi fiagoliare, e di Erode, che lo grinchero follo quale flette del Sano Van-lebrat, questi pur pure cubrer qualette gilo, altrimenti nimo creterebbe, e ter montant montante del companyo del ne lavo le mani: Innocens eso sum a san-vessero usargli quella violenza i Che auto-guine justi hujus: Lo sarò dunque slanella-rità ebbero i manigoldi di dargli tante re; e poi si mandi in buon'ora: amenda hattiture contra la leuce, e c ntra l'utum erze dimittam.

Ma, Pilato, di grazia, un pò di Lo-fici flanchi, e con t'uflargli addeffo le gica: E' innocente, dunque fi flagelli effeste fiuste ? Che autorità avevano i linon ha colpa , dunque si emendi ? Se lo cenziosi foldati , e da chi avevano ricevu-Spedale dei pazzi dovelle far tribunale , to quell' ordine di caricarlo di fpine , d' e dar fentenza, potrebbe egli dar in dif-ginocchia fegli avanti per ischerno, di parati peggiori di questi? Tutte le ragio coprirgli il volto, e schiasfeggiarlo? Non ni fono per voi; dunque perdete la li-poteva Ctiffo opporfi, e dir loro: Chi te? Avete tanti capi d'innocenza, dun-vi ha data la commissione di trattarmi que siate stustato ? E Cristo ad una seu-così ? Si usa pur carità coi poveri giustitenza sì ingiulta, e sì dolorola non ripu-ziati, perchè non ulatla ancor con me ? gua, non si appella, si rimette in tutto, Gristo, niente. Si lascia cordurre da Pi-e per tutto.

Dove fono cra quelle lingue, che em-all' altro; fi lafcia urtare, pestare, stra-piono tutto il vicinato di querele, di-scinare, caricat di croce, crocifiguere,

condo il martio mio da remini fiori in cutto, e per cutto enditar silmati d'opin rajione. E Plato fi teneva for-leman; diceado cel fatti, Fast il ma sil fo in agione è Esput Crilla fi interio de soltes.

con tatas frametione di volontà. Do- Oh tactifatio perfectifilmo della volone ve fono quei fattioni, e que fitti figure de volone quei fatti fi fine trei de ve fono quei fattioni, e quelle figlic, e, quel di Crillo fottopoltì al fine Eterno Paquei sudditi , che sparlano con dire ; Il dre nella proposizione di un calice così Pad e , la Madre , il Superiore comanda amaro f fottopolla a Giudici ingiultifimi a fpropolito . F. Pilato comandava egli nell'accomodarfi a tante fentenzo , tutto a proposito? Eppur Cristo si conforma al suori di ragione ? e sottopos a fin al matvoler di lui . Sono esemp) questi bastevo- to capriccio di chiunque voleva fargli olli a fosfocarci in gola tutti i lamenti , traggio! prontissima a far di buon cuore Sono accusato a torto , son perseguita- la ricevuta a tutto , senza replica , senza to a torto : ha torto quel Giudice , che rifentimento ! Che razza di voiontà , per mi diede la fentenza contraria; è ingiu-amor di Dio, fono mai le nostre ? sì te-lo quel compratore, che gode le mie naci di sar a modo loro, sì ripugnanti

al voler dei noftri maggiori; sì ribelli allo figuardo tutto amorofo verso del Cielo; e flesso voler di Dio! Sono forse le nostre rispose: Ego die, ac noste nibil aliud aspicto, ffelto voier et Dio : sont torte i et diver (libore: ègé us, as note nisti atta applie, voiorit più faute et diver (libore) di spina Cériffon i Conze prodenne l'università de la companio di spina Cériffon i Conze prodenne l'università de la companio di spina Ceriffon i controli di cità principali di spina di

Oua romigiante tripona icenie i Longe Quello fia dunque il fritto da ricavardi. Eleazo alla Contella fia a Spola, che per Donne, per tutti quelli giorni umile foge lettere, gli chiefe anova, dove , e comes gezione al volte dei voltri martil, non folo e in che li trattenelle. Quare me, refectionelle cofe giule, ma eziandio nelle cofe [e] o) yuare ma in valare lantir 1/40 clieff); indifferenti i accomodandovi in tutto a ligo il li dami habita. Nen omi certara alterore; nio loro; come al genio di Dio. Giovani, che nel Santiffimo Goffato di Gesti : Qui ubbidienza efatta ai voltri maggiori , fog- io abite , quì col pentiero , cogli occhi , e gettando ogni voltro parere , e volere al con tutta l'anima mia he prefa flanza . volere di chi Iddio vi ha dato per guida. Chi dimandaffe a molte, e molte, dove Penitenti , l'oggezione esatta ai vostri di-rettori di spirito , lasciandovi governar in volontier , darebbone in risposta : Il notutto , e per tutto con quelle regole , e ilro trattenimento più care è nel giuo-

offirme, che vi preferivono.

Oh a bella forma di vivere, che è mai chi non vi fla col corpo, vi fi trova col quella, rica, preziofa, e fecanda di molti cuore.

meriti! Chi camminera con quella fuborOrsa, in quelli Santiflimi Veneral di

fuoi piech, e piglum cui Contac i i 100 (a quella Santilima Annua, Estatifilma Cource Vogliam cio, che Dio j Tutti i dolori offerti nel corpo da Gevuole. Fias vuluntas tua, finas in sale & ja, henche (opportati da un corpo delicam terra: Facciamo la divina volontà in cilimo, furon leggieri, fe si paragonano terra per dispris a fazla exercamente in all'acutifilmo patiro, che seco sa di lui Cielo.

### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

DISCORSO IL

Dolori dell' Anima di Gesù,

Attendite, & videte, fi oft dolor, ficut dolor mens . Icrem. 1, 12.

### MEDITAZIONE.

Opere del P. Cattanes , Tomo II.

meriti Chi comminera con quella iunorio di nota di marcine ai volte di Dici, quantaque non Mora di marcine ai volte di Dici, quantaque non Mora picliamo Banas annora soi selle di merito accumulera, con quella fola tome degli cocchi indita di la li limo del Santo eggio pica di formo delle di li accidito, che richiede Crifici, pro-intimo le noftre capricciofe volontà qui a do, a modo di contemplazione, ai doieri fioni picca, e pigliamo di Coffico I Ilo di quella Santifima Arima.

Anima . E primieramente, tutti i dolori del corso, benchè in suo genere gravissimi , furono fucceffivi, cioè l' un dopo l'altro . La notte fu prefo; la mattina feguente fu prefentato ai giudici ; dopo fu mandato da un tribunale all'altro, poi flagellato, poi coronato di Ipine , poi crecifilo: Ma l'Ani-ma di Critto sopporto rutti quelli dolori uniti insieme, allorchè nell'orto se gli prefentarono, come tanti cani a lacerarghi il cupre . Canes mulei cincumdederunt me . Cento maii, l'nn dopo l'altro, fono tol-letabili : Dieci mali uniti infieme non fi

STefano II celebre Monaco, che pafeo ponno foffire. i miglior parte di fia vita i nistli? Pricliam l'efempio dal pazientifimo fina contempiazione, a i tre giovani, Giobbe c Qual macchina adopeno Satandche indati a ritrovario lo interrogarono, lo per eliporare quell'immobile baliando che facelle, e come fe la pafficia entil al-li ericito parienza 2. Lo carrico con una to filenzio della fua folitudine ; alzo un piena di grandistime afflizioni sì ferrate,

F.fercizio

a d'inforate, che un on afectave l'ilidifice, trema , futa, c fi abbandosa fo-aitra. Ecco un mefio tutto afinanteo, pria terra. E perché qui foltemente anche portava avvifo al padrone della pre- le dimoltrance di ciolore. La ragione è da degli armente più giroffi, e dell'uc-chiar . Negli altri militri della Pafficose dei finoi ferviorio più cari attive patifice il corpo; ma nell'otto partice il vo popura avvera accor ejodola tutta la finari. E perché l'anima è più nobile; so popura con avvera accor ejodola tutta la finari. E perché l'anima è più nobile;

so Popularie, noul avera ancor cipolia citata inima: in percine i anima è pai nôbile; a, la mala notova, che fottentra un'altro fer-lo haganto più a lancor (infilira ), che non vo con una notova pegigore: Tutti i vol- il corpo? infilira per di Gamenili da carrico fono litat affaili OG Gesti, foftenimento dei Bacchi, e ti, e predati y accili tutti i condottie-ilorza unica degli animi forti Grande anali; e di lo sappena fon avanataco per por-luma, e generolia, che non potete nel termotarvi sì triflo avvilo. Adhue so loquente, ire, nè affliggervi, se non giusta il merito mentre quetti ancor parla, entra il ter-delle cole! Quanto grande deve dunque zo battendo palma a palma per dispera-teller questo dolore, se arriva ad abbatrerzione; Ah, mio Signore, il mal temporale vi ! Triffis est anima mes. Ed a qual se-

ultimamente inforto, colte le pecore più gno l' nique ad mortem : minute in mezzo ai pafcoli, fenza dar Ma la veduta dei patimenti uniti înfie-luogo, pe tempo a ricoverarifi, con gran-me non fu fola ad affligger l'anima di Geluogo, sè tempo a ricoverarii, con gran- me non fu fola ad sifiligger l'anima di Godini, e finimin ha diffurtat retat la greg, sil. Non y ha dolore, che ferifica più alcagia col fuoi palbri. Mianco male, teles fu mente un'anima nobile, come il patri a gianti colletta della co famiglia, l'hanno fotterrata, ed io a gran irreprensibile, santo, esemplare, Vede più pena mi-sono salvato per portarne la tri-chiara, che non è il Sole, la malignità dei vostri nemici, Sciebse, qued per tovi-

A quest'affalto di taute difgrazie in un diam tradidiffent eum . E con tutto ciò tempo, senza intervallo, senza respiro, il niun tribunale di giustizia vi sa giustizia; povero Giobbe cade tramorcito a terra , Anzi ogni tribunale di giustizia vi sa incol volto tra le mani , firaccia gli abiti giuffizia conofciuta . Se andafte a morire per fegno di dolore; e ci volle tutta, ma per una furia popolare, che precipita le

rutta la pazienza a non uscir in dispera-sue risoluzioni; se nelle vostre calunnie S zione da forsennato. Anche a Gesti nell'Orto di Getlemani fi tà; l'inganno altrui farebbe flato qualche presenta unito dall'immaginazione vivissi, lusinga al vosto dolore. Ma non su così, present unrea all liaus-guassesse tritui-juange at votte ouert. One man is vota, ma, che avez, tutto il grande efercicio ino parientidimo Bene, Per pubblica audei mali, che lo afpettan is breve. Il lorità, per atre cassosico di gisilizia fere corpo non paticie acacora di caraclei; condannato a morite, fifendo il Presima rutte quella fantissima Anima, aggue-lente, e pretellando publica brounis is olitata per qui parre, dienta caracle edi companio, Qual dolore funti quello all'Anicorpo, e perciò trema, impallidifce, tra-ma di Gesil?

corpos, e perciò trema, impalliatice, tra-lma di Gesut di Galla, viccea, sgamizza.

India, viccea, sgamizza .

In farti ellervate e, Gesà la tutti i mi-catori quernili , che di lafciano talvolta farti ellervate e, Gesà la tutti i mi-catori quernili , che di lafciano talvolta diri della di santilima Palfone e, van-lufici di becca di parti fenza cajone e, di ti Giudici , alla Colonna , fotto il pe- lofferir manifelle ingiulinite da un tribo della Croce, fulla Croce elleda , follo-nale, da un parenere, da un amino: Chi me la offerate , per pinne e, ichiedi , le la tante volte meriatto l'Infrance, e forfe eccule , le mallicenze con site di lenta o, la prefenze lo merita , può lancatatti di eccule, se mallicenze con site di lenta o, la prefenze la pretta più nancetti di lo, che dà bera a conoferer il vigore del-indife conì, fette forfe più nancetti di Galla (na zeafianza. Nell'otto fossi irinali da . en a francettati di Galla di Carabina. la spa costanza. Nell'orto solo impal-sil, e più tormentati di Gostl.

Della BUGGA Morte.

Ma il patir fenza cagione da l'oni no-ire. Openhe di imaggier carancice dell'animation n'e per anco il colmo del dolo-ma di Cardia miso ano il patir fenza cagione da l'oni colore del dolo-ma di Cardia miso che il patir fenza cagione dal finoi (l'attramir i SI o, che voglica attendere da più cari . I voltri più cari, mis signore, proposito a parificare, e ad afficarare i hi fono? Sono gli Appolioli, tenni per ainam mis, perché voi l'avete compraturo sempo alia voltra fensia, alia voltra i attra cari. Ella farà più crea a me, vella voltra vita, dottria a, vittà, e mi- devin, mio Disa, non mi perderò per accoli. E di quelli ancora , chi vi ne- rifarmiarvi il gran dispiacere, che avrega, chi vi vende, chi vi riogge. Cosser, [le clell. saia perdita: Oh. che bei metiralità en , fagerasa. Cossor; l'attri? An- vo è rani quelto, degno d'un couer tennecomert primarati il diretto a carie ello.

Quants t Avete mai sperimentato, quanto cuoce l'abbandono d' un amico nel tempo di maggior bilogno ? Ma quanto più af-flittivo al buon Gesù farà stato l'abbandono di tutti gli amici , di tutti gli Appostoli , di tanti discepoli , di tant' iliminati, raddrizzati, guariti, rifuscitati

da lni! Padre Eterno, almen voi certo non abbandonerete il voltro diletto . Appunto : Udice, che dolorose voci escono da quell' anima angustiata, Bous, Dens ment, at quid

dereliquift! me?

1 King

Gerro è, che in tutto il corfo della IL giardino più familiare alla Serafine fanta Pafione dalla bocca fantifirma di Ge-aè non utch mi un'ointe dolocolo, non di Gettemani. Spetalure Juja Cheffi essmai un lamento: A quello folo oggetto fortium quercham in evatione in Herte, co-alza fortemente la voce fopra la possibilità si ella stella protesta nella sua vita scrit-cia un meribondo, e par, che si queressi ta dal Padre Ribera. Ili froquente concol Padre .

forte.

che è tanto cara a Gesti, falviamola con mentata di Gesti. ans buons, e fanta morte. Quella, sh. Santa Serafina del più puro amore, imquella farà una grande confolazione all' preflateci quella fera alcuno dei vostri più anima di Gesù. Chi ha parenti, amici, fanti penferi per trattemerci poco tempo, gill, coi bioni clemo), colle ciortazioni, le Fa danque affitta l'anima di Gestì, co medicine: Guarda, che pervertiate in-primieramente per l'animo rinforrata di moccetti; guarda, che [candalezziate fem-tutti i mali accoppiati infieme, che ven-plici; guarda che tentiate altri al pecca-nero all'affalto di lei, come tanti canti-

nato Gest!

### \$000000000000000000

DISCORSO IIL

Sopra l' Anima addolorata di Gestì . Attendies , & videte , fi oft dolor , fient dolor

ment . Jerem. 1. 12.

MEDITAZIONE.

fiderabam ofits afflictionem , & fuderem . Con Ah , Croce fegreta del mio Gesà , Gesù profteso sulla terra , e abbandonaquanto fei grave! Meyna, finat mure cra-to, parevanti di giacer proftela, e abban-ultis rua. Quis medelius sul? Le piaghe donata ancor io. Mi lentiva quali anch interne, e nafcotte dell' anisma voltra fo-jo a (svenir con lui, e tratudare con lui. nitezine, e nitecione cui anima vorta los po a trenir con lui, e cratuoare con luir. no pur crudeli, o qui medebine ? Chi Etlam, austequam fatum Ratificipium aliamepuò medicarle, fe il Padre fiefio ne ab- trum, sapi de bse myfario espirare, fegue a
bandona la cura ? A Genti Venutio nelli dire la Santa; Era ancora fecolare con
orto apparate Angalar conformer som: Ma a molte vanità, e capricci mifimi in tella questo abbandono sulla Croce, chi porge-nati dai libri di cavalleria, che andava rà consorto? Quis modebitur? Ecco il con-leggendo, amante dei passarcempi, e della libertà giovanile: Pure a farmi dispiacer il Cialcun di noi ha in petto un' anima , piacere , bastava un rifiesto all'anima tor-

figliuoli, servitori, concorra, quanto può, comparendo, ed imitando la più bell'ania falvar le loro anime coi buoni consi-ma, che sia mai nscita dalle mani di Dio.

mulei . Secondo 1 ga nel Tribunale del Sant' Uffizio , come per non trovar giulitaia in tutti i triba- una ingannatrice, non folofelitra, ma te-nali di giulitaia, tutti malignamente uni-teia ingli tatto. Terao, per vederfa bi centro tinto il Santo dei Santi, il Figlio, bandonaso, come un'indegno fin dai fuoi di Dio.

E come l'uomo fenz'anima , non è più mente fi confermo in tutti , allorche lo vi-

ana Groce. Onde poteron vomitargli in fac-

bildonalo , come un nocque in morque in maria de Appolloi pià cert, e dat foul figurati più la Cartaini , dopo tente marvajile ven-Appolloi più cert, e dat foul figurati più la Cartaini , dopo tente marvajile ven-tato delle per lui . Quarro, per riccoofecrii drizzar fonți, di rifanar infermi , fi ven-turti punti propoli al noltro penficer sei directiva pen penficer p

Una spada , che apre gran piaga in un levan fare alla Pasqua, non parlavan d'al-Usa 1948 a, cité à pre gran prega un outeran aute ain rauqua, mun parieran u amino noblie, e generolo, fapere quil è ètiro per oggi piazza, ad ogni ridotto, che è la pedita dell'osore « Quello è alfonsa là un gran furfunte, centro lungamente. fortemente folientuo nella mis Filolofia dei per fapto, che Looperto per un folenne Cavalleri. Vadano centro vire « ma faivo impoliore dovera il giorno feguence effet, osore « Quello è l'anima della noblità ; fato morire » E quello opinione più alca-

uomo, così il nobile fenza onore, non è dero in mezzo due ladri inchiodate fopra più nobile .

Povero oupre di Gesal! Tutto affatto cia quell'infulto, Vah, qui destruis templume andò perduto. Accade talvolta, che un ga- Del . Ritornato poi ogni pellegrino alla fua lantuomo perde l'onore, ma in un genere patria, sparlero per tutto il Mondo la no-solo; Cristo in tutti i generi, senz'alcuna tizia di Gesà Nazareno, come d'un surbo ragione, sece una perdita intera di tutta infigne travellito da lanto, gastigato, e sof-

affining i rece unit permits intera ai tutta lumine attentio da inincip singuavi, cum affitto la riputazione.

all'afficio la riputazione.

all'afficio la riputazione come Re dei falialia finose di su ni nomo, è quello di favio. Ima per tutta la Giudea, per rutta l'EgiaE quanto favio era Gesià, i e fia la fiella (o., e fia a Roma il figarie quello nez tingiorneza di Dio. 1 or mizzacio durie dalla ja el infamma fora il Santifiumo Nome di Corte di Erode in abito, e in trattamento Gesì Nazareno. da pazzo, con una turba dietro di popo-laccio, che il fegue. Imperocchè, ficcome non avete forfe mai sperimentato (e fac-

Jaccio, che il legue. Impriocché, income lous avete torte mai ferimentate ( è toc-a di nofirit è acciduto più vivil e impatrici ci) Dio, che non mai ferimentate ( à respectation de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compa tà col vessir Gesù in quel colore, con cui pirà altissima compassione a Gesù, il più si vessono i matti. Or qual vergogna, qual onorato personaggio di tutto il Mondo? consusione su mai della voltra. Santissima così accreditato, che nella età fanciullesca Anima , o buon Gesù , nel vedervi quell' tenne sospesi al sue dire t primi Dottori abito addosso, e l'andare per Gerusalem- della legge; più volte cercato per solle-me, con tal seguito, e con tal credito d' varlo al trono; poco prima incontrato a illufo, e di ftolto ?.

modo di trionfante colle palme alla ma-Manco male però, che tutti vi avessero no, divenuto in brevissimo tempo oggetcreduto illufo; quello finalmente era un' to delle rifa, e dell'efectazione di tutto

error d'intelletao, o di fantafia . Gran il popolo? pare dei Giudei vi stimo fallario, ipocri-ta, surbo, che assertate di fa miraccoli per letto il corso della Divina Passione Cristo acquillar aura di lantità. La lantità affet- non su trattato sol come reo , ma come tata, che finge miracoli, è colpa, che an-infame. E forse premeva più al demonio che ai giarni nostri si conosce, e si gasti-il fargli perder l'onore, che sargli perder

la vita : Imperocche dalle fisma di Griffol affai più, che dalla vita, dipendeva la pro-mulgazione della fua fancifima legge. Quin-di lo vederec (lafciatemi dir così) come Dolore di Maria, per il fuo Figlio crocifisso palla da giuoco, mandato, e rimandato da un tribunale all'altro; Lui fatto la burla della più vile canaglia, con una matta li-bertà a tutti di fargli infulto, non folo impunemente, ma con lode di chi lo trat-Pfal. 65, 27. ta peggio; Lui coronato con una forma , non folo dolorofa , ma ridicola in mezzo

non folo dolorofa, ma risticola in mezzo

ai foldari più l'emisfor. Chi con un vifaggio da beffe i inchina per adorato ; ci
faggio da beffe i inchina per adorato; ci
faggio da beffe i inchina per adorato; ci
loro ristico del continuo dela continuo del continuo del continuo del continuo del continuo de & abjeftie flebis . Eccomi buttato lotto ai delerem vulnerum meerum addidift! . La pegpiè di tutti, come un visilimo verme, gior ferita, che io abbia nel cuore, l'hai limato non già il Salvatore, ma il difono-aperta tu. del uman genere, il rifuto del popo-laccio più abbierto.

Cetto, Signori miei (come provetò di quì a poco) uno dei principalitimi dolo-quì a poco) uno dei principalitimi dolo-

forse stupida, e insensata? colta qui, Grande consolazione di chi porterà al carnesici?

punto della morte ung grave injurita ben Maria Santifima, datemi grazia di far fopportata per amore, per imitazione del rifaltar bene l'arrocità di quello foprispa-duo Signore Gran fiducia di trovar can- fimo per moyer a pieta di voi, e di cellati i fuol mistati, chi cancellera qualche anima bilognofa. dal fuo corre le offer, che ba ricevute: | Per intender bene quello punto, mi

la fteffa durezza .

senza utilirà d'alcuni Griffiani , che fono per andar all' Inferno.

### MEDITAZIONE.

Jaccio più abbierto.

Qui anima Criffiana, sì difficile a fa ri di Maria, forfe non mai ponderato alerificar a Dio un poco di riputazione, che tra volta da quello Juogo, fu veder il
avete (empre mai fulle labra quella gran (uno figlio (venato; per chi ? Per un Catparolona; Il mio onore non ci sta. Che tolico, che dopo tanta spesa, doveva andiranno di mer Ho un'anima troppo sen-cor andar dannato. Questo fuit dolor su fitiva in quella materia. El'anima di Ge-per delerem vulherum surum. E credete sa tra tanti, e sì vituperoli strapazzi era voi, che in tanta adunanza di gente raccolta quì, non vi sia più di uno di questi

Certe anime dure al perdono si aspettino valerò di una somiglianza, portata da un celebre , e divoto Scrittore ( Segneri Crift. Ma vi confesso ingenuamente di non tro- Inft. p. a. rag. at. n. 10. ) Richiamate, vi var, nè parole, nè pensieri , nè paragoni prego , alla memoria il crudele rimedio , bastevoli a spiegar l'altissimo, e mortal do-proposto dai medici (come dicono ) all' lare, che sossi l'Anima di Gestà in veder Imperador Costantino lebbroso da capo a here, che (offi) i Anima di Genà in veder limicrador Collantino lebbroto da capo a tenti, c tenti de la fingue (parlo Cefare, volcec curreir l' Rate frenare taper la broc falter. Quella intelli doglia li tambini di primo later, è del loro fina la mediteremo dimani a fera, condécran-lese vi fi prepari un bagno culdo. Quel dola di tiffélh nel cuer di Maria, che fipirmo finague della natura, populari fiperchio dei dolori del fino Figlio Genà.

(nal l'unica voltra falter. Quello irrincicio in cruede non fu efeguito, perchico di control del fino figlio del control del fina del fina del control del fina del fina del control del fina del fin

Santo Battefimo la fanità dell' anima , e

del corpo . Fingiamo però , the fi foffeja indirizzar quefto colpo al cuore di chi vennto all' atto. di apprellarel così fpieta- ne ha bifogno . Non val più infinitamenza lavada. Immagiasteri di veder tol-le una foli specia del Santifimo Sangue ti dal fono delle madri planggenti i bum- dei volive Figlio Genë, che tuttro il fanban più teneri per porturi in Corte a gue nobile, principeleo. Reale di traban più teneri per porturi in Corte a gue nobile, principeleo. Reale di traban più teneri per porturi in Corte a gue nobile, principeleo. Reale di traban coli espai le povere vene: e di que del signi encompanibilmente il amor folio di lizatifimi agnellini, chi fla morendo, chi queella madre, che il amore di trutte le haboccheguando cogli ultimi naelti dell'imderi del mondo 7 la Qual dolore farà agonia, chi già morto ila socci perfecia danqueo queel di Maria in veder faprit, agonia, chi già morto ila socci perfecia danqueo quel di Maria in veder faprit sombinimo monto trance faque, che gue del fine dell'ama ta difficia fina del mondo di considera del propi il fondo del bago § fi free dell'anima tua, o Nobile, o Darma, o en ino altri, e poi altri, finchè di condunioni altri, e poi altri, finchè di condulorone, e vederlo-faprito intellimente, ca il finagne al formo del vado. Vede-non per altro, fe non perchès, dopo fatta e il free que del figlio ottenno con tal-riquet i, fesfa, tu non moni goderno si ibta lavanda . Immaginatevi di veder tol- te una fola goccia del Santifimo Sangue te prephiere dal Cielo; e quell'eltro, nefizio ? Qua militas in sanguine filli mel ? unica speranza, e consolazione di una ve-parmi sentir dire quella divora immagino dova , e povera madre , e tanti altri ap-colle mani inerocicchiate in atto di te-pena usciti alla vita , e già obbligati a pa-inerissima compassione : Qua wellitat ? se gar tributo sì dolorofo alla vita di Cefare fatto il bagno, tu non vuoi firafcinare la lebbrofo.

Orsit, Cefare, il bagno è preparato, ras in fanguine filit met, per chi deposicaldo , e fumante : scendete a goder quel terà le male pratiche per metter in ficubenefizio comperatori con tante morti . ro la lebbra , non per guarirla ? Que sel-A dir vero ( rifponde Cefare ) mi rin-litat ! per chi ogni giorno più s'indura , rectic foggliarmi adello dei miei abiti , e logni giorno più fi accieca col lume di Dio imbrattarmi tutto il cerpo di fangue. Non figento , figento il lume della ragione , e fon più di quell'umore: voglio tenermi la mezzo ficento quel della Fede 2 Mas stilla-

ton più al quell'amore: vogino tenerimi al intezzo perioro quel usua avos agge-mia lebbra, benché fippla di dover con lara, qua militari, qua militari quello rimedio cerramente guarire: fon vii-tion lebbro(o, vogilo morir lebbro(o: Git-a) piangere inconfolabilmente: perchè per tarre via quel fangue, o datelo ai miel ca-aver fpeli, quattro, foldi a mantener alla

scuela un figliuolo , che ha imparato tutt ni da caccia. Ah! Cefare crudele, crudeliffimo Cefa-latro, che lettere: Padre (mi dicerano) re (avrebbero allora detto le madri incon-lmi tofigi il pase di bocca, mi freno, e folabili) privarci dei: nofiti figli fir gran [mi cavo il vivo fangue per 'mantener codolore , ma fu: alquanto mitigato colla flui alla scuola. Povere mie fatiche, pove-peranza di comperarti la fanità , e la vi-ri stenti buttati via ? A name peccatrici., ra. Or, che è fatta spesa si dolordo col-Maria si svena, e dà il suo Figlio a svela morte di tanti figli , e coll'agonia di narfi ; e lo fa con tanto fuo dolore per tante madri , buttarla via per non in-mantenervi alla fcuola della virtu , percomodarti a levar l'abito imperiale ? Spie-ichè fi mostri una volta un pò di modetato! dopo tanto dolore ricevuto nel pre- flia nel veffire, nel trattare, e nel guarpararti il rimedio, levarci la confolazio-dare, fenza peccati mortali, che pafleg-ne di vederne l'effetto è Sangue dei no-gino da un'occhio all'altro, fenza certi firi poveri figli buttato a perdere ; viteliguardi corrieri dell'impurità ; si svena dei poveri innocenti sacrificate senza utl-per mantenervi il santo timor di Dio nel lità E Ah parricida e gualmente crudele cuore, e l'orror del peccato nell'anima, and a lit particus ; commissione cituene (core, e orier us) por multi-bell utcidere i enofre iperange, nell' uc- len prò, se qualtuono non fludia altro, cidere i nostri figli . Non direbbero con , che la fisiofia di Epicuro , graduato, e e cento volte più di così , quelle powere addetteniro nell' univerità di tetti i vizi? madri, addolorate quasi più nel veder but- ma millian ?

tato a perder, che nel veder sparso il fan- S. Cipriano martire compose un librogne dei figli fuoi ? intero , intitolato de lapfie , nel quale ac-Ah ! Maria Santifirm , datemi vigore cenna la debolezza di molti Cristiani ,

che a forna di tormenti fiaccavano nella Gettiamoci appie di Maria addolorata . Fede . Quello Lione Africano dà alti rug- e accompagni ognuno col cuore quelle ulgiti in ogni pagina: Deleo, e poi torna a time mie parole. dire deleo, e non posso spiegare, quantum Maria addolorata, sarci mai io quell' daleo nel sentire questi apostati della Fe- jaima carnesce del vostro cuore, che de-

de; e non mi consolano tanto cento Mar-tiri, quanto mi accorra un sol rinnegato, perder me, e buttar a perder il Sangue Povero Sangue di Gesà, buttato a perde-del vostro Figlio, anzi cangiarmelo in ve-

re! povero Sangue di Gesù!

re! porem Sangue di Genh!

Gipriano, varete voi forfe fiparfo il San-me. Cavalieri, che avere per pouto di gue per cofton? Overeno, avere voi ligri- contre fervir le Dane, non e Muita na hecta alcun voito figlio per loto fatter. Dimerio della contre grida ? Ant son fapete a randinasi della contre della pochi rinnegati.

Cipriano agonizza ad un tal penfiere Paolo sviene ad un tal riflesso. E qual pugnalata darai tu a Maria, o anima, che hai rinnegata la virtù , e mezzo rio-negata la Fede , che ti vai spolando Cristo gindicato non prezza i giudizi , e ogni glorno più colla perdizione, gittan-do a perdere per sutto il Sangue del tuo Signore ? Buttar a perdere il Sangue di Gesu per mancamento di fede, o per mancamento di grazia , non è tutto per-

Ma, che dico gittar a perdere il San-

remainde action point a trivent our fina-somer, ma active as over 50 persons quest as plut formidabile; e più orrenta. Ori nigurar (dice un'altro) pollo poi cacquello è il Mas pius atius del dolore di ciarmi in un monillero, e ritirami dal quello Santillana Marier, che il Sangae monil.

del l'ao Figlio, non folo fui fiparfo inutil: Che nan remora, picciolifimo pelco, meste per il muli Critiani, na che deb- abbia virra di trattenere a mezzo il corfo meste per il muli Critiani, na che deb- abbia virra di trattenere a mezzo il corfo

leno per tutta l' eternità ? Miferere anima

### CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE P

DISCORSO V.

le dicerie del mondo.

Ego , que funt placita ei , facio fempet . Joan. 8. 29.

MEDITAZIONE.

Ma, che dico gittar a percere il cane gue Santifino del Figlio di Maria è que-gue Santifino del Figlio di Maria è que-flo è accar poco dolore . Dero dirlo , o di Maria , e innassprir anche più la piaga , che più doole di mondo : E ciò , che ritira più doole di mondo : E ciò , che ritira tanti dall' effere dichiaritamente nomini più diole?

Tremarono, credo io, le mura di Rodinene, è la grande punta del mondo, ma al rimbombo di quelle purole, che che cofa di dil di Colora di Colora

ba fervir loro di secondo inferno per mag-velotifime navi col vento savorevole da giore tormento.

Efercizio

no, no è mocato chi lo cedelle, c meritanza. Perchà denue non fi institte verazzote è, una favola j'Ali non è favo quelli inigna è perche non gild fillavola, che cella via di Dio i incontrino que- ce? Quanto pregudirito alla riputazione di de remore di figiriti manoi, labelevila fer- Gerà Apporta un fiuo Appoleo, che on mure le anime nel loro cammino al Celeo, (inorta, con la moltra di baon selo: benchè lo Spirito Sante con Sortilimi imi Quanto credito, trovera coltai prefio giante. pulli le fpinga.

illi le spinga.

Mio Redeutore, bisogna ben trovar ri
E Gesù lascia dire, ripetendo tra sè,

Mio Kedeulore, bloigna ben trovat ri-, le Gesà latcia dire , ripetendo tra è , mecio a quellà vittorioli entratione , elgo, » sea finar histàr sarri sud , faisi lo , Volete rimedio ( mi pare , ch egil ... Verà forfe in mente ad alcuno , che rifigional ) Confidentare , in tutta i mia Gest tace, e latcia dire, preche , effendo vita , e lo tutta la mia paffione che falfente di corpo; pob con fua ripatasissone espite la fect celle dicerte de giudizi judici per on Interio. Se gil dianno qualdel mondo . O via , miei Signori , fac- che cofa ful volto ? Se lo motteggieranno ciamoci dunque fopra un poco di confide- in prefenza? In prefenza? Andiam avanti Caifaffo'. Udite , qual

Io casa del Sommo Pontesice si sa turba , qual tumulto de tellimooj sal-giunta di sato sopra gli andameoti di si, e subornari dicono in saccia a Gesta Gillo. He know multa figa-fait. Gian il pelva il pelva il conto il faccità à Gesta di marviglie fi fanca da collui. Il pelva il popiol, problice il pagati rebato piolo, che di ordinario var marco dierro a Catter; Si fapecia per Re dei Giadei, le novità, lo fegue a quattro, o cioquel per fafti di Dio, Si vanta di poter mila per volta. 2 sua manda pel sum diffraggere, e riediciare il softo gran

abir . Che partito preodiamo . Quid fa- rempio .

cimus P Quefte , o mio Signore , fon dicerie , Nel punto di quella, o altra fimile fatte sul vostro volto, parlate i difendete-congreta, entrò Giuda: Mi pare di ve- vi ; rispondete . I testimoni sono falsi, e der costiu, e sentirito parlat tutto zelosi uno l'altro si conradicono: Non vi del Pubblico bene . Io , Sigoori , fono mancano già , ne parole ; ne partiti per qui per iscarico di mia coscienza. Con-sar comparir tutti costoro invidiosi, ap-tesso di aver seguitato Gesù, anzi d'esser passionati, e bugiardi, Caisasso medesimo uno de' fuoi discepoli , pensando di ap-vi insulta, Nibil respendes ad ea , qua ad-profittarmi nella virtà . Ma , a dir ve-versus es estificantes? Quello taccie può es-

profitzumi nella virdà. Ma, a dir ve- | orfan in selficaron' Quello trecte pob efro, ho froperro un umon, che non por-fier prefe per confisione del fillo. Eppure
ra rifectto, ne la "Secreded", ne a "Pon-Crillo trec, e laficia dire.
Teffic; a nos fa stro, che ferreficuti. | Dove foo ra quel; che lanno trarifect; a nos fa stro, che ferreficuti. | Dove foo ra quel; che lanno trarifection del malitia, ciechi, se quel del proposition del pro

di preziolo unguento, verlato a fuoi piedi vuole ? Paolo Appoltolo, quante ne avedalla Maddalena . te udite ? E voi , che avete fatto ? Mibl O mio Signore, udite le dicerie, che autem pro minimo est, us a vobte judicer, si fanno da un vostro Appostolo ? Certa-aut ab humano die.

mente, che il Signore ascolta tutto. Cur timido animo Christianus es ? Cost Bunchè sia lontano col corpo, egli è pre-scrisse S. Girolamo ad Eliodoro, Cristiascate colla sua Divinità, e colla sua sa- ni conigli, quando prenderete mai euore

da buon Cattolico / Tra' voltri titoli voi fero quell'anelio favololo, che rendeva in-vi gloriate. lo fano Cavaliere, voglio far viibbile chi lo portava, e poteffero, fenza da Cavaliere. Sono Principe, voglio ope-felr veduti, entrar in quella Carrozza, rat da Principe: Aggiungete ai voltri ți-le belle rifate, che fentirebbero fufi ad-

Cilliano. Dica chi vuole.

vocato di profeffione fi vergognaffe d'ef-fer buon Arvocato 7 Se un dipintore fi che porterebbero a cafa! vergognaffe d'effer eccellente dipintore ? Ma, che dico io, fe poteflero fentire ? professione . Quella chimera folamente si Mondo perseverano nelle tresche, nelle vavede nel Cristiaucimo; voler effer Cri- nità, e nei peccati? stiano, e vergogoacii d'effere, e di pa- Come ? La scelleraggine ha fatto un Sianus es?

gnori? Che farefle, fe un voltro flathere per quattro ciance? Ah! per amor di Gofi vergogoasse della vostra livrea, e la na-sù deriso, e giudicato, indurate un pò più scondesse il più, che può, Che sareste voi, la fronte. Si rideran di voi; e voi rideteo Dame, fe un volto Paggio ftefte lonta-no della voltra Carrozza, per non compa-tre volto Paggio Come (dirette) i ti fentirete ? Da chi te

faccio vergogna?

Quì in Milano, grazie al Cielo, non teli dire. Torniamo al nostro appassionato vi fino più Ariani, non vi è più un' lan-Signore.

Peratrice Giullista, che perseguiti i buro- Non solamente Cristo sprezzò le dicette. ni , e veri Cattolici , non v'è pericolo e i discorsi; ma sp.ezzò, e non sece midi perdere le Cattedre Senatorie , nè le nimo capitale dei giudizi del Mondo , an propore le Calceire Senatorie , ne le niumo experien dei giunzig dei nomono.

Che cos è dunque quella , che ci fa
paura? il Mondo di a. E. , che di a fa
nalmente ? Il più che possa dire. è , fearse di loi sperando d'indusio a sar meglio, che vi addinandino un giovane exercita fino.

figirituale, che motreggiarvi per un mez-za animale, a cui l'anima terva di fale rit Crifto, e Crifto non fi curò di chie-per confetvarvi la carne indollo, e nient' dergli, nè favore, nè protezione, Erode altro?

tù per paura, che il Mondo dica, avef- mar dal popolo, con vestirlo di bianco.

toli il più rigorofo, il più importante; fon dietro, perchè sfoggiano più del potere , Cristiano, voglio viver da prode, e buon perche giuocano più del giusto, perche si addomesticano più del dovere! Se potesse-Che direfte, mici Signori, se un Av- ro spingere un orecchio a far la spia in

Se un mufico aveffe paura a comparire E non fanno, e non fi accorgono molti f juifico mufico ? In tutte le arti , dalle viziosi d'ester la favola delle sale , perchè, più vili fino alle più nobili , chiunque effendo già vecchi , voglion farla da giovale professa, si gloria, e si pregia di el-ni? essendo vedore, cercano gli abbigliafere , e di farli tenere etimio nella fua menti da spose? E con tutto il dir dol-

rere buon Criffiano. Cue simido animo Chri- volto così tollo, che fa il male, e lafcia dire; e la virtù è così delicata, così rif-Che vergozna è questa, miei riveriti Si- pettofa, che non ha nè volto, nè cuore flancano cente lingue licenziole . Lascia-

che volete far la divora , la modella , la qualche miracolo . Che cosa più sacile a beatella . Grandis blasphamia , dice qui iro- Critto ? Tutta la Corte di Erode , gli usnicamente Tertulliano . Veramente una fiziali , i Capitani , i Soldati , tutti fono in grande ingiusia, che vi si sa! grande aspettazione di veder qualche gran maraingiuria, per cui importa la spesa di ri-viglia, o udir qualche bella discolpa. E tirarvi da Dio, e mutar bandiera! E Crillo avanti Erode, ne sa alcun miraconon è meglio, che vi chiamino la di-vota, che non è, che qualche infolen-rola; tanto, che Erode, e tutti quegli te vi chiami la spiritola , con un sogghi- uffiziali mirandoli l'un l'altro in faccia digno apprello, con cui accenni qualche al- cono: Vedete, che sciocco, che stupido, tro spirito, che vi predomina? E non è che insensato ! Sprevio illum Merodes cum

O se i viziosi, che abbandonano la vir-tutta la Corte, e per matto lo sece si-

Che giudizio più falfo, e più firava-luna terra di contadinì , dove tutti fono gante può trovarii di quefio? Quell' uo-rozzi, e fcoflumati , tratterà egli ancora me , del quale a piena bocca avevan det-da Contadino? E trovandovi voi coi malto gli fielli Giudei , nunquam fie locurus oft viventi , vorrete , per accomodarvi a loro , bomo ; ammirato nei fuoi ragionamenti ; effer un malvivente?

sì convincente nei fuoi difcorti, che faceva amoutolire ogni umana fapienza; che connectione neeli stetti rribunali da ranti fezni di eroica intrepidezza; quello è giudicato paz-20 ? E Ciillo lascia giudicare, e latcia sti-

mar così?

Non mi stendo per brevità sopra altri Bravolti giudizi fatti dal Mondo fopra la vita, e persona di Cristo: Quidam enim diorbant , qued benus eft , quidam autem non , er murmur multum erat in turba de co. Un altro folo giudizio vi accenno da brevemente ponderarli .

ve lo dica. niola morte col tirolo del reato ferirto fo- ne , e di veder stupendi miracoli , tace , pra il capo . Non v'era caufa di condan- e tace fin a farfi ilimar un fciecco. Cainarlo, Non invenio in ee canfam ( diffe Pi- fafio lo follecita pue a parlare , rimprolato ) e poi tosuerunt causam . Lo giudica- verandogli , nihil restondes ad en , qua istà no , la contessano potente a liberar altri adversum re restificantur? Non rispondi padalla morte, ma impotente a liberar sè, rola a tante accule? e a tante accule non Alles falves feit; , e issum non poses, no, dà risposta.

non poses falvam facere. Ha pottuto risuiciMa, Signore, non vi mancano già pa-

tar Lazzero già morto, e fepolto, mira-role in bocca. Giovinetto di dodici an-colo divulgatifimo; Ha potuto rifanar un ni fedefle pur Maeftro tra i Dottori delcieco a narivitare conofciuto da turti , la legge . Pochi giorni fono, avete pur perchè stava alla porta del tempio, il empite le piazze, le sinagoghe, le spiagche a feculo non ell auditum : Ed ora fe- ge del mare con fermoni di vita eterna . Issum non parest, non parest, Che giudizio che rapivano dietro voi le turbe a quattro, a cinque mila per volta, sì incanta-

Confondete una volta, mio Signore, tut- te dal voltro. bel dire, che giunfero a lati costoro: date loro fulla voce: Ci vuol sciarsi sorprendere dalla norto, e dalla fatanto a flaccarvi dalla Croce, e la moftrar- me fenza un boccone di provvisione. Or, vi , come un lampo luminolo , e far tornar come fi. è afciugata quella bella vena di in gola a tutti quel non pereft indegno ? Ma savellare ? Di grazia , parlate , rispondete : non si mosse egli già da tali insulti, pè si La gloria del vostro Padse, l'onore della

cutò di tali giudiz).

woftri, proponimenti . Saidi: nella via di cenza richiedon così : Se non parlate in vo-Dio , come stette saldo in Croce Ge-stra discolpa , vedo baldanzosi i vostri emo-sù . Vi diranno , che perdonate , perche li , scandalezzati i vostri seguaci , screditanon potete sar ve idetta: Non porest, non ta la vostra dorrrina, acereditate le vostre perest. Lasciateli dire. Il Mondo non si accuse; perchè è comune proverbio pressovince, fe non con disprezzarlo: Farlo tarjal popelo, chi tace, confente . Dunque, cer non fi può... mentre i giudici lo comandano, e Pilato Se vi trovate in paese eretico , dive la lo richiede , ed Erode v'interroga , e tut-

Ah Signori miei !: Saldi ancor voi nei trina , la giultizia dovuta alla voltra inno-

sede Catrolica è derisa , rinnegherete voi ti vi aspertano a rispondere , rispondete , per queilo la Fede ? Se un Cavaliere va in Iffe autem tacebat ..

DISCORSO VI.

Silenzio di Gest).

Itie autem tacebat , Matth. 26.

MEDITAZIONE.

N più luoghi del Santo Vangelo specifi-Il Nostro Bene Gesù è in Croce pen-deute da quattro chindi, fostenuto fulle Accustato a torto, tace: Interrogato da ferite; Con quale spajimo, il vostro cuor Pilato, risponde con pochissime parole al-

la richiefta, e fubito tace: Preientato ad Lo giudicano degno di quella ignomi- Erode, che aspettava di udir alte dottri-

vostra persona, la ditesa della vostra dot-

E un

E un punto quello , Signori miei , che cendo; Ah dones , fileszio per amor mio ; merita la vestra considerazione. Io per metali matito, silenzio per amor mio: Silen-credo, esfer questo un abisso da perdervi zio per imitar il mio silenzio. Ma, Siil penfiero . Andiam grado per grado in gnore , la tal cola , di cui m' intaccano . questa materia; e voi feguitemi meditando non è vera . Non erano vere le accuse

piuttofto, che afcoltando.

che non può negare, si difende con tutta ed io tacqui . Il mio onore porta , che quella retrorica., che infessa la natura lio mi difcolpi. Anche l'onor mio, e del E per imparare quelle difcie, non vi vuo mio Padre, e della mia dottrina, richie, e, nè grande età n' e grande Cesola. Uni devano difcolpe ; ed ior tacqui. Ma. Si-

pevole fi difende così ? Veriffimo . Prova darguzione? pevole it dificide così è Verillimo. Prova-darguzione?

El innocente. Il concidere dunque quello tacere efemevei ora al accular a terte un innocente. Il concidente dunque quello tacere efemtrianocenta incolpare è animola, ardin; plane di Com progrè unomini, e cuelle
consoline i reliminoni; non fino parla che picciolo, vanno empiendo tutto il
ma grista fin alle fielle. Un'innocente acvicinate di querele, lo contano in cafa,
cufac, quantunque fin ferro, guadarna in Chifa, in pitzar, e vanno limofornyalio lopra il padrone; quantunque fin nando da tutti la compaffinne, e godono
finciallo, a lata in terla lopra i lusoi maye flemitif dire; Porera marfinciallo, a lata in terla lopra i lusoi maye flemitif dire; Porera marè mai questo!

Ah benedetro, misterioso, e vittorio- Chiedo, per amor di Gesù, in questa so silenzio del mio Gesù! o se io ti po- settimana da tutti i miei divoti ascoltandi propolito. Chi accula un fatto, chi negherà ad un si nobile elempio d'onore lo fcula, chi lo riporta; chi la vuol cn-di qualche intezzione? sì, chi non la vuole; an dice, l'altro E imparenggiabile a quello propolito l' dildice, l'altro contraddice: Tocca a ta- Istoria di San Pietro Martire . Gli concere a quello , tocca a tacere a quello ; parvero S. Agnele, S. Cecilia , e S. Gattee in tanto niuno tace . Tocca a tacere a rina, con quei tratti corteli, e con quel-

contro di me; e pure io tacqui . Colui , Un reo di grave colpa per ordinario e colo imi vogliono confondere. Volevan non tace. Nega, quanto può, fetifa ciò, confondere ancor me, e svergognarmi; putto, un paggio di pochi anni, colto gnore, volete, che io refti al di fotto in fallo, vi reciterà iu due piedi una fil-di un mio inferiore? Io, che fono l'Alin latio, vi recitera tu one piedi una ni-di un mino interiore e 10, che inono i Aita di bagie interecciate i una coli larra, a i ditino, reflati di fottore di vilifilma pleconfondere la verità; tanto affiata abi be; e un peccatore, un verme, non
bian tutti la lingua per parkere a riproria por amor mio codere ad un'altro
difefa.

'Nom' è cali vero, che un reo, on colDicensi pod dari a quella are-

ginti; quantuaque fir flupido, e impediro tire! come fate a foffrire una suocera si di lingua, dice ranto, che si fpiega. Se altitera, di marito così severo, un fi-Grillo, per impossibile, fosse reaccu-glio così ingrato? Voi avete tutte le rafato taceffe, farebbe un gran che, rinun-gioni, colui ha tutti i torti. E talvol-ciar alle difefe date dalla natura. Crifto ta, dopo aver detto, guanto hanno faè innocente di qualunque colpa , e cono puto dire, foggiungono, Pazienza la man-fce la brutta malchera , che gli mottono do giù per amor di Dio. Quella è paal volto : può provar la fua innocenza ad zienza ? Pazienza, che parla, che fi queevidentiam , può confonder la calunnia , rela , è una merza pazienza , è una papuò imentir, chi lo accula; e nientemeno zienza shorita. Pazienza, che tace, quetace , ipfo autem racebar . Che gran tacere fla sì , questa è la pazienza di Gristo . Infe Autem Pacebat .

telli portar a certe cale , e lu certe lin-ti , chiedo il lagrifizio di qualche parola . gue , che ne hanno estremo bisogno ! Chiedo forse troppo ? Chiedo il silenzio di Quante famiglie vivono in perpetua, e qualche fcusa, o di qualche querela. Vi quasi direi, infernale difenda, perchè afficuro, che niuno v'incolperà d'infamie, non si tace? Uscì di quà una parola faori ne vi farà torti pari a quelli , che suron di tuono , di la si vuol riscondere funritatti a Cristo , e pur Cristo tacque . Chi

autti . E Crifto col dito alla bocca va di-la bellezza in volto , che può venire dal

24

Paralifo, di cui viene egni bella cofa, cere lo chiama amico : Almeno a Pietro, fi trattenerano in celchi ragionamenti con che la terza volta su fiperijum , mofinte di trattenerano in celchi ragionamenti con che la terza volta su fiperijum , mofinte dila cella del Satto, o de pattera, e seco-la su datto di amore per gli occhi, e fio di con controlo del c

tava sovente gli occhi al Crocissio, e gli O silenzio ammirabile del mio Signore ! diceva : Signore, che male ho io fatto ! Andiam di grazia a nascenderci tutti noi Cristo gli rispose sensibilimente: Erego, Pe-miserabili verni della terra, che siam tutti rec. and fai?

Mail tacer di Crifto non fu folamente do Crifto in mezzo a tanti torti taciuto tacer di lingua, fu un'altro tacere ancor fempre, noi feguaci di Crifto, anche ad più difficile. Rinnovate, Signoti miei, be una minima puntura volante, abbiamo tane, ma bene, l'attenzione, e prepara-ciuto mai.

teri à intendet un'atto di virtà, di quelli, che fono rati, ma rain el Mondo , filt Padri la Stata Fede, fentiusko en e sì trai; che fe n'e perduts la flampa. Votto di beffe un'Idoltara, il quale a pone sì trai; che fe n'e perduts la flampa. Votto di beffe un'Idoltara, il quale a poA patire, e a caree rolla lingua taivol (o a poso ficendoglisi dapperfo di nicina
ta vi fi artiva dalle anine montificate: vi filo, e di alle piale ( nortificate la voltatire, e taccere, non folo colla lingua, increanto ) albarche vide il predictore
ma col volto, queflo è il fommo del ta- più che mai infervorato nel dire, fipincere. Mi fipigeo, Quando ci vien fatto gendo verfo liai più, che potè el 1 colun torto che ci fcorti o nella toba, o lo, e la bocca, gil fcaricò un lordo fipanella vita, o nell' onore, quantunque cacchi filo volto, facendone poi unaricalità di prodictore, dell'ordore, quale di colora di colora di colora di colora di colora
coccieri, parla la fronce coll' annevola-ill Predictore, effendo ummo di alta viefi, parliano i pidei colo batter in terra, qù, non foce altro; fic non , che coloparla tutto il volto, parla tutta la peri di il fazzoletto della cinta, fi rafcingò,
fona: E fic cere faccia fi legge a chia-come fe folle ' ordinazio fiadore, fron
ri cratteri la collera, i vendetta, illa si interrompere il filo della Predica; fonun mitra bleco, una tester diferetto, e ciuba tro à i foollumato, e con quel piaarabbito, parlano più, che non parla bilico fegno d'indelezza guadago più anila lingas: e en di queli può che homarifine che non aveza guadago più ani-

Fingussiu.

16° di mote Prediche, di Gendo tatti;
Chi prellatenti, o Signati, i voltti oc. Non può non effer che da Dio una legchi, acciocche li conduca a mirar il vol. ge, che infegna catata immobilità di anito di Gestì in qualifuoglia punto della mo, e di volto, che infegna a tacer
cin paffione ? Olervate, e fe mi una tri- (con gutta la perfona all'incontro di tali

flezza increspa quella fronte : se mai uno infolenze .

lédego accende quelle gaunce : se mai un Signori miei : Quardo anche Cristo non movo de correctio turba quell aria diaseste operati altri miscoli ; nà aver-pardisio . O Signore , almeno al tradito- se inséguate sovranamente dottine ; no re Giuda Infectic correre un occhiata bie cale , e canto patite in ogni genere senza ca. Occhiata bieca ? lo mira tranquillo, mai dire un oime , l'aver pottara a tutti .

I tri-

i tribunali un' innocenza da tutti infamata , e fempre taciturna , con ritenere non folo la lingua dalle giuste difeso, ma con negar alla natura quei primi primi mo-vimenti di alterazione, e uel cuore, e nel volto; questo solo sastava a fasto co-di Giuda.] noscere per vero Iddio.

Or vogliamo noi quella settimana ad onore del filenzio di Crifto tacere qualche name a Volience per conclusione della le-

ve li dica lo stello Cristo.

ed in tante quali necessità di parlare.

Opere del P. Cattanee , Tomo II.

DISCORSO VIL

Non novl hominem . Marth. 26.

zione due brevi , ma efficaci motivi ; e una grande giunta ai tormenti dell'appaie li dica lo flesso Cristo.

E perche mai appassionato mio Signore, Uno si convince, e piange; l'altro si noi E perchè mai appalionato mio Signore ¡Uno fi convince, e giange; ¡ · lalro fi ne catano patire : e tanot excere ! Ve lo dirò ¡ciale e muoge diferento; l'unofi adellora Attenti : Criflo è quello, e hev i parà. I del fino fallo, e quelli è S. Pietro: l'altro fallora primeramente mi confiderat colla son. · l'imperverta dopo al li no fallo, e quelli è contro i altro del carico: e per quanto (affrifi di .male , mi morte, di emprine unite colle che mai la mula carico: e per quanto (affrifi di .male , mi morte, di emprine unite colle contro parava di merita di peggio. Secondaria : a valorati collo del compara di Criflo? Entramo di volonate del mol Padre; e codi sommali, (albiso e ell'argomento propolito e prima di ε volonate del mio Padre; e codi sommali, (albiso e ell'argomento propolito e prima di ε volonate del mol Padre; e codi sommali, (albiso e ell'argomento propolito e prima di ε volonate del mol Padre; e codi sommali, (albiso e ell'argomento propolito e prima di ε volonate del mol Padre; e codi sommali, (albisone ell'argomento propolito e prima di ε volonate del mol Padre; e codi sommali (albisone ell'argomento propolito) e prima di ε volonate del mol Padre; e con ell'argomento propolito e prima di e volonate del mantilimo. » «ever polit primatemento» con peccò i in fecondo tetti quelli ingredienti amari nel mio ca-lice: Animo, buon flomaco, Tu facifi.

Portate a casa questi due motivi ancor noi, e pecchiamo moleo: impatiam da San voi, e tenete certo, che vi daranno fulla Pietro a pianger molto. demonj , che firapazzaoo , e tormentano pe fidanza andò di conferva con una inter-anime meno colpevoli di me. Posso ben io na prelazione di sè agli altri Appostoli, Es sopportes une risposta , che non mi vada fi amnes feandalienti futrint , ego nunquam al verfo; una megativa, che non aspetto, scandalizator . Si scandalizzeranno gli altri

e una úllaba, che mi punge. tutti: di me non v'è pericolo. E perchè
scondariamente, Catieum, quem dedis mihi Paser. Quello bocconcino amaro me lo llarif, e proteffari ingenuamente : la mia manda il mio Padre, mandiamolo giù, tac- debolezza è grande; e se voi, mio Dio ciamo ; e niuno, e niuna mi torni fenza colla voltra grazia non mi foftenete . ceraver taciuta qualche parola per amor di tamente cadrò : fono bensì rifoluto di pon Dio ogni giorno dell' entrante fettimana . negarvi , ma questo non fara per mia vir-Silenzio vi dimanda Gesù taciturno, ma, tù; farà coll' ajuto voltro. Quello era il

non già filenzio dopo l'effervi sfogati: tal-linguaggio, che doveva usare, volta fi tace, perchè la collera è stanca di Segno manifesto di questa prefunzione parlare . Spero da una 'udienza sì divota fu d'entrar in Palazzo, e metterfi francaquesto facrinzio. E voi , Angeli tutelari mente io camerata dei Giudei nemici di di queste anime, portate subito in Paradi-Crifto, e trattenersi con esti el fuoco. Anan quelle same, portace tunico in ratau-penino, e trategera une cuntertuco. Am-fo quelle pario, che faranno tecinico per che San Giovanni entrò in Palazzo, ma amor di Dio, e modratele a Crifto giorio- non fi caccio tra Giudei. Se Pietro va fo, in riversana, e per imitazione del fia a cercare le tentazioni, che marariglia, lenzio, ch'egli ollevo in tante occasioni, fe cade? Almeno fi' foffe ben armato coll' prazio-

ne . Crifto avvisò tutti i fuoi compagni nell'ino più fode d'una pietra . Un' Appoliolo orto Vigilate, & mate: e ne avverti nomi-fenza orazione cade al primo , e leggerifnatamente S. Pietro, Simon dormis? O Pie-mo fofio d' una ferva, che parla : Giotro, fi dorme, in vece di orare? Senza la vani in orazione fianno a fronte dei tirandifefa dell' orazione a rivederci al primo ni, e a botta del fuoco.

S. Pietro è a terra. quello? Forte su preso dai foldati, o efami- verso S. Pietro , Conversus Dominus refuenato dai Giudici, o meflo alla tortura, o zie Persum ; e in guell'occhiata, o quanalmen minacciato di grave pena ? Niente to gli diffe ! Intele fubito il pentito Ap-

za urto , e fenza inciampo! .

conoscete quello, che quattr' ore fa con su, quanto sicte efficaci!
tanta umilità vi lavò i piedi, e voi tutto Non pensi mai un'anima peccatrice di flordito, e raccolto nella perfora, ritiran- poter ulcir dal fango dei fuoi peccati. fe do i piedi rispettoli , dicevate , Demise , su non cade sopra di lei uno sguardo miferimili levas pedar? Non conoficete quello, cordiolo degli occhi Divisii . Tutto III ca-che con iflippenda, divina, ed ineffabile dere viene da noi : ma noi non poffiamo invenzione vi ha donato tutto fe fleelo glazaci dalla caduta, fe Dio non è il prifotto le specie di pane ? L'avete pur con- mo a porgerci la mano , Nifi quia Deut notto ie specie di paner i avete par conseria pongatti la minto , sissi qui abrut
feliato , e conoficiato più volte per uomo
divinii me , paule minus histoffer in inDio / L'avete pur feguiato, ndito, amferno amino mea. Un oriuolo pod gualiară
minto per tanto tempo ? In virtu di lui da se, logorandoli col moto i denti, e le

un dell'intere line con moto di denti, e le avete pur cacciato i demonj, guariti gli ruote: Una casa può rovinar da sè, rilas-insermi, operato miracoli? Tant'è, ana sandosi per il peso, o le travi, o i sondanovi hominum , e alla bugia aggiunge lo menti ; ma nè l'oriuolo , nè la casa pon-

veduta di orazione:

Alla caduta di San Pietro contrapponia-no la costanza di tre fanciulli Babilonesi te uscirà da questo mio cuore un atto di Tritto il popolo genufiefio ad adorare la contrizione, che ben so i motivi per ec-flatua propolla dal Re Nabucco; ed effi citarlo: Peccherò questa volra, e poi mi ritti in pie', fostenuti sulla persona, e confestero. E' force in vostra mano il rialfaldi . Presto , piegate le ginocchia ancor zarvi dal peccato , e confessarvi bene . voi: Saldi . Il Re minaccia, la fornace si Le piaghe dell'anima sono state satte da accende: Saldi . Saldi in mezzo al fuocofi voi; la cura, e la fanità dell'anima fi afprotestano in voce , e in fatti di non co- petta dal medico celeste, il quale cui vuls

noscere altro Dio, che quello d' Israele . miserena. Come: tanta fiacchezza in un' Apposlolo, Nella vita del Gran Cancelliere, e Mar-

anzi nella Pietra dell'Appofiolato, e tanta tire Tommafo Moro si leggono le bestar-fortezza in tre giovanetti; Leggete il sacro de parole, che un malvivente gittava dieteflo, e troverete quella tenera età fortifi- tro a quanti Predicatori , Confessori , e cata da un fervente ricorso, ed invocazio- Religiosi tentavane di metterio sulla via ne di Dio. Un' Appollolo senza orazione della salute : vedete, diceva loro; io be è men forte di una canna ? Tre canne, cioè un tentativo di fentenze a memoria : ciaftre giovani, col follegoo dell' orazione fo- cuna ha niente più di tre parole; Qualli-

E qual affalto, per fede voltra , fu mai già bieco , e minacciolo , ma amorevole

aimen misneciate ou grave pent ( Nientejou gui unu : a acces liabito al pentito Ap-di quello. Una doma di condicione ferta, polollo, y quel muto pariare degli acchi, to interropa fempiticolore per pentito de la constanta de la fecconda volta, e e non piange, a fan, cader, dio con la piana estra, fem-perche Crillo sacco son guarda. Nega la 

spergiuro, espit anathematicare, & jurare. no rillorarsi da loro.

Gran caduta veramente ! gran caduta, s. Dove sono ora quelli , che dicono: Mi

glia della prefunzione, e dell'accidia fprov- convertirò , quando io voriò / In punto di mia morte faranno i miei occhi due fon-

voglia di quelle, dette da me in punto di non ho lenlo di pletà: Chi vi ha integor-morte, mi mette l'anima in feuro. Lalto ad afpetrarei i mor l'emvertentur ad vef-prima lentenza de Millerur mi Desa. Lalpromo, of framm palentur ut casas. Si i ecconda XIII felir pessoni. La terra Duni affettatei il mas ad veffermi, moriente ar-pripitus dis. Tre pasoline breviuline. Sa-l'abblitt di finne, come cani.

mo, uscì volontariamente, e dal Palazzo, cato sopra peccato su la disperazione del e dalla Compagnia dei Giudei - Secondo , perdono.

di cuor contrito. "ucua cunstruo; "quando avete la buona influo". Tactee di garais, actee e dite forte d'eller pianti, e detellati, come piuttollo con proionda umilità » sifricar-piungo, d'etcloi luiu S. Pierro Quanti fila Diminal, sua som pianto confondo lumità » sifricar-piungono i peccrii della convertazione, o de carità di Dio, che io non fiecta di della mala partica, ma una filationa di peggini.

so una softetta of terretti zere Notoc. lo più cinto. Onas companimento in cation.

Venite adello convertievi ; piangete ; lo vado a morite , e il fenilale della mia to le baracci Balancae per accoglievi ; inore è uno di voi. in fianco, e il cuore aperto per amari.

Attoniti gli Appolloli di chal funella Nose, chi fi di a Dio, alpetti e carez-demunia follicciamente l'interrogano. Son

pete le tre paroline , che diffe in punto Pecco adunque San Pietro negando di

di morte ? Rapiar emnia damen : Vada ent-conoscere il suo Maestro Gesù ; ma subito al demonio.

A quello figurado divino corrifoole San mezzo rimeflo. Non così Giuda. PecPietru con te generoli pafii rroppo necef- cò nel concepire l'empio tradimento, fari a faperfi, a confiderarii, e ad imitarfi peccò nell' offinazione dell'ardirlo, pecda tutti noi . Egrefue feras fleult amare . Pri- cò nell' empietà dell' eleguirlo ; E pec-

usci subito senza tergiverlare, o temporeg- Che orrendo precipizio su mii quello , ucu usono renza eregyretiare, a temporeșejare. Terzo » pissie amuzamente il luci liveriti mile i Signori 1 Un Giuda », ogipeccato » Pianger a peccari-fenta uficire Appellolo dimani tradicore; la fera a
delli octefione e pianto da aon fisaferine. epia con Cirilo » e dopo» poche or colLificiar l'occasione per forsa, come fi fi legato coi nemici di lui! Se quello culo
in punto di norte, quando noso il post n- jou balti a mandarci cutti colla refita Lifti punto di norte, quando noso il post n- jou balti a mandarci cutti colla refita Liftenerla più, non è uscita libera, ne me- sa, e ben addottorati nell'umiltà, non so, ritoria. Lufingarfi col futuro ufcirò, è una che mi dire. Nascono talvolta agli uomimezza volonta, che non mette l'anima in ni dabbene certi scandali passivi . O veficuro; Ulcire, e ufcir liberamente, e ufcir dete, che vita diffoluta mena quel gio-fubiro, e piangere amaramente; quella vano! quanto da dire, e da penfare da è convertione, che ha tutti i contrafigani quella maritara! Che mai dodre efec da quella cafa! Quanto ingiusto è quel mi-

ceia maia pranca, mi non latinno la preggori convertarione, ne la mala pratica: e quell'Offito, e difegnato il tradimento, che pianto a che isove? a nulla. Quanti van-non promulgando il laficiarla ? Quanti ri-rieremo il tatto al puatto della morte? VI Sao nella divina Scrittera due ma-ficia lotti di bocca, qualle alleri I ullinas servicio de la devida Servicio de mo- instanti del de describiro del devida del composito del mento del composito de

ze, e favori . Non aspettate il sune, che forse io e Sarei mai quell' io ? E Giuda è tempo futuro, e massime quello della illesso con fronte tosta in quel bisbiglio morte, TUNC invocabuns me, o non exau dimanda anch' esso. Numquid ego sum t E diam . Prov. 1. 28, TUNC elamateut ad Cristo socto, senza lasciarsi intender Dominum, & absendet faciera suam in tem-dagli altri Appostoli, risponde con occhio pore Illo. Mich. 3. 4. Moribondi infelici , spiegante, risponde, Tu dixist, tu l'hai che talvolta dicono ( ed io ne ho sentiti detto, e appunto sei tu. Giuda il tuo traalcuni ) non ho dolore dei miei peccati , dimento è scoperto . Chiedi perdono , e

pietà . Va homini illi , fer quem filius be- ra Giuda a ponderar la grandezza del fuo minis tradetur. Giuda, fenti quella minac-misfatto : gli fovvengogo alla mente la cia? Sci anche in tempo a schivarla. mansuetudine, il zelo, la carità , la dol-Paffa Gesù a quell' atto di eroica umi- cezza, l'amabilrà del fuo maeftro, le dot-

liazione, che sorprese, cred' lo, tutti i trine sante da lui udite, i minscoli da lui Serafini del Cielo, quando cintosi al fian-operati: se gli presenta il suo Signore in co un bianco lino , e verfara acqua in un quell' umile politura di lavargli i piedi , valo, va ginocchioni appie di cialcun Ap- con quella piacevole guardarura di avverpostolo, e genusiesso, anzi profirato a ter-tirlo del tradimento; gli par di sentirsi al ra si butta ancor appie di Giuda. Stringe collo le braccia di Gestà, che amorosamencolle sue Divine mani quei piedi ; quei te lo stringono , e al volto suo il volto di piedi, io dico, che tra poco dovevan muo- lui, che fedelmente lo bacia; e non può versi a tradirlo , li lava , gli asciuga , li intender , come abbia offesa , e tradita tan-bacia . O Giuda! Ti da l'animo di vender ta bontà; e non potendo più soffrir sè stesla morte un agnello sì mansueto? (10, si percuote il petto, e la frante; cor-Ah, Dio delle misericordie, si vede be-re dai Sacerdoti, confessi il suo fallo, alla morte un agnello sì manfueto?

ne, che avere pena di veder perire un' Pessavi tradens sanguinam justum: restituisce anima : e che per impedire una tal per- il danaro, che su prezzo della sua inidita, non lalciate inviti per chiamarla, quità: e con tutto questo dolore, e con-non perdonate a carezze per allettarla, tessione, e restituzione si danna. Come va

non rispermiate le più amorevoli fineaze quelto, Signori, come va è

per obligarla a voi.

Se in quella udienza v' ha alcun pecca-le liberta dalla morte e, o per favore del
tore, lo dica egli fleffo: Che non ha fatto popolo , o per vircà della fua Divinità.

Gest), c che non fa per conducin a peni. Quado vide diliperato i cafo, dispera di
tenza l' Sta egli quieto nella coficienza ? chi cili il perdeno : peccò di prefunenzo
No. Quel rimorfi fiono tanti vivusi alla coolevanza, e mord di arrabbiata difperazioveriono. Sente egli mis nel cuere, o fion- ne. Quello è il manipolar, che fi il di
terrori , che lo rificorano, o vive ap- volo, a mala morte del peccarori, cenerli
ti errori se lo rificorano, o vive aptolo, la mala morte del peccarori, cenerli
ti errori se lo rificorano, o vive aptolo, a mala morte del peccarori, cenerli
o filmoli alla virtà, che lo pungano, mon poi che hanno la controli allo virtà, che lo pungano, processo del la la controli allo virtà, che la propiati.

Jalora Romeria. I altra rationera il altra rationera. per obbligarla a voi. Giuda fempre fperò, che Crifle fi dovefte fono mani, e braccia, che la Divina ti, allora stringergli, allora angustiarli; bontà stende di lassì per chiamarlo a sè, allora gittar loro in occhio tante grazie Le difgrazie, e le prosperità; le malattie, abusate, tante occasioni perdute, tante e la fanità; gli esempi dei malvagi o con empietà dilegnate; e commesse: e ne vertiti , o gastigati sono tutte voci del dolgono , ma per rabbia ; piangono , ma buon pastore, sollecito, che la pecorella per eccesso di malinconia. torni all' ovile .. Il canocchiale applicato al rovescio im-

E (e Giuda mort disperato, su forse picciolisse l'oggetto, e lo allontana: que-poca misericordia di Gesu ? Fu tutta sua sto è quello, che il diavolo applica al offinazione. Così, fe qualche peccatore, peccatori. Fa loro veder impiccioliro, e dopo tanti inviti, fa mala morre, e fi allostanto il terree della morre; morrei, con perde, non avrà egli questo raddoppia punto poi della morce lo applica dall' alto inferno al rifleffo di tanti ajuti dati tra parte con ingrandire i peccati a facengli, e quali scale preparategli per salire al li comparir maggiori della Divina misericordia .

Paradifo ?

E questa appunto è l' ultima crosta di ghiaccio, a cui porta l'estinazione. Chi fi tiene cari i fuoi peccati, a dispetto di tutte le chiamate Divine, ancorché se ne penta nell'articolo della morte, corre pezicolo di far , come Ginda , una peniten-za , dolorofa beus) , ma inutile ...

Gran cofa veramente, e degna di alta ponderazione ! Accusato , e condannato a morte l'innocente Gestà, comincia allo-

### To non t. cours il DISCORSO VIIL

Somiglianza, che deve avere il Cristiano a Gesil appaffionato .

Que prafetuit , & pradeftinavit confer fiert imagint Unigeniel fill ful . Ad Rom, 1.

MEDITAZIONE.

dole : O bella pompa dell'arte, o nobillavopo di mano maestra , dopo cante fati-! che, e fludio, e ringraziamenti fatti altue feultore , tuei tu tornar tronco , far-

ti cenere? Ecco in figura il trattenimento di questa sera - lo figlio del mulla, che pote-va esfere lasciato da Dio nell'alto silenzio del puro possibile : lo conceputo in peccato originale, e vistuto in peccati attuati , che poteva effer lasciato da Dio-negli stracci delle mie native, e ben mo-ritate miserie; io sui scielto da lui senza

SE una flatua di bel difegno, di vivace alcun mio merito ad effer figurato al mo-bito perfezionata, chi effetti dello di Gesù nel Santo Battefimo, Confe-bito perfezionata, chi ella è, aveffe non[granta meriti ejian, come dice il Appoftoprà, che per un quarto d'ora mente, ello ; E questa sorma si è andata sempse cuore, e sensi, e movimento, lo credo lavorando in me con tanti altri Sacrache, il primo fare, ch'ella farebbe, farch-menti, con tance grazie, con tanti elerbe un proftendern appie del fuo (cultore , ciz) di pletà , donc Chriftus formaresur in e tutta in atto di umilifima foggezione , me . Sicche le fono lavorate all' idea di rendergii le più affettuofe gravie, che mai Dio, colle punte de' suoi santifimi chio-potesse, della vita, e figura da lui ricevu-si: E vorcò io, dope tanti savori, e ssenta. lo, direbbe, povera figlia di un bof- ti del mio buon scultore, romper tutti à ce, vestita della natura di rozza correcedisegni di Dio, far una mula morte, e cia, che pereva restatmi mutile sul dosso andar sul faoco ? E mala morte farò, e d'una montagna, o effere firalcinata a fa- ful fuoco certamente andrò, fe non manticofo favoro, o anche squarciata in mille tengo in me la forma, e la stampa, e d' pezzi andar ful fuoco; lo fui scielta da immagine di Gesti, dicendo S. Paolo: @me: pezeï nadar fal fuoco, lo fui fcielta di immagline di Greb, dicendo S. Paolo: @merio, fenza sleun mio metrio, sai defice fi prefutivi, C pradalimavic nosfemen finet immegurata, nono ghi in un moltro fiprocervo-giul Tudendi full fui. Quelle anime, che fo, mai nua flatua della gram Madre. di Dio peride, deverti mantenare fimiti ad Dio; onde in farò portata fu gli omeri primo efempiare Crifio Gesh, quellea acor escretoral, come Principi, e Regi, che mai delthio dover dopo morte trastactiri delle copriranon con ombrelle di oro, e pope galletic del Gielo.

N. che interno a me piegheramo rivelo, porti ognuso quella fenz l'anima resute il giancolio, e tarb per fempre. La fun dirimperer. Il appalianos Signore, e de gianti della Chiefa; ed di decoro di facri confinentiano l'originale, e la copia, fico-

altari , datemi , che vò baciar quella ma- cia a faccia , colore a colore , che mi die' la natura.

Opere del P. Cartaneo , Tomo II.

ho, che mi fu più che madre, perchè mi Cujus est image bac, & fuperferiprio i dirà diede una vita tanto più nobile di quella, io a qualche anima ciò, che diffe Cristo fopra le monere propollegli da Parifei . Che Se poi alla flatua, montre fla occupa- immigine è corella, che io vedo! Immata in quelli rendimenti di grazio; fi mo- gine di Crifto. Di Crifto è quella immire firallero uno per uno tutti gil firomen-gine? Di Crifto si mite, che tradito, ab-ti , che lo feulrore adoperò; i meli, che braccia il traditore, e lo chiama antico. è vi fludiò actorno ila flanchezza della ma-di Crifto si piacevole, che mancandogli di vi mone alternes la tian-cinetta celle ma- ci Crillo si pacevoie; che mancacoqui an o, e della mente; che altrici la ab parale Pietro, e neganiolo van tre iperbellirla positano nei credere, che la fia giuri, lo mita maniaco; che converte la tata, suppolia doctat di un proliggiere di Crillo, qui anni mainicamere, nue madi-buriame di rapione politimo noi crede-l'idan-l' Di Crillo, che effendo un pi più er, che vorrebbe crossar a veiliri della noble, e pe na sato di quali. fina di vio i, ruffica correccia del bosco nativo , o an-porge la faccia alla più vituperesa di tutdar a buttaru nel fuoco, preparato ad al-tre le percofie, qual è lo schiaffo; alla più tri legni? E fe volesse ciò fare, non cor-vituperosa di tutte le ingiarie, qual è lo remo noi a teneria a due mani , dicen- lo sputo; alla più vile di autti i supplizi;

Efercizio -

qual e la frufla; alla più infame di turte di tu quel figlio ? Io non fo , co

le morti , qual' è la Groce . Di Crifto , di-egli è tutto tutto il mio gugino Tobia : Is mort; qual é la Lucce. Di Culto, o l'esti è curs putte si subs organo Fobia ce farà immagine e, de rallomiglies au locrafipode velto a volto, occhi ad ce anima alisteo, fuperbo, pantigliolo, rifica-chi, maniere a maniere. Ditemi, che tito, vendicativo, che ha zollo per fas-Diovi guardi, bella copia di pellegrini, gue, tanto è ficile a prender fasco? Se fii qual Tribbi fice veil 'Stim della Tribbi qual a fonsiglianza ; qual la fata, la contra-di Vicefali. Di Neffali Nofili Techian fra-

rierd , e l'opposizione . mi le dissoniglianze tra me, e voi, e sc mo; e lo conosciamo in maniera (soggium-non vi rassomiglio, che sarà di me al pun-se l'Angelo) che Tobias, de que loquerts, to di mia morte? Voi, Dio della gloria, parer iffine parei ef. Tobia, del qual pare e felendor del Padre, legato, come un li, è il padre di quello putto. O dolciffiladro , trattato , come un fervo , battu- mo mio cugino ( diffe allora Raguele , to come il più vil della plebe , fputac-buttandogli le braccia al collo ) tu porti chiato, come il più hido, e fozzo cor [critta in fronte la stirpe, della quale tu po del mondo, coronato di spine, strasci scie; e paima di consecuti, lo vidi nel tuo nato per i capegli, pestato, co puggini, e lvolto il volto del padre tuo, Or uditemi

perferiptio?

nato per i capegli, pellato co pagni, e (volto il volto del padre tuo. Or quiemi coi celci, non cio per commendo, un per l'ence à Signori mier. Signori mier to i pie de demon), ed è milericordia di morte. Ecco Lucifero altiero , fuperbo , Dio, che non vi fia; io dico, parlar al-vendicativo, quanto perduto intorno a sè, to, passeggiar superbo, rener il punto, altretranto dimenticato di Dio. Ecco Criambir grandezze, onori, e corteggi, per-llo, povero, umile, manfueto, pazienter, Seguitar fin a vita finita chi mi fece un colla bella famiglia di tutte le eroiche neo d'offesa ; seriver nel marmo ogni mi- virtà , che l'accompagnana . E chi di hima inginria, e vendicatla per tutte le questi due mi darà il ben venuto? Quello generazioni; io firappar gl' inferiori , coo appunto , al cui modello io avrò lavorata tender cogli uguali, invidiare, e odiare i la mia vita; quello, al cui elemplate io renoer cogni aganti arrivatare, e onare ila mia vira; quello, ai cui riempata- un maggiori, e dove non pollo ficeder le ma-averò farmata la la mano. ni a far vendettà, foinger i odio implaca-bile, de detrazioni maligne, per fir fan-il Surio fotto il giorno decimo di Decem-goe nell'omore, de non nel cupo, controlbre, fa in odia della S. Fede lacerata da gen nell'omore, de non nel cupo, controlbre, fa in odia della S. Fede lacerata da

chinnque m'immagino, voglia mettermi il capo a piedi coo que' pettini, che fi ado-piode svanti. E questo farà esser vostra perano a scardassar le lane. Povero corpo l immagine , qual fono obbligato ad effer con tanti denti di ferro applicati a firacfotto pena del fuoco eterno ? Immagine ciarle di dosso le carni, immaginatevi, codi voi umilfilmo non è, non è quello fu-me era concio. In quello frafimo di tanta perbo ; immagine di voi manfuetifilmo crudeltà, piovendo fangue già da per tutnon d', non 'è quello collerico : Dun-to, rivolta Eulalia a Gest, così gla diffe a que: Cujuc:eft; cujus eft imago hac , & fu- Nunc , o mi frenfe & Redempter , quam bene

friptiot
Tobia il giovinetto, colla guida dell' go! Ma Gesul, or tutto sudor di langue nell' Johns il giovinetto, colla guida dell'ge! Ma Genà, or tatto tudes et innige octi Angelo fatto loc candottiere nel visa, circo, en flagilitos alla colorna, or tutto Angelo fatto del conservatione del color del color del color del color del Raguele. Rapuele, tutto cerità nel rico che necho antra sprafica del foro nel ter gli olipiti, vanmente l' non, e l' al innige del poer effer fimile a voi. Datemi, reo nel fino alberga ; e filiati gli occhio camefici, uno faccchio, che voglio ve-nel signifento, che non avera mai ve- dermi, e fantamente compiacermi. Mil fina duto, dice, alla fua modile Anna, gueno pur bene quelle piaghe! Condi si trattato finalita gli zerosi de endiristi men. Vel canele il Corpo del mio fosto Genà del conditional provincia del conditiona del consideratione.

col midollo delle più fquifite vivande, folleticato col fior dei piaceri anche illeciti; Or, come raffomiglia al Corpo di Gesti diftefo in croce, abbeverate di fiele, manchevole di ogni umano foccorfo ? Donne yane, quando mirate nello specchio te manifarture dei voftri conci, date di tempo in tempo, qualche occhiata all'Grocliffo,
che tenete al cubo del letto ; e dite ancor voi così s'vera forte tale ti votro voiPrelato delle Spagne, che ha rifve-

piedi, lo piedi in ballo. l'immagine di Crifto, se non per masche-nel gabinetto segreto degli avvenimenti fu-ra, per tre, o quattro giorni intorno alla turi . Pafqua. Ho perduto, non folo l'immagine! Vidi; e che vedelli ? Vidi thronico ma-di Gesù, ma quali quali ancor;quella d'uo-guom, d'e candidam, d'ideniem jipar moio-mo; governandomé, come bellia col folo [Vidi innalzaro un gran trono a mèzzo-un

di Dio, che non abbig gitate le fue fati- Per aprir le cifre della Divina Anocanffe che .

DISCORSO

elemplare .

Re Ubri aberei fune . & nliue liber abereng. of , gul of liber wite . Apoc. to. . .

MEDITAZIONE,

Prelato delle Spagne, che ha rifveto; o this Signore / Voi fput in frecia, glato dal letargo mote anime est fuono to minio di colori, Voi fehidh, io nafiri, della fua apposicia a romba: Riffringerò Voi capegli incobi, io rico; jia refla, Voi in breve i toto penfieri fopra una bella, e chiedt alle mani, io carre ; Vol chiedi ai mifteriola vilione di S. Giovanni nella Apo-

califie . Povero di me! No, che in me non vi Immaginiamoci duaquo di vedere que-è; reppur una linea fola, che fi accoli i de diletto. Appollelo affrateo dai fenfi ; alla fiforontia di Crifio. Dacche laficia la follevato foppa la baffa famiglia delle cobriglia al fenfo, non he forfe mai portata fe umane, contemplar mifter), ed entrare

fento. L'immagine del mondo, o quella chiaro di luce, che faceya un bianchagas, che ho mantentuta (empre viva ina re- giar folgorante fin ad offendere la pupilla moffarinella», la delivantellar, i se sublitato, i di dell'occhio. In mezzo a quel globo 4 di-

mignationer, in totalement, in totalement, in the merchant in nè configlio di un Padre spirituale : è ar-morti giganteschi , e morti pictioli portir ticolo di sede: torno a di lo : è articolo il loro vosto pallido avanti al trono . Aldi fede. Chi non fi raffomiglia à Grifto , tiffimo per tutto intorno era il filenzio s non fi salva. Ques prascivit , & pradifitue ed io , che vedeva ( dice Giovanni ) flava vis conformes fieri imagini filli sui : è punto con affannoso, e corto respiro in aspecta-

wit enfemes fait imaigni fitti fui ; è punto (con affannolo, e corto respiro in alpettateologico, che it tiene ad ogni più rigoro- lebne dell' tello di tal comparsi.

fo punto di ragione . Crisio è capo . Quanta libri aperti funt , che libre aperta

fo punto di ragione . Crisio è capo . Quanta libri aperti funt , che libre aperta

dei predefinitati : e il primagonito degli fiq. qui el cirta. In questo textor di pra
ettetti. Chi non è fratelo simile a lui , non ve , e misleriosi vedura si antirno cutti

ettera la glicia . Somipliana a Chrisio in nelle un textor migliala, e missiona di libri,

alcone anime non seveta; e de è veda-le dopo tutti quelli, si apri un thoro flots,

poperare. E larre a belle, e a si robelli, di diventi quella di missiona di libri,

tanto collo , e di tanto lavoro a Cera, letti secondo ciò , che mostravano tattelia

andras sult proco 7 sal finoco flatue delli primi, quanto l'unico, e secondo volta

mate alla galleria del Ciclo? Pierà di voi, si fece il giudizio , e si didec la fententa

bellissimo corre della mano di Dio , pieta si sono quell' anime dei trappsiti il bellissime opere della mano di Dio , pietà sopra quell'anime dei trapassati.

non tutti hanno la chiave. Udiamo dunque Sant' Ambrogio fopra il primo dei Salmi Penitenziali. Qui librt fune tfti , nift libre

noftrerum feriem intelletto Divino, e fatto a noi vifibile fa concluences? Ab libri 4 ah libri , che vi mirabil maniera ; acciocche lo ricavalliaprirete allora , farete i nafcondigli delle mo . La Chiefa Cattolica è la flamperia, aprirece anoma, intere i nacconqui ocie moi ab chiefa Cattorior e la temperia, sonfere rece, capee; e fatterrare cocienza, ore vi fone caratteri di ogni forta di avia. E quel libro unico pelibro inta'i Udium tah, sirtà ecologiche, virtù cridinali, virtani Andrieno e fine Euclodario, Libret fa morali, Predeire, orazioni, Sacanmentola qui vita fifta, in qua somera legam; ti; Chiefe, Confellori, libri fipirituali, and da pragini i pia vol flatamento, svoli efectosi que e par la lampa di Crisili, and da pregini i pia vol flatamento, svoli efectosi que e par la lampa di Crisili, neglexerunt . Ugone Vittorino , entrato an- noi : Dones Chriffus formetur in mebis , diffe ch' ello in profunda fpeculazione fopra il l'Appollolo.

fignificato di quello secondo, e di quei Aprafi ora il libro originale, ed apranti primi libri, dite tondo, e chiaro, que i libri delle moltre cofeienze, e fentiamo fli fono le copie, e quello è l'anico ori- la casten, che el dà Ugone Vittorino. ginale, ed è la vita, e morte di Civillo Confranse libra prima quan bes libra p Gest . B perchè copie, ed originale devo- paragoniamo libro con libro : e fiam giudi-Actes. In Petrus Organica was passessed and the petrus and to make a sum of the controlled of the petrus and th

escienne in faccia a hui, û fart il giadi- Cresiffio Signore, e la nodira ; ...

10: 12 joidenhaum aurais , au lis , pas durant au morțipată difficio fopra usa arnasi in lititi.

E qui chiamate alla finatafa, o Signori, e la nemia cale patire; che non ilidiță ciò , che avrete più vulte veduto, cicê, forfe aitro libro , che quello dell'auroi come îi fa la compozigane della Stam- peripori? V las vias, la quale anche nel
ga. Il figlio manuferitre, degno patro la faata Querlima, tempo di penite
na, all figlio manuferitre, degno patro la faata Querlima, tempo di penite
na, la figlio resultativa con successi de con trasti debit da focurar ç. Îl de 

di più reviori, û condegna allo Stamp- poca finità lo feula dal puecette, non 

garoca. Quelli, le lo pose fotto gli occhi jastri atanta convenienza da prenderfi qual
non già ; foorcade alla sfuggità , come che patimento clettivo per confirmati 

chi pifa volundo per le carte; i memmenolin alcum modo al grande originale Citilo chi passa volando per le carte ; nemmeno in alcun modo al grande originale Cristo sta attento solo al senso, come sa chiun-Gesal.

quali corfivi , quali tondi , soll' occhio so , abbraccia losleale , e lo chiama amico , sempre all'originale componendo , a ve-che aegato da Pietro , lo mira dolcemente, dendo. Ricavata poi, che ha una pagina, e lo converte e che prefo dai foldati, spen-forse, che subito si sida di metterla in de un miracnio per guarir Malco, un deà note; No muro in tous controllers in note in mirror per giantir rosico, un occu-pibblice? No muro in in interest una, cliado infisitori, perio ? Percofic con vita-già volte coli originale. A trafroctte agli perof. [chimfi tace, e non fi ritente? cen-gati, e non marco - scolecto de correg-licecta fullat core (cala i fuoi crediffori gati, e non ballondo incorquelle, fi ripo-t (cdi mantello dell' inaverseaza, sediosa per la periodi dell' gazza e dell' i soundate gial Azienze. e perga il Patire, che foro

ascoritatori. Le le voltre coscienze sono tan-spada? e circondato turto all'intorno dalle te copie e che devono ricavatsi dal primo Divine misericordie e non a usa una mi-

que studia ; ma offerva ogni apice , ogni Comendar sum originali , così mansucto, pouto, ogni virgola, ogni accento , i ca-che si butra si piedi del suo traditore per atteri , quali piccioli , quali maissicoli , javarii ; che nell' atto sessione suoi con considera tradiperdoni, e dà il Paradilo ad un ladro. Quello è il grande penfiero moltastoche poco prima lo bellemmiava è Concor-da Dio al diletto Giovanni nell'Apoca-lderà, dico ; con un'originale si piacevole hile, intelo così dai Santi sopraccitati e un cuore risentito, un vendicativo, che Dio voglia, che l'intenda io così per me, scrive ogni ossesa nel marmo? che stende à e che lo faccia intendere ai miei divoti suoi livori a molti anni ? che fa peggiora

priginale Crifto Gesti propollofi per efem-fericordia a chi l'offefe, ne dar il perdopiare , Quelli è quel Verbo ulcito dall' no di una menomifima ingiuria? Eppure è neceffità , che fi accordi con quello origi-

Una ferittura di alta , e fottile intelligenza abbiamo in S. Giovanni al c. s. Nemo afcendit in calum , nifi qui defcendit de cale , filius hominis . Niuno di tutti gli uomini pot-a talir al Cielo , fe non quello , che già difcese dal Cielo, e questo so Gesù . O diletto fegretario del cuor di Dio, su. O autro regretario cei cuto di Dio, sinno falle al Cielo E voi felfo, dove an-sinno fale al Cielo E voi felfo, dove an-detete? E Maria Santifima ? E S. Giotep-De ? e tanti millioni di Santi, e di giulli / te, ho fete. E di che avete mai tanta fe-guid orga un ! ( Interroga San Bernardo ) te, addolorato mio Bene ? Forfe dell'ani-Squi ergs sar / Interrors Sin Bernardo) jet, sidolorato mio Bene ? Forfe dell'ani-Skul erg sar II na edjaralama (2 fre. 6 in enforte ? Ve le dism tutte per voltor da rnia, Dobbiamo forte desporte la feci elitora. Voi le voltete falte ; tre vegliam generale eficialira : Ima vare (tipidia ill'expo, e l'pernazi in corro e, qualche buo-Santo Dottore ) firadiama; O bise marci- na opera alla mano. Siete, o recentro I ma. Quella fecitura avarlona i legenara. No, non fonse contencto; ho noro fete, al-tradit : man fisa mambit : saiput : e poco, do- del Santo Vargelo, c. Crifto avera, verifin-po, fi sansa mambit saiput : e poco, do- del Santo Vargelo, c. Crifto avera, verifin-O cabarastia ospiti fas ; ordemia mariku; tempo, che non avera peto filli di alcun seasonata fast. Entre la in Celec Crifto be- liquore. Avera fapric funa copia di alcun

tribunale, non dabitur correttio erroris .

DISCORSO X.

Amore ai patimenti.

Dixit : Sitle .

MEDITAZIONE.

lo, ma entrerà tutto, cioè con tutte le gue, e nell'orto, e nella flagellazione, e fue membra, le quali membra, acciocchè nella Crocififione: e le emifioni di fanfacciano uno con Grifto, devono effete con-formi a lui, e a lui unite. gue naturalmente cagionan fete per il ne-ceffario riftoro, che diede la natura. In Non falirà al Cielo l'infedele, o il Mao-foltre fi era affaticato in tanti viaggi, e mettano ; che non è membro di Crifto , fingolarmente nell'afpra , e flentata falita non a lui mai unito col fanto Battefimo , del monte Calvario , fatto a piè colla Cro-Non falirà al Cielo l'eretico , che entrò ce folle faalle , onde il powero Signore era bens) nel corpo miftico , ma poi si separò tutto arso di sete . Chiama dunque islancolla differenza del credere . Non falirà temente da bevere . Sirio . Ma qual beal Gielo nemmeno il peccatore, benchè fia vanda brama egli mai ? vini preziosi ? acal Cielo nemmeno il peccatore, benché fin vanda brama egli mai l'vini preziof à acmembro di Crillo per la latta réde, per-que refigeranti l'ultimo follevo, che fin che non tiene conformità di codume, ache per la conformità prante di finato di presi di l'accidenti di conformità di la proble delle Evangelità Sau nalle, per fare il conformito coli originate Giovanni. Scient fifure, qua sonti su noi, come fina di diriche conformità del proble del l'accidenti qua del minima del problema del residenti qua dell'accidenti qua di diriche conformità di l'accidenti qua dell'accidenti qua dell'accidenti qua di l'accidenti qua della di l'accidenti qua di l'accidenti qua di l'accidenti qua della di l'accidenti qua della di l'accidenti qua di l'accidenti qua di l'accidenti qua della di l'accidenti qua di l'accidenti qua della di l'accidenti qua di l'accidenti qua della di l'accidenti di l'accidenti qua della di l'accidenti qua della di l'accidenti di l'a penfier nel capo, o corregger la flampa , pornuerant me acese , avendo io fete , mi prima che si porti al tribunale , o andar diedero da bere aceto ) ut consummareful fuoco, come fi fa dei libri tutti fcor- iur feripiura, per adempire ogni apice retti . Emendamus in melius quidquid igno- della Divina volontà , dixis : Sirio . Vas vanter peccavimus, ne praoceupati die mortis erge positium erat aceto plenum . Ivi era quaramus sparium panitentia & invenire nen un vaso pieno di aceto , recato ful Calpofimus. Prefentati , che faremo al grande vario per confortare coll'acutezza dell' odore Il deliquio dei moribondi . In qqcllo immersa una spugna, e legatata ad una canna, la porsero alla bocca di lui,

acciocche fuccialle quell' agro , e mor-lesienza, e schiavi per lo seccato', redenti dente liquore . L'affaggiò , e poi col-da Dio per pura mifericordia , vorremo la bocca amareggiata dal fiele , con cui portarfi al Paradifo col capo coronato di la bocci intaregistar ani recir, con cui portura il rattudo coli capò cosonaro di cra michiaco, di die un'interiore proportura di principio di accioni di con il capo in atto di dar l'ultimo al ma di quello ideliantifiume persone, fecan dio al mondo, e in atto di accettara aver fatto penitenza, perimpossibile, men-dal fino Eterno Podre la morte, l'artina- teelle piede io Paradio ; Giufficia, direb-re applie migli Phirma. Sicche ia fece, pei il Figlio il Padre; Giufficia, direb-

catezza, alla quale il nome di patire è que; e quel giovane tutto ambra, e tut-un nome il freddo, che ci fa firinger i to farti anche ello, venir collà fu a goder orecchie con ambe le mani per non inti-infirme con noi?

così, e così fempre farà.

col); con tempre lata.

Pareva pur convenience, che almenoper quelle cole contrarie al meltro genio ; che il Figlio di Dio ; e per la fina Sactifina di discontrarie al meltro genio ; che madre fi fabbicatie una frata un po migiore: e ficcome per il Re, e per le Recita e curado despen (desenuente internate internate internate internate internate). gine , quando devono solennemente intro-dursi in qualche Città, si fabbricano e strade, e porte nuove, non mai pafleggiate da piede plebeo , per riceverli con magglor onorevolezza; così pareva, che per il Re, e per la Regina del Cielo fi facelle una via, se non infiorata, almeno shoscata dai roveti, e dalle fpine: Ma no difse Iddia, e mio Figlio, e la Madre, e i miei più cari Saoti , se voglion venir in Cielo, vengano per la via battuta , che è quella de' patimenti, Operals Chriftum pati,

& ita intrare in gioriam fuam . and simile; a patents put interes; se, al-ie. Per cario in quactee mason as inten-co- gil obblighie ad oper factione, gior-dere , prendo quella fera un fol peccas-so e notte, e il vollele veder testi col-i morrale; e is metra in confionto di Cri-ie muni incallice al lavoro: che così do fila Condiffo-vrebbe poi fare la buffi, fimiglia dei fer- Santiliena Vergine adolorata, io fo, viscol? Or tutto il gran popolo dei Santi, che serte già eccupato il luogo dirina-viscol? Or tutto il gran popolo dei Santi, che serte già eccupato il luogo dirina-

con cui Grifto mori, fu sete di ubbidire, la Madre al Figlio; Giustizia, gridereb-e di parire, Che dice quì la mia, e la vostra deli- re al Cielo a costo di sudori, e di san-

ofeccino Cofi amos te immos per con inclinativa con avec trainer a licentification and interior a monitare? Esp.— Dimandium queila fera un pò di amore pure è articolo di fede , che per godere il patire. E giarchè moita parre di quecontien prima patire ; che chila gò via, il; che mi atcoltaco, e filaza favorita di qua datti sal vitamo; che la firada ; che Dio di molte comodità temporalli, bei parmette capso l'aradio, è filterte, gidifici-laigh, belle vitle, mentel juatre, e fervità motte capso l'aradio, e filterte, gidifici-laigh, belle vitle, mentel juatre, e fervità le , e ricamata di croci. Mutar strada non oumerofa , preodiamo almeno in mezzo a fi può, che la strada del Cielo fu sempre taote delizie quelle picciole eroci di quella infermità, di quel disgusto, e di tutte

DISCORSO XL

Il peccato pofto a confronto del Crocifillo .

Posuit Dominus in eo iniquitatem en nofrum . Ifaiæ c. 53. 6.

MEDITAZIONE.

"Utti I facri Teologi , e Dotteri; tut-O'the name in genom passes.

O'thicking Signor inies, e fate giultizia all'evidenza del vero. Se in una cais
con forme le più elprefire c, cete cles reistore
privata il padre di fimiglia obbligalie il che fanno, ii adopenno per fat capire
luo figlio unico, b. lan cara madre, i
agli uomini , che cola fia peccate mortationi amici, e parenti più firetti fe, di-le. Per dario in qualche modo ad inten-

aozi il Figlio stesso di Dio, se vuole en-petto alla Croce, dove sate vedendo, e trar in Cielo da par suo, deve portas spi marendo per lo dolare. Partitevi, vi prene in capo, Croce fulle spalle, con tutto go, di là, e cedete a me quel posto. Orsit, il corpo traforato da piaghe, e con tutte qui avanti la Croce, o mie milerie, qui in le vene aperte, e grondanti di vivo fan-faccia a Crifto Crocifisso, o miei peccati, a gue : e poi viliftime creature , fervi per vedere, e a ponderare ciò, che avete fatto.

Adorato Crocliffo mio bone, io fon qui to di Crifto in Croce, non folo mira ciò, Adorsto Colemno mio sede, i o o qui to di Cinio in Cocce, son i olo mia ciò, i al confionto voltro, e vi frainto, e vai ri- obe hia ira fatro, ma adorat l'altimo la-mirate me, i incontrano gil occini di amen-mento del tuo Signore, e quindi intendevenire y e addolorato mio Signore, ria inacor meglio qual fia la forza de mierò per l'anto fdegno le parole, che gil leno, di cui di colino il pecchia delogrationo il Giudei per voltro differez. Deno Busso mass, na qual derelani/li me ?

viltà! oh codardia!

questi miei idegni; e dalla Croce fate le- flie plebis ? Padre , non mi conoscete ? gno di no . Che vuol dir quello segno ? Un mio discepolo mi ha detto poco fa Vuel dire, che tutta la ribalderia Giu-Non neul hominem, e ha giurato di non daica fu firomento della Divina Giusti-conoscermi; e voi, Padre mio, mi cono-

Adunque , Divioa Giuffizia ( perdona- chè abbandonarmi? temi la libertà del parlare ). me la piglie-rò contro di voi. Che avete fatto, Giu-pa. (Sem. 20. de Pajs.) Quelle poche fiizia Divina li jus della natura, e delle parole contengono una gran dottrina. Siness National as an other matters, or our lies prote convergence and gina dottrina. Singeric, is pirmin bume della regione grida, ignore no, fate, che in la capifa:.

che un'i innocente non fi condanni, che Come, uua goccia di veleno infufa fia il Soranon ificia in tromo, che uu Dioi un vilo di baliamo, catto lo difetta, o fi a dori . Si perché dissage mandar a mo-l'ono di cicti più baliamo, trau veltro i contri el vituege ofinamente l'innocenta in cue; d'i il mb peccato polio fopra Criflo, che

fatto ficurtà, la paghi.

affaffinio , di cui fon reo.

adoperarono i taudei per vontro università di comio accomio di comio accomio di comio di comi Giudei ingrati , dopo tanti benefiz) , trat- Noè nel tempo dell' universale diluvio , rir con sì mali termini il vostro Messa ! ne Lot nell'incendio di Sodoma; ne Datar con si mais termini u voitro Metun; inc Lot nell incensio si sociomi; ne Dia-plitaco ville, e disposco, per una vana video nelle perfeccizioni di Saulle / Non Pilaco ville, e disposco, per una vana video nelle perfeccizioni di Saulle / Non condiente per innocence. Quando vidi nel Sufanna nelle calunnie dei recchi ina lavarti le mais, ne fiperal benei; ma do-pudiciti. E da une folio, che fono quan-po, perchè imbrattarie coll' ingiultizia ? to all' effezar lo fleffo con voi, quanto Appolioli (condecenti ! Niuno di voi, fu | lalla periona fono; il voito Figlio Dingeniavvocato per le difese di un giusto ? Oh to, sempre ubbidiente a vostri Divini voleri ; da me solo torcete il vostro Divin Vedo , Signore , che voi non approvate volto , come fossi deffectio virorum , & abje-

fcete? E fe mi conoscete per figlio, per-

rite si viagottonimente i innuecima in cari si i inno peccito poni opia. Critto, come ne, la medila fine terra, i l'imità unital priefe la fembianza di peccatore, preponderò a-trutta : l'amabilità tinfinita di loti; lo ( rifiponde la Divina Giullisia ) do-le benche infile la bontà, e la fantità vianque veggo i peccazi, fono neceditata lletfa, comparre agli occhi di Dio ( di a prendere fodditzazione : Chiudo gli oc-le con 1) pili loto, che fanto, pilà aba prenere coordinatione; Cantuo gin octor cost; pin tortor, cantor, pin ace chi, nè miro in faccia a perfona verna, floominevole, che ambile, pristat d'ogni e perfeguito il peccato, dovunque fia (confolazione, come fpiega Lorenzo Gin-pole l'Eterno Padre, accettò il Divin Pi-filiniano, abbandonato, come prediffe glio il pefo delle colpe umano. Pafui sal filia, cioè, non conoficiato per quel, so iniquiratem emnium; gli abbia commessi, che era, e preso per quello, che non o no perionalmente: io non guardo : Ha era . Paravimus eum percuffum a Des , & humiliatum .

Sicchè, i Giudei fono i ministri, la Di- Anima mia, che sei, e forse sarai sta-vina Giustizia è quella, che giudica, e la ra anni interi in peccato, impara, con rains cromers e questa, one guesta, e tayes anni inceri in peccato, impara, con acquien unica di tanti firazi je iero, o pec-qual o occhi oldio ti mira, quando hai caro, che flai quì a fronte della Croce, indoffo la colpa, Abbandono Iddio il fino Oh mottro elecrabile; oh barbaro, e l'Eiglio, benche fofte la flefti. fiantità, gra-fpietato carnefice! Non credera lo già, cià, e innocenza, fol per la vefle effero non vedeva, che le mie colpe poecífe- na, e quaí maíchera di pecetatore, che ro giungere a un tal eccefio. Or ne veg go la malignità, or conoíco l'intamia dell' addoffo fei la povertà medefima, la diflaffinio, di cui fon reo.

| grazia , l' abbominazione , qual vista farai
| Anima peccatrice , che stai al confror- agli occhi di Dio ?

Oh finezza della Divina Mifericordia ! colete da falirfi , o foggette agli affaffini , Quel Padre, che abbandonò d'ogni confo- all'incontro di passi difficili , di ponti anlazione suo Fielio, fatto peccatore appa-quili, di tortenti traditori, un qualfi-rente, quel Padre non abbandona te, ve- lia palleggiere, che si accoppi con noi, ro verifimo peccatore; ma or con im- è il più caro solitevo del viaggio, il più pulfi interni, or con apprentioni forti, e favio configliere nei bivi. la piu dolce perfusfive all'intelletto, or con piaceri confolazione delle Litiche del cammino. purifiimi, e foavifimi alla taa volontà, Non è così Signoni miei r Cero, che or con inviti amorofi , or con minacce è così .

or con inviti amoroli, or con finiaccie così:

patene, ri la accrato rimigio per mett. Bino incertifimo, paffo all'ultimo feterti in buona firada, ti ha flefo fin dal goo difficire, ponte, oh quanto angulo fi
Glob le mani per foliararti catulo; effen-e quello da fin morte: un compago, un
do cegli "offeto, è flato il primo a chiecura compago, quel gras quodo che
detri pare, come offici bifogolo di te; è el porpa la maso, che ci faccia animo a
flato alla porta del uno cuorrea battere, el quel gras paffo, dore lo troccioromo noi de
recon sulle piertation, con fic partition mai [contreccio] celli ci mesor sindofi, comis cento volte rigettato, non fi è partito mai ; poveraccio ! egli ci muore indolfo prima una volta ammello , ti ha fatto tante , e di morire , abbattuto , finervato i incadauna volta ammello, i ha latro tante, e el morire, abbattuto, increato, incedata tante carezze. E, che avete trovato di verito e non pub portari di là, che il buono in me, o Padre delle mifericordie, fuo pelo lo trattiene; ed effendo terra, che non mi abbandonalle sanguam vas deve tornar in terra. Qual compugnia pratium, che non dicelle, Caravinasi arremo dunque noi, de Parenti ? Que-Babylonem, & new off fanara: develinqua-mus com? dolore, o per riputazione di parere admus eam ?

O Dio ! perdonate a questo erocissso-dolorati, ulciranno di casa, e e ci abban-re del vostro Unigenito. Perdonate, o doneranno. Qual compagno avremo dun-Madre addolorata, a quello traditore del que nella morte! Nion altro fuor, che voltro Figlio. Perdono, o Eterao Padre, il Santo Crocifilo II Crocifilo vi fi al principal motore della voltra fevera Giu-prefenterà dal Confesiore; le fantifime fizia . piaghe vi porgerà di tanto in tanto a

## 

DISCORSO XII.

Il Crocififo Compagno a' moribondi .

Sive vivimus , Demine vivimus : Sive merimur . Domine merimur . Ad Rom. 14. 7.

al cuore un buon compagno, che sia con alla mano i motivi da trarne consolaesso noi ! Chi cammina di notte tempo , zione nell' ora di quelle angustie ? Cerdentro quelle ombre nere, dove la no-to, che sì. Comincieremo a farlo quella fira fantalia stella dipinge le paure , se a fera .

tazioni.

può tener per mano un amico, un qualfi- Una spina acutissima al cuore di un morisia , anche servitore , che ci stia al fian-bondo è la memoria de suoi peccati , molco, oh il gran coraggio, che ci fentiam ti in numero, e gravi in qualità. Stefano fare! In occasione poi, o di strade peri-Anacoreta, al riferire di Giovanni Clima-

baciare; con questo alla mano vi fara cuore nelle vostre angustie; questo de-

porrà su 'l capezzale , dove giacete ancor voi , unito volto a volto , e corpo a corpo ; quello collocherà nelle voltre

mani ; con quello vi fegnerà la fronte , gli occhi , e 'l cuore per riparo alle ten-

Caro compagno del mio grande, e im-

portante pallaggio! Abbiam dunque a fat

quel grande viaggio infieme . Io, e Voi, Voi, ed io . Sì, cara, e doke ficurez-za di quel punto di rutti i punti, prima

cella, mutandofi ogni momento di colore, îte în balli profant, avrete i piedi di Cri. on pallido, or ardente, or torbido, e que lito inchiodati per vol: mie vane allegeez-volofo, fecondo gli ongetti, che lo alte- ze, troverete il cuore di Criito angultia. ravano. Scotlo più volte, e interrogato a co per voi persatamo ponde (diva che cola vedelle, e che i penisile, Peranvi persatamo ponde (diva che non tifode mai a deun le-pianera il povero S. Bernardo) Turbalitur geo di intendere . Comonicò alla fin a di configurata; e la mia coficiazza lo fi, e ne te qualche fendo (pezzato. Quello a) lo (rema, fini ano prarubaliture, quanium val-

Or, datemi un Santo Crocifisto alla ma- pigliami, e dammi al tuo grande creditodigirum tuum bue , & cognofce loca clavo- gio, e per ficurtà .

sanas se percouse ou cichum emenera jurer aocue e parimba), que me palun-tura baga de un voirez quella boc in i, dico, gli decessa percento di i vici disà della tua gola : il corpo nuolo com- chi de diference. Spodjiato di soni avere, penfera la ponuy, e la vanisi delle tue e exico di debiti, et a le altre orrende veili : il coliato aperco pagherà la dop- beltemmie, in che uCi, diffe ancor que-rierza del tuo cuore In formas ogni pec [la z Cifto, sona ho più paura de fixiti

co, ( Grad. 2. ) effendo per altro viffuto da; cato, fia leggiero, fia grave. fia enormif-60 f. Owd. 1. J. ellenso per autro vinuto aq catto, na inegaciro, na guare, na caorman-buon Religido, fice arricata i capejli, a limo, ritroverà in Critico Caccilifo una quanti fi trovareno prefenti al palliggio di piaga, particolare, che gli corriiponderà lui. Poco prina di morire, con una guar- per foddisfazione. Mile cochi liberi, vi datura fiera, e da favenatto flette lun- cosaletente cogli occhi di Grillo piagganemente fillo verdo una parte della fiasi i mini piedi l'itati, o dericti tapi più colli.

commili, ma ne feci anche la penitenza! nerum Domini recerdator. (Ser. 22, le Cant.) que penitero mi venne, m non accon-ma non mi dispererò per questo, al ve-seni). A questo non fo, che rispondere der una per una le piaghe del mio Signato. fon peccatore, ma la mifericordia di Dio re, aperte per amor mio . E S. Agoitino mi ajuterà . Tra questi dibattimenti spirò con una sentenza degna di quell'innamol'anima travagliata, lasciando ai suos Mo-rato penitente, ch' egli era, introduce il naci un sensibile, e spaventole ammae-Santo Crocinsto a parlar così col penifframento, quanto amareggi in quel pun-to anche in buon Religiolo ogni gullo af-faporato in questa vira.

no, e lafciate, che io affilla ad un' ani- re per pegno, e per ficuretà : accipe mu, nia, che in qualche Venerdì abbia fludia- de da pre te - Siccome, per ficurezza di te il Santo Corcifilo, e udite , che grani Jedeltà, fi peendono i fielli dei Principi cuore le fara questo caro compagno in per ostaggio ; il Figlio stello dell'Altissiquello particolare, e importantifilmo ne-mo Principe fi dà a voi, perchè lo depo-gozio della remifione dei peccati . «Infer niate in mano dell' Eterno Padre per oftag-

rum, difse Critto a S. Tommafo travagliato Confermiamo il detto con un bel rac-forcemente nell'anima da molte dubbietà conto, narrato dal Padre Lireo . ( Tom. Ed io, pigliandole la mano del moribon- de Imis. Christi patientio. lib. 7. Decum. do , e conducendola di piaga in piaga , 27. J. Un giovane nobile , e cortigiano gli dirò parimente , Infordigliam tauna hue: di un gran Principe , tra molti viz) , imle piante dei tuoi peccati ion molte; ma parati nella scuola della Corte, aveva non dubitare; una fola di queste divinif- ancor quello del giuoco, nel quale alfime piaghe ha valore infinito per cancel- le volte tanto s'impegnava, che perdelarle tutte. Altieri , e immondi furono i va quanto si trovava indosso . Una fera pensieri del tuo capo; una sola di queste tra le altre si trovava al di sotto di molípine , che a centinaja coronano il tuo te partite , eppure ( come di ordinario acspace mei a centinata seconano 3 dono le partire, epparer Conte distutivata de-tre, ed eccenta. Precazi per troppa col-biarament nel giuco per anfola cupi-tura del volto langamente fludiato allo digia di rimeterdi , quanco parava, tan-foección, colorito con mille artifiti y el to perdeva; perché la rabbia del per-portato in pubblico. Dio fa per qual fi duro, e la cupidigia di vincere, pullo-ne: il volto del Coccifio imbattata da di ciche, che fanno correre ful travesputi , e percosso con schiasti emendera liere anche i patrimon) , queste passiovoltti; perche në potete, në sapete str-jil gjovane moribondo. Ribació il Santo mi di pezgio di quello, che mi avete str-Crociffor; e quante più volte bacina to quella sera; Si? Non può sarti di pez-quelle piaghe, tanto più sentiva intenerii-gio 7 Ob alpetta un poco. La stella serai, si il cuore, Muto affatto penseri, consesdopo lo sfortunato giuoco, montato in so tutte le sue colpe con ral sentimento, carrozza per reslituirsi a casa sua, la cara che moveva a lagrime anche il Consessorozza in piana terra , non fi fa come, fi re . Chiefe pubblico perdono degli fcandarovelciò, reflando tutti i compagni con li dati in corte ; ed in quel poco avanzo poco , o niun male : A lui folo spezzossi di vita , che gli restò , non sapeva staccar l'osso di una gamba . Ma questo non su il volto dal Santo Crocissiso , tenendolo ancor il peggio. Sopraggiunta la febbre, teneramente abbracciato, fina pirar l'e concorí gli umori alla parte offela anima in quelle fantifium piaghe, motta pochi giorni fu dato fipedito da Me-jrendo in ofente Damini, come Most.

dici, e avaitato di apparecchia il giran (quel Crocislis), che spezzo le pietre del Calvario, che ammollì i Parilei più faib (Canobbe allora il miferabile giovane, dei sfill fieli, che pertò di balto un lache Dio poteva fargli affai, e poi affai di dro in Cielo, cè bene fludiato in vita, e peggio; ma abufandofi di quella cognizio-ben inrefo in punto di morte, oh quanta ne, in vece di umiliarfi, e chiedergli cor-oh quanta fidanza vi datà, o anime dubdiale perdono , diede in quest'altra pazza biose , sempre travagliate da soverebia anbestemmia, e disperazione, dicendo, Dio sierà, e in quel punto più, che mai tor-

beltemmia, e disperazione, dicendo, Diossineta, e in quel punio più, che mai tonfie innegnato di riputatione di farmi vel mentare dalla vicinara callel due grandio
dere, che può far di peggio; e perchè il Eternità.

peggio di danazione, dopo, che mi ba Avvitismo eggi quella speranza, che
levata il dinarto, la faintà, e la vita, vorrenno avere in panto di morte; e
levata il dinarto, la faintà, e la vita, vorrenno avere in panto di morte; e
danazira E Regiungarea; Se holfi Dio, mano, coll anima, che la per ultire dal
mi pare, che farei anchi to col), e farei corpo, genuffedi a fuoi piedi, dictionegli
vedere a chi dicelle una tal belfennasi il colo: 1 piège del noi Signore, vio fiere
peggio, che posso di proportione di periori della simi presenta di colo i periori di colori di colori di letto. Dunoge in vos solo lo consideto. Quelle
Signor-Padrone, ggi difice, un cora amico lipigle periori periori i colori dello colori di colori di colori di colori periori i colori di co

do il cameriere di lui , fattofi al letto i Dunque in voi folo io confiderò. Quelle Signon Padrone, ggi difice, un caro amico jusple e feci io co 'nieit pectati; e da di V.S. Hultiffina vorrebbe farle una vili- quelle fipero, e fipererò l'unico rimedio La. Fategli fatto, che non fono in likato degli fileli poccati. Azvon fatto vi naturo in lico degli fileli poccati. Azvon fatto vi fatto nel colo: e in con di dire, il camerieri e tolici del voltro onene, l'inguno a' volti benedi fotto al muttello un Crocifilo, che fini, eccolo qui . Son io. Ab Dio delle aveva afocolo: e, gilebo porte a vedere. Imicrososie, per quello fingalarmente per sova afocolo: e, gilebo porte a vedere. Imicrososie, per quello fingalarmente per mito di la fine per control del contro mentre lo prende in pugno, e gli flampa in voi.

ai piedi ( che al volto per allora non ar- Ho io dunque a morire scoza far qual-dì ) un lungo, affettuoso, e riverenrissimo che atco di vera contrizione ? Vi amo, cio, fentì dirfi al cuore : Voglio ciò, mio fommo bene, mi dolgo di tutto cuoche è il meglio per se, e non il peggio. Sel re, ec.

aveffs voluto il tuo peggio, e la tua dan

nazione, mille volte, venti, e più anni fa, io poteva seppellisti giustamente nell' Inferao . No , figlio , non il peggio , no : Voglio il meglio per te. Tutto s'inteneri a quelle voci interne

DISCORSO XIII.

Costanza della Beata Vergine a pie' della Croce .

Stabat Mater delerofa .

MEDITAZIONE,

Utti i Venerd), etutte le feconde Do l'uperiore immobile nel beneplacito Divimorte, e in questi giorni di passione più ma ancor ubbidiente al timone, che la cantano , acciocche in avvenire fi accordi Filium in Cruce possifiet . Ma questo d gua coll'affetto del cuore.

in veder il suo figlio agonizzante, cadesse vo? Ecco.

mio Figlio per crocifiggerlo; e a quella certo è un pugnale. S'intima il precetto villa il dolore mi foprafece, fino a mer-fecco, precifo, e disporico, senza una cer-

termi in punto di morte.

iere, foffrendo, e patendo; ma coll'ani- e tu il Sacerdote; Offer in bolocanflum .

mo intrepido, e padrone dei fuoi affetti a Stabet ( ipiega S. Antonino ) percunda: & modefia, stava cogli occhi bassi, e mondesti in atto profondamente penseroso, lacrymis plana, colle lagrime, che fi mofravano all'apertura degli occhi , e qualche gran goccia cadeva giù per le guance , deleribus immerfa , fed Divina voluntatl confermis ? addolorata al fommo gra-

meniche nell'efercizio della buona no , come una nave , in tempesta bensì , propriamente, che mai, si canta il divoto governa.

Inno dello Stabat Mater, per far divota Aggiunge il citato S. Ansolmo, che era

memoria dei dolori di Maria Vergine, Ohitanta la fermezza di Maria nel volere Dià bei sensi, che contiene in sè questo can-tico doloroso I Stimo che sarà divoto, e gate la mani materne per crocifigger il proporzionato trattenimento di queste po- Figlio, e così sacrificarlo alla comun sa-che sere, il ponderarne una stanza per lute, se Dio avesse voluto: Si oportuisvolta ; e scelgerò appunto quelle , che si set , ad implendam voluntatem Dei , ipsa la mente colla voce, e il canto della lin-troppo . Non pollo indurmi , neppur ad immaginarmi tal cofa : come provate ,

Stabat Marer delevifa , Stabat , Corre o Santo Dottore , tanta costanza in Ma-opinione comune per il volgo , accredi rita , che le fosse ballato l' animo di met-tata in gran parte dalle sacre immagini ter mano ai chiosi , di alzar i martelli , fatte dai dipintori, che la Beata Vergine, e crocifigger il suo diletto ! Come lo pro-

di faglimo timorità , abbandonara in Udite, e ponderate meco il precetto braccio delle altre Marie, priva di feufo, fatto da Dio ad Abramo. Era Hacco già e fuori di sè per il dolore. E quefta opi- lucito dalla fanciullezza, e fatto un bel nione pare fondata in S. Bonaventura nel giovane, fresco di età, vivace, manierole fue meditazioni fopra la vita di Crifto fo, ed unico in cafa fua . Quando Dio fa Maris ( dice egli ) femimortus falta eff la fentir ad Abramo: Abram, Abram. Sipresented to the egit is premiument parts by the tentil of Adatum. The tentil of Adatum.

The singular is part c, the confects anche force for quit. This films mum, quem S. Antelmo, il quale introduce la Vergi, diligit, these, & effer illum mish in baken ca parlat cost: Nadavernet films mean, canfinen futer unum montium, quem mende se exemint falla fum. Spogliarono illiferavire titi. Ogni parola di quello pre-

rmi in punto di morte. Il dottiffimo Suarez, (Tom. 2. lo 3. part. Signori, di ammollir la durezza del codifp. 40. feet. 2.) esaminando quello punto mando con forme di cortessa. No. Di bala punta di rigore scolassico, s'cancamente zo: piglia il tuo unigenito, quale so, che afferma, che i sanima della Beata Vergi- tu ami, come te stello, e vatene sopo ne su così collante, che non porè, nè un monte. Qual monte ? Tel dirò poi ; dovette il dolore abbatterla , molto meno & effer illum : Sagrificalo tu di tua matrasportarla a quegli eccessi di perder l'aso no : Non voglio , che lo consegni ad aldella ragione, nei quali facilmente incor- cun altro ministro; ma le tue stelle mani rono gli addolorati ; e conferma quella voglio, che impugnino il ferro, e lo fean-fua opinione col tello irrefragabile di San nino . Ofir Illum . A chià Mihi . Io non Giovanni , Stabas autem juxta Crucem Je- mi sono mai dilettato di vitime umane: su Maria mater ejas : Stabat . Stava in ma per quella volta mi compiaccio di que-piedi, generosa, rassegnata nel Divino vo-sto sagrifizio: e'l tuo figlio sia la vittima, L'olocaufto era una fortà di facrifizio, alienatum a natura, come lo chiamò il nel quale, non folo fi uccideva la vieti-Grifoltomo, i rellito d'ogni affecto, non ma, ma anche fi abbrenciava, riduendo fol di Padre, ma di uomo, col folo in poca cenere tutta la foltanza. Or dice penfiere di efeguir la volonta dell' Al-Dio, voglio fagrifizio di olocaulto; cioè, tiffimo, alzata la mano, e nell'atto, uccifo, che avrai il tuo diletto, non vo che già spingeva il ferro nel collo Airam glio, che tu abbia la confolazione di dar Afrass due volte in turta fretta lo ri-conorata, e dolente fepoltura alle care of-chiamò l'Angelo, e gli tenne il brac-fa 7 fi abbrucino ancte, qualle, e fe ne cio ; benche (dice S. Girolamo) Fillium factia polvere.

Confiderate quelle circollange, esclamo lontà di lui già fi era effettuato tutto il

S. Gregorio Nisseno: Herresco referens ten- merito del fagrifizio. tatimis vehementiam, & periculi arrecita- Ho fatta quella lunga narrazione per dar

pole quetto fuo ferve .

acutifimo da immergeríi nella gola del fan- Qual prova pollo mai io addurre della ciullo innocente; e mi par di vederlo ab-mia victà, se ogni picciolo dolore mi abbat-

tem : Vi consello s'dice il Santo Dotto- peso all'argomento del sopraccitato S. An-re ) mi sento gelar il sangue, e correr selmo ; e spiegar insieme lo stabar di Maper tutte le vene freddissime paure al con- ria avanti la Croce . Fu costante Abramo, siderare la gran prova , alla quale Dio es- fu Eroe , chi non lo vede ? Ma sappiate,

che in buona ragione teologica il corag-Ma, che fece Abramo? Subito, la not- gio di Abramo paragonato al coraggio di te stella svoglia il suo figlio, con due ser-Maria, è come paragonar una canna con vitori , e con no giumento carico di le-luna torre , come uguagliar un bambino degna fi metre in viaggio. Il viaggio fu di bole con un gigante. Molto maggior co-tre giorni per tener il buon vecchio in gnizione del Divine volere, molto maggior lunga, e maggior pena. Ogni monte, che immobiltà nel piacere di Dio, molto magfi mostrava: gli diceva il cuore: ecco l' gior grazia abituale, attuale ebbe Maria, altare, fopra cui devi eseguire il doloroso che non ebbe Abramo, ne milioni di Abra-facrifizio. Allo scopristi del Monte Moria mi messi infieme. Or, sc Abramo si diintele quello effer il termine del fuo viag-menticò d'effer padre , anzi di effer uogio, e il luogo della tragica efecuzione mo, per farla da Sacerdote, e per confor-Fa trattener i fervitori appie del monte: marti alla volonta Divina; anche Maria fi Carica sulle spalle del giovanetto figlio, dimenticò, per così dire, di esser donna, vivace sì, ma ubbidiente, e tutto amabi-e di esser Madre, per offeriranch essa col vivace al, ma ubbidiente, e tatto anabi-e di clier Modre, per ofiritanci c'ia co li c., il faicio di legaz : fene dimandat fe cluore il la Figlio per noi, accoppi formo gni dimanda era una ferita). Patte, che mo dolore con lemma intrepideza; trampino del la contra di la contra

droac della vita , e della morte di tutti l'inf l'avrà accopiato ancorMaria la quagli uomini , volves eller fervio di quell' le fabata juntate noveme.

oiccatilo. Alle lagriane di quel cara pe
O Vergine valerotifima, che cuore fu
gio non si intenericie , lo condicia defendo mii il volto caure è E con qual volto
egil più bitognerote di confoliazione; lo fa pofio io fiar alla volta prefenza, che fofalli rin ginocchi dulle legha apparecchiate; que cond ellexato ad ogni il endo di dolorete
gli fivinge le mani addierro, e le lega, e

Una leggeriffima angulfia d'animo, uva
lega ancor i piede i un perfo l'alren, piece sicilipolitico el corpo, mi faCampollo con l'alrere, e la vittima, A chilito perfete al cherma ; abbattoro, pamon fi mies aun circh. Hirage, d'alrene non fu mica una spada , come fi dipinge ratemi , o Marta , che anche io stia in comunemente; ma, fecondo il coftume di piè, fermo, e coftante, come voi: 544-feannar le victime, impugna un coltello der juvera crucaus.

te : Ne ditas se viesuels , possiforem esse el- Fermosii alquanto Catterina in così fan-sra affittionem, dice pur bene Marco Ere- to penuere, e penetrandole più nel cuemita . Non fi spacci per bravo nocchie- re celesti verità , inginocchiatasi avanre , chi non si è tenuto a qualche tem- ti quel Crocissio , gli dedicò con vo-

motivo principale dello star in piedi in ci , e a Cerusici , che provarono attorno sutte le tribulazioni d'animo, e patimen-quel corpo ogni maniera di doloroso siti del corpo. San Pio V. Sommo Ponce-inació; Ma il rimedio, che più d' ogni fice patì nel fine della fia vita dolori di altro rinvigoriva quel corpo abbattato, pietra atrocifimi per cinquanta giorni, era l'immagine del Crocififo, nel quale cialcun de' quali gli fembrava un'anno flava fempre fiffa, foffrendo, e tacendo, per l'intensione del dolore. Non diede e stando justo erucem, ringraziando il suo mai un grido, che scomponesse la Ponti-sposo del regalo, che le aveva fatto. Inficia Maesta, non mai un torcimento di ginocchiamoci innanzi alla Regina de Marvolto, o di corpo. Per tenersi poi coll'tiri a chieder costanza in vicinanza della animo superiore ad ogni senso, si fece Croce di Gesti. metter avanti gli occhi un grande Cro-

cifilo, e nelle firette dello spalimo dava no occhiata al fuo Signore addolorato , e tanto ballava per flar intrepido junta erusem . S. Patrizio , Velcovo , e Appoltolo dell'

Ibernia , spiegava i misteri della Santissi-ma passione al Re di quell' Isola . Il Vescovo, come vecchio, che era, teneva, per ajutar il passo, un bastone con punta di acciajo . E perchè predicava con fervore, batteva spesso quella punta, e quel bastone in terra, e più d'una volta colpi i piedi del Re fino a ferirli, senza, che il Re mai dasse segno. Il Vescovo prediil Re mai dasse segno. Il Vescovo predi-catore, non si accorse mai di ciò, che E goor nostro una circostanza notabile

Opere del P. Castanco . Tomo II.

DISCORSO XIV.

Perseveranza della Beata Vergine ne' fuoi dolori -

Stabat junta Crucem Jefu Mater ejus . Joan, 19.

MEDITAZIONE.

faceva. Sol verso il fine vide in effetto la in riguardo alla sua Santa Madre, a cui scarpa del Re bucara , e insanguinara . E forse niun di voi avrà farta riflessione. Machiedendo scusa del suo inavveduto ser-ria in un tempo sì travaglioso , di accuvore , il Re rispose: come volete, che io se , di processi , e di apparati di morte mi rifenta di si lieve ferita , mentre fen- contro il fuo Divin Figlio , fe ne sta in to dirmi le grandi ferite sosserte per me iolitudine appartata da tutti in doloroso La field, collaboration of the cricia latince, status, and the collaboration of the collaboration of the cricia latince, status, innocence, Dio, ed Uron rafle dalla croca Catterian di Sundoval, le prefa da Gindel, accalaza con manifelio celebre densia mentanggia degion delle fiae belle insidultitata fenza anima, che patil per la ji qualita, mentre de accounte per la prije Edurita face accuming per non it mover Ed ma comparía, che doveva fare avanti lo perchè non portarfi esta in persona a' Trifpolo destinatole ; le suggi l'occhio ver-bunali a difender l'innocenza del suo caro so un Grocifisto, e'l cuor le disse : Oh bene? Perché almeno non raduna i discequanto miglior elezione farebbe la tua , poli per mandarli a dar testimovio della sposarti con Cristo, e piacer a lui solo ! vita, e dottrina di Juj , poteva pur radunare tanti lebbrofi mondati , tanti ciechi fua vita , feppe per minuto e la cagione . illuminati , tanti malati guariti de' quali e la fostanza , e il modo della passione alcuni erano ricchi, e potenti in Città, del fuo Figliuolo; feppe che tal era la e Cavalieri, e Centurioni, e condurli tut- volontà inalterabile dell' Eterno Padre ; el a far giustizia all'innocenza è E perchè seppe, che la giustizia di Dio, e l'esemno l'fece? perché fiariene ritirata, tutta pio del Mondo portavan così, feppe pa-occupara, in gran dolore bensì, ma inuti-rimente tale effer il defiderio del Santie le alla faltue del Figlio l'

le alla falute del Figlio ?

Riverire madri , Dio confervi i voltrimine finano all'armi, e ti se incontro a' figli in quel lattro di famiglia , e di tomo Soddati , che venivano per protectio , figli in quel lattro di famiglia , e di tomo Soddati , che venivano per protectio , figliano , che un voftro fiplio folle prigione poni (difie) quel collello nel fodoro ; E accustato di grave fallo , ficchè pericoalite , mi mancherebboio forte Angeli, fic ivo e nell'onore , e nella vita ; che farrebe , ellelli, a mi difical \*Nampunda ma paffum roo mudri , in tal caso il vostro amoce? Il nel gere Partren, O exclubiti mili Informa materia che control del control del proportione del control del proportione del control del proportione de

cupato a piangere inutilmente ?

non volle alcun'opera degli Angeli in fua
Dalle memorie di Parigi fappiamo di difefa, nemmeno volle l'opera di fua
na Principefla vedova, e madre, che per Madre. Parifica anch'efla a mia imitzaiodifender i diritti di un suo unico figlio , ne : Porti ella ancora la sua croce nel cuo-

dopo l'aver interposta l'opera, e l' inter-re, e tanto basta.

cessione de personaggi più autorevoli , man- Questa fu la ragione , per cui Maria si dò prender a grandifimo coflo i più rino- contenne in folitudine penando, e tacen-mati avvocati della Francia: da quali non do, accompagnando la Croce del fuo Fivedendos ancor foddisfatta giusta la fua gliuolo colla sua . E questo è il primo indiea, si portò ella in persona nel Rea i legnamento, che abbiamo ad imparare Parlamento, e chiefe di dir sua ragione; quella tera. Gran dignità fu quella di Risposlo e effer insustato alle donne far l' Cristo, ester insferme Dio, ed Uomot Pavocate, nè essersi mai fentita con tale Gran dignità fu quella di Maria l'essersi con tale in quel confesso, contra rispose franca- dichiarara Regina degli Angeli , Imperamente . che la ragione era bella , e buona trice del Ciclo , e della terra! Ma quelto in bocca anche ai nemici; quanto più in benefizio abbia la fua penfione: Maria Re-bocca alle madri / Ammella dunque a parigina degli Angeli sì, ma ancora Reclina lare, parlò colla linigua più del cuore; de Margiri: L'Umanità di Crifid deficata che della bocca, pariò col volto impera-col Verbo Eterno, ma inferno dellinata dore degli animi, pariò cogli occhi, or [polaric colla Croce, col più pompofo viaccefi, or piangenti, e guadagnato il 'tuperio del Mondo.

affetto di turti, guadagnò ancora il voto

Che dicono le perfone qualificate a que-

di tutti , con riportarne vinta la caula , flo bilancio di grandezza , e di patimenti ;

falvo l'onore al figlio, e l'erede alla cafa. che Dio usò col fuo Figlio, e colla fua me-Una donna madre, e amante, fono desima Madre? Chi potra mai lamentarsi avvocati troppo potenti. Or maiia, Ver-nell'ester trattato da Dio, come i suoi parengine, e madre, e così amante, che ogni ti più stretti, come ssuoi amici più cari? altro amore umano è ghiaccio rispetto al Equesta rissessimo vorrei si saceste particodi lei foco, nella cauía capitale del Fi-larmente delle persone ricche, comode, e glio Iddio, tace, sia ritirata, e tutta so-ben trattate da Dio. Tra tawte delizie, ric-la ? Cara, e santa immagine, voi mi chezze, e abbondanza di ogni avere, se rappresentate un ritiro, che mostra poca Die non manda lore un poda patire, o sia pietà. età. qualche malattia di corpo , o qualche tra-Quello , Signori , è il dubbio . Or date vaglio dell'animo , o qualche difguilo do-

ben a mente alla soluzione : la quale ben mestico , come potranno mai restar in biintefa partorirà in noi due grandi effetti lancia, in maniera, che la troppa felicità proporzionati alla giornata d'oggi. La fo-non li trasportia qualche eccesso. Le navi luzione è, che Maria e quando su annun-quanto più sono grandi, e metton maggior ciata . e quando prefentò il fuo Figlio vela, e portano maggior carico, per tenerbumbino al tempio, e nel decorio della fi ben nel mare, devono avere altrettan-

ta favorra , altrimenti ogni onda le folle-|Cielo , parlaffe ad alcuna madre , e le ra ravorra, actimiento egini ona e i e porta dicelle così : quel tuo figlio dolcillimo; a rompere. Dunque refli impreflo quello che bai in falce, e de la gioja della tua del Santo Davidde, Bonum mibi , quincafa; bello, vivace, amorevole, ben in-bamiliafi me. Chi ha troppo paradiio in climato; fappi, che nel crefeer degli anquella vita, ne avrà poco , o forle niuno ni , acculato a torto di ribellione , giudicato dai tribunali appassionati , finira la

Orfini, scrive il P. F. Giovanni di S. Ma-tado, vitupero della patria, e obbrobrio ria nella vita di lei , che aveva da Dio di tutta Italia . Credete voi , che una molte grazie , ma ogni grazia era accom-madre amantifilma , avuta tal rivelaziopagnata da qualche travaglio : e quanto ne , avrebbe mai un giorne fereno ? che penin firardinario et al privilegio, che Dio piglierebbe mai un boccone con gullo? le faceva, fi aspettava sempre ( non fal-che farebbe mai una buona notte? ogni

dire il Signore le parlò dalla Croce, e le rium. ( In Cant. cap. 4. )
diffe : Figlia, mirami . Sai, che io fio Intendete, o Signori, queste parolo.

orto la viva apprentione della proftima mia ancora longanime. ignominiofa morte tolto mi avrebbe la vi- Su quali motivi , credete voi fosse fonta , se io con miracoli non l'avessi soste- data la eroica pazienza di Maria Vergine? nuta, così una fomigliante apprensione fu Ne accennerò due foli in quella fera . la mia morte per trentatre anni : non ti Maria persevera inflesibile nella sofferenesca dunque mai più di bocca questa paro- za : perchè ? perchè ha una scde sermis-

fingete, che scelo ora un' Angelo dal del suo Figlio, il grande utile, che tutto

La venerabile Maria Maddalena degli vita su un patibolo, agnominia del parenle facers , si aspectava (empre ( non fal) che farebbe mai una buona nonte ? ogni lux mil l'aspectazione) si aspectava fem- octatas ; ch' ella delle , o che ricevel-pre akun grande compensitativo , onde lo- se dal figlio , farebbe una ferita mortate, leva chiamare le consolazioni pane , e i e dedendolo crefere manieros, gentieravajsi compantico; che va fempre con- le , e leggiafro , tanco maggiore , se le giunto col pane.

Ta gli altri patimenti Dio le mando te il pensiera all' indame s'applizio , che ma teciolo , e e dolovoli malattia , e gli lo mentino delle del

era gran tempo, che portava una pazien-za lunga lunga. Nel colmo di tanti do- do fu annuaziata, e tutti i trentatrè anni, lori uoa volta rimirando di Signore, oh che vife inferme col Figllo, furono na Dio , gli diffe, io fto pur male ! guarita perpetua croce , Tu guoque , diffe Guerriuna piaga, se ne apre un' altra, quando co, su cogteationibus tuis praseia futura pas-mai finica quello purgasorio? In questo sconts, longum, o Maria, persulisti marsy-

un pò peggio di te ? Replicò Maddalena Perpetua croce . Non imita la pazienza con quella confidenza , che talvolta ufan di Maria chi porta pazienza per poco i Santi con Dio : Sì , mio Signore , io tempo , chi trattiene per poco tempo la fo, che voi state un pò peggio di me, briglia alla collera, e poi abbaodona le ma alla fine voi penalle in Croce tre ore, redini ful collo alla passione, vada dove o poco più, ma la mia croce mi affligge vuole andare. Appunto, come fanno i già parecchi meli, ed anni. Al ficonolcen-fisiliuolini piangeati, che tractengoso il e e lo core, e e tu anni ? A primo infamiliato per ufcire in grida maggiori. Oucmea conceptionis ufque ad extremum vita eru- la non è pazienza , ma interrompimento cem fustinut, incipiens jam tune pati per vi-della collera. Compagna della vera pavas apprehenssones secutara mertis. Dal pri-zienza è la longanimità, come dice l'An-mo istante della mia Concezione io ebbi gelico, (2.2.91.136. asr.5.) E quando la

sempre nel cuore la Croce , e come nell' pazienza è fondata su buoni motivi , è

la, che la mia croce finì in tre ore: tut- fima, che tutti i patimenti fuoi, e del to il tempo di mia vita io fui in croce, fuo Figlio, vengano dall' Eterno Padre, ab filanti mac Conceptienti affue di extremum (Confidera i giudici, i prefidenti, i folwith greener physics as extremental consucres 1 81001Ct 1 president 1 1001 are with greener physics of the phys

il Mondo ne caverà, fi fantifilmi efem-crotasis, fed ut pro 1976 pasiamini. Same pì, di eroiche virrà, di afficurar la fua li Teologi, che il dono della fede et al alutte: e perché questa fede non mai va-dono, che ne anche calle fuè merisum.

lò, nemmeno vacillò la pazienza. Or dice San Paolo ( e Maria lo fapeva Udite a questo proposito un bellissimo prima di Paolo ) che il dono della fede, cillò, nemmeno vacillò la pazienza. tefto del Santo Profeta Ifaia al bel prin- ed il dono del patire vanno quali del pacipio del Capo 45. Hac dicit Dominus Chri-fio meo Cyro, cuius apprehendi dexteram, dalla mano di Dio: Vobis donatum off, ut subjiciam ante faciem ejus omnes gentes . ut credatis & ut patiamini . Per regale Quello è uno dei più bei modi di parla-giudicò il patire Santa Catterina da Siere, che abbia la Sugra Scrittura. Dice na, quando offertele quelle due celebri Iddio: io voglio battere i Caldei, e i corone, l'una d'oro, l'altra di fpine, Babilonesi, e voglio batterli fortemente di appiglio alle fpine, e lasciò il diadema Perciò io afferro la mano armata di Ci-d'oro. Diffe pur bene San Gregorio. to Re di Persa , e con quella mano Fruttuum ; ques feramus , fles affiitte eft . Iemino firagi , incendi , e rovine in Ba- Prima , che fpunti dalla pianta il frutto , voi vedete, che fi apre il fiore . Al

Or vi domando, o Signori . Chi vi af- frutto della gloria precede il fiore di pafferraffe forte per la mano , e dalla voftra fione .

cati per fuoi giustissimi fini : e perchè man-

ca in noi questa viva fede, che il tutto è ordinato da Dio, perciò manca ancor la

pazienza nel fofferir gli accidenti , che

Resta mano vi faceste battere ; andreste Avrete cento volte offervato sulle pianvoi in collera contro la vostra mano s' ze , e su gli angoli delle contrade star Signori no : la vostra mano sarebbe un oziosi scherzando infieme poveri giornapuro puro stromento del braccio altrui lieri. Una voce, che voi loro diate, più valente . Quella è la forza veritiera corrono tre , quattro , fei in truppa : a pad vacence. Quella e la toria vertituria corrono tre, quattro, lei in truppai. e del citato detto profetico, e quello era che 7 a portar peli, a logorar la vita, 7 oggetto della fiducia di Maria, e que-la fatiche; e vedete, che di affoliano, 9 dio deve effer a nosi un buon motiro della che di utano, che fi guadagona la manosira perfeverance pazienza. Como Dol no per effer l'impedit di Cito per batter i Call- rea delle Leclii. El pazzi, direbbe lo-prefe la mano di Cito per batter i Call- rea delle Leclii. El pazzi, direbbe lodei , col lo stello Dio con volontà , o ro alcuno , non è meglio seguitare le vo-permissa , o assoluta , prende la mano stre barte? El: rispondono tetti , sappiam di quel maligno Serittore , e si serve di benissimo , che il futto di nostra sicia è quella malignità per esercitar la tua pa-la mercede. Veniamo volontieri a sudare , sienza, o per umiliar la tua fuperbia, o a travagliare. Con tal volto dobbiam farci per purgar i tuoi peccati : Ego apprebendi incontro ai patimenti.
dexteram . Dio prende la lingua di quella fuocera , o di quella nuora , che vuole , tooocococococo che voi tacciate , ed essa non sa tacere , e con quella lingua vuol tribularvi . Dio prende l'ostinazione di quel figlio, la conrumacia di quel fervo, la guarrulità di quella donzella, e l'asprezza di quella padrona Confronto della umana delieatezza colla per esercitar la pazienza di tutti. Anzi sofferenza del B. Vergine. quello è il proprio ammirabile della Di-vina Provvidenza servirsi anche dei pec-

DISCORSO XV.

Eja mater fens amerit , me fentire vim deleris fac, us tecum lugeam.

MEDITAZIONE.

tutto dì fopravvengono . Tatto di 100ptivengiono.

Art. Lacas Vidingo (Tm. 1. seha patienta bris (por pari vidine from
ha patienta bris (por pari vidine from
ha disconsidera di patienta di Alea, quel Dottore di leggi si rimotole da Dio. 1964 menum di (cirific mato, velito i bisio del powero San
Paolo Appollodo si novelli Crifiliani ) Ti- Francefco, dopo alcuni giorna di sodi dinamani pri Crofiffic, no alfona mivitato fat tentra foreremente di ricore

marfene al fecolo; e la tentazione lo bat-ivinen una maiattia, quante impazienze, te sì fortemenze, che già en con un pis-quanta rabbia, quanti lamenti. Un amico de, e mezzo fuori delli Religione. Mon-i di da qualche diginalo, quanti odi fono in tre flava in quello combattimeato a sua Campagna, e rifle, ed inimiciale e tutto note rei dei no logno il fine Padre S. Fran-per con pattire. Quarto: La patur di pasmotte vide in 10880 il 100 Platre 3. Frân-per non patrie. Quarto: La paura di pa-cetto, che a grande fineto Inficiativa unasi tire, è la configilira del cuòs, e l'ancia cetto, che a grande fineto Inficiativa unasi tire, è la configilira del cuòs, e l'ancia faziondimo. La finda era difficile, la le degno di gran confiderazione, è che il Croce pefane i, il Santo gil pareva debo- timore de perimenti quali tutto fi riduce le, e faziotato, in modo tale, che tal-a quel foli travagli, che i incontrazio nel vota dava un pullo avanti, e due la die- fervi Dio. Gran codi il Avenno per altro votta cava un pano avanti, e que so cie- lieviu Lio. Caria colsi: Avremo per altro ro. A quella vitti fia lerb Aleinadero, compientono, che reages alle vigilie di ro. A quella vitti fia di la compiento del considera di pere il pefo; i e San Franceico voltatoli ani i, en ce lalli : avremo forze da cefficre lui, gli diffie: Vada mijer i as non pere all'unido, al calcio, al freddo per andra perare mano invatero levono se pomos, co però i caccia: avremo fanità, che regge alle casti cremos se ll'une i Vattene vitti, porce-ciobitanes di manpiare e, e di bere ne desti cremos se ll'une i Vattene vitti. ro, e miferabile! Tu non puoi portare conviti più diffoluti, e quella non pottà una croce di lana, qual è il mio abito, reggere a un poco di orazione , che fuperchè penti di feuoretto d'addolfo, e ti bito ci farà dolte la tella, e quando fi ultimfui di portara quella croce cosìbefante l'attertare di fir un poco di usinghi di portar quella croce cossipesante tratterà di far un poco di penitenza di molti , e gravi peccati, quella nostra dedi legne?

Ob a quanti, e quante potrebbe Maria licata compleffione non potrà foffrirla ? Vergine far la ftella riprensione ! Tante Uno , che ba mericato di patir tanto bocche gentili , e delicate lo dicono . Eja giù nell' Inferne , ostenderà Dio per non Mater fens ameris ; O Madre del Santo parire ? ritornerà a' primi peccati per amore , me fentire vim doloris , fac , ut ee- non patire , e fi condennerà ad un eterno

cum lugeam, fatemi un po fentire la forza, patire ?

e la veemenza de' vostri dolori . La Ver-Oltre questa considerazione del negati-gine potrebbe risponder loro : Delicatissi-vo, se si ristette all'amor positivo del piame persone, che voi siete, non potete cere, e del diletto: a quanti peccati ci sosserie un'ago, e volete le sette spade, conduce questa disordinata passione s Quanofferire an' ago, e volete le fette [pade / conduce quella dilordinata pallone / Quantu paggio, che non fa così pronto, unati p poectati nel mangiar foverchio, e nel
riipolia, che non vada al voltro verfo, bere, nelle deliaze della gola! Quindi
run viranda non conditta al voltro guflo, [traliciano i digiuni comandati, di trafun capello di tella non acconcio al vogredificano le quarefime, o di cercan pretro gesio, una mofica, che volt, un'one-tella di aviolatile, e pecché il buon trattabra ; che paffi, vi mette follopra il vo-mento del corpo annuvola bene forfile in
fron interno, e con quelle bocche fosviti-mente, e da infolenti da carse contre lo
filme dimandate, che vi facti fentire i [foritro, quello folio di quanti altri peccuni
mei dolori ? Pase ma fantire voltabili rel gioritro, quello folio di quanti altri peccuni
mei dolori ? Pase ma fantire voltabili rel gioritro, quello folio di quanti altri peccuni
mei dolori ? Pase ma fantire voltabili rel gioritro, quello folio di quanti altri peccuni
mei dolori ? Pase ma fantire voltabili rel gioritro. Ah bugiarda preghiera ! Non vales porta-doffo il piacer dello fguardo negli oggetti , re crucem ex panne, & portabis crucem ex che si vagheggiano, ne' ritratti, che si confervano, ne libri impuri, che si leggono !

Grande, Signori miei , è l'amore, che Il piacer dell' udito , quante colpe aduna abbiamo ai piaceri, grande il timore , che anch'esso nell'anima , per il godimento di abbiamo de patimenti; Ma considerate un udir canti esfeminati, o concetti amorosi, poco, a quanti peccati apra da firada que-o difcorfi, o illufioni! te voi difcorrendo fia nofira delicatezza, e questo grande at-per tutti gli altri fensi del corpo, e per tacco alle nostre comodità . Primieramen-tutte le potenze dell'anima, e troverete, te, per non patire, quante volte si trala-che l'amot de piaceri può chiamarsi, co-feia i orazione, senza la quale si resla de-me dice S. Giacomo in altro proposito; bole, ed esposto alle cadute ! Secondo : [Valvarssas insignitati.]

Thate airre opere di pietà, e di carità, Orsà, giacche alla nostra delicatezza perche son faticose, si siuggono, e con non da l'animo di sossirio vimi adonti delciò quanto merito si perde! Termo: Ti la Vergine addolorata, inginocciamio Opera da l'. Cattamen, Tom. II.

R 3 in-

innazi a lei , e diamole almeno la noltra bra a molti , e forte alla maggior parte compatinoe.

Quanto vi compatifico , o affitta Ver-odeade le ville più deboli , un Monaco gine , in rutte le ore di quella dolorafa tra gli altri vi fu ; che non potendo digiornata, in cui si diè morte al voltro di- gerire , come un giovinetto avelle tandi vin Figliuolo! Per tutte le strade di Ge- aura, gli ordi contro questa indegnissima rusalemme ndivate improperi , e bestem-trama . Va di nascosto nella stanza di Pamie contro il Santo de' Santi. Nel parti- nuzio, gli nafconde fotto al letto un libro to, che fi propose al popolo di liberare, di molto valore; poi, mentre tutti i Moo Barabba o il voltro Gesù , aspettavate naci sono in Coro, portatosi all' Abate Isipur anche , che alcuno dimandalle la vita doro allora superiore , Padre ( gli dice ) di lui , ma il grido di tutto il popolo fu benchè questo sia luogo di orazione, e non in favore di quell' infame omicida . Voi di accuse, con tutto ciò l'atrocità , e la vedefte l'accompagnamento obbrobriolo al novità del fatto mi obbliga a dirvi, come Calvario , e vedelle l'affannato Signore , da jeri ad oggi mi è stato rubato in Caallorche non pote più reggere al pelo del-lmera il tal libro . In tanti anni , che ho la Croce . Voi udifie i colpi de' martelli di vita monafica , non ho mai udito in la Croce. Vei udite i colpi de' mattelli di vita monalita a non ho mai selito in nell'inchiodrafegli i piedi, e le mani e quella caia nu tel fennalio. Sarebbe ben udite le grida nel follevari la Croce in latto ranterore trutti i Monaci in Coro, aito cen logna effi folgeare a vital et tra- mandra adello adello a vilina tutte le troi il Monaci in Coro, aito della considerata della colci a vita tutte le troi il Monaci monaci in Coro, aito della colci al considerata della colci al considerata della colci al colci a fangue; per quel Sangue sparso per noi , role , e certi asserti passano in silosofia mo-per quei dolori da voi sosserti per cagion rale senza nome : Certo è , che Papuzio nostra , impetrateci tolleranza ne' pati- ebbe bisogno di tutto il suo gran cuore , menti , acciocche pollium camminare per e di tutta la fua erpica virtà , e di tutta via della Croce, che è la strada Regia l'assistenza di Dio, a soffrire quella vitu-per cui vanno tutti gli eletti. Fateci sen-perosa orditura. La sossi) cossantissimatire una parte, ma una parte picciola de mente, e inginocchiato a mezzo del Co-voltri dolori : dico picciola, perchè a più ro, fi confeisò gran peccatore, meritenon potrebbe resistere verun cuore . Eje vole non già di perdono , ma di asprissi-

DISCORSO XVI.

Pazienza ne difonori .

Vidit Jefum in cormentis, MEDITAZIONE.

L Santo Abate Panuzio , ( Caff. collat. ponderiamo in Maria , e che l' impariamo 18. cap. 15. ) molti anni prima , che per noi.
fosse Abate , risplendeva sì chiaramente Maria su presente al suo Figlio penante in ogni virtù esemplare, che faceva om- in Croce, come dice chiaro l'Evangelista;

Mater fons amoris, Me sentire vien deloris, ma penitenza, quale gli fu imposta. Io to fangue, che bastaste a ricoprissi. Cer-\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$ to è, che per tutti quei giotni ( e furon molti ) che Dio gli lasciò correre quello sfreggio in fronte, egli tletle contelsò, che ogni ora gli era più dolorofa , che non gli erano stati penosi molti anni di asprissime penitenze . Ch! in materia di riputazione un minimo che , quanto ci tocca ful vivo ! Sopporter un' offesa nella riputazione, è un sopportare, che ha dell'eroico. Perciò quella singolarmente, quelta forta di pazienza , voglio , che

Balar Jiazta Cracom Maria Maser Fefu. Or., [lo neps. Ah configit! Ah passed i Ma-che bell'acore ers mai di Maria in veder-pauroli di che ? Forfe di pender la vita. If fegnata a dite per Madre di un'a como No: al almeno quello non fui il timor prin-fundato: pubblicamente come uno ficha-cipale: perché l'interporfa differer un vo, derifo come un pauro; fereditato co-l'eco, mente fi tratta i di lui cuala a non me un'impostore, potposto al più vil fur-può meritar gastigo alcuno : E quand' an-fance, che fosse in ferri , come Barabba , che vi fosse stato un tal pecicolo , disserinchiodato fu un legno in mezzo ai ladri, già tutti infieme con S. Tommafo in al-

come fosse della stella farina?
Ritirarevi, o Santissma Madre: Tutte sillo; e Pietro sec del bravo nell'orto con le smadri, e totte i parenti profilma dei giustiziati raccomandano il lor volto a che dunque ebber principalmente paura? quilche piecosa nascondiglio, che li tolga Ebber paura di perder la riputaztone, uodagli occhi degli uomini . Parti Agar dal- mini per altro di baffi natali , e di profesla vilta del fuo figlio moribondo in eftre-fione pefcatori; E quella fu la macchina, mo abbandono, dicendo; Nas videbe ma-che butto a terra anche S. Pietro, quan-rientem purum : e quando Abramo con-do fi fu gittato in volto. E ru ex difdusse Isacco al Sacrifizio si guardo bene cipulis es hominis istis; tu sei della scuola di farne minimo motto alla Madre . Par- di costui, tu sei tinto della stessa a farina . tite: dunque, Santifilma Madre, questo A questa infamia Pietro impallidì, tremò, luogo non è per voi, e questa pubblica trasudò. E perchè, come offerva il Filoinfamia è troppo gran macchia al vostro loso, la bugia è il Salvam me fac dei pau-enore : rosi, che temono a dir la verità, negò,

Come ? ritirarmi ? Ho cuore per star giurò, e spergiurò. Non so, chi sia colui, presence a tutti gli firazi del mio Figliuo- non novi hominem; Sicchè i discepoli eran lo, ed ho volto per tutti i disonori . Oh pronti a morir per Cristo, ma salva la riflarebbe pur bene mio Figlio faziato d'putazione, e non ebber volto, nè pazienignominie, flagellato, sputacchiato, avvi-za, d'esser simati suoi discepoli con per-lito fin ad essere il risuto della plebe, e dita, e scapito dell'onore.

hiro fin ad effere il risiuro della plebe, e dita, e (capito dell' noore. I giomnimi della Città, ed lo porta i la Viola a, o Maria Statillima, folte la mia ripertaisose in fierro, sontana dall' matrice dell'amore, e marrire del dolore, maia ripertaisose in fierro, sontana dall' matrice dell'amore, e marrire del dolore, maia ripertaisone della more, e marrire del dolore, maia ripertaisone della more e della more, e marrire del dolore, maia la more e, e a al-Calvario; anore io degli occhi, cel volto addolorato, con catti gli umbi di cutti protendille fotto gli Hop parra, che quello ponto di passienza socchi degli Ebrei: Sì nì, io fono la Matre di Maria nei fuoi dilonori, non fine percetti qi quello guillatiato. Non mi vergogo, o anore ranto bene, quanto vorrei. Perciò nd di efferia, ned di comparita. Sinò fercandiam anore pinà sondo con ma' altra futtar percifi al popole, nobrata, e fermata

inspezione. la dito : pazienza : facrifico all'onor di Dlo Appostoli di Gesti, dove siete ? E per-il mio onore.

chè non andate in persona ai tribunali di Che bel punto di pazienza è mai questo Gerusalemme a disender la vita, e la dot- per i Cavalieri, e per le Dame, che taltrina, e l'onore del voltro innocente Mae- volta si vergognano di seguir Cristo Croftro ? Perchè non convocate tanti da lui cifillo, non più infamato, come era allora, beneficati? Ve n'eran pur molti ricchi, e ma situtcitato, e glorioso!

potenti in Città , in cariche , e dignità militari, e Signori di Castelli, e di Ville , uomini di polfo in parentele , e ln amicizie . E perchè non interporre la loro autorità a benefizio di chi aveva lor fatti sì rillevanti benefizi ? Se gli amici non fi adoprano nelle occasioni , a che giovano? Degli Appostoli non compare un' anima , non fi muove un piede , non fi ede ana voce : Chi fugge , chi fi nasconde , chi

DISCORSO XVII.: In feboudo luogo , importantifiumo è l'osore . Osore , bafa toccar quela fosore a l'osore i five filtri terril i limportanza della faiore eterna , e facilità lettechi nelle perfone ben nate . Or

di ottenelle per chiunque è vero divoto quanto importante è la falute, che por-di Maria Vergine. quanto importante è la falute, che por-di Maria Vergine. quanto importante è la falute, che por-ta fecco in confeguenza l'onore d' effer-alcritto alla Corre del maffimo dei Medi Maria Vergine.

Quando corpus meriatur , Fac , ut anima donetur Paradifi gioria.

MEDITAZIONE.

Hiederò i fermoni fatti a Maria foll-dalla dannazione, che certo non vi fataria con ifpiegare l' ultima claufu- ranno anime più avvilite , più fvergognala dello Ssahar Marw, che si recita ad te con pubblico vitupero, più infami in onore del transito di Maria. Onessa clau-saccia a tutto il mondo, che imploseran-cula contiene una dimanda importantissi-no l'ascerno per nascondiglio, e gli abidi ma , ma infieme facile ad ottenerft per per fepoltora . intercessione di Maria . Quando corpus ma- In terzo luogo, importantifirma è la fa-ristur ; Quando farà giunta l' ora del mio nità, e la vita : quelle sono il fondamen-

la duie; Fiere, Maria, per il merito del pereze giovende de cerpo impublishe; avollri grandifiumi dolori, che l'anima an-gile, immortale, non Gogetto a februara vala a quel principio, dal quale lori, che lo fenocertino, a cald ecceluica, cicè a Dio, che l'ha creata per fini, che lo fenocertino, a cald ecceluica, cicè a Dio, che l'ha creata per fini, che lo confumino, a freddi, che conofectio, a mario e, godetto per tutta lo impigritano, jenopre fasolii, e fempre

l' Eternità .

pasciuti . Ecco la fostanza della dimanda. Di- Finalmente, importantissimo, e sima-manda ho detto importantissima, e facile bilissimo è ciò, che si paga a gran pezad ottenersi . zo : cost un pover uomo , avendo , coso octenent: Imperacelle chiamismo me talvolta accade , una pictra infa-lmportantilifina : imperocele chiamismo me talvolta accade , una pictra infa-all'elame alcune code , che sell'opinio-upe , ma son cosocicira , fu richiefo; ne commone fi finamo importanti e, ga-le valera venderia . Si , la renderò r-agonismole colla falter . Importantifinas quanto volcre dermi ? Il compraner is de la libertà. Quel poter andar, e veniri; peschete gli efibi di primo stancio dae la inocra. Que pocer annar, e venire, resource (ni cuior ai primo inancio una e tornare, minata cala, e Girtà, vinitar pa gento feudi; il poveto, uditi prumer centi, e amici, pullar da una Chiela ad terri dugento feudi, dove ne por alpete-un'altra, da una Villa all'altra, è una tava dugento foldi, audito pratio, dice grande confolazione, della quale fono lo Storico, reusevoit rabulem. Udito il privi i miferi carcerati, chiusi in quattro valore di tanta somma, non volle più

mura, talvolta coi ferri ai piedi, con venderla, avarizia per fin dell'aria, e del Sole comuna, solutione del sur aria per fin dell'aria, e del Sole comuna a tutti. Or, chi dimanda di fal-dirmediarno a Maria in questo versetto, varsi, non chiede egli una grande libertà Quande serpue merister? Udite.

fuori dell'angulto carcere dell'Inferno, do- Il Padre Eterno mandò il Figlio, il ve l'aria è chiufa, infocata, e fossocata Figlio mando lo Spirito Santo, il Verbo con ferri roventi a piedi, e a totto il eterno sborsò il suo Sangue infinito per la corpo, e colla disperazione sulla porta di salvee: Dunque la salve mia equivale all' non uscirne mai più ? Non chiede egli infinito valore d'un Dio, che essendo sauna grande libertà in un' apertura sì am-vissimo stimatore delle cose, giudicò ben pia, qual è il Paradifo, con libera facoltà implegata la sua infinita Persona per quedi ayer quanto si brama, e di bramar sem-sta sola . pre il meglio? Ecce dunque quanto impertante è la

narchi, onorato, lodato, acclamato per tutti i fecoli a venire, fenza che mai ombra di calunnia, o d'invidia, o di

maldicenus ardifes macchiare , nè ap-

pannare il voltro nome ! Dove per con-

dimanda, che facciamo a Maria, conte-affifice, e confolare in morte il Santo nendo in se la nofira libertà, il nofiro ono-Giovanni di Dio ? Non diede alla Beata re, la nostra vita beata, equivalente alla Chiara moribonda un tenerissimo abbraca

Domini: Porgo bensì a piedi della voltra con ilpecialifilmo amore, e a cento al-clemenza altre luppliche, ma quello, che tri vifibilmente, a milioni di muijoni,

Paradifi glaria.

Non folamente questa supplica è imporsince.

Non folamente questa supplica è imporsince.

Sant' Anselmo nel fuo libro invito a
come ho spiegato, ma è facile da
cante, come ho spiegato, ma è facile da
cante some ho spiegato, ma è facile da
cante some da supplica d'anne de la companione de l cante, come no popularo ma-o actic de la compania de la contractión de la vita addorata. Anime, fina forcila, e Landollo nella vita di Criche fervire Maria , che frequentate gli flo (per. 1. ap. 13.) cercaso una quilcercini della buona Morte ad onose del che conveniente ragiones, perché dei due
cercini della consumenta del compania del conveniente ragiones, perché dei due
cercini della consumenta del compania del conveniente ragiones, perché dei due
cercini della consumenta del compania del conveniente ragiones, perché dei due
cercini della consumenta del compania del conveniente ragiones, perché dei due
cercini della consumenta del compania del conveniente ragiones, perché dei due
cercini della consumenta del compania del conveniente ragiones, perché del del conveniente ragiones del gnia , non folo col corpo , ma col cuo- ambedue al principio bestemmiavano lo most, nou moto con corpo, ma cu cuo-camecuca ai principio Determinarato lo rere-, che procursared dimitaria, come voi elifo ficilio, come fic avez da San Mario
fro efemplare in tuttee le virtà, e come (teo, e da San Marco, i quil partiavolta Madre di puro, e fanto amore; i in numero plunie, larmar, etra del puro, e fanto amore; i in numero plunie, larmar, eudire in some di Maria, quanto è poriford mari muntero plunie, larmar, eporte del puro de fanto de la comerciale controlista del puro de la controlista
controlista del proportione del puro de la controlista del puro d

priesa si quera sanciuma manre, guancio pio non lo qual ferriglo alla Verpine i e infalibbile la falute di chi che ins. Aleri la Vergine , che non fi lacia vincere di name va ana familia di chi che finali meno cortella, lo rimeritò con al gran guider-vit Maria: Non le potibile, che provi gli done di ottenergli la conventione, e la ercenti giati, chi la obbligar Maria a pre-falute.

to bafta.

ciamento , portando l' anima di lei dal-TER 61 UN DATE.

Con quanto afferto dobbiam dunque porCon quanto afferto afferto dobbiam dunque porCon quanto afferto dobbiam dunque porCon quanto afferto dobbiam dunque porCon quanto afferto afferto dobbiam dunque porCon quanto afferto affert

mi preme, che mi sta a cuore, è, che invissilimente? Maria onorata in vita quando cerpus meticiar, mas anima denetar assiste ancor in morte, con particolar premura di condurre I fuoi divoti a buon

tiffima Signora a concedere la falute a fuoi fe in morte, e fi meritaffe il Paradifo ? rumma sognora a concoere la lature a luor je la morte, e li meritatie il Paradito e ferti.

Sant'Anfelmo filmò al efficace finteri do Maria in Egitto, il ladro convercellione di Maria, che ad una fola pre-titto, giorane allora di poca etta, peliera di quella Santifirma Madre, giudici filò non fo qual fervigio, alla Vergioe ; e giunti di poca etta, per la consenio del presidenti di poca etta, per la consenio di poca etta, p

erem gui y con la consugar ozaria a pre- janute.
gar una volta fola a fuo havre. Saar Antonito (Tabel ili, 5), esp. 14, 1) piccella, Recupito (Cir, a Lyre da intit, Chriffi,
che Maria ef advasta edilmer ceres dia 1, 4, 4, 9, etrae fan, 10 u. capo di alcuna planta, planta deformation ceres dia 1, 4, 4, 9, etrae fan, 10 u. capo di grabalma, ja casafa deformatifima be anime ni a buttandoù atta firada a vivere di rapiù disperate , che hanno un piede , e bamenti , forprese nello Stato Ecclesiaftimezzo nell' inferno, ricorrano a tempo a co una giovane, fcostatas inavveduta-Maria, e lascino, che questa potente av-mente dall' abitato. Questa pecorella inmaria, e laicino, che quella porente av-puevae uni sontato e Quella pecoretti investa faccia in loro catta al Divin laocente e vedutati in mano a tanti lipi a. Tribonule: E San Bernardo nell' Ome-inginocchioffi appiè di quello, che gli lia fapre Miffat of poetra parlar più chia-parre il capo e, pregollo per amor di 107 31 eliminati mammattata raindata; con-Maria a non privaria del teforo unico, service il capo e, pregollo per amor di periori di control di co felentia feditatis confusts, judicit torrere per- che aveva , cioè dell' onore , e diceva , serritus, barathes incipias abforberi trificia, e piangeva, e replicava, per amor di O delperationi: abfile, cegira Mariam: Se Maria Quello nome fu così riverito ancolla coficienza in tempella, colla miferi-colla coficienza in tempella, colla miferi-cordia Divina offefa, e la Giuffizia di mandata inviolata, incaricandole folo; Dio adirata, ti fenti spino alla dispera-che pregulfe la sua protettrice Maria per zione ( tentazione affai familiare a' mal-loro . La fleffa notre comparve Maria in viventi in punto di morte ) un pensiero , sogno al capo dei ladri , ringraziandolo un pensiero , uno sguardo a Maria , e tan-del rispetto portato per amor di lei alla pudicizia di quella giovane . Questa vi

E non scese Maria in forma visibile ad sione su creduta, e passata per sogno dal

### Efercizio della buona Morte.

harone, e non ne fece più, che grande trouta nell'ultim claufula; Quando copus espitale. Di fi ad alquanti anni preto co-mortene, Fac, un anima deneme, Paradifi dalla neri finei amprantamente contra della directione della contra della cont

and, e per i finei ammuszamens cenden-jerdaanto alli morte, e la fera inansai d' effer Per dire con particolar affetto quella ujudondotto al patibolo deble la fleffa cominsa flanza, vorrei che fipremellimo dal noparti di Maria in cigno: Interropero, e [lire conce quell' feminenti: Quando surpira
da conoccile, rijosle; 'Mii par di là 'di mortaur. Quando verri la mia ora, ia qual
sarvit vedata un altra volta. 3, "un vinira pio-efferenche questiera, fiera, che moda
sifietto portato al mio nome, ed ora fon' quelle corpo alle voltre materno mani,
val per premiari : Dimani affiliero sill. Maria-, quella è voltra gidis, paressita da
tua morte; e ora lo et afficure di tua fa- volt ful Calarate con tante dolore, e follate. A quella parala fergilato tutto picfirete, che tanti dolori fenon gitera? Per
no d'allegrezza, e'incredibile, e inefpica- quella porca summa il voltro Figlio e
forca del fun pottimo mortre. Parivas perdit le l.º Forfe, che vi cond. affili 'afficure
da fira pottimo mortre. Parivas perdit le l.º Forfe, che vi cond. affili 'afficure
da fira della fira fictirezza del Paradio jare la mia faivezza 'Una prepliera fola ;
con forme, che metersona invidui a' circ- che voli facciate, jo fono fortro. Salvateedinati. Dalla fosmità del fio patibolo mi, Maria. Per i corpi avere fatro cante
diffe poche, ma a' crodala proce), che prasia; falliminando ciento, e cursulo
un'il ; e l'udirono tanti, e tanti con pic jula , che turti corpi di rutti ; Re, e
esfo, e dinoto felmario, confermando fier-li tutte le Regioe, Maria mia madela Gittà, e crefecndo il culto verfo la gan mia cariffina madre, Maria non prespherela Gittà, e crefecndo il culto verfo la gan mia cariffina madre, Maria non presphere-

benefisio da ladrone.

Ecco duque, se aveva ragione di chia- ed io su questi un montante pinisma montante importante si, ma facile ancora ad nus muse cummendo firitum montante disputado, con Cost sia.

di manta questi disputado, con Cost sia.



# SERCIZI

## BUONA MORTE.

In alcune Feste dell' Anno.

### DISCORSO XVIII.

Nel giorno della Immacolata Concezione.

]re, e la speranza, a guisa di chi aspetta il punto favorevole, o avverso, che fia per toccargli.

Pur in un bujo sì folto io fcorgo un lume, ed è un lume parlante, come quel-Qui me inveneris, invenies vitam, & haurles lo, che arde fulla punta delle torri al-falutem. Prov. 8. par , che dica ; Naviganti , quì avete il

Non e altri questo lume, che tenga porto . Non è altri questo lume, che Ma-Not an apparent case temps porter, rouse entry questo suiter to close the property of the state of the state

vino vi lone ibid si vita, e lori di mori-ime strowers, securier vitano, Cr hames ja-tee: in qual die due fir registrato; li mio laura.

Le la vita di di di di si vita di vita di si vita di vita di si vita di si vita di si vita di si vita di si vita di forti sì disparate quale sarà mai per toc-lgere a buon porto, avete voi trovata la

extrail extrai

calma deeli animi più tranquilli, che ar-proverò . rellò a mezzo il corlo, ancor chi correva La divozione yerlo alcuno in buon lina gran paffi la via della virtà , feotendo-guaggio non è altro , che amore . Chi è gli, per così dir , la vefte , e dicendogli , divoto della Patria , del Principe , del Dio ia , Dio fa , se con tanto correre , Padre , in verità ama la Patria, il Pria-giungerai a buon fine , perchè dice Paolo cipe , e il Padre : e non lo ama mica con Appostolo, Multi quidem currunt, fed unus un' amore speculativo, e ozioso

apposition. Matif quatem currant, fed marifum: amore specialistics, e oxiolo, margirit herdina.

Distint Providenza, adoor "letezza" colora the desiration of the Constant Con dignus fit; viveremo bilanciati tra il timo- può dirfi meglio. La divozione verso Maria è una corta dolcezza di genio tut-prichieffa il fervo di Maria trafcorfe in un er pronto, e pieghevole a voler il vo-non fo, fe debba chiamaria femplicità, lere, e a compiacersi del piacer di Ma-o quasi temerità da perdonarsi ad un'aman-

iste, e a compinent net pinet en invis qual tenterin an perionari at un arma-ia. Se coil è, divori di Maria, porgetenti quello, che voi mile armo più soi di i volfri cnori, e lalciate, che a nome di indo, ritipole l'ambilifium. Verigine : Non tritti rivolto alla gian Vergine i che parifimi lafcio vincere da vernon, ned di am-coni : Maria, questi cuori fon voltri divo-tre, ne di cortetta : e per una (cintilla di ti, e per confegenen a via namo. Che pi-filletto, che lo yeggis in an mio divoso. compensa darete voi ai vostri amanti? Che io ardo in una fornace di amore . Marle ricompenía? Amore si paga con amore; sì, Maria diligis diligenses se, & diligit onde ancor io, diligenses me dilige, e di amore tuviacibili. Fingete ora, o divoti di onde ancor lo, alligentes me dille; e til immer lavolatidit. Fingete ora, o diveri di più, qui degliane ad me, luconiram me quella gna Principella, fingete, che la E chianque me lovomeris, poronire voltam, violta eterna faltre folle melle mani di un rivo di la comparatione di commercia di commercia di commercia di commercia di commercia del commercia falutem . l'eterno male?

Insuperbitevi, o divoti di Maria, che Veri, ma veri divoti di Maria, la vo-ve ne do licenza: il vostro affetto è una stra gran Vergine vi vnol maggior bene, moneta di tal valore, che bafta a compe-che non vuole una madre all'figlio, un sare il cuore di quella grande Imperatri-figlio alla madre, un qualifita intrinfeco ce. Il cuore dei grandi d'ordinario è una jamico all'altro, perchè diligir amer lamercanzia di moko costo, e non tutti vincibili; e volete, che vi lasci precipi-banno capitale da far la spesa. Vendono care tra la cinrma dei suoi nemici in pertanto caro un' occhiata amorevole , una petuo bando dal fino volto , dal fuo troqualifia, benchè minima, dimoftrazione di no, e dal fino tielo / E non è l' amor di affetto, che non fi compra, fe non a prez-Maria verfo i fuoi divoti sì flerile, e al no di lunga , e faticofa fervità : la Regi-dimentico: che però fegue lo Spirito Sanna noftra con facilità diligentes fe diligit , to , ad esporre più per minuto le finez-Diligie è troppo poco: Aggiunge S. Pier ze di quello amore , ue disem diligensee Damiano ; Marla amat nes amere invincibi- me , & thefaures corum repleam . Io amo H. Pare quanto volete in amar Maria, non chi mi ama in ordine a farli ricchi, e la potrete mai nè aguagliare, nè vincere non di ricchezze materiali, povere, e paf-Comparve una volta la noftra cara Ver- per versar loro in seno tesora di mille be-

gine al fuo gran fervo Alfonfo Rodri-Inedizioni . guez Religiolo della nostra Compagnia di E non sapete, che delle Divine mise-Gesà : e con un'aria di Paradiso in vol-ricordie Maria è Tesoriera? Così lo disse to , dopo varj dolciffimi ragionamenti , San Pier Damiano ; In manibus ejus funt gli diffe , come già Crifto a San Pietro : chefauri miserationum Domini . Andrea Cre-Alfonso, mi ami 'u ? O Cielo ! o terra ! tense : Omnis Sanditatis Sandiffunus The-o Dio! se vi amo ? se non darei sangue, ssanus : Il Savio Idiota, leja est Thesamurla wita, onore; e eutro il Mondo per voi l'gratie.

wita, nonce; e eutto il Mondo per voi (gwata.
Mi, Alfonio, dicti cu dadovero di anat-lo
Mi, Alfonio, dicti cu dadovero di anat-lo
Mi, Alfonio, dicti cu dadovero di anat-lo
Mi, Alfonio, di cui da diversa di chrestina di caracteria di chrestina di chrestina di chrestina di chrestina di chrestina di chrestina di caracteria di chrestina di caracteria di chrestina di caracteria di chrestina di caracteria della di chrestina di caracteria di

ta, Alphonfe amas me ! A quella terza concepire ogni fuoco men puro: fu di-

voto di Maria; e gli aprì i tefoti deil nei core, gli dice così: Die, quod foror noftra fis , ur per te bem fir nobis a Deo. continenza . Tesori di fanità ricevuta, tesori di vit- Dichia atevi, o Maria, d'esser nostra partorie riportate, voi fiete infiniti a contar- ziale, e forella, e madre, e ogni bene ci

fi. Balti accenuare Pelagio primo Re delle pioverà fubito in feno. Spagne, ed Eraclio gloriole Imperadore! Né loismente le figure, per così dire, del mondo, e Golficcio conquilitatore del viventi esprelhero quello bel prepio d'el-la Terra fana, e cent altri, al quali Ma-ler Maria la condotticra dei Gol divoti al Cielo, ma eziandio i fimboli, che ria fece una felva di palme. Ma, se nella Tesoreria di quella So- la dipingono nelle Sacre Carte . hanno

vana Impetatrice altro non vi foffe, per anima questo concetto. Dopo il che fanità corporali, che umane scien-diluvio, se un bell'arco sa corona al ace, che vittorie dei Regi della terra, clielo, è dolcemente piegato sopra la compatirei la povertà dell' erario : Al- terra par , che l' abbracci in fegno di tri doni, altre grazie, altri telori, e pace, Ponam arcum meum in nubibus, & pub, e vuole conferire ai fuoi divoti. oris figuum fauleris femplieral s Maria à Zu us fpes unica presareum (taglierò dal-areus fauleri, dice S. Benardo, che ftenla bocca le parole, e dal cuore gli affet-de le braccia di fua pietà a favore dei ti del divotifimo Sant' Agoltino ) Tu es fuoi fetvi.

st del divoelfimo Sant Agolino ) Twe vi ficol fervi.

Jen unte pracuramy in ten optimum eff. Scientire dell'acque galleggii fopra aspidata pannieumo o'verce da San Bert-tutto il mondo fommerfo i's auti plei assivi eff. pai de la più de la testicolo, dice S. Berrando, quali messinato i si quali fel les sino de più de la testicolo, de la Berrando, quali messinato i si quali fel la santa tra itcolo, de la Berrando, quali messinato dell'acciona della della

divoti all' ultimo fine . Figura di Maria fu ria . Per ipfam enim Deus descendis in ter-

abort ill ultimo met. Figura di Rulliul (17 . et 15500 anni den appendi in terme Eller, Quelli libera il popolo eletto dalla (200 . et 15 figura denniste menente morte temporale già delinitat è Raira i an-der i o calono.

del ella pogge di continuo la casso ai fioi Divotti di Maria la voftra cera modre figil per condutti alla vita ettensi toro pre è un cedro del Libano. "fioni endus andipartata. "Elber i revossiti gradieno la conferini tata fioni la Libaso. Quon Cardinale, diparaix a Abber havenis gratiem in emipferili star form in Likus. Ugone Cardinale, disium cioè del Re Aliuero, e e di Maria tect, qual è l'anima di un tal concetto l' agualmente fi dice; havenjili gratiem spull Eccolo: Sinu status stem fun faqu IrpenDame. Figura di Maria fu Giositica: Que-ter, ita Mania Dammas. Demona). Protrat fila ancesa faira Bertula dagli attentati dell'espenti dell'inferno, non accede, ciù fice Oloffene; e Maria aitrecti dei fice qual antie in ronda attorno i divoti di Ma-do di più atrabbiato nemico, che infe-ira in punto della loro morte, che que-di a nodra fileraza: Affilia seperi omi, fia paina di cedor fi loro attorno lege di a nodra fileraza: Affilia seperi omi, fia paina di cedor fi loro attorno lege trama fi atpilica. Maria. Figura di que-fun produccio della consultationa di contro di contro di con-forma fia atpilica. Maria. Figura di que-fun que o consultationa della contro della con
sona di aggia. Para di que
cui venne oggia bene ad Abramo: Con figură per le facce carte. In ogni pirtura, suepto orificale salia mano voole celfer fie-ni nogni imbolo fi figirea quella dolec-

questo originale alla mano vuole effer sen- in ogni simbolo si spiega questa dolce vetito il Serafico Bonaventura , che rivolto rità , Maria effer guida ficura alla falute alla Vergine tutto amore , e confidenza per confolazione dei fuoi divoti . O fi co-

lorifca Maria col biancheggiar dell'aurora nuncias Satana ? Abrenunto . Quelli nemipascente, quasi aurora conjurgens sarà l'ap- ci, benchè si affratellino pur troppo con portatrice del Sole eterno; O si dipinga noi, finchè viviamo, certo cerrissimo decol verdegiar dell'ulivo, quasi elles spe ve arrivar un giorno, in cui al tu per tu cissa in campis, vi spiegherà il Seratico (come suol dirsi) dobbiam venir alle ma-Bonaventura , Maria ramum elius portat , ni in fiero duello . Nostro padrino farà l' quod est symbolum misricodia, O si ac- Angelo custode, spetratori della battaglia cenni, e si siguri col semprevivo della pal-tutti gli Angeli, tutti i nostri Santi avvoma, quafi palma exaltatam in Cades. Quefta cati, tutto il Gielo: E non accade ririrarappunto è l' infegna dei beati trionfanti ci : a duello fi ha da venire . Il demonio vedura nell' Apocalisse, & palme in mani- poi non è mica così ben costomato, che

bur cerum . Or, che dite, figl) di Maria, Non verrà fatta, uferà qualche fuperchieria aveva io ragione di rimettervi il auore contro ogni buon termine da cavaliere, in calma, fe forfe è inquierato dal dub-lor, non farà egli ben fallo impara oggibio della falute, con questo solo pensie- da un gran maestro di scherma alcun colso d'esser voi divoti della Sovrana Impe- po maestro per vincere la battaglia? Siratrice del Cielo? Gettiamo adunque lo gnori miei, non è meo impartante l'aniiguardo verso questa, che vestira di So-ma, che l'onore nè deve valer meno la le vol farfi nostra condottiera al giorni vita eterna, che la temporale. Oggi dun-eterni: Signum magnum apparuir in ca- que, per elercizio di buona morre, impa-le: muliur amitia fole. Udiamola, a loto- peremo da San Francécto Xavetio; nella or: moust moust put . Utilimoi , a little retemo da san Francetco Xaverio , nella del cipi e la coner : Ravisa , qui ma- ciu ottava ci troviamo , come fi sinca il di ma . Facciam corteggio alle fue im- mondo, che è uno dei tre formidabili nomagini con adorate , alle fele con ono- firi nemici . rarie ; alle fue congregazione con frequentarle. E perchè primogenita dell'amo-ra, ardente di natura, menierofo, vi-re è la imitazione, offerviamo le di lei vacissimo d'ingegno: Iogegoo, nobiltà,

## transportantes

DISCORSO XIX.

Nell' Ottava di S. Francesco Xaverio.

Quid prodoft homini , fi mundum, univerfun Incretur? Matth, 16.

ponno prefentarfi, può confervare, o per- le spiegate di giovanili speranze navigava dare l'uno, e l'altra. il gran mare del mondo, tutto rivolto al

voglia venir ad arme parit tanto, fe gli

17 € la imittatione, succertaine re ut enjustemme ou ineggio: angegio: angegio: your per trafficierrette in noi. Così ci vivancità, e gentilesse di tratto ognano-afficiariemno d'aver croatas Maria, e [a, quali fighrit metano in corpo. Station Maria la nobira estera fallute. 2g-ildia in Parigi, e i cosolice di far profitto me isvonita , invenita vitum, c'h hamili piora il commo degli altri: E perché fallaten. speranzosa d'ogni altra età ; coi talenti

della natura , col mezzo delle lettere , coll'ajuto delle aderenze , e delle parentele, non v'posto Ecclesiastico riguardevole, cui Francesco non pigli di mira : dignità , mitre , e porpore , fe le tiene già in pugno . S. Ignazio le adocchio , e gli parve un peccato , che un tal giovane fi perdeffe dietro al mondo. Datagli per molti giorni la caccia , un giorno lo strinse con quella gran massima : Quid prodest be-Non v'ha cavaliere, che cinga fpada, mini, fi musulum universim lucrenot i anima che non spenda buona parte di sua vero sua derrimenzian passatur : Come un gain en preusa ouona patre at una vero pia aertimentum patama i come un ga-giorenta fulla fecola di (cherum a. Impori-leone, che a vele gonde vola per mate-ta troppo la vita, e l'onore; dicono ile avviene; che la rentora, picciolifimo extileri e la vita, e l'onore ralvolta perece, fotto la creena loafferti, fi ferma, fi perta fulla punto della fiputa, che be lanzi s' inchioda, come fima il volgo, a ne , o mala adoperata agl' incontri , che mezzo l' acque; così Francesco , che a ve-

Tre nemici abbiamo tutti noi , mondo , temporale ; a quella mafiima Vangelica demonio, e carne, ai quali, fin dal Bat-si arrello, entrò in se stessio, e penetran-cessio, abbiamo mandato la ssida abre-done il fondo di verità sopra meti. delle fue sperame, sopra glionori, titoli s full aqua, non lascia alcun segue, alcun dignità, e prelature, cominciò a leggerer vedigio del son paliure, con di tanti patieritto a gran carattere: Sud rivolti ; sud logge pallati non ho alcun godimento, che pudifi L'effer grande nel Mondo, i effer retil a nadioticimi; di tanti danti posserico, l'effer poetrue, che gio-va, che gio-dut, non porro senco un foldo per le spo-va, se vi è il pregiuditio dell'anima?

Afferrata un til massimust disposi, spo- le ce del gran viaggio all'altra vira; di tanti danti possibilità dell'anima?

range (dirò meglio) chimere, caltelli la cofigium tountre, E l'averle nodute qu'il aria, addio. Tanto pieno di firitto, quan-profuir; Che vi giovano in quello punto le to prima era pieno di terra, tenne fempre l'elle di ballo, in cui vi fiere trovati; i il Mondo in conto di traditore, e tratto banchetti, e le laute menfe, a cui vi fie-la fina carne, come nomica. Quindi il chiu- te affifi, è giouchi, e le commedie; alle derfi quaranta giorni in folitusfino, chi tan- quali fiore intervennti? Il Mondo ve l'ha to bramava comparine; quindi di digiuna- fatta: Cominis fila transcenna: Tutte fono re, il discipinarfi, il degarii-braccia, elpafate-. Ma foliero paffate di tutto. Vi ginocchia con funicelle fottill rinforzate virefta l'amaro da bere nel punto di voltra e penetrasti, fine ad aver bilogno di mi monte. Udite, sacoli per rimedia seli accessi di penitere. Avrete letto alcuni di voi nel celebre sa. Tasto potè quella Divina sentenza: libro nititolato silamia dell'Estrelità, ciè.

tradirebbe ?

ta questa sentenza Divina? aquam, sujus, cum praetrieris, non est vosti-buona voglia ve lo concederei, ma nep-gium invenire. Come una nave, che passa pur questo posto. Allora il foldato, rivol-

Or veniamo a noi.

Se di tanti pensieri, che ci svolazzano vo soldato. Raccontiamolo per queti, che
per la mente sopra cose inutili, e trans-noi sano . Questi, dopo molti assoi di

toric; ne imprelatimo un poco, un folo fervitù in guerra, so in pace, wenne a a quella malima; guid predef homini, fi morire. Il Marchele fuo Capitano, a cui mondam morire/fine lacretto ('credete, Sigue-Javeva fervito, fentiva la perdita di un tal ri miei, che il Mondo così a man falva ci uomo, come foffe un fuo figlio; Andò a vifitarlo, gli efibì quanco aveva perfervir-Ad una Dama giovane, e vana, un fra-lo in quella malattia, e per rimotterlo ia tello, che aveva Religioso, soprascrifie al santà quando il soldato moribondo, altello, che aveva Religiofo, figraricrife al-fanitat quando il lotato morthondo, ailo frecchio, ramassi cui folora abolgiatri; zano gli ecchi empelioneviti il Capitgiat prodit, fi mandam sirvorimi tanori, rano: Ecco, gli dife, ila quale fatto fagiora candagara cutti gli affecti del Mone- y lo faist, per quel fanger, che lo façado colli abbellitri, fe poi vai ad ardereco- lo, e per la vita efpofia a tanti pericoli
me nero carchone per tutta l'Estruità 'O hil per re y
in quante menfe, fa quanti cocchi, fia gravifinat doltri, che mi trafiggono . Il
quante fabbricti, in quante fiai, in quan- Marchéno, fi fringendo in colle faitie: Caro
i, in quante fiai, in quante fiai, in quanze ville, e su quante pareti andrebbe scrit- voi , diffe, non posto far alteo , che efortarvi alla pazienza, e configliarvi una per-Signori miei, una delle due necessaria- fetta rassegnazione al Divino volere . A mente ha da effere: O predicar adeffo a noi quello paffo abbiam a trovarci tutti. Glacstesti con utilità il quid prodost dell'Evange- chè dunque (replice il foldato) ho da parlio (Che mi giovano tante delizie, tante tire per l'altra vita, almeno la prego di vanità, tanti abbigliamenti, tanti guada- qualche lettera di raccomandazione per l' gni, Dio fa, come) ovvero in morte, con altro Mondo. Figlio mio, per tutte le una sciocca, e inntile penitenza, dir col-Corti del Mondo io lo buoni amici, ma la bocca, e roderti col cuore, le parole del- per l'altro Mondo ho bifogno di effer racla Sapienza: Quid profuit nobit superbia, our comandato anche io, ne le mie suppliche divitiarum jattantia quid contulit nobis ? Tran giungono colà . Almeno , Signor Marchefierunt emnia illa, tampuam umbra; fono pal-le, mi conceda qualche giorno più di vi-fate tutte quelle cofe, e converfazioni, e ca per aggiuflare le partite dell'anima mia villeggiature, e amicizie, e comparfe sono troppo imbrogliate, e per far qualche pe-passate, & tanquam munitus percurent, & nitenza dei miei peccati. Ah, figlio mio, sanquam navte , que pereranfie fluttuantem le quello folle in mia mano , quanto di

ta la faccia al muro esclamò: ah! pove-i ro di me, che ho servito in tutto il tempo della mia vita ad uno, che nel più importante negozio non può ajutarmi ! Erge erravi . Dunque ho errato nello sciegliermi il padrono : bo. errato nello spendere così a buon mercato i miei fudori ! Erraof ; ma troppo tarda, e però inutile con-

feguenza ... Il Cardinale Bellarmino paragona il mondo agli ofli ; fimilitudine alquanto vile ; ma però esprefixa . Capita un nobile pas-fraggiere all'ofleria ; ecco gli ofli fuori del-della bona Morte . E coll'issessi pensione. la porta ad invitario, a riceverio, a fer-della Moree cominciam l'anno nnovo: Sic-virlo con tutte le finezze di civiltà. Gli chè la Morte fia il fine, e il principio di efibiscono rinfreschi, se è di state, gli ac-tutti gli anni nostri.
cendon suoco, se è d'inverno: cento mani. Principlo, è fine non seno mios case cendon fuoco, fe è d'invernor cento mani. Principio, e .fine nou finori wine cofe in opera fai obrevizio. Al partir dall'offe-teau colantane, che non possiono winifi in tia vi alpetto: tutto quel fervizio è cata- un folo fungerto. In hatoma filosha tutte quelle corrette fonolè cate finali fino infeme principi, e fomerito per pelcar mance. O la bella ri- no fine. Per cagion d'elemplo, il ince del ceruta, che ci fa il Mondo finché tamo querierre è la viterità e quella infieme è con lui 1 Onori, piaceri, fossii, deltie-, principio, che gli fa metter mano all'art. Al partir dall'olletta, alla divisione della mi, manar la ichema, ufici in campo, morte vi aspetto. Tutto fi paga .

poi, che fono, vedono chiaramente; quan- diati . ci moltra in Cielo. Inginocchiamoci tutti ultimo, nel finale, ut fciam quid deste mi-inganzi a quello amoroso Padre ec. bi . Voi ben sapete, quanto son manche-

### DISCORSO

Nel fine dell' Anno.

Natum fac mibl , Domine , finem m set feiam , quid defit mibi . Pfalm, 38,

orte vi aspetto. Tutto si paga . . . provarsi alla battaglia. Fine dell' insermo
I bambini di latte voglico più bene alla e la fasità da ottenersi, e questa è princibalia, che alla madre, e al padre. Dalla pio, che fa confentire lo flomaco a medi-balia fono portati fempre in braccio, fo-cine difgaffofe, a penofe diete, a rime-no accarezzati, e bacati cento volte al di tairotta più dolorofi del male. Fioe del dì : dalla balia prendono il latte , fono trafficante è il guadagno , e il guadagno adagiati nella cuna , e perciò , nè penía- è ancor. principio di viaggi incommodi , no , ne conoscono la madre . Cresciuti di travagliosi pensieri , e di raggiri stu-

ta maggior obbligazione abbiano a padie , La morte parimente è fine di ogni co-e madre , che non hanno alla balia . Il (a: Mors nitima linea rerum ( Oraz, lib. s. Mondo è la nostra balia : ci tiene alle sue sp. 16.) La Morte è l'ultima tagliata, che poppe , ed or ci porge uno spallo , or un ci divide da tutto , è l' altimo profilo di diletto , or una conversazione . E perche luce indivisibile , dice il matematico , che diletto, but this Constructions: a practice that the construction of the construction Mira il bel patrimonio, che ti aspetta in sciam, quid desse missi. Signore, non percasa del Padre : è ben altro questo , che mettete mai , che io perda di vista il mio la massericcia di cotesta tua nodrice ? Ecco sine , tenetemi la mente occupata nel nuil bel patrimonio, che Iddio nostro Padre mero dei giorni miei , e sopra tutto nell'

voli le mie operazioni, con questo pensieco le correggerò. Malti giorni mi fuggono voti di opere buone, con quello penliere gli empierò , Er dies pleni invenientar , Con quello motivo, e penúero propongo oggi la morte, principio del mio dire , e effere firomenti della morte : Per fino us principio d'ogni operare, e torno a dire, sottil crine, un' aura passaggiera, l'al-Notum sac nobis, Domine, sinem nostrum ut legrezza medesima sono talora micidiali ? feiamus , quid defit nobis . amus, quid dest nobis.

E credo, che, massimamente nelle CitOsservate, o Signori, il mirabil consi-tà grandi, e abitate, pochi palmi di

Olierate , o Signori , il minbil conde la grandi , e abitate , pochi pulmi di glio dell'Attlimo , con cui ba diffondo, terra vi finno , fotto la quale non giache tante , e tante cole ci ricordaffero la ciano tefchi , calvarie , offami , e policanore. Porfe non vi ha giorno in tutto l'eve, miferi avanti della morte . Sicanon in cui ufcendo di cafa , e aggiran-chè , fe da tutte le creature fi cavaffe dovi per Città, non vi incontrite, o in lun d'effatto, una quinc' effenza ; nina' qualche cadavere , che va illa fepoltura , altra più comonne porrebbe cavarif in qualche porta di cafa veffica ne nov , o monore.

o in qualche Corce parata à brunno , o fai i quella e Ricordati, nomo , che fi qualche porta di cafa veffica ne nov , o monore.

o monore di cafa veffica ne nov , o monore .

o monore de la cafa veffica ne nov , o monore .

o monore .

o monore de la cafa veffica ne nov , o monore .

no cafa nafe, o o di un tal, cheè mori-denza di Dio, voledi affediaric con cara cofa nafe, o in terra, o nell'aria , polvoro a noi, fe non per afficaffari ; non cofa nafe, o in terra, o nell'aria , polvoro a noi, fe non per afficaffari.

to, ci un aitro, cne e noribonato . Nila le morti dentro di not, nuor di not, nor ana cofa nafec, o in terra, o nell'aria, o (corno a noi, f, fe non per affuefarci a refort aequa, che un alcia non ne muoja . golar le noftre azioni con quefto princi-Nafec fulla pianta il frutto , e muore il pio , che una volta u muore, che la no-fore. Spunta full'orizoote il fole, e muo-litra ora ci affecta, e fla feritta oella granre l'alba . Ogni parola , che si articola , de sfera del futuro ? Sear fua enique dies , articolata muore : ogni penuero , che ci arque Irrevocabilis hora ; Che non facessi-nasce nella mente, è omicida d' un' altro mo mai maggior capitale in questo mondo , pensiero. Allo spirar del vento, Giobbe di quello, che si sa d'un breve passag-diceva a sè, e a Dio ( Job sap. 7. ) Ri-gio, d'un transito, d'un albergo, in cui cordati , Memente , quia ventus est vita liamo depositati , e non radicati ; cui siamea . Al follevarsi di un vapore agguisa mo imprestati per poco, e non donati per di (ottil oebbia da un prato, Ecco (di lempre. ceva S. Giacomo ) come nasce, e come si Un Sagrestano della nostra Compagnia,

scioglie la vita. Vapor ad modicum appa-avendo in custodia le sacre suppellettilli ren. Un' ombra su il muro rappresenrava della Chiesa, tra gli altri aveva un mat al Profeta Davidde l' immagine della mor-mobile , per mezzo del quale giunfe a te, Dies met, fient umbra declinaversat. grande perfezione. Questo mobile era il (Pfalm. 101. 12.) Un ragno a mezz'aria cataletto, o sia la bara, ove si deponsoiospende la sua tela ; e Davidde fisso col no i morti , la quale stava gittata , e rivolto , cogli occhi , e col pensiero in tirita in disparte suori degli occhi di tutvoito, cogni occini, e con primero i tra la comunità. Il Sagrellano, l'evatoli fiello, e le fue vifcere in leggeriffina te- di buon' ora a dar ordine alle cofe fper- la, Ecco, diceva, come fi fila la mia vi tanti al foo uffizio, o ogni mattina andata , e la vita di turci gli nomini , Dies va a trovarla : e perchè , secondo la remel , ficus arama . Il verde della campa- gola , doveva spendere un' ora di tempo gna parla alla gioveniù, e dice; Mira, in orazione, penfate un poco; come, e gna para ana giovennu, e once; notra yan orazione peniate un poco; come, e giovennu, primavera dell'ett, quan fan con quali predud, con qual protunente sprudent, de conternati: Su l'amattino di corpo la cominciava. In ginocchio l'horita in campagna, poi fulla fera reci- No. Ritto in piedi Nemmeno. Butcha, e fecca, Madia of de cras les dillas qua boccome per terra ? Ne anche. Si num mitter : Le figure , che lo spec-abbandonava supino col volro all' insu'-; nam mistrar : Le figure , che lo Ipec-labbandonava fispino col volro all' inut'; rich in reflicita gali cochi , di chi lo mi-luogo, e diffeto nel crasiere de morta ra, annunziano la morte: In hagine pro co piedi uniti, muni introcicchiate fold fin pertano indolfo, con arvilatti cell' ore, destruct cu bist rovarti, un di, ini quella che fuggono , ci annunziano i pafi, che pofitura , in queflo fito , freddo, gelamidian ficendo verfo la morte. Tanti (or, e fatto cadverge, fenza veodere, ne ferri , bronzi ; acciri, armi bianche, judire mni più coli alcuna , fenz animy de di fisco, tutte fono fitar , o pomo e fenza fatto. I centa fit u quefla deveni e de fisco, tutte fono fitar , o pomo e fenza fatto.

a ? la credi ? ne hai evidenza ? E s'posti : Non pajone quelli ; il volto su i

ti ponno, ne à tutti darebbo l'animo dila, che licture in telu, assenzia meni en la cutti darebbo l'animo dila, che diciplina meni en . Ad un fenfare; perchè ad alcune animo mori (funk tutto fuoco negli amori, tutto damette [padimo tutto etò, che ha relazio-to, a piaceri del corpo, e del fenfo, con merce repaired cutto ello, che na relazione olla piacetto el corpo, e del lenlo, escoli more con i mori. Pure, perchè almone non pili occil fempre a caccia di eggetti di può far così? Quando la mortre ci tro-lettevoll, col pendiero fempre in conda gigli equalche amico, qualche vicino, al-lattorno i delline, più facile da accena con noftro coetaneo : e perchè non fibri, delli, che il zollo, al cerro, che diara il pendiero, e diere, Verrà accor la mia gibi i capicieri di rella, a la lia porta dell' il pendiero e, dei diere, Verrà accor la mia gibi i capicieri di rella, a la lia porta dell' ora, e I mio termine stabilito da Dio, intendimento si mostrerà il pensier della Stanuisi terminas sius, qui prateiri neo po morte, che ggi dica: Sabare se, sì, siabernes. Suonano le campane per altri, see se semenente since. Se operimente sauce una volta suoneranno ancor per me : . Un erunt vermes : Libertà , che svolazzi per giorno anche la mia "porta farà veflita di ogni prato , ad ogni conversazione, a vi-nero : Uscirò una volta di casa per non site , a cossi , a corteggi , ti aspetto altornarvi più : entrerò in Chiela per non le angustie della morte . Carne , che ora mérirne mai, e le mie ricchezze passe ardi, hai da sarti cadavere freddo come un ranno ad altre mani, e le mie posse; chiaccio. Corpo, palciuto di delizie, hai soni troveranno altro padrone: Addio ca da passer vermi. Dopo i piaceri, e i fa , amiei , parenti , a rivederei all' al- gusti ti aspetta il cimiterio per marcirvi , tra vita,

ditati da principio d'agoli buor' operare, len detto familine a Sani antichi Romiti e come ferra minishimente a metter in ( & & secience, as sign, a sani antichi Romiti e come ferra minishimente a metter in ( & & secience, as sign, a soni a freno tutte le passioni , e regolate tutta Vengan par via l'altre passioni , Opesta a vita. Se la sedimitudiae , che apport-metta di treula sprà bone ella tatel date teò , vi parrà dimella , consideratela , chete . Chi farà mai quello sindico, che , come detta da San Giovanni Grissioni positioni do forente d'avecte a lafaier tutto. vedete saltellar su per le banche, urtar la nave rotta, e colla mercanzia al son-a, gittarsi per la testa, e libri, e car-do, ed egli inzuppato d'acqua a grande te, e quanto vien loro alla mano. Ma, fiento fi va ajutando.

accò, mirate, come fubito fi fono com. Seneca fpiega lo fleffo fenfo con una

immaginava di sentirsi portare in Chiesa , libri , le mani , o composte , o in atto e cantarsi d' intorno l' uffizio de' deson di scrivere ; non si ode un fiato , anima e cantarii, di intorno i umano de deton la icrivere ; non ti ode un hato, anima, ti. Ciò fatto alzavafi, e con quella pre-lono, à muove. Che novità è mi quevia dispotizione fi portava innanzi al San fla è il muellor con ciglio fevero, e bietifilmo a fare le fue preghiere. Con que-Ca agradatura fi è moltato all'entrata ;
fia lezione prefa ogni di, con quello prin-le tanto bullava. Immaginatevi, dice il
cipiar l'onzione del gioro dal cartietto, fismo, che le coltre pationi, e male incipiar l'onzione del gioro dal cartietto. non è credibile, quanto divenisse sprez-clinazioni sono assai peggiori de' putti a zatore del mondo con tutto il pensieto non hanno mai satto cervello, nè giunin Dio, con tutte le mani in opera a gono mai all' uso di ragione, e quanto fervirlo, con tutto il cuore in fanti affetti più invecchiano, tanto fi fanno peggiori, ner amarlo.

Simile composizione di luogo nè tut-la , che le tiene in sello , Magistra regue farti polvere. Non potest melius domari ca-Vediam' ora, come la morte spesso me- ro viva, quam cogirando, qualis erit mertua,

Colt, a Rh Quadrag, 1, for, 1, ppf 4, D. polia conference a vecte an agree tasks, which y velicit con a bitto pontificatio, con delle ricchezze, ethe lo faccia dimentication, con delle ricchezze, ethe lo faccia dimentication mixtar in capo, - ed eloquenza d'oro full: red dell' anima, ed 10 plo? 2 Devar, some lone labbra. Avere mai veduto, dice il Intenti, a nibil forum fart. U. 3-ricco (fastion) and the control of the cont mo radunarii, che fanno, o talvolta al. co, neppure un flecco. Appubende sum, lorchè il mueltro gli abbandonna già radu-quafi squa, huyla. Gli verrà addosso, a ati è il minor male, che facciano, è guida d'un secchio d'acqua fredda, la peil cinguettare : Sembrano un formicajo , vertà . Uscirà da quello mondo , come che bolle , un verpajo, che si muove : li uno, che in mare ha fatto naufragio, col-

bella

bella fantafia . Dice , che la morte sta al-filesso D. Francesco , e de' Ganonici , per la porta de fepoleri , come i gabbellieri far l' atto antentico della cenfegoa . Scoalle porte delle Città , Excusit natura re- perto il corpo della Imperatrice , fu ridruntem, ficut intrantem : Gli ricerca ogni trovato sì contraffatto, che non parea più naicondiglio, e gli fcuote, quanto ha in-quello, pe alcuno de pagi) o de core dollo, acciocchè non fraudi, con intimar-liginai più intimi l' avrebbe riconoficiato. Gollo, accoccie dos riament, com mantanta i Ana, per interma i arterome involucione, fig. an discriptura giarra, amantanta i Ana, i e per la puzza , che cu citica , f gabelleri liciano pur pullar' efecti dal e per l'orore , che mettera, totti l'una la vidia certe carrouzze di rifereto: Mai dopo i altro fi ritrarrono. Solo D. Pran-la morte ricetca tutti con diligentifium celco, che vedeva afiai più di quello, che nomaia. Como entralit un del monde l'edefere gui lutti, a fiernò i i accigia-monaia. notomia. Come entralir to bel moneo (vecieiro gia itra, ia termo 111 accigia-vecarali nodo. O Pene: marchi fino- lo, elitacio, in atte di altifino flupore, ri . Penfero mello più in chiaro dal parlando ora a sè, ori all'imperatice; Profeta Giobbe , Nusias ergliar fosse a (b) Douna libella; col concia, nati co-sure marti mue, . A malas revietas II-10 nati concia to vi vedo l'E dov' è quel-lac. E Con quello penfero gan mue, le belieraz, che conducera da lingi signi firo di Icada è polibile, più cui un conso di prima giococcinio et quello enchiate be-è polibile, che un'auton di lenno dia primar giococcinio et quello ecchiate bee possibile, cue un unusu un reune vangument control de mono di qui, e di la per fut deaari, nevole, che rallegravano tutta la Core robe per fu, a per mefu, coll'evidente e è dove inno ? Quella è la mia Impera del mibil forma funt, del non portar rattice, a cui bo tervito ? Sì; Da cui un lota?

La superbia poi , se non caglia col ta alcun rispetto a corpi de' grandi Prinpensier della morte, non deve chiamar-cipi, e Principesse ? No. Va ora a far si superbia, ma pazzia. Passerò questo capitale degli uomini, delle creature, e punto con una sola fentenza di San Gre-del mondo. Disse allai più di quello, che gorio: Nulla humana menti espitatio ficiuomo mortale polla dire, e prefe m tale per faperlamo affersor, qua ad menti es-impero fopra le fue passioni, che gli du-glitationem devidia familia non cerrana (Rah) fo per tutta la vita; sperzatore di tut-listeno namo. 47.) La morte meditata, to il temporale, giullo stimatore delle non folo spiana le alterigie, e 'l fa-grandezzo del Cielo, lume delle Corti . flo , e le chimere , e i casselli in aria specchio de Grandi , e grande scolare deldell' orgoglio umano , ma le svelle dalle la morte .

radici . cesco Borgia . Le grandezze del secolo , abbruciano , fe le ricchezze c'incantano? la parentela con Carlo Quinto, il viver alla feuola della morte, Signori miei, in Corre, il comando de popoli, tuttel non fuggiam quefla feuola. A piedi del ecomodità di acquilli, di piacetti, di Coccidio funde dipiagetti, e felopirio onori, ognuno fa, fe fono fregliarini la morte, anniamo genullelli a trovare

della carne a follevara in libertà, anzi la, ec. in diffolutezza . Il maestro di scuola si gli diede , lo addottorò nella umiltà , e guarda, che mai uscisse di riga, Uditene il come . Essendo morta l'Imperatrice Isabella in Toledo, fu chiusa dentre ce llaseita in Joiceo, in canna sentre una oncreolidima calla per portafi a feppellire in Granata, dov era il di lel Alementa Jeliu pervalum , famili sum la feppellire in Granata, dov era il di lel Alementa Jeliu pervalum , famili sum la feppelire in Cannata, dov era il di lel Alementa Jeliu pervalum Matth, 18, deposito , fu confegnato a D. Francesco

Ma nei abbiamo in errore la morte . Se v'era uomo al mondo, in cui lele 'I penfiere di quella : È così cacciato paffioni poteflero uficir di tuono, e con-il maestro di fcuola ; che maraviglia è , durlo a vita fregolata, fu al certo S. Fran-i [e la fuperbia ci gnoba , fe gli amori ci

DISCORSO XXI.

Nel Santo Natale.

Borgia cavallerizzo maggiore , acciocche Oldta fera faremo ciò , che racconta lo ferville fin a Granata . Giunti co. 18, fi rispi la caffa alla perfenza dello gli Appololi mea questione di maggiora» 8 2

ea . Crifto per qualche tempo fette in fi-jdi Cefare . Un tal' editto è dettate dall' feozio; ed è verifimile, che lasciò accalo interesse, dalla superbia: Non importa a rar la disputa, che sacevan tra loro. Poi, Ubbidiamo ancora a chi comanda suor di vedato paffar' un putto di poca età (il Me- ragione. tafinste crede essere savo S. Ignazio marti-re) lo chiamò a sè, lo prese per mano, Città della Giadea, per i ssiuggir anche lo conduste a mezzo gli Appostoli, famir si vonore, che proviene dalla nobilità della eum in medio ecrum ; e fattagli far corona patria.

gnum calorum. Egerno Padre, fiete voi contento, che fi trova » per Maria, e per Gesù non Elerno Padre, fiete voi contento, che fi trova » Nus oras els lessa la divenfele » il voltro Divin Figliuolo, voltro infieme "E l'Eterno Divin Padre, vede, e lofe nostro , perchè nobis datus , nobis natus , fre , e fi compiace di vedere il grao Fifia collocato a mezzo questa nobile Udien- clio, e la gran Madre trova negative per za , come S. Ignazio ancor pargoletto fu tutto , effer il rifiuto di tutto il mon-

dica l'Eterno Padre ) fon contento.

Orsà duoque ecco Gesà bambino in meper carità! die ugfram. Vedete un poero porticato du mandino de la constanta de la constan

eumque humiliaveris se, seut parvulus iste, bie za al nostro intelletto un mal pensiero : major eris la Regno Calorum . Chi vnole in-il mal pensiero venga . Chiama l' cotta-

te le licienze, con tutte le virrà, con llete effert ricevuto più fipella nei Sastutte le perficiacio (Quadra la corpo, egli lifimi senamenti Nor d'austi Genti en pà
è compolio del purilimo Saspar di Ma-rebbe introdurre nei voltri occhi un pà
è compolio del purilimo Saspar di Ma-rebbe introdurre nei voltri occhi un pò
è compolio del purilimo Saspar di Ma-rebbe introdurre nei voltri occhi un pò
è solirio. Sasso, e beliditoro , appentifici ha più di conefià, kine qi lowu. A illa
mo , diliciatifimo fopra tutti i corpi uma-i tuti fightazioni , Non qi lowu , a lili
mo , diliciatifimo fopra tutti i corpi uma-i tuti fightazioni , Non qi lowu , a lili
mo , diliciatifimo fopra tutti i corpi uma-i tuti fightazioni , Non qi lowu , a lili
mo , diliciatifimo fopra tutti i corpi umai quanto la la dipitati qui di outi fio occi i find ditti mo percetti , Non qi
finanzialmente la Divinishi : Oode quefia el lowar.

la più derna, e a più data periona di tutt.

Vada danque Genì ad abitare entro una
te le polibili e i ammaginabili , vero ucoli lila, i a mezzo a fiolidi animali , perchà
mo de la completati e i fiolito, i il mosso no ni conocte c, e no do i vuomare de completati e i fiolito, il il mosso no ni conocte c, e no do i vuo-

naice ? Naice fuori della cala paterna , e quella fera le buone felte , col farla incomincia il vivere coll'ubbidire all'editto tendere bene .

sum la medie serum ; e latengli lar corona patria.

in giro, diffi loro, guicampas bimillar. Quivi almeno avrà riferrata per sè una
ouris fa, font parushas illa, bic nade e fi finanz comosal, al coperto della notte, e
in regue aziame. Voltet fapere, chi faria è aldi inverno più crodo, coll' afficieil maffino in ciclo è Chi i conformerà al za di qualche amorevol vicino, Appencolume di quello bimilioni e, per finan avec to L. A. Vergino Made increa per cariva detro in l'interpose commissately. No della considerationale posto in mezzo agli Appostoli? Si ( parmi do , perchè niuno lo vuole io casa . E la Divina immenfa carità, non trova albergo

gine eflatica , che contempla ? San Giu-fle col ributar sì degni ospiti ! E poi , ieppe genuficifo, che ora / Ofcurità, e miei Signori, quanti rifiuti, quante ne-filenzio in tutto il mondo, che dorme } gatire abbiam date a Gesh, che batte al-Udite ora la voce dell' Eterno Padre & gad- la porta dell' anima neffra : Chiama: udiengrandirsi , e guadagnarsi il Clelo , deve ta nel nostro cuore un' affetto brutale: sia conformarsi a questo iosante, il ben venuto. Dimaoda ricovero in no-Cominciam dunque a pigliarne le mi-fitra cafa una mala pratica : venga, e vi fure - Quello bambino quanto all' ani-abiti "Copto detioni entrano di fia polla ma è la più perfetta creatura , che fia alla familiare fenza mandar' ambalciata . mai ufcita dalle mani di Dio, con tut-Per voi folo, dolciffmo Gesù, che vo-te le fcienze, con tutte le virtù, con lete effere ricevuto più spello nei San-

eterno, Creatore, Conservatore, e Pa- le: Mundus eum non cognevis. Questo è un' altro punto di tauta importanza, che sup-Or questo grande perforaggio , come plico il Celeste Bambino mandar a tutta Della buona Morte.

V ha al Mondo un Mondo, che non che i Religioli foli fiano quelli, che ab-conofice Gestà. Un Mondo, per cui Gri-bandonano il Mondo il Mondo, che po-fio non prega: New pre Mando rege: Un co fa io diceva, acce effer abbandonato Mondo, che odia i feguaci di Crifto, an- da tutti : tutti gli abbiam rinunziato. E zi odia Cristo medesimo: Nalite mirari, chi vuol seguitario, può rinunziar anche si adit wer Mundus, quia me priorem vo il Battesimo, e buttarsi alla campagna dibis edle habrit . Finalmente v' ha un Mon-chiarato nemico di Cristo .

do , a cui non si può esser amico sen- E di fatto , osservate qual capitale facza effer dichiaratamente nemico di Dio : cia il bambino Gesù di tutta la boria del Quicumque voluerit effes amicus bujut fa- Mondo.

eult , inimicus Del confliculeur . E' propo- Ama il Mondo gli onori ; Gesti è sco-

fizione di Fede nell' Épissola di San Gia-nosciuto. Cerca il Mondo gli applausi ; como. E dov'è mai questo Mondo, direte voi? esca di tutto il Mondo; Gesti si sposa col

E dov'è mai queflo Mondo, directe voi? [clea di tutte il Mondo; Gesà fi fopta col Sari cettamente in Turchia, lari in Ge-dolore; col patimento i. Il Mondo à anevra. No Signori. Queflo Mondo è tra fiamato, e non mai fasto di roba; compa-Catolici, è in Milano, e ven e tari qual- gua del bambino è la procretà, anzì c'icleache parter anche in quefla Chiefa. Que ma miferia, perché giace efpode al crudo fio Mondon nomico di Dio non è altro, [feddo foraz-fuora, od outre fensa lu-che una moltitudine di uomini, e di don-, me, all'artia cruda fenza coperto e fi poà nec, che non fluction sitro, che dari fuel chiama ti noficia di Centa Girlio un trionne.

tempo . A giuochi , a spassi , a seste, a so del Mondo . conversazioni , carnovale tutto l'anno . In Grande Iddio ! Voi creaste il prime questo Mondo regna il lusso, la pompa, Adamo nella stazione pri sorità dell'anno; la vendetta, la mormorazione : Questo qual su l'Aprile; in età robulla, accio-Mondo è questo, la rinventa le mode chè non s'entisse si incomodi della fanscandalose, che mantiene i teatri, i bal-ciullezza; in mezzo al Paradiso terrestre, li, i corfi, il galanco, e tutto ciò, che cioè in leno a tutto il deliziofo: e per luinga il fenfo. In quello Mondo fi archi- voltro Figlio, per il fecondo tanto mi-tettano le vane pompe, fi preferivono lelglior Adamo, difponece una naficia poveleggi delle sfide, e dei duelli, Capo di ra, ofcura, abbandonata da ogni foccorquello Mondo chi è ? Gefucrifto / Guarda! fo , accompagnata da tutte le circoftanze , Capo di quello Mondo è il Principe infer-che ponno renderla difagiata ? Perchè , nale: così vien chiamato nei fanti Van-perche?

geli Princept hujus mundi : E Paolo Appollolo lo chiama Mundi Retiorm. Il gran Padre : Adamo treato trale delizie, quan-Rettore dell' univerfità, dove fi fuddia illo tempo fi confervò innocente? Otto

bel tempo.

Quello Mondo non riceve, anzi rifintati Innocenza, e Ingali non fanno lunga ca-citilo, ne conofce Criflo Sambino: cono-merata, lunocenza, e mertificazione van ferra ben Criflo Giudice nel finale giudi-di conferva.

ferrà ben Critto Giudice nel finale giudi-di conterva.

210, e nel punto della morte Cagniferar le non foliamente Adamo, ma tra le
Dominus justicia facinar; ma Critto, e Mon- deditie troverce un Mondo di perdiut; si
do fono fempre fiat; e firano fempre lera le mortificazioni troverce un Monnemici: e ficcome ad ogni cretico, che do di faivi e Gesù, venuto ad infevoul renderis catolico, u fi a pubblicamengranici la via della faitar e piglia perfe,
te abjurate, e rimegur il erria; co- dei niegna a noi quella firada, che è la
a chiunque per innezo del Sarto Bat- liccum, mandani con la collino interna-

tefimo vnol entrar nella Chiefa, si fi E i mondani non la vogliono inten-pubblicamente abjurare, e rinnegare il dere : anzi con quei ciechi, e sconsi-Mondo: disprauselas scaule co amulius pan-gliati mentovati da Giobbe: tennes sympis sins d'Abrenneits. Perche le leggi, pansem , & etiberam ; ducest in benis die i dogmi, le maffine del Mondo, fono fins , & in pinsis ed inferna defeendant erette della volontà, e apolitafe dell'Evan (cap. 14a) Suoni, canti, giuchi, giubili, bel tempo; e poi far una mala morte, e Hanno i secolari una massima in testa perdersi.

Opera del P. Cattanco, Tomo II.

Cari Signori , è forse venuto per li se-stenuta immonda ; e perciò dice il sacto colari un' altro Redentore coronato di tefto , impleti fune dies purgationis Maria . rose, e prosumato di odori, che per essi Anche per Maria venne il tempo di pu-foli abbia aperta una nuova strada per fal-riscarsi, non già nella persona, ma nella varfi? Fin ora la strada della falute è sem- stima comune .

varis ? in ora la tirata acias a lunc e terminante.

Che bel punto è mai questo, o signond vitem; in S. Matteo, e necli atti deti, degno da offerrarsi attentamente, e
gii Appolloli, per multas tribualisus sputat nus intrare in Regnum Del (cap. 14.)

di quei, che mi ascoltano i Effer cost
di quei, che mi ascoltano i Effer cost

condottiere? grandi cose dello spirito del Padre Fabro anche l'ombra, e il sospetto di ogn' im-

primo compagno di Sant' Ignazio; andò a mondezza. trovarlo, e lo richiele di qualche buon Nel traetar umano, e civile, e massiricordo per l'anima : Il gran tervo di mamente nelle vilite , nelle convertazio-

Povero me ! Raffomiglio affai più alla mormorare , lingue maligne ? Non vi è ffalla, in cui nacque Gesà, che non fomi-male , non vi è macchia , nè di cuore , glio a quel Santo Bambino . Così diceva nè di mente , non vi è seconda intenziopiangendo : ed ho quanti potrebbero fare ne . Sia così ; non vi fia alcun male ; quella stella meditazione, e conchinderla ma pare, che vi sia male, e quello bacol medefimo epifonema!

# DISCORSO XXII.

ta Vergine .

Pofiquam impleti funt dies purgationis

E' forse venuto al mondo qualche nuovo amico della purità , che si tenga lontana, non folamente la macchia, non fo-Un Signor grande intele die per fama lamente il pericolo della macchia , ma

ricordo per il anima: il gras ferro di mamente nelle vifice, nelle convertazione pio gli diffe; V. S. pendi attentamente in e negli mitri, taivolta fi vede una a quelle poche parole. Criflo povero, sed familiarità fiscalle ; un affidiatà perpore oricco. Criflo digiano, e de lo fasulo. La una corrispondenza frambiento. Criflo-figuado, e de lo ben vefitro. Criflo che dà ad dire. Quell' anima fempre ai in patimenti, e de lo in delizire. Giò dettro, fiscano quell' Angole cuolde visibile; che tacque. Il gentinomo, diffe tra sè. Già none l'abbasiona mai. Afila crit, a la ficto fina per tratte quello, ma a junio merc. Gelia, in Città in Villa, falle for la pera tratte quello, ma primo merc. Gelia, in Città in Villa, falle for non, et in bem paficitor: al mettre fii nel cua calamita, che fequita la fina di la considera di monto del mente Genà nel fieno, ed llo mondo, che è malizido, e per la perio in morbidi lini.

Pevero me l'affornibilo affai più alla morratra e, fissgue manigne ? Non vi è

fta . Sono tratti Innocenti , tranfest per adello , ma ponno parere malizieli : dunocchio, che porge materia di scandalo, se da da dire agli altri, deve ancor dar da pensare a voi, e ad imitazione di Ma-Nella festa della Purificazione della Bea-ria dovete purificarvi da una macchia; che non è, ma può parere, che sia . Nella divozione a quel Monistere voi dite, che non vi è male. Voi lo dite, ed io per ora lo credo. Sia così; non

Merie. Luce: 2.

The property of the property abbia : Imperocche , avendo parterite , me l'apparenza .

può effere riputata macchiata, come le Ma, come fare (direte voi) a schivare altre madri. Macchiata versmente non le dicerie, e i sospetti del mondo, che in-, ne puè effere, porche fu Vergine in-terpreta in male anche le azioni più fananzi al parto, nel parto, e dopo il par-te ? Dobbiamo noi ritirarci a viver folito: pure non fapendoli quello suo privile- tari nei chiostri, o andarcene al deserto : gio , può nella fiima delle persone effer Volete sapere , Signori miei , quali siano

quelle persone, che non danno da dire, [cui il marito, morto gli son tre anni, ne da siofestare, neppur per nomba, a de mica, na laliciato per sipardine di alcuno il Udire. Plinio nella fun lloria na voltai muitas de funtime ceptama. Non tratte diera che le propositione della similaria similaria della seria, filmi c. te la cultoficione della similaria per tutta la Città, e fiuri anorra; e prasti voltana. Un'a qualia, che volta sioni fa per tutta la Città, e fiuri anorra; e prasti voltana. Un'a qualia, che volta sioni fa per cutto, che ella sellifina princialo, non getta ombra fulla campagna. Se chilima, giorane, fenna sucori. E tra similaria della similaria dell

Voglio dire con questo, che persone si mette in piazza, non ulci mai un di gran virtù, e di alta slima, sono rivesiato, basi una sillaba in biasimo di que-

of gras virtu, e di alti limia, 1000 Irve-, intro-, sami altibla in bulamo di queparlano male, perché faino di cettro, che
noa troverano fede - Queflo è un merquello corpo non gittò neppur un noo
o efficacifimo per dar fulla lingua al di omba ? Perché queflo corpo
i totte le male lingua e; prender un politivolte, e di tratto, e di parole non elror e permanente moder cheflo di lingua al di omba ? Perché queflo dicezza di
tatte le male lingua e; prender un politivolte, e di tratto, e di parole non elror e permanente moder cheflo di la lingua di controle di la lingua en controle
to di la fulla si interpetar in bene tutto Dio. Balla quello ? No, non balta anchò, che vede. E qui cede in acconcisciora » Di molte anche timorate di Dio,
quel proverbio. A note, che bolle, se la gente monrife ». Perché danque permosfehe non fia accostico. Le moltele 16- che ? Aggiunge à Sierra Sierrara, 73mqual fia liquore effer dolce, come i lili fuir mordator. A certe felle, e conmana del Cele, che s mestre fia boli così qual proprio di colori di la liquore effer dolce, come i lili fuir mordator. A certe felle, e conmana del Cele, che smestre fia boli così qual lireptosi, che dovori, non di
rana. Pate voi l'ammomento a consenso i, dovide, e modello indoffic tutta corcule; con
certe perfone vedete aggirarii certi mol- con qualche, e più di qualche penitenzaconi, e fonata la tronto», e fermartifia fonome, "Timedra Deminava volle, o
certe perfone vedete aggirarii certi mol- con qualche, e più di qualche penitenzaconi, e fonata la tronto ». E memartifia fonome. "Timedra Deminava volle so
coni, e fonata de redotari di virai Vijos di Benuia. Vedete color qual chi propria fia ha toto il cilicio di fianchi , suffuti
ripatzione, e dei noner di Dio, ma ge- de faitima: in e frogoliza dell'abtove effer il fanto acio, non fi vedecibero Pattifi recare uspuenti presso, de conserio fianchi parine sono fia vedecibero percine even el fianchi con di liquito penitera del propria di ha toto il cilicio di fianchi , suffuti
ripa

zatos futuro. Seguiemi col penfero o Signori, che gioriello, perle a pendente, tutto il monegià to colla mia immaginazione fono ar- do donnefeo attorno. Colt ben acconcia rivato alla Crità di Berulia. Vedere quel vedere, che efec di cale fai fai della noche il palazzo fiolato tutto all' interno, al- te, e piega per cerre finde fiuor di matori, fisación, mingisfico, con quanti- no, con ano donacla faló di compagnia; ti di ferritori di gentilomini e par de dec fiuori di Crità. Qui (direte vol.) giardino por defece quel la permatori di figura ano acconcia falo di compagnia; di partico por della considera di considera di considera di permatori di signo di permatori di figura di permatori d

in lei , e pigliano il tutto in bene : ejftri trattenimenti , al paragone di una sì tra giá altri Ozia, capo di tutti, fenza fa- gioconda, e sì durevole felicità in compere, nè cercar, dove fosse incamminata, pagnia degli Angeli, e di tutta la Cor-le sa riverenza, e le prega buon viaggio , te Gelesse! Dio non vuol darcene alcun Or qui foggiungo io : questa era pur taggio fensibile , acciocchè fia maggiore qualche apparenza di male : Era pur un il merito della nostra Santa Fede . La morbel tema per le male lingue per parlare, te aprirà le porte di quelle beate ilanze, e sparlare: E perchè in Giuditta tutto si e voglio sperare (almen lo bramo con tutpigsia in ben e, e non nasce ombra di so-le i (cure ) che tutti abbiate da entrarpetto , nè si ode mormorio di mosconi , vi . Ma di grazia non vi differite l' enche brontolino? Il perchè di tutti il per-trata, che troppo vi parran lunghi i cen-che è quello. Giuditta era di quelle Da-to, e i dugento anni di Purgatorio, che me di troppo fullevata virtà , che teneva vi andate preparando colla perdita di tanaltifilmo posto nella opinione di tutti, per- te ore in ciance, in giuochi, in genj, chè grandemente, e perseverantemente te- e in vanità. E quando pur vi giungiate, meva Dio; e le aquile, che volan sì alto, come defidero, troverete già occupate non fanno ombra, che arrivi a terra. quasi tutte le sedie più alte dai giornalie-

pittura, ma espresso al vivo nelle opere, una viza somata. Iontana dall'ozio, in e cesserebbero i nu subito i susuri delle comettiue satione. Sa via, Signori miei, male lingue ma si vede tanta mediocrità cominciamo almeno a moderare la sovermale lingue: ma fi vede tanta mediocrità (cominciamo almeno a moderare la foverdi virrà, tanta confinenza ol visito, tan-chia linquebeza: cominciamo a tompere la
te azioni equivoche tra il bene, e il macontinuazione con dar qualche giorno al
le, tanta apparenza di libertà, incorren-domedifico firitamento. Così a poco a pota, e inflabilità, che pre ciò le male linco torrete a imizzione di Maria anche l'
gun fianno fentire, e le modele forioza-apparenza del male. Non troverete ne zano d'intorno al dolce. Per far ammiquelle gan nola, che v'isimuszionet, o

amolissi, e per collette tutte leonine, gii vagilo dincreole, che importa? Vederec
volo in alto, e lontano da terra. Ogni
poi a fio tempo il prezio dell'opera donna fa Giadita; che timusz nombumo, gando ricimate una tel, voi non vema timust vadite, e non vi fatà qui loquadete altre, che gruppi, e croci, e fiture vorbom malmo de se.

lacquo di tempo , e la gran trafcuratezza di morte fi spiegherà la tela dall'altra pardelle cure domelliche per la finoderata lun-ghezza, e continuazioni delle conversazio- lavoro. Allora avrete la contentezza di ni , che d'alcuni anni in qua si è andata aver preserito i trattenimenti con Dio ai allargando per quafi tutta l'Italia; fovven-trattenimenti del mondo; e potrete dire, gavi, o Signori, che vi mettete a rifchio Nofra Converfatio in celli eff., la mia condi perdere, o almeno di differirvene per verfazione me la fon rifervata a godermela lungo tempo una, la più bella, e la più tutta in Cielo. allegra, che poffiate mai defiderare, o im-

maginarvi, e che dovrà durare per anni eterni lassu nel Cielo . Oh fe in mezzo 2 un di quelli voltri trattenimenti potesse metterfi in fedia uno spirito di quei, che ora fianno nel Paradifo, e potesse egli tenervi converfazione, e descrivervi, e raccontarvi per una notte intera gli fpaffi , e le delizie , che 6 godono , e goderanno per sempre lassù in quei palagi della Gittà di Dio; quanto vi parrebbero mefchini , infipidi , e difpregeveli questi vo-

non fanno ombra, che arrivi a terra. quan tutte le teole più ante uni giornalie-Vorrei, che tutte le case avessero un ri, dagli artigiani, e dai vostri lavorato-ritratto di Giuditta, non già sulla tela in ri di campagna, che di presente menane tur verbum malam de ea.

gure ifpide, e mal colorite; Il bello è
E perché di quello sparlate in gran par- tutto dall'altra parce. Ricamate pure de
E è cagione ai giorni, nostri il gran fcia-jvita vostra nella festa maniera: In punto

# DISCORSO XXIII.

Nella Purificazion della Beata Vergine .

Nune dimittis fervum tuum , Domine , fecundum verbum tuum in pace. Lucæ 2.

N El miltero della Purificazione di Ma-ria , di cui abbiam oggi la felta , concorrono quattro perfonaggi , di condi leno , fece vita Romita . zione , e di flato diversissimi , ciascun de'

penfero per la buota morte.

Trochific Ingenetice la volume a principal pentengagio è un conti findire con un fun fintre parente.

Il primo , e principal pente Quefii è Non fi lafcib luingare dalla grandeza prefinata per mano del Saccador ca nati del partiro , e riippe firancamente all egli dello prefenta fe mededimo in perfect. Impendore: fe Dio mi avefle voluta nelto facifisito all' Eterno Pader. La Ma io litaro conjugale, mi avrebba lafcito dei vogiolo di riaverlo per Salvatore di il mio fipolo: me l'as tolto; quello à tutto il mondo, paga cinque ficil. Cio-fespo, che mi vodi tutta per fe, e voque ficil folimente? Solamente a Solamente solamente di Solamente and solamente di Solamen gue ; per esser comprato dall' uomo fa Cento altre vedove di questa stampagar solamente cinque sicli ? Vengano pa potrei citarvi ; Santa Brigida , e Sana veder questa poca spesa quei, che di ta Elisabetra Regina d' Ungheria, e cono, la salute, e la buooa morte costa Costanza figlia dell' Imperador Costan-

Quanto pura, quanto illibata / Pure, per morte. ubbidir ad una legge, a cui noo è obbli- Galla, figlia di Simmaco Confolo Ro-

brogia , Sant' Agoftino , e San Girolamo quelle beate porte ? Rifpondete , Santa

hanno composti libri, omelie, e lettere, tutte, in lode dello stato vedovile, e contano coo eleganza gentilissima il santo vivere e' l heato morire di molte vedove da loro conosciute . Non la finisce mai San Girolamo di efaltar fin alle stelle le esemplari virtù di Paola Romana , di Blefilla , di Melania, tutte vedove nobiliffime .

Bufrasia, privata del marito in età giovanile, fu cercata per isposa dall' Impera-

Olimpiade, nel secondo anno delle sue quali può darci un bel lume , e un fanto nozze, perdè Nebridio suo caro consorte:
Teodosio Imperadore la voleva a tueti i

oppo. zo, ed altre fimili, rimunerate per ciò Il fecondo personazgin è una Vergine : Ja Dio coo ona tranquilla, e santa

stat - ser etación di amilà - per col mano, appeaa maritata tedho vedora. Deller quiche appurenza di Gatodalo ; vi coller quiche appurenza di Gatodalo ; vi colle qui calcienza.

Il terzo perfonaggio è una vedova ; el terzo per de la terzo de la t gata, e per efercizio di umiltà, e per to-mano, appena maritata rello vedova; e versarium ( scrive Sant' Ambrogio ) erat mezzo que' lumi , vede Sao Pietro in abiin templo , collequium in prece , vita in je- to Pontificale . Vedo ( diceva ella ) o tranio. vedo ? Oh Santo Appostolo, giacche ave-Tre Santi Dottori della Chiesa S. Am-lte le chiavi del Paradiso, mi aprirete voi

Padre. 1 miei peccati mi fono perdonati l'rei , prima di morire , veder allogati tut-Domine mi , dimilio fuor perata mae ? SI, tri figliuoli : Vorrei vedera afficurata la rispofe S. Pietro, Dimilio funt , Foni . Oh fuccellione in cala . Avuta la fuccellione , caro Santo , ho una compagnia di tntta Vorrei veder terminata quella lite , finita mia confidenza chiamata Benedetta, fie-quella fabbrica. Simeone non ha altra bra-re contento, che venga anch' ella ? El-ma, che di veder Gesù: Veduto, che l' la no ( ripigliò San Pietro ) non è ancor ha , fentite , che bel cantico compone : matura per il Paradifo : di qui a trenta Nune dimittis servum suum , Domine , segiorni farà preparata . Se Benedetta non cundum verbum euum in pace : Signore , giorni lara preparata, se nenecerca non comeano unesso ramos no paer : sugmore, può venir per ora ; venga almeno l'al-liciatemi morire; lafciate, che vada in tra mia camerata. L'altra camerata fon paec : non ho più da veder cofa alcuna - contento. Ciò detto, fparì; e Gal-Come chi accende una lucerna per tro-la, chiamati al letto tutti i domellici, yar una monera, o una gioja, trovata, m, comment as rector texts I contentint, year was mosters, e than gain, trovata, ye contata (not rutta la visione, r ta poco (he l'ha, effingue il lome; Così Simeotempo, initiente colla fina compagna, an-oe brama accefo il picciol lome di fou do a goder il frutto della fina finan vedo-ivata no arrovar estate er, che l'ha trevanza.
Canegunda, fiosi di Enrico Secondo della fina vita.

Conegunda, fionă di Enrico Secondo fdella fua vita. Imperadore, fopoă di poce tempo, e ve- logal sioanea, che fi conofec evidente-doua di molti anni forti in totale fitita-mente mortale, dovvebbe fempre effere tezza, modella d'abiti; culte di mortifi- ponto a giran pelfo della morte; fin un cazione, e di orazione, tra l'altre zare vecchie che pulla gli anni feffanta, il vittà, lui fiopitare nell' mullità. I parrat, squale poo evidentemente conglietturare, che non folfe mui futa, non dico Impera-tree, ma che men donna di qualche coto-quelo mondo, come un' albergo imprebuttura per amore dei poure; Morti stil filtosgit e c. gran Santa; e nel punte di fua morte ac-cadde, che avendo già perduti affatto i fentimenti, perchè ne vedera, ne udiva, ne gustava cosa alcuna-, cavarono suori DISCORSO XXIV.

della guardaroba le vesti Imperiali , manto , corona, e scetto per vestire i le adato , corona, e scetto per vestire i le adavere . Ricuperò tutto ad un tratto i fenfi , e diffe : Auferte binc : amittus ifto non

DISCORSO XXIV.

dei Carnovale ..

A wass . If the server front of the school to the control of the server front of the s che fià in chòi; e mi fervano viva, e lici; e Cattoliei, e non avendo altro, morta le povere velli, che più imitano la he una Chiefa a totti comune, quel-nudità del miy celefie sposo Gesà. In co-la povera Chiefa è aforzata a far ogni fesò dire baciando teneramente una per una (ta, anzi ogni giorno, due differenti com-le pinghe di Gesù, nella piaga del Colla-parfe.

E pagge ca Gera, nella paga del Colla-parle.

Dipole ca Gera, nella paga del Colla-parle.

Il quarto perfonagio, degno di fipecia-fare del giorno fi appe l'Altare, si feoppole consideratione, che intervenne alla Pa-lio le face ri immagini, d'adora la etoce, sificazione di Maria, è il Santo vecchio fi casta la Santa Meffin, si communica, e Silocone. Cano vecchio che non asvarali finatica il popolo Cattolico. Al batter alcono del distributione del misso de del viver d'ana tal ora, quella Chiefri, non è più alcono del considera del misso del propolo Cattolico. Al batter del considera de forum fe mortem , nife print videret Chriftumitici , e fale in Pulpito un Predicante Lu-

fterano a bestemmiar quattro erelie vestite I vecchi comunemente hanno sempre di moralità. Povere Chiese! io credo che qualche voglietta di cole temporali . Vor-le stesse muraglie piangerebbero quel'a

diferazia di vederfi dellinate a fervire , mente dell' intellette : e in oltre errore della volontà . Vediamolo breveor a Crifto, or a Lutero. Chi crederebbe mai , che in Milane , mente.
e in altre Città tutte Cattoliche dovesse Gli amici del carnovale hanno questa

e in aire Getà tette Catoliche dovefig
Gil smici del carrowale hanno quella redefi una qua finile mutarsone di fecmera s' senite, nazi vedete coi vatin de cerenți più farni deil'annos, quali foso le
carine delle sante Felie, e del Giubilei non an deba offente dell'annos, quali foso le
leo, qual confolazione era mai andri in certi altri în polia lafciar correre qualpopulo, e di nobilet i ultri alfedar i in; come frutte della fingione. Il mondo poi,
c carrii del fion peccati; altri accolist- ci
alla factifima Meda molli di pianto,
cere recenti del per la divesione! Che bel fion corrento,
cerenti del per la divesione! Che bel fion corrento,
cerenti del per la divesione! Che bel fion cerento. orazione ! Alle tavole affiller la tempe- comprende turti i giorni dell' Anno, e turof allowed a contraction of the contraction of the

vederet:

Ad ogni minima nollra operazione: duaOr eccori il reveicio della mediglia; que non vi deve mai eller operazione
Appena finire le felle, pur che centridi.

Commanda di monte di commanda di commanda al monte
ordina i all'ampeno della maggiori parre (mento ci maniene, ci pultore, ci cibencii,
non fi penia pià, ne à aligniari, ne a let: domque non politamo mai mai , ne
confédione, ne à limniare, ne à a pred-obbiamo dellegli ingrati ellegli esperazio, a l'un difficatione a molte tuvolte l'interno.

Dio nelli fia infinita (cierazi charrono in pre gli occià adollo, ci evede per nutro chiero d'acqua i peccati : Saranno cor-lin pubblico, ne coll'eflerno, ne coll'in-te le notti per le durate dei festini, an terno dobbiamo fidarci di fargli oltragguste le sale per il bollore delle conver-gio.

le mie .

Chi è colui , che fa mutazioni sì di-cro , che ci renda ficuri : duoque anche perate ? Chi le fa? Negli Stati dei Si-jin tempo di Carnovale fi deve temper la sperate ? Chi le si? Negli Stati dei Si-jin tempo di Carnovale si deve tespere la gono Svizaren, come difini al principio, (lau terribilisima spida , dalla quale non le si l'eresia, che succede al Cartoli-v'ha difeia, cismo; e nelle Città Cartoliche le si B di quella terribile spada non sentiamo una mezza cresa, che volgarmente si non suche al prefente i colpi nelle guerre, chama il Carnovale. Ah non di maj che sposiliano lo litto, e non vengonovero, che i fattelli, e le forelle ascrit-portati dalla fama i lampi più lipaventosi te alla buona morre si sistimo perverti, ele tremotto, che ha fossili accoma al Carnova.

re da quest'errore . Errore primiera-capo del mondo? Illuxerune conscationes

gli adoratori, fantificate le cafe, purgate 30, che fi nafconda agli occhi fuoi, onde le anime, deteffati i peccati, allontana-poffiamo ficuramente fargli torto. te le occafioni. Che bel vedere! che bel Dio per fua effensiale pocenza concorre ad ogni minima nostra operazione : dun-

molte case la libertà , e la dissoluzione : e penetra fin i più segreti nascondigli del da molte anime a bevono , come un bic-nostro cuore: dunque , nè in privato , nè

facioni: Tutti i penfieri vamo al bal-larioni: Tutti i penfieri vamo al bal-lo, al corfo, al giucoo, al teatro. Par, filitais ha sempre prome le pene per gali-che il diavolo dica a Getà, Tu hai fatte jarci, e non vê, pe protecione di gran-le tue felle, lafcia, che ancor io faccia di, che possa far scudo, ne salvocondot-

que mbi sare , dice il Salmo fettante-idroncelli di poco polfo , e di corta fema néi sera ; élec il Salmo lettante-pérocelli di peco polto , e di corta tefino felho. Gandidimo, e giullifimo la ciche ha di gazia a rovar che il
Dio, voi avrete fatto baleane i vollri [leva , tanto è poca la lora autorità , o
lampi a tutto il mondo! E che lampi nato è fettro il latino, che pagano, pofono quelli ? Gameste di , di renamenti teramo por con lui venir a patri; e dicerra, fi è cella, e fa trabilizza dajili; signore , il ferrimpo per undesi finoi londamenti la renamenti pur perio dell'aliano sa quel mele di carronadere giungo con fino contre. è lampe, do balence da ferrir, er uruna annel move gjunge colle sue nuve, è l'ampo, do-padrone da servire per tutto quel tem-ve abbatre case, e si crollar palagi, ope-po, provvedetevi d'altri, che noi ven na ; dove si fa sentir per via di lettere, gliam vivere a modo nostro. Ma Dio quel

na, quore na monte per via en entre giorna evience a mono nomero. Nat Dio quel è avvilo. Desigli metamenthau te fignificationem, sur pero conciene il tutto: Deminus univer-fignian a faite arcus. Dio prima di feri-ferme to se; o sen esf qui pelle refifuer-re, per fun infinita bontà, dice: Guar-fua valonatai. Quel gran Signore, cui da; dat fignificationem , ut fugiant ; prima ferve ubbidiente il Cielo , Ignis , grando , di scaricar il colpo , avvila acciocche de-nix , glacies , spiritue procellarum , faciune cliniamo il colpo e e un' anima rea di verbum ejur. grandi peccati leggerà con occhio tran- E ad un Dio, a un personaggio di tanta

quillo nei pubblici foglj i grandi gasti-portata, cui siamo essenzialmente soggetti, ghi altrui , fenza riflettere , che quella ardifce una creatura offerir una fervitù sì mano Divina batte prima altri , accioc-limitata , che nè anche offerirebbe ad un chè ella sia avvertita a declinar l' ira di cavaliere ordinario? Dio con piangere, e con emendar le fue Ha ben Dio bisogno di me, e delle

mie opere, che voglia venir a patti, e colpe? Il tremuoto poi è forse il massimo di contentarsi, che io lo terva un tempo sì,

tutti i flagelli . La pelle ha prefervativi , e l'altro no . ha rimed) , ha l'alfiflenza di Sacerdoti Ah/ Mio Dio Eterno , e Signore di tutper ajuto dell'anima: la guerra non toc-ti i tempi, non vi fia mai tempo, in cui ca tutti ; la fame fa firage maggiore vi offenda. Mio Dio immenso in tutti gli nei poveri': il tremuoto, o collo [cuo-ter le cafe, o con aprir fotto ai pie- torto. Dio potentifimo, fenza il cui di vaffe voragini, converte le Catta jutto non poffo aprir un'occhio, formain cimiter] , e le pianure in sepoleri , re una parola , muover un passo , non sia con sì subita mutazione, che tra il mai vero, che faccia alcuna operazione danzare, e il morire non v'è, che un' contro voi.

Se campaffi cento mille milioni di fecoistante . Quando i feguaci del Carnovale potran-li, non dovrei impiegar neppur un mono difarmar la giustizia Divina, o potran-mento in offesa di Dio ; Neppur per un' no afficuratif, che Dio non veda, che illante dovrei flar in pericolo di offender Dio non fappia, che Dio non punifca, Dio; e posso starvi avendo anni sì corti,

forse forse allora mi terrò con esso loro, giorni si misurati? Se potessimo uscir dalla giurisdizione dell' Ma se la Maestà, l'eccellenza, e la im-

Altistimo, come si può uscir dallo Stato mensità di Dio da sulla voce a chiunque dei Principi terreni, pur pure potrebbes ardisce dire, questo è il tempo di pigliar-vivere con libertà. Ma, Si afcentere in ci ssogo, c libertà; la dignità, la Santità, calum, su illile es, si afcendere in infer-lla universalità della Santa legge Cartolica num , ader : Se cammino per la terra, la ci ricorda , che anche nel Carnovale siaterra è di Dio; se navigo sulle acque, le mo tenuti all' osservanza di lei .

terra è di Dio; te navigo tulle acque, ie mo censul an oucavanca vi nei, acque fon di Dio; fe refpiro aria; l'aria; Tutte le leggi, fondite nella natura, o è di Dio; fe piglio il cibo, ogni boccone nello fiato della períona, obbligano fembre di Dio; fe faccio un paflo, ogni mo-pre. Mi piego. La legge della Nobitità obvimento è da Dio; O san imiliam ma-bigo (empre un Cavaliere, e una Dima a jefistem auder. lewis pulvifenius irritare e trattat bene; e non vi farà mai tempo, in (S. Bernard.) come certà piccioli pa-far una villà, ura baffezza, La legge del Se Dio fosse, come certà piccioli pa-far una villà, ura baffezza, La legge del

foldato obbliga fempre ; e non vi è mai tempo, in cui fia lecito al foldato un'atto di codardia, di fellonia, di mutar bandiera, di fuggire, d'impugnare spada contro il fuo comandante. La legge civile obbliga fempre, ed anche in tempo di Carnovale fon profi, e processati i ladri, gli omicidj, i falfarj. La legge del matrimonio obbliga sempre alla fedeltà esattissima fenza nemmen dar ombra di gelofia; e fe una sposa, prima d'andar a marito si dichiaraffe collo sposo, Voglio in un mele I nella Santa Croce, le prime due sodell' anno siberrà di parlare, di trescare, no già fatte; la terza, dice S. Matteo, ed anche di farvi torto; chi condurrebbe che si farà nel finale giudizio.

legge di fovrana nobiltà, la quale mi di diventò nobile, e gloriofo fopra tutte le chiara fissio di Dio, Non er sanguinibus, piante per il prezioso scutto, che su ap-fed ex Des met sont. Son fissio di Dio, la peso a suoi rami; onde di lei canta la mia origine è Dio, mio frazello è Gerà, Chiefa: Cruz fidelli inter comota arbor non mia midro è Maria. E dunque vi sarà tem mobilit.

po, in cui possa avvilirmi?

per legge di amicizia ec.

## DISCORSO XXV.

Nella Vigilia della Festa della Santa Croce .

Tune apparebit fignum fill beminis . Matth. 24.

RE efaltazioni ponno confiderarii da noi

mai a cafa una tal donna?.

E la legge Criffiana farà inferiore alle flece fu! monte Calvario, quando fi pianaltre leggi tutte del mondo? E quella una ltò quell' albero, a illora infame, ma che

po, in cui pofia avuilirmi?
La teconda estitazione della Cincer calla legge Crislina è legge di buon fol- gui l'anno del Signore 136. Sant Elena, dato. Ho giurato nel Battelimo di fegui la grande Imperatrice, divotifima della le bandiere di Gesù, è ne localforman nei-Pulmone di Gesù, è pio no di compara nei pomenta nei compara del prometia, rimunciando al me. Quivi con tutta l'Imperiale potenmonto, al demonio a sila carne. Quando za i adopterò per tirovate la Santa Gordina tentezzato, fecti o forte qualche i ce, naficulta, anti feolia frotto terra dati ferra di tempo. La seconda esaltazione della Groce seferva di tempo?

La legge Crilliana è legge di matrimonio can Dio; Dio è lo podo, l'anima min first'i ricosofere; ; e ricosoficius che lu;

è la figota. Doffmolar e main facta ricosofere; ; e ricosoficius che lu;

è la figota. Doffmolar e main facta ricosofere; ; e ricosoficius che lu;

pa alcuno, in cui polli buttarmi in bracdarle diveti abbracciamenti; e flamparti

co a Lucifero? Omnit anima, am Clorifii (port teneri baci: e da quel giorno in

fimita sil, au disbili salutura?

Se dunque la grandezza, la muellà, la

giulitzia, l'omipotenza di Dio obbliga vitteria, e di trionfo, carattere di nobile

empre alla fias virul r'e là leggez Crifita: à ta'

dillinitor di conorazza, e dalle arti

ha fatre quello fishocondorto al peccato, so, jin oro, e in pietre preziole: la Composite, ce frepoggi frenchata melle bandiere,

come in tempo di fua golla nel Carnovale, ce ferpeggio (ventolata nelle bandiere , come in tempo di fua giurifdizione) afcefe onorata fopra i Diademi de Prin-

tutta la Chiefa ; e specialmente in quefla nostra Città, dove coll'accompagna-

mento di tutti gli ordini Civili , Rego-lari , ed Ecclesiastici si porta in trionso uno degli stromenti della Divina Passione; e si fa vedere ad un mondo di Cittadini . e di forestieri . quel ferro , che su una debito della pena : sopra quella Croce ci volta imbevuto del preziolifimo Sangue del fono feritti tahti begli efempi delle cri-Riane virtà, che abbiam proccurato d'imi-

La terza esaltazione della Santa Cro-tare . E diremo piangendo: Aus Crux, aus ce fi farà nella valle di Giofafat nel gior- for unica; Crux fidelis inter omnes arber una

no del finale Giudizio . Tutti noi , che mebilis .

no get mane visuozano. 1 utti non , occe mento. occi mento qui firme allora in quella val. Chi va alla Santa Cafa di Loreto, le dividi in due cafali ; gil eletti a meza qual confolazione ha mai in minra per atia, agili, come Angeli; i, eluminodi, minutto, e poter dire e ecco il fitto, ove come Soli, i reprobi a plana terra, pe- ti trobo Maria, quando fu annonziata fanti, come piombo, e neri, come car- ecco e, la fierlira, onde venne l'Angelo fanti, come piombo, e neri, come cia-lecco la finelfira, onde venne l'Angelo boni. Stande cond tutti uniti, e raccoltà, almoliciatore i ecco la porta, per cui tancome in un valifilmo testro ad aipettar (ce volte paísò la grande Regira, Quello
Topera, che in rappetenera hella gran-è lla primento, logra cui giu nalleggià
de giberata, la prima di tutti a companii il desira della proportionale de giberata. Per proportionale de giberata, la prima di tutti a companii il della considerata della fanta considerata della fanta considera del al almaint, autre le requise unta fanta toccui uegat cetti, noise anore en plas-Croce fannan recolle, e riunite dagil ser; ma con un doicilimo piacre da Angeli, e formatone il fufto intero col· llefto piangere, ma con le lue braccia, vi farano verifimilmen-te inferitti i fuoi medefini ciboli; il no- ro accompagnate dimani la procefione, pi fivo Santo Chiodo andra anchi ella col· che fi fari al folio fienamilima, dicen-

locarfi in quel braccio di croce , ove ful do tra voi : quefto chiodo fleffo io vedrò , piantato la prima volta, Tune appurebit fi-o al hraccio destro , o al finistro , o al gnum fili beminis . piè della Santa Croce; e mi farà pian-

Al comparir della Santa Croce , efal-gere . Ah , Santo Ferro , che lo fia tra tata sopra le ali Angeliche, a mez-quelli, che piangeranno per consolazio-zo, Crux multo clarius solo fulgolit. (Fa-ne! Ab Santo Stromento, che tu non mi rimino apud Baradas loso fapra ciast.) un abhia a rinfacciare le irriverenze ufate al-giobo di luce inespicabile, dice il Van-tre volte in quello giorno alla tua pre-gelifa San Matteo, che Plangers somes fenza, nè la libertà degli s'guardi alle tribus torra , piangeranno tutte le gene-porte , o alle finestre , nè la vanità degli razioni degli uomini , e delle donne ; e ornamenti , ne la malizia delle corrifponnoi , che faremo prefenti a quella com- denze!

parfa , piangeremo ancor noi : Plangene Ma ; e chi avrà fatta una mala morte di che piangerasal veder nel giorno finale E perche piangeremo, e di che pian- la Santa Croce? di che piangera? Di che geremo ? Quello perche o quanto bramo , con piangera ? Hanno i malviventi una che fia intelo da tutti ! Se avremo fat-, opinione sì radicata della loro fragilità , ta una buona morte ( come mi glova che ad ogui peccato , che commettono , sperare di Signori, e Signore di tanta hanno sobito pronta la scusa. Siamo fra-pietà ) Se avremo satta una buona mor-gili più, che non è il vetro, e come poste , piangeremo di confolazione in vo-fiamo tenerci a tanti colpi di tentazioni ? quell'albero, che ci ha prodotto Siamo compolii di zolfo, come volete, il frutto della Redenzione . Da quel-che non prendiamo fuoco , o negli idela Croce fono derivati tutti i Sacramen-gni , o negli amori . Camminiam fempre , che abbiam presi per soddisfar alle su'l giaccio tra mille pericoli, ed inciamnostre colpe , e per avvalorare la no-pi ; e come possiamo tenerci in piedi senfira debolezza : da quella Croce sono di- za cadute? È non è egli vero, che i pecfeese tutte le Indulgenze per pagar' il catori hanno sempre sulla lingua questo, tinuati ecceffi?

tunati eccenir come dari lore fulla voO (entice come cari lore fulla voeri cation di piaghe mortali peggio, che
eti cation di piaghe mortali peggio, che
eti cation di piaghe mortali peggio, che
lo fini,

In dibble y da quefia Coroc no licorlenno ) che quefio fulle scatione; fini militare l'attenti debole più , che una canna , e
disson ciciente; fi un illero Testum high fatu eti debole più , che una canna , e
disson l'etat più Divisi supplieri (Ciober
era il latti, ca cani illeri più limvalerene? l'atti, c'attai illeri più limvalerene? l'atti, c'attai illeri più limvalerene (l'atti, c'attai illeri più limvalerene) e l'atti, c'attai illeria ci la
Croce hano preta e la finità e la
dismamente per faio ricevere di nouve
robulleraz; e perchè non prenderia annella grazia paterna , e gli intid, che li
cor ta l'attai milioni d' dipriscatoli , di boson courre di Davide di arrele alle illannon fono tutre grazie di questa Coroce, che
son fono tutre il con prenderi lori que del paricuni di con di ciono
di con di ciono priegato più quiniparte per la mediazione di Giosab di nele
ta, di manfactusino, di carita, di perle rotte peggio che mis; fubornare i fuddano a meniti i fono priegato fiora que di
li, al lega co ficiano fi, armar foldono a' nemici fi sono spiegati sopra que diti , sar lega co sacinorosi , armar sol-sla Croce ; e perchè non imitarli / Tren- dari contro del Padre . Or bene : Gioab , ta , quaranta , e più anni di pazienza , che tanto lo favorì , egli slesso colle sue che Dio ti ha moltrara in rollerarti pec-catore, in cercarti perduto, in alpetrar-li i fifim interfeit. Il (so avocato diventi ti al ritorno, non foso frutti di quella il los caranefice; il que mediatore fic il fisme Croce ? e perché non goderli? gran paz- omicida. zia , aver nella Croce tanti ajuti, e non Quante volte , o malviventi, reconcilia-volorti mai ajutare l'aver la chiave del ti afiti Des promotem fili sius Jufic Ciri-Paradiio , e non faperii entrare l'aver [fi, come parla l'Appollolo ? Quante volte

sciandolo in aria sospeso; si compiacque di di un'ererno, e inutile pentimento, Tune nodrir lunga capigliatura, e quella, alza- plangens.

falvam me fae in tutti i lorp gravi, e con- Lo vede Gioab; e Gioab dimentico des gli ordini Regi , e tocce da altiflimo ne-Or fentite , come dara lore fulla vo- lo . Tulit tres lanceas in mann fus , & in-

il saldo di tutti i tuoi debiti, e non la tanta Croce, per mezzo de Santiffimi voletlo prendere! Tante, e tante vol-Sacramenti è slara mediatrice di pace tra vueno prennere: a ante, e tante vol-l'Ascramenti è flata mediarrica di pace tra te in virti di quella Croce, cu folli vol; e Dio Vicciti digazata ja farta Cro-vicino vicino a convertiriti a far quella ce vi rimife in granie; Morti, e feppelli-coefficino generale, a rigettara quella pra-ti e marci ne precari, la Croce, vi relli-tica, a reflituri quella roba, e ci manca-tra alla vita. E voi tornar a peccati pogtica, a reflituir quella roba, e ci manos-tud alla vita: E voi tornar a' poccazi peșt-a, poco pochiimo a riiolevrit ; e îr țiio, che prima. Or fenite Aflaionni infe-dadovero, e quel pochilimo non lo facel lici; la Croce flefă cai tre chiodi vi fară li mai. Va adello a roderit, a darrabbar-cit șa piangere fenza alcun fruto per tut-ta l'Esternita.

Aflaionne fu come tutti (apete, un Aflaionne fu come tutti (apete, un di que giovani fpenfierati, che hanno molta zazzera, e poca testa: Si dilettò di ca- avuta di salvarvi, Tune plangene . Una lanvalli, e il cavallo gli fuggì di fotto , la- cia al cuore, che vi metterà alla tortura

ta dal vento, e imbrogliata ne rami di un Il P. Luigi di Granata ( Cone. 1. In Doalbero , forto il quale paffava , gli fer- min. 24. Pentec, riconofce una particolariffivì di capeltro : flando Affalonne così pen- ma enfasi in quella voce TUNC . Et quidem dente tra il Cielo, e la terra fu veduto vez illa TUNG non vulgarem Emphasim hada un foldato nemico, ma quello neppur' bere mibi viderar; Tune enim piangene ; ardi di toccario, dicendo, egil è ribelle qui in hac vita nunquam plangere velterant; bess), ma è figlio del Re; e il Re ha Tune fe acculabure, qui nunquam, dan vicomandato, Servate milei purum Abfalon ! verent , fe acenfare voluerunt . Tune , vel-

ut attoniti, amentiam fleam obfiupescent i cum regolando tutti i suoi passi per dargli gusto receient se proper nos nibili sempiterna bona maggiore ; E benchè foste gravida , non prelidife, & in nunquam finlenda mala in-lentiva il pefo della gtavidanza, perchè
Dio, nè fu mai, nè farà mai di pefo a ve-Tune plangene i frutti della Croce tut-runo Maria portava Iddio; e Dio fostene-

ti perduti; il Sangue di Gesti sparso inu- va Maria, somministrandole sorza, e vigotilmente per loro , Tante, sì , tune pian- re a continuar il viaggio . gent .

CHARLER BRANCH CHARLES

DISCORSO XXVL

Nella Festa della Visitazione.

natione , & falutavit Elifabeth . Lucæ t. 39. 40.

tà nella Chiefa . Ella è però di grande di-car quel picciol corpo in tripudio . Exultavozione, e di grande ammaestramento, a vit infant pra gaudio in utero moo. Finalmenchi ne confidera il miftero. Udite.

una vilita a Santa Elifabetta fua parente, thu ventris tul.
anch' ella gravida di San Gio: Battilla. Ecco, quanto bene reca alle cafe, e alQuella ifiriazione certamente le fu manda le perfone una buona visita. Reca grazia, il Divin Verbo facesse subiro l'uffizio di rito Santo.

Redentore, portandosi a fantificar Giovan-ni; che nel ventre di sua Madre era reo gior patte della lor vita in visita, tanto di colpa originale: il fecondo fine fu, ac che in ogni cafa fi difegna, e fi battezza ciocche Maria fua Madre comincialie anch' con nome particolare la flanza delle vifi-ella fubito a far l'ulfizio di Mediatrice, lee, mi dicano un poco in confidenza, em-

ella fubito a far l'uffario di Mediatrice, les, mi dicano un poco in condénnas, em-sei flantificar le anime. « Carlos, su posse del 3 spirito sauto le far, e la en-Dita hatuno, e sono transcribe de la compania del spirito : Tutto montanas di casità, e di unitià. Certa il difforció e di vanità, ed la (segerette, del monte poteva Dio, anche flando nel Cie-drappo, della moda, della acconciature, lo operta la falta ted le mondo ; con tutto felle comparia e, e delle pale; con che, lo operta la falta ted le mondo ; con tutto felle compania e, della pedia più con che, la compania del considera del mondo ; con tutto felle compania e, della pedia più con che, la compania del mondo ; con tutto felle compania e, della ecconciature, lo operta la falta ted le mondo ; con tutto felle compania e, della pedia con considera del mondo ; con tutto felle compania e, della comociature, lo operta la falta ted le mondo ; con tutto felle compania e, della pedia della compania del consideratoria del compania chè potesse da Nazarette mandar i suoi in-sita , si porta lo spirito della Superbia . fluffi a fantificar Giovanni , volle tuttavia Manco male però se nelle visite dominasportar personalmente le sue grazie nella se solo lo spirito dell'ambizione : Il peg-Giudea , e adoprar' in ciò la sua , e nostra gio è , che molte volte vi fa le sue parti Madre Maria .

tiano a quel Dio , che portava nel feno , azione , mettendo in derifo un' altra,

Al primo metter piede , che ella fa lu

cafa di Elifabetta , mentre tutti vanno in fella por un tal' onore, la prima prima operazione, che fi fa, è la fantificazione di Giovanni, la quale fu piena, abbondante, e fensibile. Imperocche, primieramente fi cancellò la colpa originale . Secando, gli furoso infufi i doni dello Spirito Santo . Terzo , gli su aperto l'intel-etto a ricever l'uso della ragione . Quar-

to, gli fu rivelaro il mistero dell'Incarnazione, onde S. Giovanni fu il primo di tutti gli uomini, che adorafie il Verbo uma-A sesta della Visitazione di Maria, ne nato. Quinto, gli su ripieno il cuore di e di precetto, ne di grande solenni un'allegrezza di paradiso, che sece spicte Elifabetta fteffa refleta oft Spirien San-Conceputo, che ebbe Maria il Divin & , e con voci Profetiche diffe a Maria, Verbo, sentifi fortemente ispirata a far Benedista en in mulioribus, & benedistus fru-

ta da Dio a' due fini. Il primo, acciocche allegrezza, lume di ragione, e doni di Spi-

ciò vifitavit nos oriens ex alto : Così, ben-in vece di portare lo Spirito Santo in vi-

lo spirito della maldicenza . Qual' è l'argo-Andò dunque Maria per lo spazio di ot-mento più samiliare, e più gradito del tanta miglia fu per le montagne della Giu-lungo trattenerfi, fe pon l'entrare ne fatdea : Ognuno s'immagini , con quale rac- ti altrui , findicando questi , biasimando coglimento, e modesta, pensando di con quelli , interpretando sinisframente un'

con tanto pregiudizio della fama, con tan-libertà fulla fama dei poveri profilmi, non to scapito della Cristiana carità. perdonando , ne a vivi , ne a morti , ne a Louis res of ferme, dice San Bernardo, Religioli, ne a fecolari, e il voltro vilitaquia leviter volar: fed graviter vulnerar. La re altro non è, che portar da una ca[a]l' parola è leggerilluma, come l'aria, ma altra cutte le spazzature della Città, voi, non ferifice già leggermente: Leviter pe-che fervite di forbici; andrete bene fotto

netrat animum , fet non leviter exit : en- le forbici diaboliche a pagare le voltre maltra facilmente per l'orecchio, e fa la fua dicenze. impressione nel cuore; ma impressa, che Se poi nelle visite collo spirito della va-ha una mala opinione, andate poi a can-nità, e della maldiconza entrasse per ter-

fona patifice.

par, \$5. ) d'aver conócicias ans di que-lmo, e la Bezta Vergine, e i Santi voltir le lingue ben nálisae a tagliar can ogni Arvoccai per non fosporatre la naufea di libertà i panni addolo aquelli, ed aquel quel ferore. E lo Spirito Santo non addito a superio de la colorida del la colorida del la colorida del colorida del la colorida del la

peravano a tormentarle la lingua , ftringen-inon è vero . trinciati.

Opere del P. Cattaneo, Temo II.

ha una mana opunuore, andate pol a can- airia, e della makitoenza entralle per ter-cilaria. E quando una orfinozzaniore, je quichte fipitei iblertino di lenti op-detta da voi net chindo fiogreco di una pj. sequiroce, alichiri, detti con arquais; se per la Città, correctel dietro a ri- cadenio dell'inferzo 80, che nelle per-chiamatia, fe potete: l'idua irrovacaliti sur-, fone nobili , e civili ciò non accade, o dum, e rella perpetratumete impelfa fa-be ori nitri ema lo fine debitore di am-pra un volto noorato una matchera vita- macfiramento ad ogni condizion di pre-perota; e quel, che è peggio rella nell' fone.

pratona y special y peccare che chiamafi di Sai Giovanni Grifollomo , commontan-confeguenca , che non balla confeffario per do le parole del Salmo quinto , Spulcione averne la piena remifinoe, ma richiede la larent di guarto armo, dice così . Qual reflituzione ciatta della fama, e la com-orrere fenerirelle mai , fe, catrande voi genfazione di tutto il danno, che la per-nella Chiefa, trovale aperte tutte de fe-

na patisce. polture, e ne sentisse uscire quegli ali-Racconta Giovanni Edeo nel suo bel li-ti setidi, e puzzolenti, che si trasmetbro intitolato Fasciculum virtutum, & vi-tono dai cadaveti ? Fuggirelle ben pre-alerum ( Apud Manni , nella prigione eterna sto, e lasciereste di vistar , e il Santissipag. 85. ) d'aver conosciuta una di que-mo, e la Beata Vergine , e i Santi vostri

la camera, e si portavano via tutte assat S. Bassiso nell'Omelia ventessma quarta to le sedie. Ciò non ossate, seguitossi adice, assasser explesse sempless fermessitus via est sentire la repetto di sedie, che si move-quadam ad rem iplam: e Arisbotile (7, P. vano. Rinnovate le benedizioni , e gli [con-litic. in fin. ) Et surpiter loquendi licentia fegiuri , finalmente fi mostrò l'inselice ani quitur & surpia facere . E sebbeno dice il ma a federe sopra un sedile di suoce, con Proverbio, che dal detto al fatto v'è un attorno un branco di demonj, che si ado- gran tratto in questa materia il Proverbio

dola con tenaglie infocate, e tagliandola Imparismo dalla Vergine, che va in vicon forbicioni affilati; ed egli stesso coi uta, quali ester debbano le nostre viute : denti l'andava macinando bocconi a boc-moderate, senza spendervi tante ore, nè coni; e quei bocconi tagliati tornavano di tanti giorni: onelle, fenza offela della punuovo a riunirsi per esser di bel nuovo rità: caritatevoli, senza denigrare la sama del nostro proffimo : virtuale, con inferitvi

Ah lingue, che vi stendete con tanta qualche patola di Dio. Di

Di questa fatta erano le visite, che si facevano scambievolmente le anime perfette . Quando S. Antonio andò in vilita di S. Paolo primo Romito, quali fensi di pietà comunicarono l'uno all'altro, accendendoli (cambievolmente, come due carbo- Sive manducatis, five bibitis, five allud ni nel fanto amor di Dio!

S. Raimondo, Confessore dell' ammirabile Vergine Cattarina da Siena, fa testimoninaza autorevole, che quanti andavano a sintaza autorevole, che quanti andavano a dere alfai comunemente feritto que fume. I peccatori compuniti i tepidi ini monto , di maiorm Del gioriam , A fervorati, i ferventi più accefi d'amor di maggior gloria di Dio. Chi ha tovrapterronti; i ferrenti pui acceiu a amor al Imagnor giona di Dio. Chi na ibviap-Dio. S. France(co Xaverio, S. Ignazio, San Dolto quello detto compendolo, quali per Filippo Neri goadagazono più perfone a corona alla fronte di Sant Ignazio ? For-Dio colle vilite, che colle preciciche: met- fe il divoto ingegno di qualche dipinen-terano plevia in tutti, fuoco in tutti, spi-fe, ? Forfe la pia inclinazione di alcuno rito Santo in tutti .

Dalle vifite, che noi facciamo, e ricevia-quello.
mo, i torna migliori, o pergiori ? Tutro L. La fuggerito la Sacra Ruota Romaè, petrche le buone vifite i fuggeno, le vifi- fia, la quale di Sart' Ignazio parla così : te di libertà fi cercano, e fi frequentano. Omnes fuas cogliaziones , verba , & opera

gine confecratafi Religiofa in un Monalte- REM DEI GLORIAM , in ore femper ro presto Lovanio . Quella , vedendo bene habebar . spello i parlatori del Monisseo frequenta-ti da visite, e non avendo chi cercasse è, A maggior giorta di Die: se comanda, lei, nè la facesse domandare per ester po- come capo d'una famiglia, nel suo privera, e forefliera, andava con ogni fidu-mo naicere ftefa a tutto il Mondo, il cia avanti un' immagine di Maria, e le dice-motivo del comando è per maggior ferviva con femplicifimo candore; quelle Mo-alzi od Dio. Se [gnazio a pie de Som-nache mie forelle fono di continuo vifita-mi Pontefici implora, o affiflenza, o famarche mis forcite lobour communications are made in promoted to a minimal and the daile loss of Madri, parents, ed amici. vorc , o benedicione alle fatiche de fuoi Di me poveretta niuno fa, che fia al Mon-figliuoli , il nervo maggiore della fupplicado; vengo dunqued avio, min cara Madre, ed. è, A masgior onnore di Din, per gl' Signora, Regina, ed Avvocata Maria. Ac-lineereffi di Dio e della Fede. Nell'operational della communication della contractional della communication della co cettatemi, parlatemi, e confolatemi. Ma- rare, nel patire, nella fatica, nel riria non folamente la confolava, ma giunta, pofo, nell'onore, nella ignominia sfavilche fu al punto della morte, la dolcissima la tutto il cuore d'Ignazio; ed ogni fa-Madre in forma visibile venne a rendere la villa parla in suo linguaggio, A maggior visita, e a condurla al Cielo.

Lo stessa di attesta Giovanni Maggiore , Sentimento altamente innessato da Gesta (Spec. Histor. apud Engelgrave in festo Visit. nel cuore di S. Paolo; Sive manducatis , si-6.3.) di un'altra povera pastorella, alla ve bibieis, seve altud quid facitis, emnia in quale moribonda intervenne Maria, recan-gloriam Del facirs: Omnia, vedete. Non da-dole una corona di gigli veduta da tutti i te un passo, non date uno sguardo, non circostanti, a titolo di restituirle in perso- pretendete un sorso, che tutto non sia na tante visite satte ad una sua immagi- diritto a Dio, se glorificetur Deus. ne, che giaceva abbandonata alla campa- Il bel traffico di guadagno, che è mai que-gna. Oh quelle fon vilite, che in punto flo, e il gran capitale di meriti, che fi trodi morte ci faranno d'altra allegrezza, e verà accumulato in punto di morte, chi ha d'altro conforto, di quello, che possano operato con questa mira! Moltissime azioni recarci in questa vita i tractenimenti va- indifferenti noi mettiamo a perdere per ni, inutili, e oziofi.

mancamento di questa direzione. Si man-gia, si beve, si dorme, si esce di casa, si

### DISCORSO XXVII.

Nell'Ottava di Sant'Ignazio .

anid facitis, omnia in gloriam Del faci-10. 1. Corinth. 10.

de' fuoi figliuoli ? No, niente di tutto

Tommaso Cantipratense (Lib. 2. Apum ad Del gleriam, honoremque definabat : esp. 29.) sa menzione di una povera Ver- Unde hoc veiuti symbolum, AD MAJO-

Igloria di Dio.

torna, fi fa qualche opera di mano, com'inello spirito. E il diavolo vi fa venir per è cucire, ricamare, scrivere, conteggia-usanza, per compagnia, per veder chi vi e cuerte, recannet, nitrete; conteggiar lannea, per compagnia, per vener cui vi re ; e non acquillam alcun merito , per è, per trovar camerata da prender pol non far la figlia d'un piccol pendero, artia. Così a quella Chief il va per l'in-che le riferica a Dio. E perchè la mag; vito, a squela procelione per cuniofià, gior parre di nollra vita il occupa ia socia quel Velpero per diletto della mulica : in indifferenti, quindi è, che la maggior 5i dà un buno consiglio per politica, fi parte di noftra vita va perduta fenza qua- fa limofina per vanità , ed ecco le buone fi alcun merito . opere tutte guaffe .

Or, come dall'occhio del Sole ii affort deggiar del popolo, or all'abitato, or al tigliano anche i vapori più terrei, e grod- diletto.

E questa ancora Gesti ha giurato Amen di-must, & affigune; & tu dicis, Quis me co vobis, che non andrà senza mercede, resigis ? Un mondo di persone vi assedia, non perdet mercedem fuam .

feta Geremia, (Thr. 1.) che piange sopra
Gerulalemme. Vedete, dice, quella pove-fiessi: Premit Christum surba multorum, ra Città I fuoi nemici le hano dato al-langi Chriftum Fabe puacema Int tocca-la tefta . S. Gregorio, voi, che avete la re Crifto materialmente è di molti; di chiave de fend Profetici, difecci, chi è loccarlo con vera fiducia, con retto fi-quella Genullemme, e quali sono i nemi-ne, con ardente divozione, e tra:ne sa-

Venite alla buona morte; Questa è co-chè si farà quella comunione, o per sa utile, e fanta, quando si faccia per usanza, o per compagnia, o per rispetto enorar Dio, e Maria, e per apprefittarvi umano. Un Sacerdote, dopo tante Mel-

dardo, prendon di mira di scopo, che vatore Gesù è assediato da una solla di voglion colpire : Senza questa mira la popolo si calcata , e serrata alla di lui region parte de tiri andrebe failita, vita, che a gran pena può difinvoglier-e se alcuno indovinalle a colpire, fareb-se, chè, chi lo vuole da ma parte, be fortuna, e non maestria. Io in ogni chi lo spinge da un altra E si buon Si-mia azione prendo di mira il dar gusto ai giore, piespevole a tutti, conversevole

fi, e così affortigliati fi conducono in al-to ad accenderfi in fomiglianza di flelle ; ferma di dodici anni (m' immagino, che così dall' occhio retto della pura intenzio-fi firaficinaffe carpon per terra ) flender furne fi follevano a Dio anche le operazioni tivamente la mano a toccar l'ultime orpiù basse, e materiali, e si cangiano in lo della veste a Gesà. A questo tocco il giole per sarci corona. Salvatore fi ferma , e dimanda islante-Si può trovar azione più meschina, co-mente. Chi mi ha toccato? Oh Signome dar un bichier d'acqua ad un povero? re , risponde San Pietro , Turbe se compri-

m perdet mercedem suam.

Ma non solamente per mancanza di que-toccato ? Cento persone v' hanno tocfa intenzione fi perdono molte opere in- cato . Eh no : Tra tanti , che mi predifferenti; Il peggio è, che si perde anmono, v'è una mano, che mi ha rubache il merito dell'opere buone.

Fall sunt hostes vine nagie: E il Prosatisfe.

ci , che le danno in tella ? Ve lo dirò , nità a' fuoi mali inveterati , oh quanto è Gerufalemme è l' anima giulta ; i nemici di pochi ! Turba multorum li coro intella , e fuoi fono i demon) , che danno alla tella , li comunica , e tocca il Corpo Santillano cioè battono il principio delle buone ope-di Gesù; pochi si partono persettamente razioni.

fe , non migliora in perfezione; Forte il Se mirate al numero materiale, ne ha fen-Corpo di Crifto, del quale si pasce, ha tite più il primo; Se mirate al merito, perduta la virtà? ne ha fentite più questo secondo , perchè

Non sta la perfezione, nè il merito dell' tutte le Messe del primo oon vaglione inopera in toccar Cristo; ma in toccarlo , nanzi a Dio , quanto l'unica Messa del secome fi deve : Premit Christum turba mul- condo . Deus non de numere, fed de anime

sorum, tangit Christum fides paucorum.

rum, tangit Christum sides paucorum.

Un altro simil caso racconta S. Marco, Una lingua spedita trascorrerà volando ( cap. 12.41. ) Sta il Salvatore nel tempio più orazioni ; leggerà , aozi divorerà più per contro alla cassa delle limofine . En libri spirituali: Un altro reciterà una partra un Farifeo ricco, e fa l'offerta di un te fola di Rofario, ma ponderandone i danaro d' argento; un più ricco vi lascia misteri, ma colla mente, e cuol cuore tutmna mooeta d'oro; Altri di mano in ma- to intento a glorificas il suo Dio . Dateno contribuiscono una , o più monete ; qui le bilancie; e contrapponiamo a mol-Multi divites jastabant multa ; Quel verbo ti uffizi un solo salmo. Chi ha satto maggallabane fignifica appuoto, buttar quot da- gior capitale per il Cielo? Deur non de numero, fed de animo opus examinas. mare con lattanza.

Done molte ftrepitofe, e fonore offerte, Or per ftringer in breve tueto il viecco una povera vedova , che estratti da gore della ragione . E perchè , mies carà un picciol iavoglio due minuti, cioè un Signori, perchè recirate voi preci, ascol-quattrino, due minuta, lá ef quadran; con tate Messe, leggete libri divoti, e fre-grande astetto di donar di più, se più po-quantate Sacrameoti ? se nen per dar onore a Dio , e per arrichirvi di meriseffe, gli offro a Dio.

Facciam ora il computo delle limofine, ti ? Or, fe, maggior onere a Dio, e che fi sono donate. Il computo è già fat- maggior vofito merito è il poco ben fat- to dal maggior computili del mondo. Dii co, che noo è il molto satto a fiampa, fe dunque Crifto a' fuoi discepoli . Amen e per ufanza ; perchè non si mette tutto dice weble , quia widus bac pauper plus on- lo ftudio in quetto folo di purificar fempre nibus mifis. In ragione di danaro i Fari-più l'intenzione, e di attuat fempre più fei hanno dato più, ma in ragione di ope- l'applicazione con batter monete d'ore, ra di pietà, questa vedova ha facto mag- in vece di accumular monete di rame - gior offerta; E oel punto della morte , al che fanoo uo gran volume , e poco vagran bilancio, che fi farà delle azioni vir- gliono è

tuose , i due minuti della vedova avran E non crediate mica , Signori , che Sant' premio eterno: Tutta quella maffa d'oro, Ignazio ( col quale come ho cominciato , e d'argento Dio sa , quanto correrà nel così finisco ) che S. Ignazio mettesfe tan-

banco del Cielo.

ta attenzione di mente, e applicazione d' S. Cipriano ben intendente della fiimati-va, che fuol fari da Dio dell'umaoo ope- maggior disgoità. Scrive lo florice di fia rare nel libro de ope- de demograe, (crif- vita. Mullum, quamvi. leve, Religioni obti-tatione se così : Viduam cum videret Dominus non de bat officium , quin ejus animi arder en toto parlimente. fed de aniese spur sjus examina- corporis babitus, au prefereites ex frante, arque vie . Alt : quel cource, alt : quell' inten- caulir aminates . (Mafaus lik. 3. ca). 1. 3 zione, con cui la vedova offeri quel poco. Sant' Ignanio con facera un figno di Cro-

anue; you san is vedor's outri queriporo 3 sant ganato um access do teles do teles ou dichina; de canglò in orde i lopes de la missi son si tente di due minari.
Una periona comorda, e difeccupata financiare, che non facefic quelle, beachò de periona della compania son facefic quelle, beachò delle periona della compania sociale fini melli accessibilità della compania sociale fini della compania della compania sociale della compania della compania

do quanti entrano, e falutando quanti E non folo inferiva ogni minimo che paffano colla corona alla mano, e colla con tanta intenzione a Gloria di Dio, ma mente vagabonda per tutte le novità: Un a maggior gioria di Dio : Ad majorem Del altro, raccolto io un angolo della Chie-gloriam.

(a), tutto intento a sè, e a Dio, a(colta) Quella parola maggiore, che è termine

una Messa sola ; poi va speditameore alle comparativo, pondererò Venerdì profilmo. sue faccende . Chi ha fentite più Messe ? In tanto uniamo il nostro cuore col cue-

re di S. Ignazio , e facciamo un offerta viatori : e i Santi stessi del Cielo , con al Signore di tutte le nostre opere. Maria Vergine , con Dio , il più del-

pitano ? Un cortigiano cerca forfe altri cerefie: occhi, che quelli del suo Re ? Qui judiaut me , Dominus eft Orc.

DISCORSO XXVIII. Nell' Ottava di Sant' Ignazio.

Omnia in gloriam Dei facite. 1. ad Corinth. 10.

vero amore vinto, e confuío, fu sforza-opuícul. 63.) to a ceder l'armi, e l'infegne all'avver-latio. Che fece poi l'infegne all'avver-latio. Che fece poi l'intereffie. Vefficio reflato amore fu quello, che fempre acce-

ta di buon amico.

la paffa folamente tra nomini , e nomini del gaftigo. Opere del P. Castavico . Tom. II.

Quanto poco capitale di merito mi tro-le anime, anche bnone, trattano coa verò lo aver accumulato in punto di mor-ito aver accumulato in punto di mor-te, mentre tante mie opere mi ha ruba-lognuno vuol accendere la fue candela. A te la vanità , tante la pigrizia , tante il certi altari più privilegiati di grazie fi pite la vanita , tante la pignitia , tante i il cetti altari piu privilegiuti di grance i pierificetto imano d'icoche , a foremer gian il jia di voleniria i la perdonanza. Ci duopare di vita, ella è perduta.

Di qua vante il turo deve eller tiferito noi ci fotta i lo perdiamo, perchiamo, perchaimo, perchaimo, la voi , come a mio fine , Dous mous , 6' Paradilo ci piace ; gili diam del noltro a voi , come a mio fine , Dous mous , 6' Paradilo ci piace ; gili diam del noltro dia voi , come non la egli tutta la confociono.

Autor qui vi è intereffe, piari-latico nell'effer voduto dal folo fuo Caloni.

La conformation come fore fine la reliamenta ; one fore fine la reliamenta ; un conformation come fore fatti conformation.

L' Appostolo S. Paolo venuto dal terzo Cielo ci portò un modello dell' amore , che fi usa colassà in Gielo . I Beati in Ciclo amano, onorano, adorano Dio.
Oh! fe l'amano, fe l'adorano! Adorano per intereffe ? Guarda . Da Dio non (perano alcun premio , perchè già fono premiati : non afpettano alcun avanzamento di gloria sostanziale , perchè già sono intermine : non remono alcun gaftigo , perchè già fon Beati . Amano Dio, perchè lo vedono infinitamente fanto, infinitamente Amore, e l'interesse ( questa è una buono , infinitamente bello , infinitamente favoletta poetica gentile, e spiegan-te il tema di questo esercizio di buona mor-loro sì sattamente ogni proprio interesse, te ) L'amore, e l'interesse vennero una che ogni Beato perderebbe la beatitudivolta tra loro a male parole, e dopo le ne, e fi precipiterebbe in mi le Inferni parole vennero anche alle mani . Doveva piuttoflo , che piegar un minimo che dal per turri i capi vincere l'amore : ma, per-voler Divino ; Beasus multo libentius volche la fortuna cieca talvolta ajuta i co-let aterna felicitate privari, quam Del va-dardi, l'Interelle riusci vittorioso, e'i po-luntatem in aliquo retardare. ( Santi. Them.

colle infegne rubate all' amore cominciò se il cuore di Sant' Ignazio, e lo spiegava ad ingannar tutto il mondo fotto coper- con quel fuo detto familiare : Ad majorem Del gioriam .

ta di buon amico.

Che belle e pireliuoi di benevolenza elNon abbia Dio ne Paradifo da concecono mai di bocca agi interefiati! Mo derfi, ne laferno da miacaciner : foggliafrano ambizione di fervirri, deficerio de ima fu ta seforeria di retti i bosi comunirolli avanzamenti, antica conoferaza de clabili sidirminano la faza giulità di rutti

con considera del considera del considera del cabili sidirminano la faza giulità di rutti

con considera del considera del cabili sidirminano la faza giulità di rutti

con considera del cabili sidirminano la faza giulità di rutti

con considera del cabili sidirminano la faza giulità di rutti

con considera del cabili sidirminano la faza giulità di rutti

con considera del cabili sidirminano la faza giulità di rutti

con considera di za da vostri cenni, roba, vita, san- mo bene, la somma saviezza, la somma san-gue, riputazione, ogni cosa dedicata a rità, il sommo merito d'ogni amore? Donvoltro fervizio; tutto parole, dice il que amiamo Dio per quello, che è in sè; Morale, che han fotto l'amor, ch'eli imiriamo ( per quanto fi può nello flato bifono il fuo, perchè vogliono pefcar illdi viatori ) il puro, e difinererefiato amor voltro ; civili mercanzie di chi offre per de' Beati . Amiamo , ferviamo , onoriamo ricevere tutto l'interesse colla sopraveste Dio da figli, che sanno il tutto per como piacere al buon suo Padre, e non da ser-Quello interelle così mascherato non se vitori coll'ucchio al falario, o colla panra

Quelto è quel grande fegreto, che spie-| Quanti vi sono nel mondo, che pajon il Rò S. Paolo ai Romani . Exifimate ves mer- rovelcio di Sant' Ignazio , vivi folamente tuos offe posento, viventes autem Des (cap. 6. all'intereffe , al piacere ; alle vanità , e 21. ) Portatevi, come morti a tutto ciò, morti affatto al gullo, ed al piacere di che può indurvi al peccato, e non abbia-

te altro respiro, altra vita, che in Dio, Andate a parlar con alcuno di questi e per onore, e glorificazione di Dio. e per onore, e glorificazione di Die. Iziovani libertini della grandezza di Dio, Spiegham bene quello penfiero. Prende-del merito, che ha , d'effer unicamente te un cadavero, e collocatelo in un tro-amato, e fevito, del comando, che ne no Reale. Intorno a lui difponete in bel-abbiam tutti Diliger Deminum Deum tuam ; la ordinanza, Mitre, Diademi, porpo-re, feguito di Cavalieri, corteggio di vere. Parlate con lui d'amori, di galan-

10 , feguito di Cavalieri , cortegitio di vere . Bralate con lui d'amori, di galanGandi , fonmenifone di Popoli . S'innal- tel, di fervir , ano a Dio , non a Maza nicote in foperbia in mezzo a tante di ria , ma di fervir ad una mortale creatuno della contrata della cont a tutti i piaceri . Apritegli avanti tutte namento : date loro speranza di una pezle tesorerie de' Regi Erar), e sategli toc- zenteria di gnadagno misero, incerto, e car monete, collane d'oro, imeraldi, temporale, iono tutti occhi, tutti bocca, perle, e diamanti: firinge egli mai il tutti mano per afferrare un'acqua, che cot-

pugno per ritenersi una mooeta? Nien-re, un vento, che vola. te. Perchè ? perchè é morro a tutte le Discorrete con una donna vana della ricchezze. Fate dunque così : Corretegi bellezza dell'anima, allorchè per ragioincontro con armi bianche, e lucenti, ne della Divina grazia è vestita di fole, minacciando di farlo in pezzi: Si ritira quando per gli atti virtuoli è coronata egli per ferbarli intero? Niente : e mor-di gioje, quando pe 'l diritto, che ha foto anche alla paura . Oh lo farò ben io pra i Reggi eterni, è ereditaria del Ciemuovere. Chiamate l'anima fua; rimette-lo . Eh! tanta bellezza d'anima, tanti tela in quelle offa fredde : fubito fi rifve-labiti di grazia, tante gioje di virtu! Parglia, si alza in piedi, vede, ode, cam-lare di drappi, di nastri, di mode, di commina, vive. A cutto egli è insensibile, cj, di feste, e giuochi: a questi è viva; come un fasso ; all'anima sna egli è tutto a tutto il bello del Paradiso è morta infenfo. cadaverita.

Or fate voltro conto , che tal fosse S. Eppur a tutte quelle vanità, a cui fiamo Ignazio. A tutto quel, che è proprio in-tanto attaccati, bilogna morir una volta, serelle, affatto morto. L'anima, che uni-Andiam pur trattenendo, come suol dirsi, camente lo muove, è il piacer di Dio, co denti le ricchezze, gli onori, la bellez-l'onordi Dio, il maggior fervizio di Dio, za, la vita, che più prello di quel, che A quello folo cutto arde, tutto a s'induca, penfiamo, andar cevviene.

tutto fi ftrugge .

fuoce d'amore e nel cuore , e nel volto . noi a dispetto del mondo, che muore, non Anche in veder un fiore , un frutto , un vogliam finirla di morir al mondo. erba , come in tanti fpecchi contemplava Beatl mortui , qui in Domino morinasur . Que-

Iddio, ed era rapito in lui.

Pratenit figura hujus mundi, ci avvila San Era spesse volte ndito, e nella sua ca-Paolo (1, ad Carinth, 7, 31.) Il mondo ci mera, e in un privato oratorio uscir in va morendo attorno; perchè, a chi è morta queste affettuosissime esclamazioni; o mio la bellezza in volto; a chi è morta la pri-Dio! O amor del cuor mio? Se gli uomi-mavera dell'età, a chi muore indosso il ni vi conoscessero! Ad ogni breve orazio-vigor delle forze , la vivacità degli spirine, al folo nominar Gesu, diveniva tutto ti; e col morir, che il mondo fa in noi,

flo è un detto di S. Giovanni pell' Apoca-

lissi di mirabile fignificato. Udiamo S. Am-tolamente a contemplar Gesà . Gli oree-brogio, il quale in atto di mataviglia di chi sono stupidi , e sordi ad ogni novimanda così. Che parlar è questo? Beati ità curiosa; aperti solamente ad ascoltar morti, che muojono? Doveva piuttosto di-Gestà. La sua casa serve solamente ad re, Beati i vivi, che muojono, Quis enim albergarlo, le sue ricchezze folamente a mortaus mort potast ? Nullus proculdubio . Chi pascerlo, i suoi passi unicamente a seguiè quel morto ; che pofla di nuovo mori tarlo al Calvario , al piè della Croce , re ? Niuno affatto . Pagato una volta il al fepolero , e dopo la rifurrezione a tributo della vita a quella gabelliera efat-cercar Gesti , ad annunziar Gesti . Salitissima, non può citarci più a pagare la to poi il Salvatore al Gielo, Maddalena seconda volta: come dice S. Giovanni : si ritira in solitudine, morta alla patria, Beat i morti, che muojono? Moriul, qui ai parenti, a tutto l'umano; e vive per la Damino moriuntur.

In Domine merimer.

Ecco la ripoliu aircibile del Santo Docioci escontemplazione, rutta rapita, dovi
core, Illi fant besti, O till in Domine more est il fine Cource, e il fino amore, Crifine acrai. Quando vience la morte e e ci
Nobillifima coppia di amanti. Ignazio,
trova già morti al mondo; allora non può le Maddalena, mirate quella fecita udienfacia latro, che facio besti; ma quando za p. bennoli di farun farta, e besta morla morte ci trova in cuore vive le pafi te. Mirate, qual è il cuore più vivo al
fonoi, vi viigi all'attett diorionata, allora mondo, e face che mospia quelle face, con

corriam pericolo di far una morte infe-un'atto di perfetta contrizione , e inco-

Vi fono adunque due morti : l'una volontaria, l'altra necessaria. La prima uccide tutti i nostri fregolati appetiti con merito; la seconda smorza la vita temporale , per condizione dell'umana mortalità . La prima morte dipende dal nostro arbitrio; la seconda viene, guando è mandata da Dio: a noi tocca far di continuo quella prima morte . Ah! Signori miei , che tanto rifentimento ad ogni picciola in-

minci a vivere solamente a Dio ec. STATES THE PROPERTY OF THE STATES

DISCORSO XXIX.

Nel Transito della Beata Vergine.

Eja ergo Advocata noftra Ge.

giuria? Che tanto fuoco ne fregolati amo-ri? Che tanto fumo d'ambizione nelle miferie di quella povera terra? Abbiamo un mente il Cielo, dove sta per inviare l'animezzo piè in sepoltura, eppure ogni pas-ma sua, ormai vicina a sciogliersi dal corfione, in vece di morire, diventa più po ? Vedete, che non la il fuo bambino giovane.

Se vi fu donna viva vivissima al mon-stato, per cueste, che non ha il suo bambino Se vi fu donna viva vivissima al mon-stato, per che fi rappresentata in uno Se vi fu donna viva vivissima al mon-stato, in cui ellà deve eller portata tra do, e morta del tutto a Dio, su ha Mad-le braccia del los Figiliulos ? Quella è la dalena, della quale oggi celebriamo so divota immagine di Nostra Sigoora del tranlenne la felta . Ma se vi su donna , che sito , ed è la principal titolare , e avvocanel trentesimo anno di sua età morisse as ta del nostro transito da questa all'altra fatto affatto al mondo, e vivesse tutta vita. Sotto l'invocazione di questa divo-tutta a Dio, su la stessa Santissima Pe- itilima Vergine si sanno gli eserzis della nitente . Dilexis multum : ecco tutta la buona morte tutti i Venerdì , e tutte le di lei vita in compendio . Dilexit mul- seconde Domeniche . Questa immagine si rum il piacere, e la vanità: e questa su dà a tutti quei, che si ascrivono alla Con-la sua vita libera, e tutta morta a Dio. gregazione della buona morte, e non si dà Dilexit multum il suo Maestro Gesù: ecco mica , acciocchè si ponga in un libro a la sua vita santa, e tutta morta al mon-servir per segnacolo, ovvero acciocchè fi di unquenti, e si odori per uso pieshi, e si lasci dimenticata tra le carre di lei sono morti: servon lolo per ungere oxiose di casa, ma acciocchè si tenga a i piedi a Gesti. I fuoi begli occhi ad ogni capo del voltro letto, nel quale una volta umano oggetto fono morti ; fi impiegano avete a morire ; onde l'abbiate fotto gli

ecchi la mattina, e la fera, e vi ferva di fraccontar alcuno de' grandi privilegi fat-

secraj in micrina; e u nieva e vi retva princularia acumi un galatin principalis continua ciontazione a vivere fotto i pro-tile dalla for Figlia: Pel venne a stire: teatone di lei, e ad offervare quelle pos- Quantoti ira falishimira fado, a sumo sun-chilime repole preferitre a' fratelli, e fo- dia suinta mon, vodio interata sumo non-celle della buona morti e della buona morti in me l'accracialmente arroba con la fato di dia cia della dia (ce. Vedo chi mil ferre, chi fi sintàti dia di controlla la fata immogine pase ca per ne, e chi fi fluida di contamiti,
tinche morti e controlla la fata immogine pase ca per ne, e chi fi fluida di contamiti. ticolare proporzionata al loro iffituto. La Cili aspetto alla morte . Tune ego (udite Compagnia del Rosario, cesì ampliata per attentamente questa dolce promessa ) Tuno tutto il Mondo, ha per sua tutelare la 1800, carissima, evumo Domina & maier, Madonnà del Rolario, che si dipinge, e divilabo di occarram els in, serte, su si si scollossimo con el si scollossimo del compartir, corone lipla estiam confossimom & respectivam haa' suoi diveti . La Compagnia del Sacro beant , & collocabo cos mecum in fedo caleftis

Carmelo rapprefenta Nostra Signora in atto gaudii .

di donar abiti benedetti per la livrea, Ponderiamo con divota fiduzia, e at-e per difeia de' fuoi confratelli. La Com-tenzione quefle Virginali parole. Dieiapagnia della buona morte, anch' essa stesa mole in volgare. Miei divoti, che tanper tutto il mondo, e arricchita da' Som- to mi onorate, al punto della vostra mi Pontefici di tante Indulgenze , ha per morte mi troverete . Tune ego tanquam fua infegna , e per fuo flendardo l'imma- Domina : Tane , allora quando il mongine di Nostra Signora del transito, in at- do tutto non potrà ajutarvi in cosa al-to di spirar l'anima, maritta in piedi per cuna, quando i vostri amici, e parenla certezza del suo selice passaggio da que- ei non potran farvi altro, che star a Ra all'altra vita . vedere , ed al più , flringerfi nelle spal-

Or, come i confratelli del Rofario, e le per compafione; Tune, allora ver-del Carmine, hanno una gran copia di o, come padrona, e con affoliuto co-razconti miracolofi, che moftrano l'affi-mando (griderò i demon) tentarori : Che flenza della Vergine a que' della loro pretendete voi quì ? Quest'anima è mia, Compagnia , così nella Compagnia della comperata col buon contante del mio Fibuona morte, quanti, oh quanti fono sta- gliuolo, e afficurata da me col mio parti affifitii in modo speciale dalla gran Ver- ricolare patrociolo. Tana ego , tanquam gine a metter bene il prede per sar quel maser. Come le madri , quando hanno gran passo, il quale è l'ultimo di que- un figlio veramente infermo, abbandosta breve vita , e'i primo della tremenda nano tutte le altre cure di casa , e totte

eternità!

le visite, giorno, e notte stanno occupate Vada avanti per prima , e autentica attorno al figliuolo , così io affiflero a pruova una dichiarazione in forma auto-ciafcun mio divoto in punto di morte , revole uscita di bocca a Maria stella , come se non avessi altro , che lui , sgom-Stava una volta S. Brigida fissa nel gran brandogli dal pensiero le male fantasse, dal

pensiero della morte, e per la saura sol·cuore gl'indegni affetti, le soverchie pan-lectità di lar bene que passo, le batteva re, le illusioni, e le tentazioni del nemi-li cuore fortemente; perché i Sauti, che co infernale... flusiono un po più di noi la gran popi. E notate quelle patole, Olviaba, 6 sa-na dell'Eternità, ad cogli coperta di curamo » Non aspetterò mica di estre thia quel nuovo mondo tellano sempre sospesi. mata, ne di esser pregata : Verrò da mia quel auvor mondo reliano lempre lofgeli, imata, ne di eller pregata: Verrò da mia Quando ecco Maria (troverete i intro polito can quella liberta, con cui una mara il itoro primo delle rivelazioni al capo di eva dal 100 fello, prevenendo ie fledamento delle rivelazioni al capo di eva dal 100 fello, prevenendo ie fledamento mara livela della media di la compara della conseguia della conseguia della relia della relia della conseguia della conseguia della relia della relia

gnia ,

gnia , come racconta il Grifogono nel fuorMaria Vergine del Transito i A quella goia , come racconata il arinogama en la lorinata veigino dei manii di Arinomo Mariano (7 mm. 2.4%). 3. 9. 34.) Taccomandari pinna , che fi cominci que Stava (upino in letto cogli occhi filia , or filo divoto efercizio ; da lei prender la besel Gielo , or in una immagine di Ma-nedizione prima di partirne; callodire le fia , che gli flava la faccia. . Al Confef-Immagini di lei appete al letto, come profore, che più volte gli disse all'orecchio, tettrice del ben vivere, e pegno di bea fe alcuna cofa lo travagliava , dicde fem- morire.

pre questa risposta; Ob 6 nosses, mi Pa- E forse, che non su veduta questa Ver-ter, quessumo in montem afferar felatium, gline, or in atto di scacciar i demoni dal Disposamo signaluri sudice codiffe: O se fa lanco di un moribonodo; or in atto di peffe , Padre mio , fe fapeste , quanto spaventarli prendendo figura di gigantes-muore consolato chi ha servito Maria Ver-sa per guardia alla porta di un suo digine! Ai suoi fratelli, amici, e figli voto, che moriva, or tutta intesa ad spirituali, che affollati attorno al letto ajutar un soldato serito a morte, acciocgli chiedevano, chi la benedizione, chi che si confessissi validamente, e tratte-alcun ricordo: Figli miei, diceva, che nendogla l'anima in corpo, e sensi di volete, che io vi dica, se non quel, che pietà nell' anima, finche su finita la con-pruovo? Quanto muore volentieri, e con-sessione?

solato , chi ha servita Maria Vergine ! Ai Santa Maria Maddalena de Pazzis ( In fuoi penitenti, che venivano, e a molte vita parte 4. esp. 23. ) Vergine tanto il-fue penitenti, che mandavano a vifitar-luminata da Dio, effendo in effaii, fu Jule pentient; Che manoravno a vinta-i immunata on Dio; a tutti, o diceva, o facera dire didita gridar ad alta voce, e batter forte. Ho più volte predicato, ed ora pruovo palma a palma, non fo, fo per allegrezper isperienza, che si ti-um bel morire za, o per menviglia dicendo, "Web. Vidopo avere con qualche fedeltà servito a de. E., che vodete è Video Mariano feden-Maria Vergine: Quansum, Oh quansum in tom super quamdam naviculam: Vedo Ma-morto offert solatium, Duiparam: sugulari su- ria satta nocchiera coi remi alla mano

The party information of the party is accessed to the party in the second of the party in the pa

veffi da duolo , e da coruccio . Si tengo-no per anni , e danni in guardaroba , e A quattro giovani findenti , l' uno in non fi cavano fuori , fe non in occasione Gratz , l' altro in Mogonza , il tergo in di difgrazio . Vedrete al letto di alcuni Palermo , il quarso in Tolofa , effendo di difigrazie . Vedrette al letto di aicuni Pilermo., il quarto in Tolola , ettenos moribondi , Inmagini di vatie forti; tot-tettati fettiti; e frequenti alla Congresa te di Maria , Quale di quelle è liata da zione di Maria , quella amantifima Mavoi onotata nella fue ficta e vinitata nelle der à molib con volto amantifima Mavoi onotata che fue fette, vinitata nelle der à molib con volto amantifima Mavoi ne de la constanta de l

te el fi moltano agli occhi certe fine glioramento, entrò in altiflima malinco-Immagini di Maria Affunca, di Maria dia, perche gli pareva, che non vedreb-Annunziata, e el ricordismo di non aver be più Maria Vergine.

rifictrate, ne le fue feile, ne le fue Per afficurare quel tremendo paffag-Chicse, quelle Immagini, in vece di gio, rivogliamoel al di lei benedetto Fidarci confolazione , ci metteranno confu- glio , e profirati ai fuoi piedi , diciamofione .

gli così . I fratelli, e le forelle della buona mor- Piedi Santiffimi di Gesà , conofco , e te devono prender particolar affetto, e non conofco quanto balla, la difficoltà divozione, ed onorare con ilpeziale culto e il pericolo di quell' ultimo passo

offeritco tutti i paffi fatti dalla voftra San-| Or, chi crederebbe mai, che anche Matiffima Madre, e quando pellegrinò in Bet- ria Vergine venga fulla gran piazza di quelemme, e quando ando fuggialea in Egit- flo mondo, e nafea nel mele di Settem-to, e quando ando in cerca di voi per- bre per far la guardia campellre alle voduto in Gerufalemme; e fingolarmente vi ître vigne, e vi facela leggere al bel pri-offerisco quell'ultimo, e felicissimo pasto, che ella fece nel punto del fuo beato me custodem in vinela? Spieghiam oggi que-Transito, acciocche possa anch' lo ottene- sto testo, e caviamone qualche pratico dore un felice passaggio da questa all'altra cumento per meritarci l'assistenza di Ma-

que ad un paffo difficile , ad un falto ar- fi corre pericolo d'effer difertati da irreque ad un pafío dificile , ad un faito ar- li corre pericolo d'eller diferat i da irra-ricicharo, ad un poneti frentor et da i ma-pasali tempeta, acle quai Maria fa-no ? Maria d'amabilifiama condoctiers , all Quelle Vigente vigente per periodi de la la mune ? Lo no merrio per la gran teip-i dini Relligiofi, ai quali Maria compariar dezza , con cui vi ho fervito , ma voi più volte in atro efprefiro di fingolore be-farelo-per i meriti delle mani implagate; nevoltama ha dato fepon di cultofiere on del voltro Figlio. Vi fervito meglio per i pecciale diligensa . Imperocche alcumi Sa-l'avvenire , e procuerare di avere in mon-ci Codenii Maria ha montarii totto il fion

stra afiistenza:

due feriti , l'uno dalla lancia del folda- effer ella amantiffima cuflode di quelle vito, a l'altro dalla faetta dell'amore Di- gne d' Engaddi . vine , avrò io la grazia di morire aman-do , come amando morì Maria? Per quell' renderfi le Congregazioni di Maria erette Figlio, e siano le mie ultime voci il vo-custode. Stro dolce nome, o Gesù e il vostro dol- Ma io ce nome, o Maria,

# \*\*\*\* tirfi nei meli profilmi , delle quali vacan-DISCORSO XXX.

Nell'avvicinarii delle vacanze Autunnali da la divozione.

Pofuerunt me custodem in Vinets . Cantic, 1. 5.

Coll' occasione, che in questi tempi ella promette per parte sua. Posueruni me cominciano a ringersi le uve, e la custodem in vineis. vindemmia fi va accostando , fi vedono E primieramente , offervate o Signo-

h vindem mia .

ria nel tempo delle profime vacanze, e Quanto grande sicurezza ci-fa chiun-molto più nell'ora di nestra morte , dove

te la voltra scorta, la voltra guida, la vo-nunro, altri conservati nella stessa pupilla dell'occhio , taluno riposto fin nel cen-Cuor di Gesù, e cuor di Maria, amen-tro del cuore, turti fegni espressivi, di

atto di amore sì accelo , sì forte , si in-nelle nostre Case , e Collegi , la Congretenfo, dietro cui andò la voftra Sant' Ani- cazione del Transito abbracciata da ranti ma sciosta dai legami del corpo , fate , popoli , la Campagnia del Rosario , e del che anch'io finifca il mio vivere in ofca- Carmelo , tutte vigne care a Maria , e lo Demini , nei baci del Crocifisto vostro murate da lei con occhio di parzialissima Ma io , fotto nome di vigne , voglio

intendere le vacanze dell'autunno , alle quali il comune delle persone suol diverze Maria è specialmente guardinga; che in quelle sotto pretesto di ricrearii il corpo, non si offenda lo spirito, non si per-

Chi vuol dunque Maria per guardia delle fue vigne, e delle fue vacanze, dia bene a mente ai patti i che ella vuole per parte noftra , e alla fedele affiftenza , che

fulle pubbliche piazze esposti nomini di ri , che le vigne rutto l'anno sono sogcontado con grandi fruntoni alla mano gette a tutri i pericoli, alla brina, al per trovar padroni da lervire, e vigne, fecco, al vento, alle tempelle, e non a cui far la guardia: E vi companioco e reculto, che abbia maggior bifogno avanti, come una compagnia di picchieri del Cielo, quanto la vigna. Poi, com-modrandofi arditi, rifoluti, e cotti, e vidente l'ura fana, e falva amaturià, e afficurano fulla propria vita la vigna, e el·la ficura per quefto è Bilogna allora più, che mai guardat la vigna dagli pomini , i qua-

quali aspettano il frutto maturo per ru-prevaricase il più potente stromento, che barlo. "avesse il mondo, cioè la moglie. Quo-Ma come si guardano le vigne dalle ma-slta suria accostatasi al marito tetto addo-

ni rapaci degli uomini? Vi è mai padrone lorato, gli andava dicendo, Adhue sercosì sciocco, che metta un custode ad una manara in simplicitate rue? Banedie Deo Giocco aperta dapertutto, malimamente se morre « An templice , o sciocco , che un la vigna softe in vicinanza della strada? [ci ? ancor mantieni la tua dabbenaggi. Signori no Buona sièpe, buon fosto, buon ne , e vai massicando benedizioni ? E ti

gli notte, e giorno.

sepi possificamen tuam spinis. Se tu vuoi Più di uno dei secti interpreti ha possi intervenire a tutte le conversazioni, ani in dubbio, se questa maia seduttisce sosse natervenne à cutre le conventation; au la dissolité di Gibber. Se et u voia pair l'orecchio; pretament la moglié di Giobbe, ovvero il e dar adito a tutti i difcori profiati d'avolo fotto quefia figura. San Giovanni diffoliut, ofceni, che cofa portà farvi Grioffolmo (Cir. a Final, în Jib r. a.) per la mis guardis ? Dal canto tuo provvedi lo meno, la chiama firetta parente del la fiere.

de; spine al cuore per divertir gli affetti zioni? Ancor in tempo di vendommia tan-

nelle Congregazioni, e nello Prediche, ti anni, vigna certamente cletta, e de-che avete un bel raccolto da parte per liziosa a Dio. Questi in un' autunno sofar una bellezza di vino, che vi ralle-lo, per non aver faputo, e voluto fogri per tutta l' eternità : Anime sì ben flenere un po' di burla, e continuar quell'

battarsi a disperazione, mapiegava la lin-di uva , ma , come se una compagnia di gua , che sola gli era reslata , in lodar soldati Tattari , e Cosacchi vi avesse fat-Dio , quando il demonio applico a faclo to tutte le scorrerie , e avessero seminate

muro, e di più ancera la guardia, cheve- par questo tempo, e occasione di ben ali norte, e giorno. Gli Ed ecco il primo patto, che Maria vuo-Ebrei han tanto orrore a dir questa pale da noi . Datemi , dice ella , la vigna rola maledizione a Dio , che in vece del

con una buona fiepe attorno, e che fia Maledie, dicono Benedie Dee: Vendicati con siepe di spine, e poi io la guardero. Se Dio dei mali, che ti sa, e poi muori com-pi aurei tuas spinis, legge il testo greco tento.

dizvolo , hec mulier affinisare diabelum at-E non balta a metter la fiepe al folo orecchio . Sepi viam tuam spinis , diOr da questi demoni , o per verità , o ce Iddio per bocca del suo Profeta Osea; per ustizio, da queste volpi insidiatrici, (Cap. 2.) Ogni mal passo, ogni occul- que demoliantus vinens, quanta persecuto sentiere, per cui possano entrat ladron- zione patiranno le aulme più buone, e le celii nella vigna, deve effer afficpato da vigne più abbondanti di frutti! Adhue perfpine agli occhi , che ripatino tutti gli manee in simplicitate tua? vi dira quel mal oggetti men puri : ipine alla lingua , che compagno : Ancor in tempo di vacanza tengano lontane tutte le parole immon-frequentar Chiefe, e Sacramenti, e divo-

disordinati : in ogni strada spine , e pos ta ritiratezza dalle conversazioni , dai baline. ili, dai conventicoli? Che semplicità, che E quella siepe, come che a tutte le vi-scrupoli, che supersizione suor di tempo! gne fia necessaria, per eller ben stuarda- Anzi, che inciviltà, e rusticità non corte, tanto più forzofamente necessaria è a rispondere agli inviti! Ah! belle vigne certe vigne elette, dove l'uva è più ab-questi sono i ladri, e quì sa bisogno della bindante, e più dolce, e più matura.

Inepe agli occhi, all'orecchio, a tutti
Anime coltivate rutto il corlo dell' anno coll' efercizio di belle viste, più vol- ne, siepe dispine. Senti contare di un giote pasciute, ed impinguate dall'uso dei vane, partito dalla Città per villeggiare, Santiflimi Sacramenti, e dalle rogiade con principi di virtù altamento praticati, della divina parola udita negli Oratori , con abbondanza di meriti raccolti in mol-

colcivate, voi farete le più infidiate del- ufo dei Sacramenti, che aveva praticato, le altre. Ma in qual genere d'infidie ? scapitò sì fattamente, che di bellissima vi-Uditelo nel Santo Profeta Giobbe al capo gna , divenne un diferto, e diferto tale , fecondo . come fe, non pochi ladroncelli foffero en-Giobbe , in occasione gagliardiffima di trati furtivamente a cogliervi una cesta

tutto quel tetreno a fale; tanto resto sem- pavazione delle eresie ; ma non si abbassapre sterile, e infecondo fin a sar una in no mai al vile, e sordido messiere di mer-felice, e miserabil morte, nella quale anter rerrazioni di senso; le abborriscono dava dicendo, e piangendo. Il tal anno , anche effi , e le hanno a fchifo : obbliil diavole fece la vendemmia in cata mia, sò, dico, questi diavoli anziani a por-tagliando non folo l'uva dal tralcio, ma le car fuoco impuro al cuor di Giustina;

ficure non ancora : Si richiede di più la vati per non offenderla . Di che accore

di Maria non mancherà.

chi , fortifimi incentivi, l'uno a mal cre-vercirsi alla fanta Fede con doppia perdita dere, l'altro a mal vivere? Chi manten-dell'inserno.

ne in mezzo alle Reali delizie fanto, e E per spalleggiare gli esempi addotti col-illibato un Luigi Re di Francia, un Er-la ragione. Tre nemici ponno metter a menegildo, uno Stefano ambidue Re di ruba le belle vigne delle anime 'nostre . gran nome, se non Maria ? Maria vide, Il primo è il Mondo, ma questo è esteche dal canto loro sacevano il possibile a sinre , il riparo della siepe fatta da noi farsi nel loro grado, che erano vigne ben lo terrà lontano : Il secondo è il democircondate da fiepe di una cautela arren-nio, volpe vecchia, che sa introdursi tissima a non dar luogo al demonio, e anche nei luoghi ben serrati : Il terzo Maria ne prese, e ne mantenne una fe-e la Carne , sempre unita con noi , e delissima cura.

fodire Giustina fantissima Vergine, di cui di Maria. fanno menzione Beda, Metafraste, ed al- E primieramente sopra il demonio Mane l'esfer vinto da una fanciulla , obbli- stessa, che ella mai non ebbe ne bisogno, go anche i diavoloni majufcoli, i quali ne paura, ma in ordine alla ficurezza dei hanno bensì mano nelle rivoluzioni di fla-finoi divoti. ti , nelle ribellioni dei popoli , nella pro- Sopra gli affalti della carne fibelle , gran-

ma ogni fuoco al tocco di quelle nevi fa . Gircondate, che fieno poi le vigne di effingueva, ed ogni penfier fangolo, al bnona fiepe, fono forfe elle perciò ficure i giunger a quella mente puriffima, ritirafigure non aucora: Si richiede di più la valu per non oftenderia. Di che accore buona guardia, Far la fiepe, tocca a nori dilli demonj rificirosa allo firegone, che far la guardia, tocca a Maria: Poficamari una virul fuperiore al loro potere affife-me confesim in vibeti. Non manchi per parte A a Giullia: a quella era la guardia di te noltra la fiepe, e la guardia per parte Gesù; e di Maria, che erano alla cultolia di quella vigna, quanto a sè ben al-

Ed in vero, chi processe mai il Santchiepara, canca, ritirata, unita con Dio, Luigi tra le lusinghe delle Corti? Il Santo e divota di Maria. Il che su poi occagiovane Stanislao in casa di un Eretico tione allo stesso mago di conoscere la de-coi mali esempi di suo fiatello su gli oc-bolezza dei suoi spiriti infernali, e con-

impossibile a separars , finche siam vivi .

Ma quanto force la mano, e quanto vi- Contro questi due, il demonio, e la Cargilante si mostrò l'occhio di Maria nel cu- ne , farà le sue parti la buona guardia

tri ferittori autorevoli? Era quella nel fio- ria ha parricolare dominio . Il diavolo , tri criteria interesar e a queia acte me la mana particionar de demino e la atritoria.

Le percha perfectiva con o qui nanto po- doi; e lloi, per pinci i fine co celle fuer por tere. Agladbo, giovane ricchilimo, e ap prie armi, volle fingolarmente, che na alpublicanto, a depror per trata a 'dini di- tra donna lo predominalie : fiya, n, n, n, n
e gini tutti gli idezzi di inviti, di lufin- contente aspar ramo. In oltre, il demonio gine, di donatti, di mezzano porcetti filmo vitti il fortoporti al momo, e diffici
gine, di donatti, di mezzano porcetti filmo vitti il fortoporti al momo, e diffici gne, al donatui, a' mezzani pocenti-liumo vilta il iottoporti all'oomo, e duite; imi, e trovatala ininicibite a quelli ai-Come: lo fosgetarmi ad una focci infe-falti, per mezzo di uno firegone chia-riore all'Angelica e Dio per facca più mato Cipriano le fe' fare quanti iocanti l'orgodito dell'infolente: sì, diffe, non amarori feppe mai inventare l'arte dia-folo ad un umon Dio farai fosgetto, ma bolica . Vi si adoperarono attorno una starai per sempre sorto ad una pura creamandra di spiriti di sornicazione, che tura, la quale non sia nemmen uomo, ma abitano nella stalla infernale, per ilvegliar donna; e questa è Maria: nelle quali due in lei immagini impure , e paffioni difor- convenienze è fondato il fenfo comune dei dinare; e non porendo quella canaglia pre- Santi sopra la porenza della Vergine in revalere , lo stregone recatosi a riputazio- primer il demonio, non già in ordine a se

de ancora è la falvaguardia di Maria . Lal zibellione della carne è proceduta dal peceato originale di Adamo; Maria ne fu efente, onde non ne ebbe mai incentivo alcuno, anzi ebbe fingolar privilegio di Imorzarne il fomi e ancor negli altri: così , dopo che S. Ignazio fi fu dedicato alla perpetua fervitu di Maria Vergine in Monferrato, ottenne da lei questo gran dono di fentir estinto la sè per fempre ogni affetto impuro ; così S. Tommafo d' Aquino, cacciata da sè la rea donna, che lo tento, fu per ordine di Maria cinto al Maria ce noi lombi con una fafcia celefie, che lo refe infendible a tutti i movimenti impuri; epite nel penfiero della morte. Brutto con-Vergine.

che diffe Crifto ai fuoi Discepoli . Erano na morte; e la morte , per effer buona , tutti i Discepoli raccolti nel Geoacolo ; deve effer simile alla Natività di Maria . outh! Different methods her Control , where the minute aim Anterira of warra . et al. Islicator in quell' ultimo del iromo-bettimont dianque col penficer alla cana ni, prima dede loro fantifimi ricordi, di quella celella fainte, per limpara da Massar la dillatinas mas: l'econdo promite chi mice, come il masore bene. nutra la fost o Spirito Santo. Terro, il prominal Fiffia della grasia più, che della massi contro le perfeccioni ci, che enno per vare la la Vergino, e acque poi a Dio, che al re dal Mondo pervero i a line, cogli co-mondo: tal nafetta dobbamo imitare sanchi affettudamente rivolti all'Esterno Pa- core ai per morit bene, come andrò poste dal final dal massima della come andro poste della control d dre, diffe queste ultime parole, Parar fan- derando colla spiegazione del testo citato; Re, ferva ser, Padre Santo, custodite que- Expeste, desser venias immunatio men.

Az scelta dei miei Discepoli.

Tutre le bestie nascono una volta sola,

Servate Mariam , & Maria fervable vos .

### DISCORSO XXXI.

Nella Vigilia della Natività della Beata Vergine.

Expello, denec venint immutatio mea. Job cap. 14. 14.

Nativitas gleriofa Virginis Maria , Oc. Santa Chiefa .

pure Tommaso allora era giovane di pri- fronto, che a prima vista pare questo. Unir ma età ; e Ignazio era ancor fresco dalle Maria, aurora tutta candore, e madre dei armi, e dagli amori. Sicchè, ecco, eo giorni eterni, colla morte tutta tenebre, ne dai tre principali ladri delle nostro bel-le nera sepostara dei giorni nostri? Che ha, le vigne faremo costoditi, dal mondo ese-leste far il morire, massimo dei terribisi? riore con una buona fiepe, dal demonio , col nascer della Vergine , annunzio della e dalla carne colla falvaguardia della gran più fina allegrezza? Che ha , che fare? ergine. Sentite. Han tanto, che fare infeme, che Lafciatemi dunque finire colle parole, la nafcita di Mariaè l'immagine della buo-

Con fomiglianti parole ancor lo rivolto e muojono una volta fola . Tutti gli uo-Con lomigliants parole ancer lo refrole molyono una vorta fola. Textu gli uòdira le dico coi 1, Mater faulte, Ma-imini, e, tutte le donne anfono due roldre Santa Maria, Serusaur culhodite que-te. La prima volta, che l'aomo, e la
fii voltri fegli (retiri nella Compania del- donna indee, nafece fegli di fuo padre; e
bonoa morte; Serus au, quanto al crops, qu'il fun madre e le fi padre, e madre fon
accincide godann fanità, e rigore, e for-poerei, nafec poeren, fet fono pietei, naad a impregarità in voltre ferrizio i, sortice pedero, i e il padre, e marie fono
are di mipregarità in voltre ferrizio i, sortico de pedero al e il padre, e marie fono
e sul control del cont zelletto fi mantengano le buone maffime | nobile . Siechè in quella prima natività l' nella volontà i fanti defideri, nella memo- effer povero, o ricco, nobile , o plebeo , zia i fermi proponimenti di sidenerti dai bene, o male flance, non dipende danoi; peccati, e di avanzarfi nelle virtà. E voi, dipende dalla conzingenza ; che deposita peccati, e di avanzarin nelle virta. E vol, jopenou ozina wanzingonza; cne oeponica cariffinia, e irrieritifinia Udiciori mici, Sm- uno in feno alle poprore, e il altro fra vante Mariam, che Maria fervahit ver. Don-gli firacci, quello dentro un bel palazzo, e se servente Mariam colle voltre divozioni quell'altro dentro una bottega affumicata.

a fuo tempo: Giovani, Servente Mariam coll' [Impares mafisimar; nafciamo dinguali affacamore alla fanta purità : turti , e tutte , to , diffe il Morale ; e lo vediamo cogli

occhi nostri. La feconda volta, che uno nasce, non nafce figlio, nè di padre, nè di madre : nafce

figlio delle sue opere , e se le opere sono conda natività dipende tutta da me : Esbuone, naíce un gran Signore, se male, passe, anne vuntas fausta narioitas mea.
naíce un povero schiavo. Sicchè la prima volta bisgogan nascere scliatate, coma volta bisgogan nascere scliatate, come Dio vuole; la seconda volta coll' ajudi grazia; e lo spirito del buon consiglio to della divina grazia possiamo nascere , vi guidi ad intenderla bene , e a riscome vogliamo noi . Nella prima nafcita pondere meglio . Fingiamo , che in que-non possiam scegliere a posta nostra il pa- so punto Iddio crei un'anima ragionevodre , e la madre ; che se lo poteffimo , le ; e prima d'inviarla ad unirsi a qualcgnuno sceglierebbe di nascer da un Re , che corpo , le dica così : mira , quante e da una Regina. Nella seconda nascita donne sono ura sopra la terra coi lor bamognuno è figlio del suo volere ; e il vo- bini nell' utero , non ancor animati . lere noftro è, come voglismo noi. Chi Eleggi, qual corpo ti piace, e quello vuol naferre grande nel Cielo, può na fia il tuo. Offerra bene quelle madri, fecre a chi unol naferre degli eletti ordi. che flan fepolte in quelle valli, o gittate nari, può naferre a chi vuol naferre fra fiulle crefte dei monti · Sono povere marla canglia dei dannati, può nafcere. In tiri della fatica. Se tu nafci da alcuna una parola: ciafcuno può. nafcere, co-d' effe, nafcerai alla povertà, e al trava-me vuole. Crillo feffo nella fua prima glio. Quelle altre vivono di pane accattanascita nacque povero, abbandonato in to, cacciate, come i lupi, dalla fama del mezzo alle bestie , senza tetto , senza monte all'abitato : Uscendo dal loro seletto , fenza ricovero , come volle il fuo no , t'incentrerai in quattro firacci , e in betto, enta riporte, come in the lost constituent in quality intersection, entanglement of the mention of the mention of the state and campando, foggetto anch'esso de tenuissima di complessone: Uscendo a tutti gli accidenti di quella porera vidal ventre di lei, portera teco uno speta, sina nella seconda nascita, che sece, dale di cento infermità. Mira tanti altri anti altri che importa più e che dura nià , ti- corri lavoji, sul futti , e gegio intel t succe in glorie, in trisolo, colli immore. Se via du sintri con quelle, to farzi un talirà , che la slictura , e colli impatibili: moltro, un aborto, un epectro della attu-tà, che la slictura , e colli impatibili moltro, un aborto, un epectro della attu-tà, che la discone e con cinci e designi, con intra da quell' attu- parte rane Da-gloriole , che l'accompagnano . Giobbe è lime, Principelle, e Regine. Quindi forti-getatto fili l'enampio, tutto quieri da cu- jait com un complellore vignoria , come getatto fili l'enampio, tutto quieri da cu- jait com un complellore vignoria ; come getato (ni letamajo , tutto ulceri da co- (al cos una complehone vinoroia , come po a piedi bald due , hiciaro , quanto Gindittat ; con un volto d'Angelo, come al corpo, d'dicrezione del dismola , cuto Buritata ; con un volto d'Angelo, come al corpo, d'alicrezione del dismola , cuto Buritata ; cuto un volto quanto del al hi ; e interpolamiendo, come del anc. Co- Salomone . Sarai ricervata in cuto principale del me te la pulli fra tasti findimi , poverco [e , accolas in lini delicatilimi ; farai la Principe r. Come for l'Ognato al corpo, delizità cia cle fignorii 7 or qual fair ma voi lo vecter ; non pollo masovere altro , quell'anima si loicoza , si finpida , si di-che la lablora ; Baritita ; just examante i mentica del fio bere, che licitati ny quelable mes cina denter mess. Quanto il l'an-il libertà, non clega un corp più la-mo, ho un'incano, che mi finorza adoi-los, più robullo, più bon fatto, più ricco fo tutti i dolori. E qualè è, qualè è) di beni di fortuna, e di natura è Espelle, Espelle, e lo tengo per viva fe-

de, Expello, donea veniari immutatio men , te a nascere un'altra volta , e nascere ad Legge Simmaco mirabilmente a mio pro- una vita, che dura sempre. Vedete bepolito. Expello, denen veniat saulia nativi- ne, e considerate. Metto da quella parser mes. Afpettorla mia feconda natività le un corpo con scettro alla mano, e dia-Nella prima natività vedete , come mi ha dema in capo ; sì fano , che mai non fe Notis prima natività-vedere, come un ha idema in capo; il ilano, che mi son le concio il demonio perende quale primi gli accolletta si sobore; il abello, che il vita diponde da finilità accidenti, dalla [lole la perdera con lui di chiareza; it fiortuna a, digli cuomini, dai demonio, da laglie, e fello, che voleta, come il peneteno mali, che ponno-venimi al di fiore licre; si durrento; che tutti i denti del ri . Alferto la feconda natività; el oi tempo diswatere per infiniti fecoli de fendia patienza me la acdo preparado più coli non gli toccheanno un capello. Pali Edice, e più fanta, che polle. La le-plata puri temetrona corpora ottutti malni di mille infermità , colla catena daglone, e di Lazzaro . Nella prima nascira schiaro al piede, fordido, losco, schi-Lazzaro alla porta del ricco colla mano ste-fo, coll'Inferno nel volto, e nelle vi-sa a chieder un boccon di pane. I carrigli 70, Coll Interno. Por College de College gelo, o con quel demonio; o con quel carità . Il ricco fla a federe e banchetto criftallo, o con quel carbone: eleggi con un trebbio di compagnoni, e di pa-Eleggo ( tu mi rispondi ) quel bell' An-rasiri. Chi beve, chi mangia, chi ride, gelo. Ah! che la tua voce dice una co-tutti allegramente. Ma nella seconda naia, ma le tue opere ne dicono un'altra e vittà Lazzaro a banchetto in falvo, e l' Le buone opere, non le pasole, sono le Eguinoe colla lingua spinata in fueri, che madri della buona matività, e le buone chiede allo selso dello Lazzaro una goccia d' opere dove fono?

Raccona il P. Barz în uno dei fuolito. Paragoniamo ora Lazzaro con Las-rattenimenti, e i ha trafeirito dalle let-taro, Epionio con Epiolone. Che diffi-tere annue dell'i nofra Compagnia: Che renza negli fleffi foggetti, e perfonaggi! e circa fleffici tempo, in cui mon'n rellei Abramo, per carità un forfo di acqua a Spagne Filippo Secondo, mon'i ri Napoli quel riccone fecduro in a) balia fortuna: un un Fratello condiçuror della nofra Com-Pio. Non vi e, a le noche una goccia di pagnii, unumo di finoliste catità, eferti-acqua per te. E perchè? perchè Rengifii tata specialmente nell'unito di niemmiere, issue si voir mas. Nella prima naficia ti de che tenne per molti anni in quel Colle- toccato di star bene; nella seconda lo star gio. Questi, in occasione di affistere agli bene tocca a Lazzaro, che se l'ha guadainfermi , aveva fatta grande amicizia col gnato. Il tuo flar bene, e lo flar male di Medico, e non folo amicizia di veduta, Lazzaro, sono passati; la tua sete d'adesma intrinsichezza di spirito , trattando so, e il banchetto, dove ora si trova Lazfcambievolmente della cura delle anime, zaro, non pafferà mai.

feambievolmente della cura delle anime, jazio, non pafferà mai:
come erano forente, inferne per la cuguelli falti precipitoli da gran vicco
ra dei corpi. Morto il Fratello, dopo la grandemente miferabile, y fe ne controli
alquanto tempo compare ai Medico, e pochi in quello mondo, e quei posto
fi fe vedere tratto luminoto con in crapo che il contano, il tengono a mente per
nocicutolo, e interdo lo fiato di lui glorio- do naunti! Una Duran fono di quelle, che
fo in Cielo, fe ne rallegno, gli il racco- meditano fpelfo la morte, e nel Venedi,
mando, e fi avanzo a dimandari varie cu- e la la Domenica perché quelle vi penriofità dell' altra vira. Fra l' altre diman- fano a buoo'ora, e vi provvegnoo) Una
do, che cola e rad l'Flippo Secondo, quel Dura, una Pafrona comandeia adeffo algran Monarca, chiamato di Clemente Or- le donnelle, Yu, vicini, ytoma. Un pagran fono dell' altra vira. Fra l' altre dimantanto dell' altra vira candida dello consente orle donnelle, Yu, vicini, ytoma. Un pagran Monarca, chiamato di Clemente Or- le donnelle, Yu, vicini, ytoma. Un pagran fono dello princire Relixiolò o, e muo li caudil l'atra biette dal ferro, faquello,
me con dello princire Relixiolò o, e muo li caudil l'atra biette del ferro, faquello, in Concilloro, Principe Religiolo, e muro fa quell'altro, fae hac, & faele: Tal padi bronzo per la Religione. Rilpofe il Fra-doroe, e tal padrona al mondo di la chia-tello, che Filippo Secondo erafalvo. Ma, merà (per mofro modo d'intendere) la che fia lui, e Filippo in Cielo, era quel- fua ferva conosciuta : tale, e tale, Va, la differenza di altezza, che era tra Fi- vieni ; Signora no , dirà , abbiam mutato lippo e lui in terra. Nella prima natività registro ; sono padrona io , sono regina Filippo era il grande Monarca, e l'in-sono beata, e mi sono fatto i quello bel fermiere uno del popolo. Nella seconda Regno; e voi per li vostri demeriti siete Natività Filippo era uno del popolo dei della ciurma dei dannati. Gredevate, che Reati, e l'infermiere, rispetto a lui, era la prima natività sosse etc., è finita, è finita . La seconda natività è quella, che

Quella, che pur è grande differenza, le eterna. Voi non farete mai più padro-non è molto sensibile, quando sia tra na ; ed io non farò mai più ferva. Una

acqua per refrigerio fulla punta di un di-Racconta il P. Barz in uno dei fuoi to . Paragoniamo ora Lazzaro con Laz-

due, che si ritrovano in cielo; ma è ben maritata, che ha portati con pazleuza dis-pur dolorola, e utilmente terribile a con-guili, e fatto buon stomaco per motivo siderati la seconda nascetta del ricco Epu-di viettà alle riprendioni, e ai rimbrotti,

vedrà il fuo Marito fcottato , umile , che pule , e della libertà del moto ? Sciocnon avrà ardire di alzar gli occhi a mi- chi voi , risponderebbe . Nella prima namon area assure us sazzi gii occini a mi-ciu viva i suposuorio e. Nelli pluina Ba-ratala, e dirà su-.. Son emutare le car-lività oi nacqui vile, e popero remere : te: nelli prima natività è toccato a m Gd livoro, e di disulti min fon pottri pazionas per amore di Die; siedlici ibbitare le sil, e violetti siftoni oi tocca a roi a pottrala per forsa. Scioci la migliore. E a noi, wenti della terra, co, che non l'appede migliorar fortona, plui disa le penne l'ecit il feccoda nativie rinascere, e ripartorirvi in migliore sta- tà f il lavoro delle nost e mani , te nostre to di gnello, che eravate. E quante fa. opere.

ranno le donne, che in quella vita, ie-condo l'avvilo dell'Appollolo, subdita suns quali (fpiegherò col profeta Isaia) Ve-

viris suis; e nell' altra vita faranno le pa- nerunt usque ad partum , & non est virsus flo ripartorirci , e rinascere , deve co- vita , ma loro è mancata la virtù di parflor ipartoritei, e rinafectre y deve co-vita, ma loro è manesta la virtà di parfiretti dolotti i parto. Maller, ena parti, tostire, e i fiono dispert, o fi fono tommilitiam baber, dice Criflo io San Gio-citati, o vero, in vece di far usa figito
avani. Una protroriente previso dolori less organizato di hamon di trica o
loti iono compeniati dall'allestezza di ve- imiferti, che per un vano timore, o per
desti feconda, e di aver dato un ere-lumani rispetti, o per infiabilità latica
de alla cafà, e un'immagine di fe allo oi i bene incominciato, e vengono fin
mondo; Nam memiti prifuse popre gasa-i viva di qualche generola rifoluzione, e
flome, quia natus ufi homo in mundam. offose ad param, de non di olivara pariabolotti di parto, Signori miei, a deve co-di que covano il sulo peccati, e il monda
ne, il partorite fe fiefi a miglior vira; irei in villa, e dalla villa fe il ricondurGrandi fono i dolori in negare la pro-iamno i Crita, coll' aggiunta di altrefornadi fono i dolori in negare la pro-iamno i Crita, coll' aggiunta di altreorgandi fono i dolori in negare la pro-tranno in Città, coll aggiunta di altret-pria velontà, quando eforbita dall' one-tantir e benché fentano firingerfi il cuo-fto; in far una confessione, che foddis-re, virti di partorire ono vi e, non vi e, faccia pienamente a tutti i bisogni della Se mai alcuno di questi sosse que di Maria, cofcienza; in frenar la concupifcenza, fiate loro mallevadrice a queflo parro, tener culloditi gli occhi, la lingua, l'Vergine Madre, autateli vol. Voi dico, precchio, il peniero. Quefli fono i do-lo forte figlia della grazia alfai più, che lori di parto , e i tormenti , che dobbiam non foste figlia dei SS. Gioaccbino , ed patire : ma rinato, che uno sia, Non me- Anna; voi nasceste prima a Dio, che al minit preffers, non fi ricorda più delle dif-mondo , ove noi nasciamo prima al monficoltà in vincersi, del tedio superato do, che a Dio; e quello nascere per semneolta in vinceria, del cum inperatoro, che a Dio dobbiamo facto in punto di mo-no, perchè tutre il male è passa, cut-litre. Voi, che vi pregiare di esse figi. La se la signime di penitenza, e i dolori fo-dell'Altissimo, ajutatoci in quel gran puano rasciugati : Secondo ; Propier gaudium , to , in quel gran parto .
quia natus oft , per l'allegrezza di esser Sì , dice Maria , vi ajuterò : ma voi an-

nato, non un figlio diverso da lui, ma leora amatemi nel decorso di vostra vita, per effer nato egli stello in una secon e ricordatevi delle parole, che diceva a da, e beata natività, dove starà sempre le sello Giovanni Bercranas. Non fam bene .

ene . Securus , nis habeam verum , & silatem af-Ho detto di sopra , che gli animali na-sellum arga Beatam Virginom . Non son sicuscono una volta sola. Mi disdico . Il ver- ro di nascere a miglior vita , se non senme da feta anche esso naice due volte dirò in me un vero, e filiale amore verso

La prima volta nasce un verme brutto , Maria .

e fichifoso a veders; poi da per se s' Qual sia poi questo vero, e filiale amo-imprigiona, o per dir meglio, si sep-re, lo insegno Maria stella un dl, in cui pelisce entro l'angustie; coè colle sue seles-scomparve a S. Bigida. Era la Vergine in ie viscere si lavora. Sciocco, gli direbbe compagnia di S. Brinosfo, devotifimo aman-taluno, e perchè privarti della luce del te di Maria, e segnandolo la Vergine col

dire; vedi tu quello, dife, lo vedi ? \*\*\*\*id non noi accorge nè quando contrio, si, sui dans vicii ; \*\*\*\*tabuli me vaine surie: ne quando cicano di vita; dove un Re ren. Quelli finish più li mio ferritrio, che mafe; e moure; come il Sole; coa tarvil a propria vita. Se, per anne Iblati, vare, e con ottenebrare tutto il mondo. debbimma sateopora alai vita fiella, quani- Equido appuno è il moritro, che voce più dobbiam preferrita ad una vanità, glio posterare quella fera a seciocché fi al una cutofista, ad una cutofista, ad una creatorita delle vegli in noi quel gliolito di allegreza.

ce del Cielo, oh Avvocata dei mileri pec- cum gandie celebremus ; quello, dico, è il catori , se per lo passato ho amato altri , motivo di allegrezza : Maria nasce tutta che voi, condanno ora i miel amori: fac- per noi, per beneficarci in vita, e per af-cio un fagrifizio, anzi un olocausto del mio fistere in punto di morte, anche ai peccacuore; e per afficurarlo, voglio affiggerlo tori fuoi divoti.

al pie della Croce.

più vili ?

re, il mio cuore crocifisto ec.

# 

DISCORSO XXXII.

Nella Festa della Natività della Beata Vergine .

Marie virginis Nativitatem eum gaudie celebremus .

Uanto grande differenza corre mai fra glia, o non polita riparare l'ultima rediocre, e l'anferce d'un privato in calculato. cuore dei sudditi. Ne portano il selice an- carnificis istu , supplicante pro eis Genovesa, nunzio al Cielo i bronzi strepitosi; la fa- Chilpericus absolvis. ma, non tanto a volo, quanto a precipi- Offerva qui il Surio florico, che Chilzio, fi dirama per tutto.

Opere del P, Cattaneo, Tom, II,

raccomandatoci da Santa Madre Chiefa Oh nostra Madre, oh grande Imperatri- nel giorno d' oggi, Nativitatem B. Maria,

Un peccatore in due maniere può pe-Sotto ai vostri piedi io metto, Signo-rir di mala morte. La prima è, se la, il mio cuore crocifisso ec. morte lo coglie all' improvviso, o con un colpo violento, che lo stenda sulla terra, o con un fulmine del Cielo, che lo riduca in cenere , o con una goccia , o aura velenofa , che gli affoghi il cuore . Or credete voi , che Maria non prevegga le disposizioni interne, che sonno smorzar la vita, e le preparazioni esterne , che ponno accelerar la morte / E quando un suo divoto , cadnto per mala forte in peccato grave , è in procinto di morir improvvilamente , credete voi ,

diocre, e I nascere d'un Principe in ma vefa, che quella Principella col·suo tratto per coa) dire, in silenzio, fenzacho di illumile insigne, e majoreno, colle sue per coa) dire, in silenzio, fenzacho illumile insigne, e majoreno, colle sue pamondo si accorga di lui, depositato di role soavissime, ed obbliganti, aveva tale nascollo sotto una povera casa, con alle-predominio nel cuore dei Re di Francia grezza di pochi, e talvolta con dolore dei Chilperico, e Clodeveo, che, entrando parenti, ai quali col crefcer la figliuolan-avvocata per qualifroglia misfatro, faceva za, crefce ancora il pedo di mantenerla. ilibera prigionieri alfolvere condannati; Ma fate, che dopo i lunghi defideri delle per fino, quando erano già fulle fcale popolo, dopo i voti delle aniofe Città, del patibolo col capefiro al collo, e col nalca un fucceflore al Regio fangue, un capo fotto alla mannaja. Genovefa faceva crede ad amplifimi Stati, un follegon del folipendere l'efecusione, mandandoli fa-Reale cafato; nafce allo stesso tempo con ni , e liberi alle cafe loro . Animadverlui l'allegrezza nel mondo , e'l cnore nel fione dignissima envite plessendos , in ipse pene

perico era Eretico, e non s'inrendeva più, azio, ii aitami per tutto.

E perché mai tanta differenza en l'um, che par-ce l'altra natività, se non perché il priva-lamo taccondo pure per l'amore, che par-con afice a beneficio, di uma catiga privata, i.a. e Genoleva, rellava a quel fario e l' Principe infante nafice a benefizio di collume di lei, a quella bellifilma onella, umo Stato interto. Che però Seneze del a quella umilifilma condianza, rellava; a quella umilifilma condianza, rellava; a quella umilifilma condianza, rellava; se considera quella umilifilma condianza prima considera del con nascer del popolo diste, che mundus nes dirò così, incantato, e violentato a far wenientes fentit, nee recedentes , che il mon- grazie , anche in ipfo carnificis illa - Accadde ancora più d'una volta, condanna- Ma nell' atto di efeguir la Giuffizia Di-to già a morte il reo, ulcir il Re da Pa- vina, s' interpode per mediatrice la Ma-rigi, finchè folfe efeguita la fentenza, fa-dre di miferiordia e. Settet tre giorni ceudo chiuder, e cullodire le porte di pa-lazzo, acciocche Genovesa non uscisse ad po da morire non una, ma mille volte : interporti : e Genovefa colle fue belle ma- finiti i tre giorni , venne a fior d'acqua niere , or incantava le guardie , e ne ot- ancor vivo , con evidente miracolo: fpinteneva l'uscita, or fece aprir col miracolo to a poco a poco verso la riva, senza, delle sue orazioni le porte; e giunta, che che egli punto si ajntasse, si trovò in siactic une diament de Re, la grazia era subito curo, e su l'asciutte. Andò di botta fatta; Es tea (concliude il Santo) & tea in piedi del sopranomato Pelberto di Te-tilli ima jun parisari per cama a prasantifimo imilivar, cui constetò i suoi gravi, ed inmortis periculo funt liberati . vecchiati misfatti , i quali dovevano fom-

Vengan ora al confronto questi fei ter-mergerlo nel più cupo dell' inferno , fe

Venajan ora la confronto quelli feit tert-mergerio nel più cupò dell' inferno, fe mini, Genorefa, e Maria, i candanatti non artelle fatto loro contrappedo na conalia morte, e i peccatori, Chilperico giu-tinuara, e affettoda direzione a Maria, filimo Ret: e Dio esterno Giudeire quancia violi fevirei depio i tutto il rimaneto più amablie, e metrorele quanto più lee di fian vita, chiamando il ridictizado per della considerata della fortano Giudeire, che non e ra Geno-feno: no del disperico, ma delli radictizado di considerata della contra della con incontro di morti improvvise, e violente, dunque solamente per argomento a discorsub ipso carnificis litu, in prasentifimo mortis rere così; se Maria e puete, e seppe, e discrimine, Maria non sia per adoperarsi, volle, vibrato già il colpo di morte, acciocchè la morte non si accosti ai suoi sospenderne l'effetto, e mantenere quell' divoti , v , se si accosta , non si tolga in anima in corpo , acciocche non uscisse in mal punto incontro a due morti , malo flato?

Pelberto di Temisvar, nel libro delle quanto più facile sarà a questa pietossifia-stelle di Maria dedicato a Sisto IV. rac-ma Madre, o divertir un suo divoto da conta , come andavano su pe 'l Danubio una strada , nella quale essa prevede il fidati ad una picciola barchetta tre na- pericolo, o impedir un' incontro, nel viganti; e levatofi, come fuole talvolta quale il peccatore lascerebbe la vita, o nei gran fiumi , un vento impetuolo , a fcaricarli altrove un fulmine , che lo raddoppiò la corrente dell'acque in mo-liciorrebbe in cenere, o disciorre un'impedo , che la barca , non ubbidendo più , gno , o fostenere per breve cempo una ronè a timone , nè ai remi fu portata a vina , che lo seppellirebbe ? In somma far rompere . Tatti quei tre naviganti anda-sì , che la morte improvvila , o violenta rono a fondo nel più alto della fiumara i non lo colga in mal punto di perir doppiama due, essendo bravi nuotatori, si aju-mente! tarono fin a prender riva. Il terzo, im- Scimus, dice Sant' Anselmo, Srimus,

picciato nelle vesti , e mal esperimenta-illam magis proper pecatores , quam picciaro uene esti , e mai eiperimenta-limam magii yeogere penamere , quam pra-co al muoto, jando già, come un piomi-pire nigha , gii glatum Dei Martine (Lib. bo, e reliò fotto. E non fu già quello de Excellent, Virgin. cap. 1.) Sappiamo per un'accidente ; fi giulitia dell' isa di indubitato che nafce Maria, cleru già Dio contro quel malvirente ; perche Madre di Dio più per li peccatori, che per nel punto, che si ruppe la barca, fif-chiò per l'aria una voce, che diceva, l'affetto vi trasportasse a comparazioni trop-Dio ti ha par colto, la pagherai pur una po odiose . E perchè ; e come Maria è volta. più per li peccatori, che per li giulti ? Ecco il come, e'l perchè suggerito dal San-ignia della Vergine comparitagli parti sicuto Dottore. Nome diele filius ejus , se mos ro per l'altra vita (Marchosi nal Diario 12, venisse vuene justa , sel peccarers ? Non Legis .)
disci il di ei figlio Cristo Gesù , che il Anche Andolso, già Principe dell'Alsa-

catores . L'altra maniera , con eni può finir ma- tuto quafi un moto di far un falto , e l' le un peccatore, è, se morendo a suo let-anima, benche altre volte peccatrice, salto riceve gli ultimi Sacramenti senza dis-tò nelle braccia di Maria.

fettuolo pensiero pet rimeritarli delle loro morte. rettuoto pentaren pet r imeritarii delle loso limorte.
di roccioni:

Un diferpolo di S. Giovanni Gaalbertrolosi di far così. Compare ella lali Bechava nell'eliremo del fuo vivere. Gli af-ta Mettlede, e le dific: Rge omnibas 3 qui fiftera il Santo Abate, inggerendogli baco-misi for fasile selevativa, così es monni pendieri per oder gian palio. Qui modi i pie delli more, raspenen bater piplica, acid
in pendieri per oder gian palio. Qui modi i pie delli more, raspenen bater piplica, acid
in pendieri per un periodi della discontina di proprio della discontina della discontina ancienti della contina della discontina anticondervi fiotto perveni se escione di pranti to della resistanti della contenta anticondervi fiotto perveni se escione di pranti to della resistanti della contenta anticondervi fiotto perveni se escione di pranti to della resistanti contenta della resistanti della contenta anticondervi fiotto perveni se escione di contenta della resistanti della re

A THE THE PROPERTY OF THE PROP di quel Santo Nome fuggirono gli spiriti conforto ?

immondi, e l' moribondo tutto lieto, sco. Rivolgete adunque, o Santissima Ver-perto il volto, disse, Ecce Ecce sugit Sa-sine i vostri occhi pietosi sopra noi, che tana, Ecce adaß Batas Virge ; e in compa-siamo in questa valle di pianto. Fate;

difici id ilei figilio Crilio Grati, che il il Anche Andolfo, già Principe dell' Alia-Medico fi chiama per gli malati, e non teixi, al allilicio in panto di morte di tre-pe : fini? Danque propre me, moisus fi mori irditit ed lazima, e di corpo per mis peratura fisida ofi dei Mater. Per le la incordanza del finoi commelli peccati; mis piagle è fietta quella medica ma- La Regina del Cielo gli fi mofilio in be-no, per la mis porera canda actico quel-i quisilimi ofembiane, e colla mano altano la celele Avvecata, per le mie tenebre verio lui in atto di fargii animo; ili, forge quella aurora bambian, per impe-difia, sud itusi for I con di inno dire i mici naufogi rifipende quella fiel: mostem angeni V voli foruma. O la, che ti-ta del mater, pupiru me, moisus fainis pue innove di tuto V veni moco O la, che tie cnn quel veni diede a quel corpo abbat-

polizione ballevole; ovvero, fe dopo ben Quelle apparizioni vifibili fono a centi-confellato, per la fijinta delle tentazioni, annia; ma fenta aumero fono le invifibili e per le male imprefilioni dei cattivi abiti affilienze di Maria si moribondi fuoi diricade un qualche consenso interno morta-voti . A quanti ella ha instillati sensi di le. E veramente quello è un grande peri-tenerissima contrizione ! che però ella su colo: Imperocchè un peccatore di parecchi chiamata da S. Efrem James passitanta .
anni, benchè consessato, egli è, come un A quanti ella rinvigorì il cuore per ribatmalato di parecchi mesi, che comincia stere gl'insulti del demonio ? Che però restar aetto di sebbre. Voi vedete, che "Maria e simboleggiata nel cedro, che tie-anche cessato il male, è così abbattuto dine lontani i serpenti. Un'anima, che anforze, che non può tenersi in pie' : e sc|ni , ed anni aveva tacciuto un peccato , alcun poco fi ticne fulle braccia dei fuoi e la erubescenza vincitrice per tanto temdomestici , basta un sossio di vento a git- po le chiadeva la bocca anche in quel tarlo per terra. Tali sono i peccatori mal procinto per non palesarlo, con una bre-abituati, che si consessano solo in punto ve aspirazione, che sece a Maria, didi morte. Il più codardo di tutti i demoni cendo , Demina , labia mea aprier , fenti col fischio d'ogni minima tentazione li subito a levarsi ogni rossore a confesvincerebbe . Ma di questi ancora , giunti sarsi interamente : Tutti questi , e infiniche sieno al punto di morte, oh con ti altri ajuti sono evidenze, che Maria quanta sollecitudine, Maria si prende asi nasce per assistere ai peccatori in punto di

a coperta a nascondervi sotto tutta la te-sione di tutti . Io (dicc la Beata Vergi-

che vediamo una volta il voltro benedet-cor di 1010, che le chiamate al voltro to Figlio Gesù. Affifteteci nell' ora della conofcimento! Vedete i bei tefori, che to Figure Cesa, a ministe l'anima noftra, vi porgono: oro, incenfo, e mira, uscita che sia da questo carcere, sia da Che doni misteriosi, degni di un Re cevoi condotta innanzi a quel trono dell' lefte , quale voi fiete ! Vedete , che Eterno Giudice, e voi fiate la nostra Av-bella comparsa sanno con tanti cammelvocata innanzi a quel gran Tribunale . li , con tal corteggio di fervitori , con Si , o clementilima Vergine , o benedet al i folendido equipaggio ! Si è mai veta tra tatte le donne, o dolcilima tra tutte dato attorno quello povero cafale concorte le madri, O clemens, o ria, o dulcis Vir- fo di perfonaggi sì riggardevoli? Ralle-To Maria . gratevi , Santo Bambino di aver proftrati innanzi al voltro trono , che è il fe-

DISCORSO XXXIII,

Ecce Magi ab Oriente venerune, Matth. t.

Votrei fapere, qual impressone abbia che posi se mantanta i concentration de Cata per Cata de can forfe Angeli ambasciadori ? mancan ed essi non si muovono, neppur un passo. torie persone riguardevoli per sacoltà, e Questo è un punto degno di grande per nascimento ? Perchè non invitate an-considerazione. Tante, e tante migliaja cor questi? perchè? perchè?

or questi? perchè? perchè?

di persone veggon la Stella, che li guida

La risposta ecco, che viene dal Cielo. a Dio; e l'arrivarvi è di tre soli. E sor-Vedete là nell'Oriente quella lingua di le colpa di quella celefte lampana , che luce, che splende giorno, e notte, e par- non facesse loro lume bastante ? E' sorse la colla voce del fuo raggio ? Quella , sì colpa di Dio, che non mandaffe loro inquella è l'invito, che Dio manda alle per- vito ? E' forfe colpa della strada, che foifone di conto . Sicchè la Natività di Cri se più buona per gli uni , che per gli al-Ro parve favorevole foltanto ai poveri : tri l Signori no . Uguale è la luce, uguala Epifania , che celebriam dimani , ci ri-li gli inviti , uguale la difficoltà . Tre fi corda , come il nostro bene chiamò al suo muovono, e giungone a buon porto, e gli

conoscimento i Gentili idolatri , i nobili , altri no .

i Re, Ecce Reges ab Oriente venerant . Pic-ciola, e Divina Maestà, quanto vi rin-nascolta, al punto, che quì si deve trattagrazio a nome di tutte le persone ricche, redel ben morire. A morire bene siam tutti emode, e titolate, che vi ricordate an-chianati. La buona morte si può fare tan-

connoconnoconno no della voltra Vergine Madre , tali adoratori . Che il Bambino Gesù se ne rallegri . non vi ha dubbio: e fi può conghietturare dalle tenere aecoglienze, che loro fa, e dalla provvidenza, che verso loro usa, facendoli avvifati , che tornino a cafa per altra firada, per non tornar ad Erode :

to fulla paglia di un povero letto, quan-felici danati. A quella viione non può to fotto padiglioni di damafeo, e di brec-l'ficiezaff, quanto refinfle, e atterrito, e di cato. Iddio invita tutti. A chi manda un' inficiene obbligato a Dio Il figlio fopravi-Angelo, a chi una flela, a chi un Cielo yente: raddopò i fuoi fervori, vifle da E se a buon fine, se alla buona morte po-Or, la sentenza, che io aspetto da voi,

chi arrivano, la colpa di chi è r O Signori, è questa. Fingetevi di seder Vol, Signori, fete venuti qui per assendi giorno finale giudici di questi due fra-coltatori; Mutate personaggio, e sate la stelli amendue figli dello liteso Padre, y parte di Giudici forra il fatto, che ora amendue consapevoli delle paterne ingiu-racconterò, tolto da Sant' Agostino Ar-stizie, amendue mossi gagliardamente da civescovo di Firenze . Sta aggravato da Dio a reflituire l'altrui , amendue oramalattia morale un' avaro, ingordo usurpa- tori presso il lor Padre, acciocche si faltore dell'altrui; e con piena la calla di valle, seoza riguardo a difalcar il patri-mali acquifii, e la coscienza d'ingiusti-monio; eppur un salvo, e l'altro danzie s'incammina a gran paffi all' altra vi- nato. Di morti così diverle, e di fioli as a Hosenstand gaue and the second of the s gli van dicendo , Padre , falvatevi , che fua mala morte , o alla necessità di man-a noi poco importa esser men ricchi . Il tenersi in suo grado , o al decoro della Padre accecato dalla passione risponde lo-sua persona, o alla sciocca speranza di ro ; Figli fenza cervello , non fapete , pentiru , e restituir in punto di morte ; quanto più buono sia Dio di tutti gli uo- non vi pate, che suo fratello basterchbe mini ? Se io muoro peccatore , Dio mila farlo ammutire ? Taci , direbbe egli , compatirà; ma se voi restate poveri , Taci , arrogante . Non vedesti tanto tu , gli nomini non vi soccorreranno. Gode-quanto lo la morte impenitente di tuo Pa-te quel , che io vi lascio, e non ecca-dre / Non additi ta col tuo orecchio, co ce pià in su Mori quel Padre infeli-me udii anche io, la consessione delle pace , e fra poco udirete dove andò : I fi-terne ingiustizie ? Non vedesti dai libri gli eredi conobbero dalle scritture di ca-ldei conti le iniquità delle usure ? Non la chiari gi'inganni . Ed uno volle pren- furon tue ancora quelle parole , Padre , der la fua parte , e reflituì la porzione , falvate l'anima ; e la roha vada , dove deche gli toccava. L'altro, benché inípi-ve andare? Tutti i motivi, che io ebbi per rato da Dio, henché tormentato dalla provveder ai casi miei, non gli avesti ancoscienza, benche animato dall'esempio cor tu per provvedere ai casi tuoi : Anzi colcienas, oentee ammano dan etempo (en tu per provvenere al can tuo): A mas del fino fratello maggiore, fi volte te-tu avetti un ilume, ed un monivo di pià, ner, e goder quei quattro foldi di pià, i-qual fa il mio elempio. Tutta la colpa Muore anche cilo, e va a trovar fio Pa-damegra fi della tua ingordigia, della tua dre. Or mentre il fratello fopraviven- mai respoita patione. Goditi ora il male, te fi trattiene in orazione meditando l'i che la voluto, e i tenti quell' etegno alinferno ; fe gli fpalanca fotto gli occhi bergo di mali, che ti fei comprato . Che enella grande orribile caverna, e vede dite, o Signori? non avrebbe quello fratel-(oimè, che vede) abbracciato il fuo lo mille ragioni di dir così, fenza che l' Padre col fuo fratello , ambi defonti , altro potelle fiatar contro?

morderfe , come due maltini , che arrab- Ma se è così ( attenti , Signori miei , biatamente fi addentano. Per te , figlio che questa fentenza l'avete data contro indegno, per lafciatti ricco , io fono in di voi) faranno in questa Città alcu-queste firmme. E per questo fiesto fon ine centinaja ci Dame : la maggior parquì ancor io , rilpondeva il figlio , per-te ( voglio crederlo ) farà huona morte : chè mi lafciaffi ricco di mali acquiffi alcune non la faranno . Saranno nella Maledetto figlio, maledetto Padre: e que- stessa contrada molti mercanti: Alcuni flo era il disperato dialogo, che faceva-finiran bene, gli altri mali . Dalla stefano, e faranno etternamente quei due in-sa casa unus assumente alter relioqueter. Se Opera del P. Cettanos. Term II. quel

quel milerabile, che finirà male, ardirà cante in un Serafino, bafto fentir un Vanscutarsi con dire: Il mondo mi tradì , la gelio: Per mutar Ignazio da un soldato in carne mi lufingò, il demonio m'ingannò, un Santo, ballò una lezione: Per conver-Dio non mi diede grazia; tutti quei, che tir tante anche pubbliche meretrici in cosi saranno salvati, non gli caveran, per lombe, basto una predica. Dio eterno! E dir così, gli occhi, dicendogli in faccia, qual volontà è mai quella di alcuni, e di il mondo, il demonio, e la carne tentò alcune, che con tante lezioni, e prediche, ancora noi, tu folli il dappoco, che ti Evangeli), impuli elerni, e interni, piutlasciasti vincere ? I medesimi esercizi di tosto che megliorare, peggiorano? pietà, i medesimi libri, i medesimi Sa- Tutto il male è di alcuni, che vorreb-cramenti, i medesimi Consessori, i mede-bero, che il Paradiso venisse a trovarii, simi ajuti, le medesime stelle ti mostrava- e scendesse giù in terra. Qual è quella no la buona strada per andar a Dio: e tu nave, che a vele raccolte aspetti, che le le hai più volte vedure, e ti è mancato mercanzie del Perù le vengano in feno è poco poco a rifolverti, e a conventir in Deve ella muoverfi, e pigliar il vento, e ma quel poco tu no l'acceli : Occulei tuni andar a traverfo il mare, e tenerfi bepe flatuisti declinare in serram ; tenesti gli oc- tra le tempelle . E se un navigante , fa-

te, ex te. ti da Dio alla Sinagoga degli Ebrei , del- no fempre persone , che vivon bene , e le stelle mandate loro per condurli al co-(giungono a buon porto . Ma se voi non noicimento del Messia, dice questa gran-volete pigliar il vento, tal sia di voi de sentenza; Tanta est in hec gente gra- Perditio mea veramente en me : Ex me, il sia, qua sublata ab ea murdum universum perder tanto tempo, tante occasioni, Deo resonciliare sufficeres. Quando considero tanti meriti: Ex me, se perderò la salute. Dio in persona nascere, vivere, e passeg-giar la Giudea; farsi lettore nelle Sinago-chi personaggi, che vano a conoscer Dio; ghe, medico nelle ville, predicatore nelle lasciamo i peccatori trascurati a far compiazze; dove cacciar demonj, dove illumi- pagnia ad Erode, che non fi degna di far nar ciechi, dove rifuscitar morti: Quando due passi da Gerusalemme a Betlemme. Il considero il gran complesso de lumi Divi-mondo sorse vi burlerà: ma, oh le belle ni, farti sfavillat fopra gli korei, quo cia me liffo i Questa fola nazione ha sutte morte.

san Macario Alessandrino, passando il tante grazie, che compartito a verbebono San Macario Alessandrino, passando il tante grazie. Il mondo.

Nilo fopra una burca si trovò intemui-

cuore più motivi , alla mente più illuftra- dati a vita pesfetta , ec. zioni, agli occhi più esempi, che avrebber empiuto quattro , o cinque monisteridi anime fante: E con tante stelle vedute, che vuol dire, che non dà un passo nella virtù, non vince un capriccio, non frequenta le fne divozioni ? Chi ne ha la

colpa? Si, Si , Tanta off in voi , in me , in molti , tanta eft gratia ; que mundum Des reconcillare fufficeret . Per mutar Francesco di Assisi da mer-

the interpret fill in terra, pentando fempre, (condo vela le alere navi), non volelle pi-o all'intercifie, o al piacere, o alla vani-gliar anch'esso il vento, la colpa del re-à, o a foddisfar il fenso: Perditie tua est lat ozioso, e povero, di chi farebbe ? In te, oz te. Sant' Anselmo , parlando de' favori fat- goziante , di dottore , in ogni stato vi so-

E non fi può applicar questa fentenza con due foldati Uffiziali vestiti alla mili-E non il può applicar quetta tentretta per la contanti difficatione della contanti di anticolori di anticolori di anticolori a la molte, e molte persone in particolare è l'are, che vedendo questo menaco mal veQuel giovane ha avuti tanti avvisi per silico, umilie, modelho, difica i lai, e al
mutar vita, che compartiti sarebber hasilico compagno: Restir oues, qui mondum ilflati a cinquecento peccatori per conver- Inditis! a cui rispase San Macario, Ves ertirli , e contuttociò si è perduto . Chi ne go miseri , quibus mundus illudis ! E questa ha la colpa ? Quella donna ha avuto al parola baltò per guadagnare un di que foi-

### DISCORSO XXIV.

Caures to cale.

Santa Chicfa, Per farle intender bene, le preso da fuoco; ed è di metter in salvo dipingerò alla fantassa con una similitudi-il più prezioso: Thesaurizate vebla thesaune; indi farò alcune riflefioni fopra il te- res in celo; e fopra il tutto ( come fpiefto accennato.

una cafa . Una fcintilla abbandonata fi trabamus . allarga a poco a poco; e dalle materie Facciamo ora un poco di comento fu vicine dilatando la fua vampa alle lon-questo avviso di Santa Chiesa. Memoro-tane, va consumando le sostanze, che homo. Ricordati uomo. Perchè dice, trova . Sale il fumo dalle finestre , le Ricordati , uomo ? Perchè non parlar travi collo ferofeiare fi dispongono alla con maggior rispetto , e dar ad ognuno travi collo icroiciare il dipongono ausicon maggior risperto, è dar da oggonica caduta, la vampa formonta il tetto, e il fuoi titoli? Diregil, Ricordati, o Cagli abitanti intanto che fanno Negli ap-valire, Ricordati, o Dana, Ricordati partamenti più rimoti dormono in alto fi-ti, o Conte, Ammunte Princip, Ammunte lenzio, the financia principali di accorgino dell'inceneritti, papa; qual puloti et. Perché buttargli che fa l'abitazione. I vicini son quelli, dietro, come per dispetto, Memento he che dan l'avvio, che accorrono, che me' Ditegli di meno, se poete: no no fan sonar campana da sioco per convocari dite bene, o reverendi Sacerdoti. l'esajuto : e i padroni , fvegliati in quella fer Cavaliere, l'effer Dama, l'effer Prinfedizione di cofe, disperando di estinguere cipe, non va così facilmente fuor di mel'inimico elemento già padrone delle fo-moria, onde faccia bifogno di chi lo ri-fianze miggiori, dan di mano, fe pon-cordi. La pompa, il luffo, gli flaffieri, no, alle cole più preziose per portarle in e le carrozze , i titoli , gli ornamenti , falvo, e sopra tutto proccurano di campar che abbiamo attorno, ci ricordano pur tropla loro vita.

fra . La fcintilla della morte è già appli- to home , quia pulvis es . fa è quella, che oggi fa toccar campana da la nostra polvere.

fueco , che avvisa , che chiama . Peoste carum, congregate populum, canite tuba. E ci avverte, che la casa è mezza, più Per modo di Meditazione di mezza bruciata . Memento homo , quin pulvis es . Rifecti, avverti, chela tu ca-Admento homo , quin pulvis er , &c. Camila fi abbrucia: , e che già buona parte di re tube in Sion, vocate curum, congrega quella è fatta polvere, perchè tutto quel-re populum &c. Thefaurizate vobis one-lo, che hai paffato di età, tutto è parte di cafa incenerita , e confumata; e forfe

L' Mirbile l'armonia delle funzioni, vis su naggior parte. Paulis si, pule delle facre cerimonie della Santa fà, che ne cavimo quella protra efecumeisa, ordinate nel giorno d'oggi dalla zione, che fubito intraprende, chi è forga Mattia Fabro ) animam noftram , & Di notte tempo fi accende il fuoco in quidquid carum habemus, hule incendio fub-

po la nostra fortuna, e ce la ricordan tan-

Con questa similitudine sugli occhi in- to, che ci fanno dimenticar la nostra natenderete l' idea della Santa Chiefa nella rura. A questi dunque, che dormono fagiornata d'oggi. L' anima nostra abita, co- poritamente, mentre la casa loro si va brume padrona, nella cafa del nostro corpo, ciando; a questi si dica, e si ridica, e chiamato da S. Paolo Terrestis demus no non si dirà mai tanto, che basti, Memen-

pra. La scincilla detta moute e gia appili-je nome, quat puroli es.

cata ad abbricarie quefio povero notiro
abituro: ma lo fi a poco a poco . Nell' Sappi, uomo, che fei polvere: quefia
filante medefimo, che io comincia i avivei clienza l'abbitura tutti : ci vengono foesfo
re (dice S. Gregorio ) comincio la feintilagli occhi le ofia de morti, e le vediala a confumar la cafa, e a divorar la vita. mo ne cimiteri, che fi sfarinano, onde Gli attacchi, che fi patificono nell'età, che non abbiam bifonno di felenza abbiam bi s' innoltra, la dentarura cafcante, le forze fogno di reminificenza, e di reminificenza diminuite , il movimento più affaticato , nel più bel fiore del nostro vivere , net fon tutti fegni, che gran parte della cafa colmo delle nostre maggiori fortune, nel è abbrucciata, e che tutta rella indebolita. cuore delle più squifite delizie, che sono Intanto l'anime di molti dorme . Santa Chie- appunto quelle , che si fannno dimenticare mento adunque nel fior della gio-¡Che cosa sei ? Polvere . Che cosa sarai ?

Administ assignment for merits gro-Deric cost services, one cost services, Administ not colonic delicate cost long services, and the cost of cost of the cost of t occhio così brillante certamente or non Parlo all' uomo . E perchè dimandarlo è polvere : quella lingua così cloquen-terra tre volte ? Perchè l' uomo è tre te , non è polvere ; quello sembiante co-volte terra . E' terra nell'origine , è ter-

No, miei Signori; Pulvis, & umbra quest' è ben un pensiere da farci abbal-mus, lo dice per fino un Poeta ricopian-sar le ali.

tempte certa. Se voi dat put assio simios licenso morti i mort un privere, so ve-di falliere, capillelle un giovane, per fin-diamo nolle fepoluter i i vii fiona ance collui, vedendofi un bel veilito addofio, differansa dusque il troverà tra i vivi, ed facefie dell'infoltene, voi gli dirette op-ii morti, portuanmente; Eh va, che puzzi ancera Scioglie minabilmente quella difficoltà un di falla, e la in min amno caccitti di oratore moderno in una predica, che egil in

cafa , e rimandarei al presepio. Oh, non medesimo fece nel più riverito consello è più stalliere. Lo su, ed è in nostro po- del mondo, qual'è Roma.

che, vendendoli adorno di scienze, e di gra- fisto per mezzo alla polvere, la solleva in aia, cominciava a cavalcar la stelle, con alto, e ne sa giuoco per le vaste campa-affettare d'essere da più di quel, che era, gne dell'aria. Vedete quella palvere, qua-Eristis sieur Dil . Dio gli disse Pulvis et , si dissi animata da quello spirito , or on-in pulverem reverteris ; Mi maraviglio deggiar a modo di torre , ora spiegarsi a

ce, non è poivere, que la cinnatante co-voire terra. Le terra neu origine, è terra nei fuo finere, si florido, non parla; non fente, non vive; io E terra, fe coufideri il pafitto, è terparlo, e fento, e vivo; dunque non fon ra, fe riflerti al prefente; è terra, fe polivere.

prevedi il futuro. Oh cari Signori miei,

do il fenfo delle divine Scritture. La creMa dirammi alcune: Siam terra, e polta, benchè abbia una hella vernice, e vere pulvir n; Che cofa faremo, quando
fempre creta. Se voi dal pià baflo uffizio [faremo morti l' a morti fon polvere, lo ve-

tere rimandarlo alla flalla; e tanto balta per chiamarlo flalliere. Così per appunto diffe Dio ad Adamo, vento impetuofo, che infinuandofi col fuo di te, povero figlio del lango Damasceno: forma di padiglione, or aggrupparsi, co-sei misera polvere. me un globo di nuvoloni, or avventarsi al

Quello dunque sia altamente impresso volto dei passaggieri andar in quà, in là, nella noltra memoria. Non folamente fa- per quella, per quella via, alle porte, al-remo, ma fiam di fatto povera polve- le finestre, entro povere case, entro superre . Uomo sì leggiero , che quattro lodi bi palazzi , in cima alle torri più alte; nè ti fanno invanire, Memonte, quis pul quella polvere mai fi ferma, finche dura il vis st. Donna, che un per un poco di vento, che la balza sil'instà, la fpinge al vernace, o di bel colore val tutta aktie-balso, la cooduce in giro, la fparge il lat-

vertace, o di dei colore val tutta atte- baiso, la conduce in gior, la ipange il att.

13. Mamenta, quila platiu i a. Titola- go, e ne fa mille giuochi.

15. che per un pofio alquanto follera- Permafi poi il vento; e la polvere fi
to fopra gli altri patifci tanta verigine, ferma, douge il vento la laciò, o denMaminta, gula pulvit et. Ambiziolo, cui tro le cafe, o fulla cima del tetto, o nel un po' di fumo ti da sì fattamente negli piano della campagna. E qual polvere, occhi, che perdi di vista e Dio, e l'ani- e qual vento è mai questo è La polvere ma, e l'eternità Memente, quia pulvis fiamo noi Falosis es, serna es; il vento es. Setsulae, che adori quel tuo milero è la nostra vica; Lo disse il Profeta Giobcorpo , studiando tutta l'arte del piace- be Ventus est vita mes . Levasi il vento , re per dilettarlo , studia questa lezione , ecco la polvere alzata : Fermasi il venche ti da San Bernardo? Quid fuifii, quid to, ecco la polvere caduta : Polvere ales , quid eris . Che cola fosti ? Polvere . zata sono i vivi , che vanno , che vengono , che entrano , che escono : polve idro nelle mani dei Giudei , dai quali sarò re caduta fono i morti , che giacciono in prefo , condanoato , crocififo , morto , e sepoltura, sopra la quale leggerete pas-seppelliro; e, durante la mia passione, e fim bie jacet , bie jacet ; e vuol dire : lepultura , non ci potremo vodere : finita

questa poca polvere, che sta sotto questa la passione, ci rivedremo di nuovo.
pietra, si follevò tanti anni sa: si manMa Sant'Agossino, Beda, e Maldooato
teone in aria per tanto tempo, e giunse spiegano questa sentenza così. Medicum, al tale , ed al tal posto . Adesto bie ja- v' è ancor poco tempo , in cui mi fermecet , bie jacet . Sicche , e vivi , e morti rò con voi io terra ; e poi vado ad Pafiam tutti polvere ; i vivi foo polvere al-trem , afcenderò al cielo , e non mi vedrezata dal vento; i morti fon polvere ab-te più. Giunto al cielo, mi reflituirò alla bandonata dal vento . I Venti , che fof-terra , e mi lascerò di nuovo vedere nel fiano, fono di doe forti : il primo è il giorno del Giudizio : e quel tempo, che vento della vita, Ventus est vita mea: il correrà dalla mia Asceosione sine al final fecondo è il vento della fortuna, che por- Giudizio; anch'esso è medicum, è tempo ta in alto più uno , che l'altro . Quelli breve . Modicum est bot totum spatium , quod due venti mancano sul più bello , e la prosens pratorvelat sacuium .

polvere dà giù . Auferes stritum corum . Cristo adunque , sccondo l'intelligeoza Ecco il vento: Auferes spirisum corum , Odi questi facri Dottori , chiama breve tutdeficient , & in pulverem fuum revertentur. to il corfo della nostra vita, anzi tutta la Ecco la polvere. vita degli uomini viatori : Medicum est hes Oh le belle confeguenze, che vengono totum spatium, qued prasens pratervalas. Tut-

On le beile coneguenze, cue venjuonissimi parama, quas prinni praeronat. Lut-da quello foli punto ben intefo. Lo pre- to quel, che palla; è brere, tutto quel, fentemente sono io alto stato di grandez- che finiste, è corto; e per conseguenza ze. Quanto durreò l'sinché dura il ven- uutto quel, che finiste, è poco poco, to. Io di presente sono nel sor dell'età, Modicum Modicum. to, lo di pretente iono set intravaria i prominente del conservaria del pretente del conservaria del conservar

DISCORSO XXXV.

rerà il vento.

Medicum , & videbitls me . Joan. 16.

Per modo di Meditazione.

bitis me . Queflo modicum tempus, fecondo alcuni fi certamente arriverai col profeguimento facti interpreti , significa lo spazio di po- di tali opere di pietà? Tutte quelle cole chi gioroi ; quasi dica il Signore : io an- non sono elle Modieum Modieum? Immagina-

d'argento : quanto vi starai : Quanto spi-namente beati, tutto quello è poco : e, se

faccile cento volte di più, fempre farà poco . Modicum . & videbitis me . Secondo tararararararara pinto; quello poco, che io faccio, deve durar poco . Terzo punto : quello poco , per la maggior parte deve effer fatto da Dio coll'ajuto della sua grazia, chiamata

da S. Agollino potentissima , esticacissima , potentior amni averfione noftra Primo punto . Confidera , anima mia , a che cofa poi fi riducono quelle cofe, che tu

fai , e che tu fopporti per giungere al vide-Uelle parole furon dette da Crioli biti ne. Un pod forazione la mutina, esta Santiffina Palindo, e morte las. Nella moderne, mortifica palindo, e morte las. Nella moderne, mortifica qualche regista free loro Per na poco di tempo, flate postinente, inputato di marco della considera dell & non videbiels me , Modieum , & vide- vifite d'infermi . Quid bac al videbitis me ? al gran premie del veder Dio, dove qua-

ti il più bel palazzo, che fia in quella no gli uomini per cofe malcomineri. Ser-medra Citrà, il più bel feudo, che fia il vi Giacobbe quattordici anni per ottenere in Tolia; i, ii più bel Regno, che fia il lo fedicializio di Rachele; e fervi con fa-mondo i e paragona l'acquilito di quello itta pirpetta sodi e bele a dire, su ma-regno colla fiedi di un quattrino; vi e dissua starata, con dei ebbe a dire, su ma regno colla fiedi di un quattrino; vi e dissua starata, con face angli uffizi più maggiori proporzione tra il poca fieda; e dimedii, e più travagliodi; E diffe il Sacro si grande acquillo, che non è tra le true l'Ello, che videbentar paradi fias per amedia

virtu # Nen suns condigna passiones hujus remperis Un soldato in campagna, un ambizioso in ad futuram gloriam. Tutto il patito dai corte, un negoziante nel suo trafico, un Chaince pas internote airs quer poco cene conservation, mi parices access de la ferra in renderen sa des Sectionnessis accessos de la ferra in renderen sa des Sectionnessis accessos de la ferra de la tende de la ferra de l

son la fchiva; e al più la fa allontanar la di S. Luigi : Le tue perfecuzioni con per qualche anno . Tutti questi tagli di quelle del Grande Atanagio , i tuoi patioccasioni , tutte quelle astinenze degli oc- menti con quelli dei Santi Martiri , dei occasion; futte quelle attinenze degli oc-iment con quell oct. sant parattir; octeit da quegli oggetti, tutta quella regola Sant Penitenti:
di vitto fpeciale per ichivar la morte eterAl primo ingreflo, che faremo in Ciena, tutto è mulla, tutto è Medicum. Quanto fa un reo prigioniere per lichivar la
da quel primo estati, che ci cagionerà la

ca. Non è infinitamente pui intame la cine 30 iparti a piangere i inter percett ; sociadama all'informo , che al pariblo l'quello mare di allegrezza Lafcia Lorin-Dunque tutto è Medicam : Animo dun-pagnia d'un difcolo, d'un empio , e mi que , mia facca volontà , Medicam , mediciono guadagnata la camenta di tanti spiricamo , de videbitis me.

opere buone, e la visione beata di Dio . magnitudine, quegli anni gli parean gior-Se a qual si sia mal vivente sosse propo-ni, e giorni, pochi paragonati col guider-sio questo partito; Mettiti a viver in done, che ne sperava. A me, otto giorgrazia di Dio; e lo Stato di Milano è ni , che offervo i miei proponimenti , cotuo ; E lo goderal fin , che tu viva : ti minciano a parer lunghi . Hi , qui in fiaparrebbe allora faticofa la carriera della dio currune , ab omnibus se abstinent . Es hi quidem, ne corruptibilem coronam accipiant .

martiri, tutto il fatto dai penitenti, tut-servitore in casa mia fatica più di quel-to l'eroico operato dai consessori, e dalla lo, che io faccia per veder Dio. Se l' fteffa Maria Vergine , se lo facesti tu so-offervar le mie regole mi guadagnasse prelo, egli è modicum rispetto al videbitis me. mio temporale, mi conferisse alla fanità. Quanto più inferiore farà quel poco , che del corpo , mi parebbe tutto Madicum; Se

Tutto quello mio patire è Mollomo, in correbbe effigere giullamente da me, che los mi albe, che io Chivo .

Se mi albe, chivo l'ererna prigione del .

Se mi albe, chivo l'ererna prigione del .

Si mi albe, chivo l'ererna prigione del .

Si mi albe, chivo l'ererna prigione del .

or mai uro, acuno a ecerna pragione dell'umitaziona richiede un Re officio, per relaferno, (chao le terna infamia, l'estro) ditturi fin girzata al valla (el Dia poquanto fi, quanto fofficien un poreça amterbbe efiger di me "come da luo ferro i:
munico i e fund dire. Pur che guarifica, 3/1 rem anguma miedira in l'irophema, shiripi,
rateo è niente: bifogna prender beveras- [in famir "dice il fervitore avveduto a
gir muni; fi grenduno; bifogna printi il della disconsidazioni di Resistanti.

wene, tigliare, applicar fucco; if tagli Meditum in paragone di ciò, che santi-pure, fi trinci, fi abbruci; E con ciò hanno fatto, patito, ed operato, per ve-fichiva egli forfe la morte l' Tante volte der Dio. Paragona la tua purità con quel-

on a din reo prigonete per incivir i pia que i pine del prime della cue el Germen a morte infine l'Sterp la cala i, impiega vocata di Dio, ercedo, che il primo fluture il patrimonio, fofitne errocifinire pere, che el prenderi, fri quello; Per coverue; e filma truto poca fofita, purche (odi poca fedia che lo fatta, bio i gual-felivi la condanna alla gala , o alla for-degnato tanto bese! per poche lagrimes ; ca. Non e, infinitame la che fortit a plangere i miei paccati.

Modenn in paragone di ciò , che fan- go quella luminola Reggia del Paradifo à

Punto secondo. Quello poco, che tu ram inquirimus. Se è vero, che siam in Li, quanto deve durare. Modisson. Forse questa vita, come viatori su una strada, non duerrà, nepport tutto quest' anno, che per la quale pergrinamo a Domino; per sono si, quanto ti resta di vita. Talvolta conseguenza l'unico nossiro afire, che abquella fettimana.

Un Giovane chiamato da Dio a vellir l' re, anima Christiana ad Deum, qui ta esta-abito d' una Religione sullera, e già accet- vir. Quello proficifere ci si può dire agai tato; si arrello dall' andarqi per quello pen-imomento. siero: Son fano, tforte, ben collituito; e Ogni ora, ogni momento vado col cortutta la mia età ho da passar in digiuni, po incontro alla morte, coll'anima incon-

dì, tutto ad un tratto trascorre alla sera . Beati noi , se con quel passo , con cui quarant'anni: quid bac ad aternitatem? Un ftra a dar conto di se, beati noi (dico.) caftello mirato da vicino par una mezza fe dello fleflo paffo andasfero anche le nocittà : Allontanatevi dieci miglia, oh quan- stre operazioni, onde ognuna potesse dire, to è degradato! Allontanatevi trenta mi- Vado ad eum, qui mist me . glia, appena lo ravviserete col canocchia-le. La vita nostra, sinchè vi siam dentro, di cutta la vita Crissiana, ritoccheremo

ci parrà un ora. Punto terzo. A quello poco, che durerà tati. per così poco, Iddio concorre cel fuo efemte. Grata Dit meumo cueras, ranno. Dio ci per gungere a 2010, da cui namo mate tresat, previence, Dio ci ocacompagaa, Noi operai-a quello fine, "Veste ad sam, qui fin me., mo, e Dio ci folien la mano. Ci ajuta per latorno a ciò deve fempre flarinatto gani mezzo di tacti (noi minifiti, e fantilibri, jud grande, e più follectia diligenza; e divoti efempi di anime fante; E ci fa Imperocchè le diligenze umane allor pa-Deus, us te conducat ad vitam.

### CONTRACTOR CONTRACTOR OF

DISCORSO XXXVL

Per-modo di Meditazione.

Vado ad eum, qui mifit me . Joan. 16.

CE è vera, come è verissima, l'intimazio-

ci vion malinconia. Ho io fempre a mor-biamo in questo Mondo, è andare; e de-tificarmi / fempre a far penitenza? Che ve ogni uno aver questo motto per sua inv vuol dir questo fampre ? Posso morire in prefa, 2ge vado ad aum, qui miss me. Mentre faremo in agonia , ci fi dirà : Preficifco .

falmeggiare, e viver ritirato? Sapete, quan-tro alla grande giornata del mio giudi-ta fu tutta la fua età? Quattro meli, e zio: e da quello andar continuo non v'è pochi giorni. Non potea il meschino in dispensa, nè triegua, nè proroga del terpunto di morte darfi pace. La nostra vita mine, statuisti termines ejut , qui prateriel un benedetto orologio, che dal mezzo nen poficar.

Ma quando anche dovelle durar trenta , va la noltra vita a morire , e l'anima no-

ci pare lunga, di qua a cento mila anni quella fera. I fondamenti delle case sta bene, che di tempo in tempo fiano vifi-

Per diffinguer quella Meditazione in punpio, come cagione efemplare, colla fua ma-no, come cagione efemplare, colla fua ma-no, come cagione efemplare, colla fua ma-ti, fuppongo per cola evidente, che nai no, come cagione efenciente, e concomitan-fue de de la messa dicesa. Paolo. Dio cil per giungere a Dio, da cui famo flati creati con colla del messa dicesa. Paolo. Dio cil per giungere a Dio, da cui famo flati creati

ajutare dagli abiti buoni interni, che ci in- re, che si addormentino, o quando l'affare, clinano a far facilmente quel poco, e ci fa di cui fi tratta, poco c'importa, o quando, ajutar dalle confolazioni, e dal gusto, an-importandoci molto, siam sicuri del buon che sensibile, che tante volte si prova nell' esito, o sinalmente, quando, essendo grave operar bene. Vide, ques manus extenderis il negozio, e dubbioso l'esito, abbiam in nostro potere rifare, e ristorare il mal' esito . Sicchè, quando l'affare 'è gravissimo . incertiffimo, e irreparabile, certo è, che

le diligenze nostre non dormono.

Ecco belli, e chiari i tre punti della nofira Meditazione. Il primo. Il negozio di giunger a Dio è importantissimo: secondo punto, è incertifimo: terzo punto; è ir-reparabile la perdita, se non vi siungia-mo, Unum esi necessarium, unum periculosum, sensem lereparabile .

Per preludio ci può servir quella immagine dell'Appostolo fatta a tutti : Non ha- nazione , che tanto era familiate a S. Franbemut hic cluitatem permanentem , fed futu- cofco d' Affili, Paradifut apertus ; Infernus

tertus : Christianus in medio . M' immagine-llucretur , anima vere fua detrimentum patiarò di effer a mezz'aria. In fu, il Paradi- sur ? Penfa, anima mia, fe ti fovviene To a aperto, che mi aspetta; in giù, l'In-qualche risposta a questo Quid prodest ? Sil ferno aperto, che mi aspetta anch esto. Itu in questo Mondo la prima testa per Ad uno di questi due termini ho d'andar lat consigli : Se ti danni : Quid prodest ? a finire per starvi sempre. Sii tu la prima mente, che raggiri nego-Punto primo . Sollevati , Cristiano , so- zi , che muovi eserciti ; Se vai perduto ;

praino l'inepito, che ti fanno attorno le Quid prodef 3 sii tu il più bel volto, il creature, e dentro di te fanno le tue pafinoni.

Tu hal in fronte un battefimo, in petto def ?

un'anima immortale, che non finirà mai. Ma che dico dar risposta al Quid pro-L'inferno fotto i piedi, il Paradifo fopra deft per tutta l'eternità, dopo mille, e il capo, e to in mezzo. Spremi ora a due mille infiniti pensieri , non vi troveranno raggiri dei politici, tutti i fegreti de ga- mai risposta tutti i dannati infieme ; e binetti, tutti gl'intrichi delle corti, tutti i fempre diranno stupidi, attoniti, arrabbiamani tutti i negozi del Mondo , tutti i ti, Quid profuit nobis jaffantia divitiarum ,

Ce. Quindo totte decine meccania e colo primo importante, un toute antener de republico a con cemo a forence tutro, dele gago, è in mueri di circuit. (dece e a farse un diffillato, troversi tu, che [ls. Gregorio ) Nolle fait mega frontes e fincia caja fai vante, el province de giola per te, come ciò, che fla rinchiulo, quella ficurezza Tu hai tanti oliscoli, e in quele poche l'alle giuda per le come ciò, che fla rinchiulo, quella ficurezza Tu hai tanti oliscoli, e in quele poche l'alle giuda per l'appendit que que l'appendit que l'ap

var l'anima?

trar bene questi due termini: Min falute , i demonj , potenti , fottili , e cavillosi : e salute eterna? Un'anima, che posta sulle sei circondato in giro da occasioni, che shance contrapped a nature il Mondo, tan her tutte vi indiano, da oggetti c, che biance contrapped a nature il Mondo, tan her tutte vi indiano, da oggetti c, che to è preziofa, ho da affecuaria per fem lempre eteatano, da fendali, da inviti, pre, overen bo da pederla per fempre da confesi ; e quelli fono in lega colle Un'eternità che oltrepalfi tutte le mi-tuce pulloni d'amore, di foègeno, d'inviture ; tante è delleta, io ho da supfissal dais, d'occorpificenza, d'onore, e di robatutta, o bene, o male, fenza mai trapat-iche porti sempre teco nemici domessici infaria. Un Paradifo, che supera co' suri separabili. gedimenti tutto il bello, e tutto il buo- Manco male, che avendo tanti pregiu-no, che possa mai immaginarmi. Un Infer-

mio per sempre.

questi due punti terminativi : Infernus aper- ca agonie per la falute dell'anima, agonitus, & Paradifus apertus ; e tornifi cogli pare pro anima tua , e ti lafci rincrefcere occhi del corpo fopra tutto l'acquillo del- un palio. Con tanti pregiudizi, e con sì le umane grandezze, delle umane (cier-poco valerti dei vantagg), dov'è quella size, delle temporali fortune, che tengo-curezza? no tanti , e tanti in esercizio continuo, L'esperienza poi del tuo vivere , che sicu-

in follecitudine premurofa . Che ve ne rezza ti dà di falvarti? Un giorno in grazia paret Ludus formicarum , lo chiamo Sene-ldi Dio , e trenta in difgrazia : fei giunto più ca, the non avera gli occhi della Fede, volte a dire, e a credere, che non puoi alte-come hai tu. Vanita Vanitasum soprascrisien erti dal giurare, dal bessemare, dal de-so Salomone a tutto: vanità, inezie, fias-soliderare, dal minacciare, perchè le occasione. ni , le compagnie , il mal abito , ti firafcina-

Quid prodest bomint, fi universum mundum no al peccare: e con tanti paffi avanzati

maneggi delle ambaícerie, tutte le condotte della guerra, tutti i tratati della par . Secondo punto. Il negozio veramente è
ce. Quando tutta questa macchina di codi grande importanza, ma ( dirà alcuno )

on Fanima? [tua vita pallata, certamente da te com-In nome di Dio: vai tu a fondo a pene-melli. Hai a fronte avversari, quali sono

no, che formonta colle fue pene tutto il zione, i Sacramenti, la fuga della occaterribile; o l'uno, o l'altro ha da effer sioni, la custodia dei sensi non ti si accosta gran fatto. Ti moftra Crifto la viaftretta, Mantengali fisso l'occhio della Fede ir e tu tiri sempre alla più larga: ti prediverso l'Inferno ridi, burli, dormi, nè ti no al suo corpo di averso maltrattato : scuoti, come se si trattasse di nulla? Non io, che non gli proccuro, che delizie, voglio entrare in quella sempre doloro-che devo dite? Avea sorse San Bernardo (a quissione, se dei Cattolici adulti la un'anima miglior, che la mia, onde im-maggior parte si salvi, o si perda. Cer-portasse troppo il salvarla? Aveva forse Certo è, che dilasavit infernus animam finam, qualche articolo di fede più terribile di Certo è, che lata aft via, qua ducit ad quel, che abbia io? Ed io, come se avesti perditionem , & muiti funt , qui ambulant in tasca un bianco segnato della mia faper cam ..

pir com.

An danque pur troppo è vero , che ili since tere vivur del los Prandio , non negozio dell'anima troppo e vero , che ili since tere vivur del los Prandio ; non negozio dell'anima te Corpo tere troppo dell'anima te Corpo tere troppo dell'anima te Corpo tere troppo dell'anima tere troppo dell'anima troppo dell

tal rischio.

futeum abyfi ; Super flagnum ignis , & ful- ceciderit , ibi erit . phuris : Super flagnum ira Dei .

lute , o come Dio mi avesse fatta dona-

ne di quel piano, dove gianto, inetfe, la Afpiro ad una dignità; non vi gungo, quel piano effer un Lago profondiffimo, mi cuoce, ma ne tenterò un'altra. Speci infedelifimo, percuò nell'inverno met-trava gran vantaggio in una fiera, appe-

teva crofte di ghiaccio, dove fode, do-na vi ho cavato il mio; M'incomoda; ve mezzane, dove fottili, fecondo i fiti, ma un'altra mi accomoderà meglio. Codove erano più , o meno acque forgenti . là quafi tutte le perdite temporali hanno Si volle addietro attonito alla vifia dell'il loro riforo ; anzi talvolta una difigna-tio, benche paffato, percioco), e quafi zia è madre di una fortuna, dice Sene-tramorti per l'orrore folo di effer fiato a cai Sape majori formosa laumo festi injusia. l rischio.

( Epif. 91. )

Ah! chi è slato in peccato mottale: E se mi sdrucciola il piede nel punto

chi è in peccato mortale : chi è facile a della morte , che rimedio? Ditelo voi S. cader in peccato mortale, dove palleggia ! Eucherio : defcenfus erit , reditus non erit , fopra qual abillo fta pendente? Non fopra Che rimedio , o S. Giobbe? Nulla of retre, o quattro picche di acqua, ma sopra demptio. Che rimedio, o mio Gesù ? Ubl

Oh Dio, sonte d'inesausta bontà, que-Chi fa, chi fa, che cofa fia ora, e che il Cielo per patria, il voltro fangue per cofa polfa effere una volta di me? Mi prezzo. Vedete, come pianne? Vedete in tilverò io, o mi dannerò / Benedirò Id-Iqual tormento fi trova / Nos importa:

Alverio io, o mi danneto / Benediro Lis (qual tormento u trova / 200 importa : dio o, o lo misdició per fempre ? Can Nalla de rinempio. quell'anima, con quello corpo, faro io / Si é danata per una fecioca vergo-citudino benederto del Cielo, o rizzone quan di palefar un peccaro, or lo pubmelederto dell'Inferno / Quelle piaghe blicherà in piazza, e lo fari fapere a tutminente coraggio ma quelle aneara to il mendo. Non è più a tempo : National mantento coraggio ma quelle aneara to il mendo. Non è più a tempo : National di considera di occhi incavernati , tutto fopra penfiero , amor voltro , fi elibifce a far macello di in anfia, ed in pianto: Neuro nescit, ne penitenza sopra il suo corpo. Manco d' mo nescit. Un Bernardo parla così: quel-assai, ma fatto in tempo bastava, or Nullo , che in punto di morte chiefe perdo- la eff redemptie.

Oh follia degli uomini ! Si tam pruden-fis ... Ecco il termine perentorio: alla racter fervas paleas russ & horreum tunm fer- colta gli alpetto . In tempere meffi , il fruvare memente. Se avelle una lite, che mento andrà ful granajo, e la zizzania si mettesse in pericolo tutte le vostre sacol- legherà ben siretta in vari fasci per andar tà, e vita, e ripatazione; fe la parte foi- ful fuoco.

Cà, e vita, è in parazione; i e in paire une unu suoco; e vita, e iriparizione; i e in qui su comine la Santa Chiefa Cattolica, e dubbiofo, la fentenza finniaente : domni-ella è pure un bel campo. Vè finumento è relle voi tutti i volvii fonni r Vi piglie Sì. Ma vè ancora i la fina sizzania. An refle vitatte le voltre incerazioni r Vitare quella noltra Girtà di Misno, i n ogni fin dissiparizioni retrettele datifi in paizza, o malamiente co- commania, i n ogni finiglia particolare; cupati in frascherie ? Un pazzo farebbe v'è questa mischianza di buoni , e di cat-

Copari in Balcinerie: on passo sacrouse ve questa mineriamaz or usoni ve cas cardo Ah. filli hombium of passon gent cardo i Come abbiam coure di vivere al fignification con gent cardo i vivere al fignification con gent cardo i vivere al fignification con gent cardo filli vi come aggiungiamo incertezza ad incertezza periciolo 2 negli cardo filli cardo f

## tavarararararara

DISCORSO XXXVII.

Per modo di Meditazione. Alliente en in tafcicules ad comburendum. Matth, 11.

L più bello, il più fruttwoso esercizio do li supportero ? usque ad messem . Leg-

può ellere più espressivo .

Søpra un bel cumpo , tutto feminato last aria , che prendone di fgaffi, e di thon firmente, y ad inotte tempo bel tempo, in muteià in sumpa di tuoco, un mallgoo, e vi femina sirantis, gra-la foficiale ad emboradami surrantis quanti del conservatione del conservati folensa di tanti crisoggi Vic Imus, O cul-Isron. 39. de Sandis Ecco un Inicio già Rilmus aci No. dilci in jadono, finite preprato per l'Inicino : Perchè Rigues I can un messo crifere, iniciate crederte, e la zir-, ficialir, o ono è altro quana repiesa com saina; e il firmatto, ne fette so colligiate i pacielto, solutire com adaluris, ne-ziacales, radicult com dei fimal di rititami, uni com avorti, finita com fimilitàre col-vi è perioni, che flerpando in mir cha, ligera: S, il hanno fatta aggi est no los quels son venga a flerparti anche la buona; lidi: giovani; e quelle giovane del bel esta-cinte tutto a los lungos iz la inverse mol-po, fermor indicana al glacce, al cred-tica con la conservazione del proprie moli positi del proprie indicana al glacce, al cred-

moltreremo giudizio, se nol mostriamo in to, che la perturba! Che paradiso in questa e quella samiglia, se venisse sterato dal mondo quel giovinastro, che la mette tutta sossopra! Ogni Villa, ogni Borgo, ogni Città, che bella pace goderebbono , se si purgaffero bene dall'erbaggio infelice di certe anime mezzo perdute, vivi scandali del vicinato, e agonie per-petue dei poveri parenti! Grande Iddio, Ufquequo peccatores gloriabuntur ? gridano le anime giuste, zelanti del ben pubbli-co, fin a quando sooporterete, o Signore

fulla terra tali furie d'inferno? Sina quan-L pia cerio , 11 pia truttwolo efectizio do 11 topportero e sique ad mefero . Leg-di buona morte, che abbiate forfe mai ge S. Agoffino adjou ad judicimo ; Leg-altra volta udito, è quello, che fa Criflo ge il Barradas usque ad falcero : 1988000 nell' Evangelio della Domenica d' oggi a latri usque ad confumnatiumo; finchè sia-Uditelo con tutri i fentimenti, che mon po ben ben maturi. E poi la loro libertà si cangerà in frettezza in fasciculos , e Sopra un bel campo , tutto feminato tant'aria , che prendono di spaffi , e di

bio alla mormorazione: Questo vuol di-sto udite un mirabile giudicio registrato re, che incominciamo a far il loro fa- in San Matteo al cap. 18. Un trafficante feio per l'inferno, jomiles com pionilisse disapreso refis fotto il debito di molti mila foudi . Il creditore non vuole aspettar colligantur .

and the state of t si chiamava la predica della ligata, che è mai questa? Se il capo di casa ha satei soleva sarsi da lui nella Domenica quar-i debiti, esso li paghi a costo della sua ti-ta dopo l' Episana. Quivi distribuisce la berra; ma che colpa ne ha la moglie, e

gran caterva dei Cristiani reprobi in vari i fighuoli, e le figlie, per effer tutti venduti in servitu? Oleasiro, e Silveira, due Il primo fascio contiene tutti i compli- Autori di prosonda intelligenza, la discor-

ci, e partecipi dello stesso peccato, de om- rono pur bene . Il primo risponde così : nibus participantibus in codem crimine fiet Magna debita, uxoris, & filierum carfu conunns fafeiculus. Quel giovine di Bortega traversi : Il secondo, cioè il P. Silveira ruba, quell'altro tico mano, il terzo com-dice più chiaro i non timuit aliena rapere, pra la roba rubata, e fa porto franco ai un usuremo, o filise pompofe indusere. Era latrocinj, il quarto fa la fipia, acciocche quello debitore ammogliato con una don-il padroge non fopravvenega; tutti quelli na ambiziofa; pon di moftrava nuova fogil padrose non fopravventa i tutti quefijina ambiziota; non si moslirava novar soga in un sisteio. Un altro attaccu ana risla, pita di abiti, che la moglie non la veledi il compagno lo attizza alla vendetta, un si ce: 1 tempi correvano scarii, l'entrare altro gli presia le armia, questi l'accom-dimensezze, i carchia credicuti, il trafinangana per bravo: tutti in un siscio per co per terra; e con tutto ciò la moglie no il forno inferniele. Un siglio da in mule ona a voleva intendere. Per non aver pratche, il servitore gli fa la guida, il la guerra in caria, fi spendeva all'ingrodine del provegge, il peder non lo rate lo; el debti moltipicavano: 33 'è dice tutti questi in un siscio per la fornace gbi il magnica in questio pradoce ) pastino questi in un siscio per la fornace gbi il mi propre con la moglie, paghino access. eterna . Una giovane vacilla nella pudi-ancor le figliuole , che han voluto sfogcizia , un fervitore porta ambafciate , un giar in gale , quando non era tempo di gamezzano traffica la vendita dell'onestà, i leggiare. parenti diffimulano, e il confessore non Mattia Fabro, aderendo a questo senti il suo uffizio di ammonirla con pater-so, conchiude pur bene! Filla supribe or-

faseiculus .

miatori , un fascio di usurari . et setema jaficiaius, ai maisteau vaisi, "zella, che l'ajuto a vellti immodellamento, pamplin, aug. liest fundire, ala 6-60- lec, il padre, e la marde, che non volaufa; se illii tamon piliurit, 6º vassi uma leto miturare il loro flato, e il i predicauomanti damachamora. La decima ligita, fa reach e flo, il quale non riprede uranno vari filio di donne vane, le qua-abuli, come dorea: tutti quefii in un falcio
li, quantroucue fiano pudiche, ed onefle, ad combrandam.

na carità; tutti questi in una ligata de nata, & mulier, qua ornavit, & juvenit, omnibus participantibus in crimine, siet unus qui adamavit, & ancilla, qua suasse, & Pater , qui non correxit , & conclemator , qui non Seguita di questo tenore il citato S. Via- Viargui i omo terretti O contembre, qui non Seguita di questo tenore il citato S. Via- Viargui i omo Il fil In fasticami on Orch cenzo Ferreti, nomerando vari falej di pece- facciam il faleto, dice questo Sacro Dot- catori. Un faleto di mali ministri, un fa- tore - Entri in questo fascio, e il adori feio di mali facerdoti, un falcio di beltem- na pompolamente vestita a dispetto di tutti i debiti ; e il giovane , che così orna-Il decimo, ed ultimo fascio sapete qual ta la vagheggiò, e la desiderò; e la donè? Decimus fascienius, de mulieribus vanis, zella, che l'ajutò a vestie improdessamen-

sforgiano in velliti notabilmente ecceden-ti il proprio flato; e colla nudità immo-di tali condanne ? Vi fari mai qualche della fono tenta; inimate agli occhi fafeio preparato per alcun di noi, Ouandi chi le vede. In confermazione di que-tunque di ciascuno in particolare io sia te-

nuto a penfar bene, pure parlando in co- volti, nuvolofa fa fronte; e l'occhio pio-mune, credete voi, che tra tanti, che mi volo. Triffitia impiroti ser suffama. Eh via: afocitano, non vi fia la fua zirzania da Espedir volor, se sego codem. E 'pediente afoniano, non vi fa la lua zirania da Rapedir volvi, sir age vadem. E [pediente lightin de folisional ad anahemenham, e il liuo per tutti voi, che lo me ne vada, framento da ferbarii nel granajo del ClieOb difecpoli: niuno di voi replica a lo? Finché fami vivi, l'aterno midibitti quello appada? Ammertene donque per i buoni coi cattivi. Zamper moglis, nel vero, effere [pediente, che Crifio fi di-tempo della raccotta, nel giorno della mort-parta di lora nel gif foolisi, che ce qui fari la prima feparazione, che devi parta il lora mentro ? fpediente alla gregerrà motte certinai d'anni. E poi nella gis effer abbandonata di pallore ? Zamerà motte certinai d'anni. E poi nella gis effer abbandonata di pallore? Zamerà motte certinai d'anni. E poi nella gis effer abbandonata di pallore? Zamerà motte certinai d'anni. E poi nella gis effer abbandonata di pallore? Zamerà motte certinai d'anni. E poi nella gis effer abbandonata di pallore? Zamerà motte certinai d'anni. El poi nella gis effer abbandonata di pallore? Zamerà motte certinai d'anni. El poi nella gis effer alla pallore della gista della periori della gista della pallore participatione della pallore della gista della pallore participatione della pallore pallore alla periori della gista della pallore pallore

ne, che dorerà in eterno.

los de medio justorum : Entrerà l'Angelo, e Padre, gliel crederei facilmente ; Ma exmi pare di vederlo , fuoco nel volto , pedit vobis . e spada alla mano, entrar nel Senato Si, Expedit vobis, dice S. Agostino, Appostolico, e adocchiato Giuda dirgli Era spediente, che i discepoli si slattassein voce di taono, che fai quì, tradito-ro, per così dire, anche da Cristo. Lo re, in mezzo ai discepoli di Cristo? Fno-amavano con affetto troppo umano, cori indegno , fuori apostata , fuori sco- me si ama una persona amorevole , cormunicato . Entreranno altri Angeli nel tese , e di buon tratto: E quell'amore , nunicato. Entreranno altri Augeli noll tele, e di buon tratto: E quell'amore, numero dei Sommi Pontefoi, e qui anco-è quell'attacco puramente umano, era ra vi farà, che fepatare. Entrerà l'An-limpedimento a ricevere lo Spirito Santo, era vi farà, che fepatare. Entrerà l'An-limpedimento a ricevere lo Spirito Santo, quanti [fastable à audit jajuneali : Entrerà lor successi e la matteo, acode (printuale cera ra ta ta Religioli & fastable : ta sacreta dei del considera del cons fafci alla fervità. È qual parte tocche-punto morale fopra il tema propolto, Va-rà a noi , carifimi mici afcoltanti ? Sia-le ad eum, qui mifir mu , O neme ex vobli mo quì al prefente tutti tutti nel feno [harrenga me: Que oralir? di quelta Chiefa, faremo noi tutti uniti Quelta propolizione dovrebbe effer fem-

fiumento?

DISCORSO XXXVIII.

Per modo di Meditazione.

Vado ad eum, qui misit me, & neme ex vobis interrogat me: Que vadit?

Valle di Giolafat fi farà l'ultima divisio- dis : Se Cristo avesse detto expedit mibi,

è fpediente per me , che entri in poffesso Allora existent Angell, & separabunt ma-del cielo, e che mi restituisca al seno del

nel bel tempo della gloria eterna ? Avre- pre fulla lingua , e dovrebbe fempre andar mo fra poco tutti infieme la benedizione accompagnata colle opere da noi tutti , che del Santissimo ; ma avremo poi tntti in- siam viatori , e pellegrini . Vado ad eum , firme la benedizione, che tanto importal qui mifir mo. Vado al mio fine, che è Id-dallo fleffo Gesà, coi fentirci dire Froite dio, qui mifit me, il quale, non folamen-Benedizit ? Dor'è la zizzania? Dor'è il ție è mio fine, ma ancor mio principio.

Il corpe , e la vita nostra temporale , se ne va a tutto andare al fuo fine . Ogni envocation to giorno, ogni ora, ogni momento, fiam

più vicini al nostro termine.

Ogni nostro conoscente, ogni amico, ogni persona qualificata in grandezza terrena, che muore, predica ai viventi, e propone loro a confiderare quefte parole . Ero vado . Or dimanda un poco , e penfa tu ancora tra fe fteffo . Que vadist

Que vade? Oh Dio! Vado a tutto andare Rsu, discepoli miei, addio, so me ne a quel supplizio, del quale già è dara inap-vado. Vado al mio Padre, che m'in-pellabile, e perentoria senrenza a tutro il vio a voi. Ma, che vedo? torbidi i voltri genere, umano, Statutum est emnibus homi-

nibus famel mort. Alla morte già fono con-lio un diferro , dove danaro non giova ; dannato, e fono in iftrada , anzi in car-scienza, e industria , e talenti umani non riera verso lei con tale velocità, che non vagliono un jota. Attendi dunque anima mia , a mandar avanti provvisione , buo.

Se vi fossero tre condannati a morte, e ne opere, buoni abiti, che ti seguano sutti tre allo stesso tempo si mettessero in dopo morte. Non imitare il più degli iftrada , uno per morir qui in Milano , uomini , che nulla pensano a un sì gran

A che fine dunque attaccarmi a quella do prigione. O h quanti interrogati, po-vita, al mondo, alla roba? ad quid? Chi trebbero rispondere nella stessa maniera? è già in iftrada verse il patibolo , si cura Mi credeva di andare alla conversazioegli, nè di cafa , nè di ricchezze , nè di ne , al ballo , zi conviti , e vado all'eteroneri? Chi avesse una casa vicina ad un na prigione. fiume, il quale, avendo già roso tutto ill Un giovinastro, posto a cavallo di una ecreno, si accostasse più a rodere i son-bessia senza freno, andava a tutto corso

Bamenti di quella casa, ne vi sosse ripa- per le strade della Città . Interrogato , docomments at specias casa, see y some rips-per se transé della Città . Intercogato, do-re alla profilma rovina; non increbb foll-y to len andaise; rijode; Spacempus del-to, se si adoperasse ad empir di mobili, las sullisium jarsit. Vado, dove la bestia e ad incredira d'in marmi, e a metere trut-mi porta. Quella appunto è la nisolta; te quelle stanze a sistema / Il torrente che devono dare quel; che evanno, dove della morte si accossa orga issema alle le parsisoni li portano, senze mira alcana radici della voltra vita . Portiam dunque a termine, in cui vanno a finire .

altrove il nostro affetto, e mettiamolo in Terzo punto. Vado ad tum, qui misti me, beni, che siano lontani da questo siume, Vado al Padrone, che mi ha consegnata demolitur

diferto vastifimo, e seriifimo, dove non nuto da quell'occhio giustifimo, e sa-nasce cosa alcuna, e non vi troverò altro, visimo , per pagarmi di quella mone-che quello, che io mando avanti, o che l'a, che io merito. E qual marcede saporto meco . A chi fa lungo viaggio per rà la mia?

che fi premette.

potoft operati .

bisognevole. Vado, e vado ogni di ver-dopo quella ritorni a lui. Opere del P. Cattaneo , Tom, II.

in de la company de la company

ubi fures non effoliuns , nec arugo , nec einen una polsellione da colcivare , & mifit me molitur .

Secondo punto . Quo vado : Vado ad un deve effer ricoría , e elaminata per mi-

porto meco. A chi i lungo viaggio per l'a la mia? "Mos si cum, qui mifir me. Vado al mis cari, nè amici, nè lettere di cambio, principio, il quale è ancora mio unico perchè con tutti questi morirà di fame, fine, da cui fono ufciro per tornar a lui. Unicamente giova ciò, che fi porta, e Vado a quel termine, per cui quicamente fon naro . In quello mondo vediam gran Che cosa ho io premesso a quel diser-diversità di prosessioni, di stati, di esercito, dove io m' incammino, dove posso zi. Chi è pittore, scultore, chi attende giunger presto, dove non troverò prov- all' armi, Capitano, Colonnello, Genevisione alcuna i Venis non, in que nemo rale; chi attende alle lettere, chi è Re, operari. Imperadore, Papa. Per niuna di quelle Oh supina trascuratezza! Se vado ad occupazioni Deus misse me. Il Papa non una mia villa, mando avanti provvisio- è stato mandato per esser Papa, nè il Re me, quantunque io debba flarvi due, o per efser Re, ne il Generale per efser are giorni, quantunque fempre sa in pae- Generale. Miss me unicamente perchè lo, dove col danaro si orticone tutto il serva ne breve corto di questa vita, e

Sens

home : ad het natus eft emuls home . La forn-do , dice , Ventent dies in to .

è di faper falvarmi . Se lo fo quetto, fon to il circuito, nei quali vi erano tredici più favio di Salomone .

( Homil. 4. in epift. ad Roman. ) ciò, che ac-te un'altra volta, cioè ti cingeranno con cade ad un trafcurato servitore, che spe-due recinti di bassoni, e di soldati. dito per qualche importante ambasciata dal Es compuladone se modique. Le angustie padrone, si trattiene per la strada a sentir dell'assediata Città furono sopra ogni creun falta in banco, ovvero a veder un guo- dere grandiffime, e non 6 ponno leggeco, e in tanto paffa la giornata, vien re fenza lagrime. La Città di Gertfalemfera, e quell' ambafeiata, per cui , unica- me era pieniffima: In alcune folennità pon mente fu spedito, non si fa, Siam spedi-alle quali concorrevano i forestieri, era ti unicamente per confeguir la noftra fal- soprappiena. Or, come i Giudei, per magvezza, e poffiam dir con S. Agoftino, de- gior ignominia di Crifto, lo crocififfero sinebant me nuga nugarum.

DISCORSO XXXIX.

Per modo di Meditazione .

miel tul valle. Lucae 19.

iliam .

Sono pur tremende , fuecole, e mitte-| Se alcuno da un'alto monte sceptific forriofe le parole, colle qualti Salomone con- gere un noro comporale, gravido di fulmichinde il fuo libro dell' Beelefisste f Dopo ni, e di sempeste , nel voderlo diftenderis aver in quel libro infegnati bellifimi prin- verfo la pianura fertile . e abbondante . cip) di tutte le virtù economiche, poli-Ah povere vigne, direbbe, poveri femi-tiche, e morali termina così : Fluem le-nati, il temporale viene verio di voi : coquendi pariter omnes audiamus. Deum eime, sì Crifto dall'altenna del fuo fapene, pree mandata ejus observa: Hec est enim omnis vede le rovine di Gerosolima , e piangen-

home: 4 hox natus of semult home. La four-do, dirc, V-natuse dits in us.

ma di tutti i libri, posibili la feriverii
fiai, qual è l' Teni Dio, ed offerva la fuul se, delicrive per minuto l'eccidie della
santa Legge, a stendendo con quelbo, e gismade Citrà, appaneo, come Crilto lo
inviandori per quelha firada a ritornar a predifie. Nel losgo ffello, dove Crilto
loi / In quello punto considie textu ol fira pinade, cio del la Moneto Givera, pinade
dell'usomo. S. Girolano, e S. Bernardo se; Romano fi pestò : Poi fi diffribul i avaj
signagono: 2 rgs. fi he of fourit homes, shi poi atterno il gire della Citrà e aon
sue hos sibili si munit home.

Tatto il faper, che lo politi delidente, cas goco ul altasta di haltoni attorno tutà favio di Salomone . casselli , verificandos a puntino circumda-Accade a noi , dice S. Gio: Grisostomo , suns se intentei sui valle , & etreumdabune

vicino alla Pasqua nel maggior concorso degli stranieri; così nella Pasqua, nel maggior concorfo dei foreffieri, fu affediata, e circondata la Cirtà. E così fu angultiata undique . Di dentro infieriva la fame . sì fiera, e sì infaziabile, che, dopo aver confumato in pochi giorni , quanto v'era di frumento, fi diedero a mangiar cani, e cavalli, e mancati ancor quelli, mangiaro-

Venient dies in se , & circumdabunt te ini- no il cuoto delle scarpe , e i cadaveri , cole stomachevoli a dirti ; con toglierti di bocca gli uni agli altri quelle immonden-Ntra Crifto in Gerusalemme, e nel ve-ze, mezzo già massicate. Di dentro dun-La dere la piena del popolo, la frequenque vi era la fame, e le rivoluzioni; di za delle firade, la fontuolità dei palaz-fuori i Romani, che mettevano in Croce za delle Itrade, la tonetuoità dei palla-luori i Konimi, en metrettano it Urose zi, i abbondanta dei raffichi, le gli rin-quanti Gindei nicivamo dalla Città. Due prefenta alla fantafa, ciò, che scederi mila furono acció, e fevantrai per castra ria pochi anni alla fonosferne Città, lono dalle vificere i en este quando I Eferciro Romano condotto di avellero implicatio. I morti in quattro l'ito fa di tutta Cittadioi un macello, piede no poca pallocità. I morti in quattro l'ito fa di tutta Cittadioi un macello, piede no poca pallocità ci l'ito fa di cutta Cittadioi un macello, piede no poca pallocità con poca pallocità della casta con propositi di di caradio rafficia comincia al priglonieri forpa mavanta mila; mandati pristi di di caradio ravisa, comincia al syedence per tatto il in mondo a vilifirmo pristi di di caradio ravisa, comincia al syedence per tatto il in mondo a vilifirmo pietà di sì grande rovina, comincia a a vendere per tutto il mondo a vilifilmo piangere; Videns Civitatem fevit fuper mercato; pena corrispondente alla vendita, e crocifissione del Messia.

Al meno poplomos P. La de de de Arman brast che triegus, e memcato non la triore dei citationi, fig grute la de de Arman brast che triegus, e memcato non la triore de citationi, fig grute per de la companio del companio de la companio de la companio del companio de la companio del companio

govino certa morte il acciona a "virgen lar canto merbo a mortice i in con viruele ogni di faccadori più viciosa. Vinitara dini accolho i impre più ; eppare l'empre buon pafio, ne lo quanto le relii di fira-i meno vi pendo.

A , e benchè il foverezio affecto, che Soonado punto. E quali fono quelli io bo alla vira, mi faccia credere, giorni, obe vengono ri Vinitara diri, che che ella fai lottana qu'ettevale, parlan-le, d'extennidente re himitir di volti, che che ella fai lottana qu'ettevale, parlan-le, d'extennidente re himitir di volti, che con la contra della della contra dell lor, the training it corfe del tempo, e il mente ceduto? E se anche allora le tempo y a di conferva colla morre. Ve tentazioni, che certamente suanno gas wires indispenhilmente i perchè quel ter gliarde, ad terram professione, che sun mine datomi da Dio non può preterire un di te?

palazzi intorno a lei, titti atterrati , ve- cate , tiend più apparecchiate , ed in pronrificandole ; Men relinguent lapidem faper la- to le mescanzie . Un Generale , quanto

più il accolla il giorno della battaglia , ba E perchè esnta sovina? Ecco la cao-fa : Eo quod non comeverit sempus mifranio- foldati. Uno foolo , quanto più il a svicinis tua ; Non hai conofciato per ignoran na il giorno dello fpofalizio , ha la cafa za ciasta , e colpevole , che è quanto di-già addobbata per lo ricevimento , e per le re , non hai volute applicarti a monofce-fefte nuziali : un avvocato , quanto più fi re l occasione data a te di schivar tanta accosta il giorno di trattar la cansa , và rovina , ricevendo , ed adorando il Mcf- più studiando i punti delle difese . Or io , fia , datoli a vedere collo spicadore di tan-jogni giorno mi vado accollando al giorla , detoil a vedere culia jelendere di tan-logar gierro mi vado accollado al giore in companio del propositione del propositione del propositione del propositione del propositione del cristo del cristo al fento mvale ; rafiga-turre le mie caude , mi accolle al giorno nel tenere di quella proferia il a morte della mis ferra , dalla quella proferia il a morte della mis ferra , dalla quale ha da patrire di un miferabile fonodenere di Dio , che lo esertamente lalfico, o estramente beating di propositione del propo

Primo punto . Veniene dies in te . Il dalla morte, potrei, quanto più vivo, pengiorno della morte fi accosta, e viene sar tanto meno al morire : ma col vivere

do spassionatamente , ella è men lonta-circumdabunt to , & coangustabunt te , & and diquello, he is penho. Quin mo-a de remam polyment s s. O desquisional s s. Qui mo-de dermam polyment s s. O filies trass, qui mento è un palfo della morte verfo me, la se fasse A nima mia a adello parfici ru de è altresta un pafo del mio corpo vera-seajdarde tentazioni, di vendetta, di fen-lo la morte. Fenima fenaa dimora : fe [o, d'ingishtixa: e in quel tempo, quando in foremo, l'ora della morte non fla te ne patira; sefendo più corro il temferma, se io dormo, l'ora della morte po, e più infierito il nemico - il quale non dorme : se ios sono applicato a tutt' verrà babans irano magnam, setans, quio altro, l'ora della morte è in elergizio tempus breve est ? Anima mia, dai giù tu di venir a me, Venient dies indubitata adesso in gravi cadute; e allora, che famente ; perchè intorno a quello punto rà di te ? I tuoi nemici ad serram profermont vi è il foste este, fore sur et, come neuer re : 2d estemme, in vece di laiclarti dice Sans' Agoltino di tutti gli accidenti dar un volo verso il Cielo. Ti se mai del mondo. Praiser velocemente: perchè tenuta in piedi in cimento di tentazio-nom vi è, no fulmine, ne fole, ne Cie- ni gagliarde ? Ovvero hai sempre vil-

mine acomi os cito non polo preterire un di tec mondento: "Standiff termine" jus, qui l'a filter tus; qui funt in te. Quali fono fretterit una paternae, e non pollo firgili questi figlicoli; che i i toglicramo ? Al fopettare: ma; o preparato, o no, andar prefente, anima mia, quante vote; dopo bliogna, e non occorterà gridare: co figuna bella fecondità di acti vitraoli è dopo

goadagnato un bel capitale di gradi di gradia, E non mi finte a dire, Che un buon Con-44 termon professor tr., co filia tout, qui fefore diffetene vi ajustera affai. Perché favor la vi E tutta quella bella figlino-primieramente, chi vi afficana di averlo è lacas fi perde con un mal penfiero ab- E pai, fe un Cavaliero ((come ben ar-baccatas: fara conì anche a lotto a. Dopo verte un pol cristroro fe un Cavalier dela Confessione, e il Santissimo Viatico, e velle entrar in duello colla migliore spa-l'estrema Unzione ancora, proferment se, da d'Italia, che gli gioverebbe aver assio filor tous ; yai [usa is te. Un quarto [lante un values] timo [chemicroc, fe prifolo, che si frammerzi tra la Confession un son si è eferciato a sia i su suassa, e
ue, e la morte, non è di vantaggio al Che gioverà ad na visiendesse di Filosofia
tuo nemico per buttarti a terra è E quanl'esse affisito da un valente Maestro, se do vi fi frammetteranno tre , quattro , e non ha studiato a parte ? Che gioverà

più giorni? pus vifitationis tua. Chi è, che in punto rato prima a flar ben a cavallo? di morte fi trova in angustie ? Quegli, che in vita non penfa spello attentamente, coronocoronocoro e seriamente a quelta maestra verità, con-formando il suo operare a questo fine . Quotidio morimur , diffo Seneca , & vivimus, tanquam nen merituri. Morir ogni di, e ogni di vivere , come se avessi a morire: ogni dì andar incontro alla morte, vi

vere, come se ogni di mi allontanassi dalla morte. Cognesse adunque, anima mia , l' impertanza, e la necefità di far apparecciaio fi-teuro a quel gran punto : Corsofor l'impoli fibilità di apparecchiari bene nell' ultima la dal Re Davidde, mentre fuggiva da

do io apparecchiandomi ogni giorno me-le gli accele un peggior fuoco di ribellio-gho alla morte ? Ovvero mi atracco più ne in Cafa. Affalonne, figlio troppo tor-

no di una mala morte.

traggo dei nuovi?

Seconda . Mi fono mai lo tenito in po di ribelliosse, si porta armate alla pre-piedi e in grazia di Dio a botta di qual- si della Città, e della stella Rocca , e pa-

fo al presente ?

peccati paffati. Atti di constizione dete-flativi dell'offesa di Dio sopra ogni cosa comparsa di Davidde spettaculum suttuosum.

un Cavaliero in un Torneo l'effer affifito Terzo punto. Ze qued non esqueveris tem- da un buon Cavallerizno, fe non ha impa-

DISCORSO XL.

Per modo di Meditazione.

Ecce defendus efferebatur , Ge. Adelefcens , sibi dice t Surge . Lucz 7.

malattia , della quale si dice , che Fenie Assalonne . Avea il Santo Re colla prunan, lu qua namo jusții operari : Cognofee fi-denza , e col valore fottomefii i fuoi ne-nalmente l'impossibilità di rimediar il dan-mici, domati i Filistei, soggiogati gli Ammoniti , e-l'altre incirconcise Nazioni : Rifleflione pratica prima. Col vivere va- Quando, fopita la guerra cogli esterni,

alla terra, come gli alberi, quanto più bido, e vogliofo di libertà, compatito, invecchiano, metrono più alte radici? Mi ed ammonite più volte, e acciato di cafarico dei debiti con Dio, o vevero ne con-fa, e e felicuite per grania, raceoglie una

ché gagliarda tentazione, o passione? Una lazzo paterno . Davidde sorpreso all' imrerra musata, che è abile a refiliere ad provvilo è coffretto a fuggire per una poruna feorreria di nemici , nen fi mettera ta fegreta di cafa , a piè , mezzo velli-mica in paragone di una cittadella forte , to , cercando qualche nafeondiglio , cui. e regolare. Al panto della morte biso-raccemandar la sua vita, mentre il fi-gna star a botta di artiglierie : e come vi glio, come padrone dispotico, occupa

tutto il palazzo , e s' impossessa dei de-Terza . Elercitarsi adesso in quelle dife- nari , dei mobili , e di quanto trova in so, che alla morte faranno più necessarie casa, disponondone, e dispensandoli, co-Atti di viva fede. Atti di vera speranza me assoluto padrone, e, facendone buona contro le rentazioni , e disperazioni , che parte ai compagni della libertà , e della ri-eccita il demonio , colla ricordanza dei bellione .

oggetto meritevole di largo pianto: e spet-sperà il raccolto da me : e di me portatacolo molto più luttuofo fu , quando Se- to alla sepoltura , che diranno gli uomimei , miferabil fante , veduto il fuo Re in ni? Ma che diranno gli Angeli , che dirà così abbietta fortuna , incominciò a gran Iddio r

voci ad infultario: Egredere, vir fanguinum, Quello pensiere era familiarissimo al Re & vir Belist; va pur alla malora, uomo Davidée: Così spiegano i sacri Spositori fanguinario, uomo del Diavolo: Dio tiquel testo del Salmo. Cinermy, tanquam rende la pariglia, avendo tu cacciato Saul-bosem, manducabam. Non vuol mica dire, le dal Regno, Dio ha mandato un tuo fi-che il Re alla fua tavola mangiaffe la ce-

che colle pietre. Quello funello spettacolo , espresso dal per la sua ratti poche volte si gode; non la Scrittura con forme tanto significanti , era, come certa lorte di frotta; , che abe pianto da tutta Geruslamme ; nol ve-bonda folamente in alcune signio : era, e diamo noi quasi ogni giorno in questa no-stra Città ? Vadano questa fera sul finir la. Se nicirea in parata tra le acclamazio-del giorno per le contrade, vadano di-lni del popolo, se fedeva in trono. Cinmain; vadino der le Contracté; vatanu un in une populor, le tecter à troite commann; ration dopo dimani; « facilimen-trea, traspaum passen ; mendatabass e c-don te feontreranno qualche triolato Cavaliere coi più feziri, di alimento.

mezzo (gaudo, portato da quattro uomi— Cento, e mille altri, anche giovani; ni coi piedi avanti fioni di cala; mentre anche gentili, ii fono fatti familiare il un figlio talvolta prodigo, un parente, penfiere della morte, o per ismorzate il un erede sconosciuto entra in quella ca-fuoco ardente delle concupiscenze ribelli, sa, apre i sorzieri, disterra le casse, met- o per sombrare il fumo delle umane al-te mano sopra le scritture, sopra i dana-bagie. Siccome le Api, quando sono m ri, sopra i mobili, e dispone di tutto; battaglia tra loro, collo sparger per l'aria come padrone. E' sorse non mancheranno un poco di polvere si achetano, così tutdei Semei, che in veder paffar quel cada- te le passioni alla polvere della morte fi vere , lo lapideranno colle maledizioni : abbaffano che tu meriti.

Ecce defunctus efferebatur .

E questo fferêntum non deve una voltaigere a questa età, e miturano i loro an-accadere anche a noi? Noi, noi stelli ni cogli anni dei lor Maggiori . Ma, e miremo portati fuori di casa in più mi-perche ron miturano ancora i loro an-

da quella galleria ornata di ferigni , el In una delle Miffioni, che fi fanno con quadri dei più famoli pennelli : e in ve-tanto profitto nelle terre , e nelle Città ce mia entrerà in quella mia casa erede e Cattoliche, accade quello mirabile av-padrone: Dio sa chi, Es que pragli, cu-venimento. Facevasi la solenne processiojui eun: E distruggerà il fabbricato da ne di penitenza con grandissimo concorme, cd abbasserà il falzato da me, e dissi-so, e commonione del popolo, nella quando del concormenta del concorm

Opere del P. Cattanes, Tome II.

glio, che ti caccialle dal trono; e son pere materiale. Nel nome Cineron, è fi-contento d'averlo lapidato con sì dure pa- gaificata la penitenza, ed è ancora figui-role, diced mano si falli, lapidandolo an-ficata la morte. La memoria della morte non era, come un cibo di regalo, che

va pur alla sepoltura, tirauno dei poveri : Il secondo pensiere suggeritomi dal Vangelo, è sopra quelle parole Additadiono : Dio ti paghi di quella moneta , seno, ribi dice , serge . Quindi si cava , che quello defonto era giovane , e la vi-Ecco il penfiere cadutomi in mente, ed ta di lui era flata troncata dalla morte inspiratemi da Dio sopra la citata parola, sul primo ordirsi , dum adhue ordirer , suecidit me .

Efferbatur fuori di Naim , la qual paro- Questa è una espinione troppo alta-la significa bella Città. Dalla sua bella pa- mente impresta nei giovani , e nelle Tria fueri dal fuo pingue patrimonio, del perione di forte compleffione, che la quale egli era l'unico erede fueri; dal fuo morre fia lontana, e vedendo nelle cabel palazzo fueri.

[e alcani vecchi, in promettono di giun-

ferabile maniera di quella, in che fug- ni cogli anni dei lor minori, che fono giva Davidde. Da quel palazzo fuori, da già morti ? E quelli fono molto più in quel gabinetto mello a flucchi dorati , numero.

le fi portavano innalberati a vifta comune fe di avere , di mutar totalmente , e coalcuni stendardi.

Tra questi stendardi uno rappresentava Il pensiere, mandatogli da Dio della la morte in alta, e gigantesca corporatu-brevità della sua vita, su così veto, che ra , la quale con una mano reggeva già in quell'istesso giorno , in cui si confesso , abbassata al taglio la falce, e coll' al-anche morì. teva da un vetro all' altro gli ultimi granellini di polvere : e 'l moto fopravvolante preso da Isaia ( Cap. 16. 4. ) diceva : Pinitus oft pulvit , consummatus oft mi fer , defecit qui conculcabat terram . 11 Padre Predicatore fopra un palco fece col-locare a fianco a le quello flendardo ; e addittando la morte in quell'atteggiamento della falce in moto, e dell' orologio fu 'I finire , caricò con grande spirito il seguente pensiero : all'uscir , che

catore ) chi di voi può fapere , quanta come Eleemofyna facit invenire mifericorpolvere ancor gli resti ? Non flate a di-diam . re : Il tale ha sessant anni , e vive , e Questa bella vena di carità ha due ru-l'orologio suo ancor fila: se tutti gli oro-scelli: l'uno a beneficio privato , ed è sa logi fossero uguali, questo farebbe un buona morte del limosiniere: l'altro a be-buon discorso; ma se vi sono orologi di nesizio pubblico, ed è la prosperirà della pochi anni, e orologi di molti anni, fua patria.

perchè volete voi argomentar dall'uno all' Cominciamo dal primo. Eleemofyna a altro?

tea reflargli poca polvere a compire il tam atemam. corso del suo orologio, si dispose per Nè questa fentenza nelle Divine Scritquel poco reflante di vita , che fi perfua- ture è fola : molte altre parlano fu que-

flume, e converfazione.

### 

### DISCORSO XLL

Per modo di Meditazione.

Eleemelena a morte liberat , & iffa eft , que facit inventre mifericordiam , 6 vitam aternam . Tobiat 12. 9.

into il tejpente penineo: ali 'uicir', che incirimo dal ventre materno, fi volta logi accimo dal ventre materno, fi volta logi e, ciamani, ho trovato negli attano no orologi di quatro, di merci ora, di tic, e di fci ore; così la za, che mi penge angomento proporzionalira vita fimiliara con orologi di venti, tanto alia giorana doggi, e alia funzionali di venti, tanto alia giorana doggi, e alia funzionali. di venticinque, e di trenta, e di quarant pe di domani. Oggi, per l' Efercizio della buona Morte, vedremo, come Elec-La morte sta attenta, quando Finitsus est mossas a morte ilberat. Dimani, essenpulvis: all'ultimo granellino frarica il do esposse le quarant' ore, per ottenere dall' Altismo Miscricordia, e pietà, e Or chi di voi (foggiungera il Predi-frimedio nei prefenti bisogni, evedermo,

merte liberat : la limofina libera dalla mor-

de diceva à le; ché 10 10 3 quai mini-rore leguenti 1 196 pais sevenir vasses ra fa l'orologio di mai via , e quanto di aternas.

Quella fentenza coal chiara, coa) elprefa
fo il finire
Attuato in quello pensere entrò in una tissua ad aprir il cuore, e la mano di tut-Chiefa, e si dilpose alla Confessione, del-ti i Fratelli, e Sorelle della buona Morla quale aveva grande bisogno ; e non so- te , per soccorrere la povertà altrui , e lamente si confessò con grande esartezza , per comperare a se la buona morte ? Elece contrizione, ma perfusfiffimo, che po- mofina liberat a morte, & facit Invenire vi-

flo tuono. Udite il Salmo quarantefino. . Dirà alcuno ; fe quelto folite peccato ; Zassas qui Issuiligii fajor genomo, c' basa direbbe contenuto nei Comandamenti del mars. Reato, chi intende, e compileri illa, che comandi limolita di vi è de debito, che la, di foccorreze i mendici; joda , che comandi limolita il come fice ta die mota, pia el momento pi al pericolo-(tendete coi il feccodo comandamento, fo di tutti i momenti, qual è quello del. Amerzi il profilmo, come te flefio. Se la morte, laficiate fa a Dio, che lo fai- i olfore flamatos, non bramerche toi di veià Libendir sum Dumbuo. Zassas, pui trovar pane ? Se folic ignado, non ame-ionaligis. Saona parte dei ricchi di da al relle di effetti vellitor. Se dunque nel fe-sionaligis. intendere, che il far limofina fia pura condo comandamento ci fi comanda di tratpura, e arbitraria carità, configliata da tar Il profimo, come defideriamo di ef-Crillo, ma non comandata, opera di du, fer trattati noi, fi comanda anche la li-pererogazione, non di precetto. Quell'è (mofina, quali noi brameremmo, fe foffmo

mio ( che è imCodice delle Divine Leg. cetto ; gi ) lenrite , come Iddio incarichi di far Chi tralascia un' opera di consiglio , simosina . Pracipio tibi , un aprisa monsu qual è un' usfizio , o un' Indulgenza , aè fraril tuo egeno, at pauperi, qui resumo ver-faune in terra. Il verbo pratific non è con-faine in terra. Il verbo pratific non è con-failio, ma comundo, ma precetto. Io di pub effere condanato. Andiam al Giudi-

specifi qualche parte a solientamento dei la a, proportione delle flato, è di precesporeri.

Che dierde voi, se il solor ritemelle eut-diccono a questa conviacente ragione cerre, ta la uce per se, sena constante al mini alle quati pos elec mi un dana-Mondo, o le il Mare tratenelle rutte le ro, e cerre porte sempre chiuse alla posacque nel solo seno sena tratamadari per vetta.

Gentaman e fonti, e sumi v Voli dimundano debiteri di soccario al poveco no buna ragione direlle loro, e Signori ti Dellas papper la serva sumo. Se radio Sole e, e Signor Mare e, tanto capitale di debitamo muma: E se negazo ogni focconparticho al Mondo, che n'e bisonnolo, e li il Etempiquamo papper la definante in color la dinundano debitamo signario e la color participa di mondo, che n'e bisonnolo, e li il Etempiquamo papper la definante (Ect. Dio l'ha adanto in voi a questo fine. Di 4. 1. E Sant Admorgio, Grando calva, questo linguaggio le Scritture patino col-le, se fistera, Celefianas gesar. (E.M. de l'apper de la missioni sono di cutte le ricchezze, ed ha me sopravanza gran colpa, se non la sopratera provivalenta ai tutte le cercatu-forrete cercatupaterna provvidenza di tutte le creatu-correte! re : Dà le ricchezze ad alcuni , ma non Bestus , qui intelligit super egenum , & pau-abbandona i poveri alla ventura , perchè serem. Beato , chi intende in questo punto

obbliga i facoftosi al loro sovvenimento. Il suo dovere.

I ricchi sono, come i Primigenti nella famiglia di Dio: Ma is poveri sono sono sono sono die Elemosyna librese

in pari hifoguo. Volete veder anche d'av-Sentite con quali parole nel Deuterono- vantaggio, che qualche limolina è di pre-

iglio, ma cominio, procetto. 40 (a)- pios tiete condamato. Andam ai Caudi-ce Dio) con tutta i pienezza della mia izi finitale; Si Condama all'infero oli Divina sutorità, a te, mia creatura, ar- longò il pane al povero affanato, la velle ricchira da me per puni liberalità, coman. il porero ligando; dauque quella omifica-do, che del molto, che et la daço, ne los ecola grave; danque qualche limofi-fegodi qualche parte a folientamento dei ma, a proporzione dello fitto, è diprecer-

i fecondogeniti , e fono ancor effi fra- a morte , & facit invenire vitam aternam . telli , figli del comun Padre Iddio : la Dio lo liberera da li affairi più fieri del primogenitura, e la miglior parte fia per demonio, e dalle angustie crucciose della primogentura , et amigno parte un per commune contra anguni in ricchi, ma i poveri cadetti ancor el-cocienza, ed anche dalla tormentola gafi banco a vivere, e percib: Prasipio 11. gliardia dei dolori corporali; in fomma lo di , un aperias manum franti suo, non died difiederà da tutto quello, che può impentamentamenta. Sc v'era ai Mondo nomo erudito, elacciocche la convertifie in un Convento versatissimo in ogni genere di Storie Sa-de' Religiosi del sue Ordine. Due Mecre, su San Girolamo. Or udite ciò, si, dopo tal donazione, quel Gentiluomo ch' egli scrive. Non memini me legise ma-mor) di morte improvvisa, senza poter la morte defunctum, qui liberius opera Ca- prendere alcun Sacramento. A tale dif-vitatis exercueris. (In Epifi. ad Neposia- grazia Santa Teresa sortemente si addolonum.) Ho spesa tutta la mia vita su i li-itò, e disse : oh Dio, oh Dio, che in-bri, e non ho mai trovato, che la ma-tendo mai / Un mio si grande benefatto-la morte si sia accossita al letto di un se non poter dis sua colpa prima di mocaritativo. La mala morte è andata a rire; Che farà mai di lui? E molto più trovar un Appofiolo, e quefti è Giu-fi affiisgeva, perchè di una tal morte da. E andata fin fui Calvario a rubar molto il mormorava in Città, avendo da. E adata fin ful Calvario a rubarimotto il mormorava in citta, avenone uno dei comosponi della Croce di Genia, quel Gentilmomo fatta una vita non cree quelli fa il mui Ladrone. E entrati dura del rutro innocente. Podna dunamento del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito di proposito del proposito di mala morte a del proposito di mala morte per i caritativi, non trovo alconi elemio di fattore, che farbeba di Purgatorio tragico di mala morte, ass memini me in-latta al Cielo alla prima Mella, che firbeba di Purgatorio di regione di proposito di mala morte, ass memini me in-latta al Cielo alla prima Mella, che firbeba di Purgatorio di mala morte, ass memini me in-latta al Cielo alla prima Mella, che firbeba della calca da lui dontas Con-

Nella vita di San Francesco, scritta da scedette Dio a quel peccatore l'eccelso San Bonaventura, troverete, come il San-dono di una perfetta contrizione in quel to slete la mano supplichevole verso un punto, in cui l'accidente mortale lo tor-

co flete la mano (applichevole verso un punto , in cui l'accidente morrale lo for-lodato , chicdendogli un peco di cari-perte ! Ec bin premio delli liberaic ca-cidente del composition del consistente del milis fixtu au artifa temperaje, jo gjile-triane, e gazogno is gazar tren con-milis fixtu au artifa temperaje, jo gjile-triane, e cella contrizione fere una fan-ne rendo una fpirituale, e l'avvilo perta morte. parte di Dio, che gji rellano pochi gior- Con qual cochio avrà egli mirate ni di vita: Si coofefi, e fi prepari a dal Paradifo quella fiaa Cala, muta-quel gran pallo, che tanto importa. Sija in un Convente di Religioli in ter-

confesso, si preparò, e poco dopo la con-ra, e per lui mutata in un regno di Bea-fessione morì con molta probabilità di sua ti in Cielo.

San Pietro d' Alcantara comparendo do-Fingete ora , che il Soldato in vece di po morte a Santa Terefa , ulci in quella far quella carità , avelle detto un disper-gioconda esclamazione : Felix Panitentia , tolo, Andate in pace, ovveto andate a la-qua mihi tantam premenit gloriam! Con vorare, non si faceva quell' orazione per ugual giubilo avrà detto, e dirà questo lui, nè riceveva l'avviso della sua vicina fortunato Gentiluomo per tutta l' eternimorte , e morendo fenza confessione , e tà: Felix eleemefina , que tantam mihl proall'improvvilo, un uomo del mondo , che meruit gleriam!

ne farebbe flato? Eppure alcuni ricchi non la vogliono Più fignificante di quello, è il caso av-intendère, e avendo in contanti da comvenuto a Santa Terela, e lo racconta el-perarfi la buona merte, fanno buone spe-la stessa nel libro delle sue sondazioni al se alse proprie passioni, e si comprano la

capo decimo quinto . Un Gentiluomo di perdizione .

Vagliadolid dono a Santa Terefa una fas Gli aspetto all' ultimo sonno . Dormio-Cala , con ampio , e deliziolo giardino , runt femmum fuum , & nibil invenerunt vivi divinium in manibus fuit . Di tan-(come tareno noi a febivare quetro col-ti mobili , nitil , di tante rendite nitil , po fitale? Quid arge fueismus ( Zue. ca-di tanti belli vettin nitil , nitil , later-[1], z. 10. Qual forat di pentiena si-soga pur bece Sant Agolito , e perche la la più efficace / Udire attentamente la mili insuranti i manibus fuit i Que ni-lipfola della roce di Do: Qui district bil posuerunt in manibus Christi . In ma- duas tunicas , det non habenti , & qui bano al luflo, ed alle vanità, tanti fcudi bet esca, similiter faciar. Chi ha danari, ogni anno, In mano ai giuochi, tanti scu-vestiti, mobili, che sopravanzino al suo di ogni fera. In mano al diavolo; in boc-mantenimento, ne sia liberale coi pove-ca a certe lupe, tanto. In manibus Chel-ri, Volete Misericordia? Usate Miseri-Al : Nibil .

E lo stesso S. Dottore Agostino sopra il non fi può perdere.

#### DISCORSO XLII.

Per modo di Meditazione.

Eleemofyna facte invenire Miferleardiam .

Tobia: 12, 19,

cordiz.

Padre (dirà alcuno) fe dobbiamo da-Salmo trentefimo felto, conchiude pur be- re ai poveri quello, che fopravanza al no-Danno trenceumo ieno, communos pui ucejte ai poveri queno, che hopravanza al no-me, Da quad non petes rosinore, O actipi fito mantenimento, non possiamo dar nul-qued non potes amitrore. Lascia correre in la . La famiglia è numeros, le entrate mano ai poveri ciò, che non puoi tratte manchevoli, gli aoni miseri, le gravezmand a povert. Other distances a guadagna se accrefciute, figli da provvedere, figlie una buona morte, che una volta fatta, da collocare: a tirar bene i conti, al fin dell'anno fon magginri i debiti, che gli.

Will a court is T. Avarigia v il luffu v l. ambi-A far bene i conti? E chi deve far quezione? o la ragione? Offervano i Geografi : come nel picciol ristretto del mare Calpio, versano le sue grandi uene molti fiumi ; eppur quel mire non si vede mai , che sopravanzi le rive . B perche? Ecco il perchè. In fondo a quel mar v'è una grande voragine , la quale comunica col mare Mediterraneo; e quanto v'entra d'acqua, Ra tante voci supplichevoli, che nel- versatale in seno da tanti fiumi , tanta n'

la nostra Città implorano la Divina esce segretamente per quella bocca ; che Misericordia, chi ayra mai l'onore di ri- non si chiude mai, trovarla / Implorano Mifericordia le pro- Quante case sono somiglianti al mare cessioni di penitenza distese in tante piaz- Caspio, nelle quali ad ogni raccolto si scame : Implorano Mifericordia le quarant' ore ricano e grani, e fete, e vino, e danari, efposte in tante Chiese : Implorano Mise-e censi, e livelli, ma , se non una , ma espone in tance Cantel: Amponano per più voragini afforbiccon cutto, voleta dri l'egno dell'Indulgenza. Quella Mi-poi, che ne fopravazi per far la davuta fericordia tanco implorata fi troverà / La limofina ? Quanto fi spende in giucchi y

limosina, dice lo Spirito Santo ce la sarà quanto in commedie, quanto in sessini, ettovare. Elemosina issa esse quanto in regali insidiatori all'onestà di wenire Mifericerdiam .

Verbo, col volto, coll' abito, colla voli, e diogni più.

ce, non predica altro, che penitenza.

Il motivo di maggior polio, che addu- le qualche lera laficierà il giunco per dar

ad radieum arbeit pofita est, La falce dellectri vizi di motta speta? la morte è già appressat alla radice dell' Tante, e tante case scapitano del pro-albero: Fate Penitenza: Penitenza, ter-prio stato per spendere più di quel, che no a dire , altrimente , aspettatevi l'ul- si può ; per mantener bocche di fuotimo taglio . Ah , caro San Giovanni , co , che non fono mai fatolle ; per trat-

quelta, e di quella ! Chiudete quelle vo-Andiam tutti col pensiere alle Rive del ragini, e vedrete, che si può mantenere. Ginrdano ad ascoltar le prediche di San decorosamente il proprio stato, e ne avan-Giovanni . Quello grande Precurfore del zera anche per i puveri, e per gli speda-

ce per muovere i popoli a pentimento , ai poveri quel danaro , che metterebbe alè la vicinanza della morte : Jam fecuris la fortuna ? Appartengono forfe al decoro

tener compagni di bel tempo , e lupe sem-idei Santi martiri Gervasio , a Protasio . pre ingorde, che fono le Cariddi dei pa- Eran come vivi, e freschi di volto, e st trimon). Per sar buone spese ai vizi, non odorosi di soave prosumo, se ipsa bura it teme di deteriorare il proprio flato, posses conterennes, che pareano sepolti al-e per far un poco più di dovuta limosi-lora, allora imbaliamati: epput erano du-na, sobito la fredda paura ci firinge il gento diciorto anni, da che flavano fotto cuore, e le mani di non fcadere dal pro-terra, fenza balfamo, fenza mirra, e fenz'

Gran cofa, Signori miei! Si fulmina da ne . Così fpiegava un libro, che tenevano prio fiato. Gran cofa, Signori mici! Si fulmina da loc. Cosà Josepta un libro, che tenevase Culfo Giudice i percentori fentrena. Ital capo dell'arca: e dice così. La Faippo madati. Contro. Contro. Così. La Faippo madati. Contro. Così. La Calippo dell'arca: e dice così. La Faippo madati. Contro. Così. Così. Così. La Calippo Così. Così. Così. Così. Così. La Calippo Così. Giorno: Ciappore, e dice colin an- le ramai, degl' Infedel queffi due frarelli geogliore: Signore, le entarte fono flata (cara-nelli Georgia). Così. C

rebbe loro tornar in gola quelli frivoli sì: io ancora, io fui presente a quella inpreteffi dell' avarizia , brontolano ben fot-venzione , e vidi quelle carni morbide ; to voce ; quando vidimus se esurientem ? Ma quel fangue colorito , quegli occhi ancor non ardifcono di fcularfi colla povertà de-parlanti, quell'aria di beatitudine ancorgli avanzi . nei corpi .

DISCORSO XLIIL

Per modo di Meditazione ..

In memoria esterna erit Juftus .. Pfalm, 111, 6,

tato tanto rifpetto ai corpi dei fuoi San- ra alla Basilica dei SS. Narbone , e Feli Udite .

quello fleffo tereno , dove tu flai facendo il drappo , che la copriva ; intatto per erazione, e vi troverai due bei tefori al- fin il tovero delle fcarpe, che la calzatrettanto preziofi , quanto nafcofii . Rice- vano . Il Santo Pallore pièvea di lagrime vuto un tal avvilo, chiamai ( cos) ferive per confolazione, e flefa una mano alif Santo Dottore nella prima delle fue let- la bocca della Santa , cavò un dente tere del libro fertimo a Santa Marcellina dalla dentatura , che vide ancor bian-fua forella ). Chiamai fubito tutti i Vescovi ca , e intera ; e fattolo legar in argendella Provincia, i quali a gara, non mica to, folea portarlo fempre al collo per recon mitra, e baffon pafforale, ma con liquia, e per memoria d'un corpo, che zappe, e badili alla mano si diedero a sca-si vedeva per tredici, e più secoli, vittoware, e a portar terra. Penerrato il fon- riofo della morte, e del tempo, che tutdo a dodici piedi d'altezza, ecco una bell' to-divora. atta , e deatro l'arca due corpi incorretti Che belle reliquie abbiamo noi , o Signo-

Lo stello Sant' Ambrogio trovò in Milano i corpi dei SS. Nazario, e Cello : e S. Nazario principalmente, depo tanti anni , comparve in propria filonomia di volto, co capegli ben composti, e distesi, u noble videratur es tempere, que levabatur,

compositus in sopulcro.

Non meno ammirabile ancora di quefle fu l' invenzione fatta dal Santo Arcivescovo Carlo Borromeo F anno 1571. del corpo di Santa Sabina , Dama di grande Non fo , fe vi fia al Mondo altra nobiltà , e Matrona di eroica virtù . Per Città , in cui la morte abbia por-liftinto Divino fece San Carlo aprir la terti , quanto ne ha portato in Milano ce , che corrifponde ai nostri tempi alla Chiefa di San Francelco . Quivi trovò il L'anno 397 di nofita Salute, cioè mil. Indidette corpo intatto, e incorrotto per le trecento ottanea anni, fa, S. Paolo Ap-llo (pazio di 1316, anni : colorito era il-pofilole comparre a Sant' Ambrogio, , allo- volto , chimo l'occhio a modo di chi fa-ra Vefcovo di Milano ; e fattoli vedere ini poritamente domiva , morbida la carnafembiante maestofo gli diffe : Fa fcavar gione , intatto il lino , che la vestiva, e .

ri in queda noltra Città? Che depolitifally dei figli, e di generazione in ga-immortali? Aggiangete ora a quelle il nerrazione pullerà la memoria della tua corpo del Sanco Martina Andulla, e delle la coltana che allegrezza allora compo del successione della considera della fun morte; e fiu pon-fatto il considera della consi

his non conteresur .

Or (e. Dio - anora în ta jogali cort, rei perate ne preventure accol altralico dei beranice, qual farà l'ionor delle propieto dei fasi ferri, qual farà l'ionor delle propieto dei fasi ferri, qual farà l'ionor delle propieto dei fasi ferri, qual farà l'ionor delle propieto dei fasi ferri della contra la genti manufacture della contra della co rola, con tutti gli occhi, e gli affetti ver-fironto si terribile, e si funesto. fo di lei e lei fermarsi di tanto in tanto di aci, è dei fermani oi fator in tanto, e moltra in giori il telchio faventevole, quantonque morto, e dire: ecco
qui il brutto semico, l'indictore delle
nofire vite, e folianze, ecco il faperbo
, il rapace, il lone.

Ma quando poi , a mezzo il tempio , Onia il venerabil vecchione , e gran Sacerdote con mitra in capo, e velle Sacerdotale indollo l'accolle, e diffe fopra di lei quelle magnifiche parole, Tu gleris Jerufalem , Tu latitle Ifrael , Tu honorificen-

tra Città, che conti tanti miracoli del- Ambrogio, con tutto il pieno coro dei la Divina beneficenza, tanti trionfi del-Santi, mi par di udirlo: sia la ben venu-la morte, tanti trosei del tempo divora- ta quest' anima, gloria delle Donne Mire. Janes, e pompa della più ben costumata Egli è pur vero ciò, che cantò il Rea- nobiltà. Ben venuto quel trafficante, idea le Profeta. In memeria aterna erit Jufius . dei veri negoziatori, che nel traffico tem-Deminus custodit omnia offa corum , unum ex porale ha promosso ancor il traffico dei beni eterni: Enge , ferve bone , & fidelis ; In-

Per modo di Meditazione.

Imperavle ventle , & mari , & falls oft tranquillitas . Matth. 8.

Hi ha vedoto il mare , ha veduto un rujatem, Xu tatitia Ifrael, Tu honorificon. CHi ha veduto il mare, ha veduto un tia populi nofiti: Oh Giuditta, pompa delloritation della cofcienza. Il mar tranla notira età, e ammirazione dell'età quillo è ritratto della cofcienza innocenfuture, non ci dimenticheremo mai te: il mar turnato e una unpintura di te; i vecchi conteranno ai figli, e ai cofcienza peccatrice : il mare in calma è \$33.

plactio, cheto, e fenza mormorio; ripel-fina mase forward: 11 core laro è finule plactio, cheto, e fenza mormorio; ripel-fina mase in temped; Dabomar Pase plactio, charo, crifalli-al mase in temped; Dabomar Pase plactic place in the vicino alla fingings modira le areae full quella finalisatità, in quel giuoco, i difondo, talvolta non fi muove , come fel quella converfazione, i o non ci ho feru-fonde di limpdidimo verro y e inflettendo plosi cannon. Non gli credette. Non mes, in fe l'azzurro del Cielo zaffembra un al-lase mes pas : quel verme fempre va firi-cro Cielo a, che in cerco modo none full'ficiandol, fempre sted, qualis voco mos acqua . Se poi un leggerissimo ; e foave tace mai : Narra Cedreno istorico Grevento lo increspa, hacia la riva, non la co dell' Imperadore Costanzo, che essen-percuote, e riverente riconosce il termine dosi imbrattate le mani nel sangue del da Dio prescrittogli; esi ritira. Ma fate, fratello Teodoro, che era Diacono, gli che gli si rompa sopra una tempesta: Ve-pareva ogni notte di vederfelo avauti in dete innalzarsi a poco a poco l'onde; e atto di presentargli una tazza piena di l'una spingendo l'attra, vedete accaval-inspue, invitandolo a bevere. Lassib il Lassi i marosi, con tal agitazione, che "palazzo Imperiale, mutò casa, mutò Gitdavandoff fin dal cupo fondo glige pala-l'à, multi-provincia, ma perché non po-dofe, erbaggi, e cadaveri, fi vede quell' tera laticar fe flello, e la fua cottena-acqua nea, totolidà, ofcura, e cut'i finde-la a, perciò, dorunque andava, gli fi a-me biancheggiante di fohiuma per l'onde leva fempre davanti quell'orrendo fan-infarnet, etraibili al vederi e, ca i fintiri fiadma. Da fimili algizzioni eta comen-nifarnet, etraibili al vederi e, ca i fintiri fiadma. Da fimili algizzioni eta comen-

infrance, sertibili al vederdi, c' al fentifi faffm. Da fimiti agiazioni eta tormenper lo romaregiar dei finiti contro i il-itant Dirierio, Netonose i ildi e, contro gli foogli.

Tal è, quai vi delcriffi, il mare, e piùlicia, effendo verifinio ciò, che difie Agoancora. Or fingerevi in quello foecchi olliso: Lone tribadatane homana otta malrapperfenta la codicenta netta dal poccati i La colderesa reta, prefenta formatica di poctati i La colderesa reta, prefenta formatica in Dio ficcho pare, lio, colle maniere più desiren formatica di
chiara, ficchè fi vede egni operazione finatala l'immagine del poccato commedquieta, e ripotrato In Dio ficcho pare, lio, colle maniere più desire, di conche mon fi muova; e fe talora col penfinare più pende, che polita di in. Che
fiero della morre, e della exertina è involuti e, che nel dellementa i poccato; con
ori e ca dilunfo; gli impedia poi che no di ultrapare l'altral, maniformanente la
rivere in le l'immatine del Clebe y e pub prima vota, e i vascilla le gambe; e le riceve in se l'immagine del Cielo, e può prima volta, ci vacillan le gambe; e l' chiamarsi un picciolo Paradiso. Nel mar anima, per così dire, ci trema indosso s turbato vedi espressa la coscienza rea di Che vuol dir questo tremore ? che altro molte colpe, agitata, anguliata, mella è, se non un combattimento della co-alle strette con termini, che tormentano scienza colla passione? L'una vuole, l'alil cuore , tolgono il fonno agli occhi , e tra non vuole , ondeggiando l' anima , n quiete all'anima, fieche non può gode- come una naye agitata da due venti conre di cofa alcuna.

di cosa alcuna. trarj. Commesso poi il peccato, sfogata, Avrei un mondo di autorità da citar- e rassreddata la passione, in quella mavi . Conscienzia grave pendus : così la nicra appunto , che si sente più il dolore chiam Cicrone, Rainaya confirmial di una ferita fredda; così allora la co-inflam dierio: così la deferive Platarco: l'icienza i fa più altamente fentire: fei tu ne potera delcriverti più al vivo. Impe-lora contento ? I fei cos (azinto della fa-roscebè, faccome le ulceri mal fanate dol-ma, che è il miglior fangue del tuo profgono or più, or meno secondo la tempe-simo offeso ? Ah infelice! Hai messo sorie dei tempi, così la coscienza anche el- to i piedi i fanti comandamenti di Dio : la ha i fuoi cempi, in cul fa fentire, or Hai dato una brutta negativa ful volto più, or meno le sue ferite : e se udirete al tuo Signore . Che ne hai adesso ? Va nominarsi le Megere, le Meduse, e l'al-ora a domandargli confidentemente il Pa-tre furie, son tutte savole espressive degl' radiso.

interni dibattimenti del cuore dei pecca- Ma in quali occasioni la coscienza grida ? tori . Non eft pax implis , dieis Deminus , Grida in tutte le occasiori . Mira un pecca-Non vi è pace per gli empi . Cor impil , tore il Cielo; e la coscienza gli dice, quel paefe non è per te. S'incontra in una per-lil Cielo lampeggia, e suona, la colcieu-fona dabbene; e la cofcienza gli dice ; lea grida, Guarda, che il fulmine viene a quanto fei differente da quella! Sì fono-let. Se corrono malattie pericolofe. Orsu, tra in uo vizioso; e la coscienza dice, questa volta non la scapperai. Una morte vedi, come costui è odiato, ed esoso a improvvisa, da cui un altro sia colto, ditutti; così fei tu ancora iocanzi agli ce la coscienza, aspetta ancor tu la tua. uomini, e innaozi a Dio. Se uno lo Un Predicatore descrive l'inferno, il giuloda , la coscienza eli va dicendo: Me-dizio , l'eternità: la coscienza rineuova suriti tu queste lodi ? Queste vengooo , o bitamente i tremiti , e i terrori : Semper dall' ignoranza altrui , o dalla tua ipocri- timida confcientia, das teftimonium condemna-

occhio, che si dice pur troppo la veri-rà. Si sente legger da un libro, o dire chè, commesso, non cacciarlo subitamen-ni una predica se lodi di qualche virte, jet di cas ? Adamo inonocente non sapela coscieoza batte, e dice: Oh miserabi- va , che cosa sosse paura . Subito com-

pre eft vex clamantis.

scienza, che grida, e come si legge di di me.

sia . Se uno lo biassima quantunque la sionete.

Ah, miei peceatori, fa bello stare fulla
imbroglia; e la coscienza gli getta in corda alla tortura dolorosa, che vi da il le! tu non hai altro, che vizi. In fomma mello il peccato, gli cotrò cel cuore il la coscienza si approfitta di tutto, e semi timore, e chiamandolo Dio, Adam, Adam, ubl es ? corfe a nascondersi . Perchè nascon-

pre ef wer elements. Perchè marcon-Perchè non è marviglia, se un'animalerfia La voce di Duè evoce di Perde; peccarrice precenta quastro pub, ausori, in quel Pette non v'ernos eccidatori, lis giucelà, commedier, è burie, Vogilio-Giavanni Grisoftomo Giudice, accida-no quelli infelici didraté, e fuggir da se lore, e retimonio era la rea coficenza, effeti, per non contrie le voci della co-fadéri event nam o, o'timi, o' Afferina-feti, per non contrie le voci della co-fadéri event nam o, o'timi, o' Afferina-

un pover nomo, che non avendo pane da Ma che cofa è questa cofcienza, di cui pascer la famiglia, che piangeva, usciva parliamo, di cui sentiam le voci, e speri-di casa per non sentir quel distur-mectiamo i rimorsi? Chi la risveglia? chi bo, così molti si danno alla libertà, e la muove, chi le agazza i denti contro I alle vane allegrenze, perchè in cafa lo miferi peccatori? Udite. La cofcienza è ro cofcienza grida. Ma anche in mezza lun decreto, in cui Dio ha flamparo ciò, alle ricrezzioni quella voce non può tace-[che conviene, o difconviene alla creature , quello interno cruccio attofica ogni ra ragionevole : e perche è necessario all' boccone. Accade a questi peccatori ciò , ossernara della legge, che ella sia pubbli-che seguì nell'Egitto , allorchè Mesè lo cata a perciò Dio ha pubblicato questo empì tutto di moscherini minutifimi , fue decreto , non solo nel Monte Sinai , che a guia di nuvoli ingombravano l'allorche diede la legge a Mose , non soaria, e fi cacciavan per tutto fulle tavo-lo per bocca di Gesu Crifto, allorche diele a imbrattar il cibo, nel letto a inquie-de la legge Vangelica; ma l' ha pubblitar il fonno, nella bocca a impedir il re-cata a tutto il Mondo, e ad ogni Nazio-fpiro. Tali fono le molestie, che reca la ne, benchè barbara : in modo tale, che

space . Tail fono le molellie, che reca li le , benché barbara : in mode tale, che sea coficienza.

Che le grida sì forre in merzo a livere se facola, paticie ignoranza di quelli legareza contra con

colcienza feienza del cuore. San Dororeo fuoi afietti, al porto del fuo ripolo. Pa-la dimanda Sole interiore. Ugane di San Ilado. O requissiona. Ciò, che il Profeta Vittore le dà il nome di specchio. La Idebierto, Maria ottenne. Spiecè tre volt cofcienza ufa della fua autorità fopra tut- velocillimi : il primo della mente al pri-ti , e questo è fegno , che è legge Divi- mo vero , il fecondo del cuore al fommo na . Un Re è suporiore a tutti i tribana-bene , il terzo dell' anima , e del corpo li ; eppure è sortoposto al tribunale della lal colmo della selicità eterna . Facciam anifua cofcienza, dove si fente accusar, e mo ai nostri pensieri quella sera per segui-condannare, ogii qualvosta è reo. Qual star ancor soi il volo di questa beata Co-autorità fovrassa ai Sommo Ponetsce è Allomba.

lui pure fovrasta la sua coscienza. Queste Il primo volo., che diede Maria, su è segno evidente, che la voce della co-quello della mente in Dio. Quante mac-

sta voce , non provo questi rimorsi , vi-cercano per sollevar i nostri pensieri al vo , rido , converso , e sto all'egramente; Cielo! L'orazione è diffinita ascensio meneppure se vedelle l'anima mia , come tis in Deum ; e per tirar su questa menfla .... Non he mai facto una Confessio- te , quanti argani vi abbisognano ? E poi , ne con vero dolore, e con vero penti-quando giungiamo a peníar alcuna cofa mento , he gruppi , e inviluppi di molti buona , quanto fyolazzar di mente fi fa ? anni; e tuttavia mi godo il Mondo, dor- A volto coperto, ad occhi chiufi, a por-mo quieto, e non mi prendo craccio al- te, e fineltro-ferrate enerano le distra-cuno. Gual a chiunque è giunto a questi zieni impertineati, come le mofche; e pitimi termini ! Gusi a chiunque la co-bafta prender in mano la corona per dir-PATIMI (erriimi : Gasi a chiunque la co-batta prenaer in mano la corona per directenza non para più : Carr imic udiotri, la divoramente a, che tutte le brighe di on on lo dir altro, le non, che quefio è cafa, tutte le novelle di finori vengo-que l'ogue orrendo d'ellera abbandonato ma allora a trovava'. Nelle repelo do Dio . Un prigioniero , che la , come Sant' Applino racconst Unbetto , che un fin, o deve madra avanti al giudice, tere. Relibigio , per altre di bontà , non pama, non mangia, non dorme. Un'anima tè mai dir un Pater nosser intero, senza baona talvolta sopra ombre di peccati si lasciar Dio per quattro volte, per pensar attriffa , fi angustia , fi strugge : e tu con- ad un somarello , che aveva , come stavasapevole a te stesso di gravissime colpe di cavezza, se potea fuggir, o effer rupuoi star allegro, e contento! Ah mise-liato, se l'avean condotto a bere, e simirabile! Ah inselice! Questa coscienza , li impercinenze. che ora tace; oh quanto griderà in punto La mente di Maria Vernine fenza tandi morte!

### そっていいいいいいいいいいいんじゅう

DISCORSO XLV.

Per modo di Meditazione . Mella Vigilia dell' Affunzione in Cielo.

della Beara Vergine. Quis dabit mibi pennas , ficute columba , O velabe , O requiefcam ? Pfalm. 54.

L. Reale Profeta desidera di aver agli ta poi , parlando, e tacendo, tra dome-omeri le ali di colomba per volarsene sici, tra forestieri , nel viaggio , e nel

scienza è voce di Dio: se sosse voce mia, chine, ( e dirè così ) quanti ordini di le-potrei farla tacere. Padre ( dirà taluno ) lo non fento que- recchi, di preludi, di meditazioni, fi ti-

te macchine , fubito creara , fubito andò a Dio ; lo conobbe , lo meditò , lo contemplò , come un aquila , che volge i primi fuoi fguardi al Sole, coll' occhio dell' anima si fillo , che ebbe a dire Riccardo di San Vittore . Teta vita Maria exsafis fuit , ac perpatua contemplatio (Serm. de Aumweint. ) Bambina in faice , pargoletta nel tempio , fempre era rapita in alta-ellafi-di contemplazione : fatta giovane , e già matura ad effer Madre di Dio , Verbum prins , monte concepie , quem ven-Vorbo divino prima nel penfiero con-templandolo, che portandolo nell'utero Virginale. In tutto il rimanente della vinelli aedata in figiree, aed riacene a Nast-t. Ma la monte di Maria fui, come lo fierc-crete, tra i lavori di mano, tra lo fiercii- chio o, 5 Feminem Divissa cognitionia, con-te della boctega, fotto il torchio della Coo-chiama Andrea Gerofolimitimo. Senza if e, nella giola della rifurerazione, fempre opera dei finsi, fenza cober ellerni , col-fiu unita con penfiere attrale, e vulocari» le faccie intelligibili infufe, e non men-diffino ai fino Dic; tamecche Micamolo di dictate, avez Dio, fempre perferne, cel-San Lorenzo la filmò piuttoflo Cittadina pre conofciuto, rapprefentato così al videl Cielo, che viatrice della terra, Vir- vo; che niuna pura creatura giunfe mai . rute patria contemplanda quodammedo denara ne mai giungerà a tal perfezione di conq-

oft ( Sorm. 4. de Land, Virg. ) Se volete ora intender, o Signori, come Quindi ancora Intenderète una cola dif-fi ficcile in Maria quello volo al rapido, ficile da Intenderfi, eppore afferica da guefto fignato si constituo, e filip in Dio Sant' Ambrogio, da Ruperto Abate, da specilio (granzia si conscionao, e filio in Dio Sant' Ambrogio, da Ruperto Abate, da icana difficultà di raccoglieria (enna difficultà di raccoglieria), (enna di-Riccitardo e di atri, come la Vergine, tica del peniero, fenaz chè d'opera del anche do memodo , contemplade i fino da mano, o il cuminara del piede , disido-Dio , giusti ai detto applicato dalle Saglielle mai la mente da Dio, udete be- cre Canzoni: Zge dermis , de ce memo en, che protecurerà di piegardo con un vigliati (esa, 5.) Chi ha bifogno di bel paragone. Che differenza fato voi , fenia pet confocre, non poì conoferre o Signori. A fin immange, per controlle di lora tienti di considera del considera de voletta nella finilira , piena di varie tian gilitumu condii senuiti printipurum , ferice gili preparate , or attinge il ponello fie Ruperto Abate . Gioè a dire , neppur in una , or nell'altra , or ta mificia in-dommendo raccofie mai le ali, o fermò fieme , riportando poi lulla tela i colori , il volo della foa menre a 1910 ; ma , codove gagliardi , dove dolci , dove simma- me dicono dell' uccello di Paradifo , che sore genatura; over canch; nove assume loc occord nects of relating ce it; e dove carichi, or adombrande quel-lo mette mri pieti in terra; e ancile la parte; or illuminatedo quell'altra, dommende palleggia il Ciello, o fin librateto a poco a poco collo findo , pa-10 fall'all, dommendo infeme, e volundo, zienza , e dispendio di tempo, e di fani-colì Maria domniva infettene, ed orava; a ca. Lo (pecchio, Jenza ineas, fenza per dando gli occhi al fonno», e la mente ca. Lo (pecchio, Jenza ineas, fenza per dando gli occhi al fonno», e la mente di ca. Lo (pecchio, Jenza ineas, fenza per dando gli occhi al fonno», e la mente di ca. Lo (pecchio), jenza ineas, fenza per dando gli occhi al fonno», e la mente di ca. Lo (pecchio), jenza ineas, fenza per dando gli occhi al fonno», e la mente di ca. nelli , fenza colori , in un batter d' oc- Dio .

fcimento .

nelli i, lenza colori i, in un batter d'oc- [Dio.

chio forma l'immagine, che voi voitete, ) Oh mente di Maria, quanto fodli mai
viva, naturale, atteggiata, ranto fimile al differente dalle nolite I Poveri noi! non
vio, quanto voi fledio. Or immagiante- laspiam follevaroi un tantino dalla terra
vi, che noi povere creature per format col peniere, che tutti i negozi, tutti i deI immagine di Dio ed nolino i trolletto mono corrano a learrei quefa lineta di caabbiam bifogno degli occhi, e degli altri minicazione con Dio. Una Mefa alquafinfi, come di cutti gazzoni, che ci pre- lo lunga ci rincercle, an ringrazianerto
purino i colori. Per intendere la Maefil dopo la fanta Comunione ci pare nas etciDivina, a la fintata nodra michia le [re- nick]. Spenderemo te ore in converdazioni cie d'un Re, che fiede in trono, che firin- umane : con Dio, come fe foffe la cofa ge scettro, che porta diadema . Per ope- più tediosa del mondo, in poche parole ci ra degli occhi fi flempra il candor dei gi-sbrighiamo . Quando aveffimo la capigliagli, l'inearnato dell'aurora, l'azzurro del tura di Sanfone, cioè a dire, fanti penfieri Cielo, per far lo schizzo delle bellezze Di-in testa, che belle opere faremmo mai? vine. La strifcia del lampo, il bruno delle Sforzeremmo le porte del Gielo, non vi nuvole, il corruccio del Cielo ci adombra l'arebbe un Filisteo cane, un nemico ribel-Dio idegnato : così andiam mendicando le, che non fuggisse dai noi : Piglieremmo qualche barlume di Dio con fatica, e sten-come Sansoni le volpi degl' inganni, che to a forza d' immaginativa , perchè fiam il mondo ci trama , a trecento per volta : poveri dipintori, che dipingiam fulla tela. Ma Dalila rea donna, cioè il piacere, il

senio, l'interesse, ei rade ogni buon pen- no destra , gliela condusse alla fronte , fiero dal capo, e ci troviam legati dai al petto, all'una , e all'altra spalla , sanostri nemici fenza poter dar un passo cendogli far il fegno della Croce ; gli apre notre nemice tenza poter car un pano jeronogie zer in regno della Crocce, gli apri-ficor delle ine mani, ni fizi nene il grani i insciliento a conoficer il vero Dio, gli fatto della morte. Maria, che wrafte sì infegnò a recitar il Pater, l'Ave, e l'al-difiduamente, che infegnafte si voftri fert-tre crazioni, non folo, quanto al mato-vi il modo di raccoglierii in Dio, date friale delle parole, ma quanto al fignificaun poco di flabilità alle nostre menti to, con istupore, di chi poco dopo lo fea-Parelo , Maria , che ben potete, e fapete ti ragionare.

Galo. Un povero (chiavo Mero in Napol), fire i spilitu tu tatait di lapor delle codue volte nero, e nell'anima, e sel cor- le celetil, sua è mica neceliario, o Mapo, doppiamente ressa, ci increlette di la recelette della recelette del fuelo . de ( che quel nero demonio non mife mai vere comodità del moodo : Canfirma sa ins piede in Chiefa) vedato per le firade l'ac-varbit sats , cenderfi , che fi faceva di lampadi vanti . Mo Jefo quasi tatto il discorso a spiegar cenderti y che it necest di ampaga avanti pro ipeto quai tatto il discono a piegar le immagini , li pofe a far anch' egli i oli il primo volo, che diebe Maria colla menditello avanti la fan Bianca ( conì egli chia-tre in Cielo, perchè gli altri due voli del maria Vergine ) e rubava al padro-cuore a Dio, e dell'anima tutta, e corpo ne olio, e cera, e avanazva ancor del fuo infieme in Paradillo vengono in confeguen-

me alla Bianca. Criftiano. Ofi quello no , rifosfe il Mo-fettro; così finisimo ( diffe il citro Dec-ro. La Vergiae talora finedendoji in ma-toro; Marine voi amvis, per destaffini dello no ful cape con dolce, e ambile fortifo, detti , di insuffina contrapiatoni sidiff , diffe, sì di Criftiano. Al tecco della Verd. Della morte , pulfar contemplando, e ginal mano fentifii il barbaro cangiar il finisi ramado I oh alteretzano bella vita , cutre. Maria allora, prefia la di ulum-effer perpenamente unit con Dio, e di

Per avvivar le nostre menti a Dio, e

mantenimento, quanto potea , per far lu- za . Qui non diligie Deum, non novie eum, dice S. Giovanni : chi non ha ali, e agime alla Bianca.

Piacquero alla Vergine questi heache litte di core per volta a Dio con quella anrozzi fervizi , e gli comparve visibire, e fettà, colla quale definera corvo af fessare

rozzi fervizi , e gli comparve visibire, e fettà, colla quale definera corvo af fessare

a dopo averta mintat coll' cocchio attoni
tod a capo ai pieti, diffe ( fond le para
pre vi pena), fempre lo amb, e nel cone
de precife , che finano negli atti prefiti il flera Di (upreb) tutte le creature; tutte le

Grifogono inel mondo Mariano toma. al, creature ancor fuperò nell'amore. Così vici

dicort. 1.) diffe : Chi He ovi, ale constituta (fellistrate anni fempre contemplando, da me , e chi fiar quell' airre a banda fi-led amando, amando, e contemplando, palmifra i Rispose Maria: fon quella, avan-sò al Signore, e morì. E non altro fu il ti la quale tu accendi le lampadi, e questo suo morire, disse il dottissimo Suarez (Tom. ti la quale tra accessa se anniposa y cyterio que mortire y entre il soccarimo osseccia e me da San Giudeppe mo Soplo. Come consi gui, in s. p. pra. differ, in 1, fal. 1.) che una damme finza spiri pera l' La Vergine gli intetalisima cognizione, amore e, definie-fingsi pi poene, che ella avena in terra, judi vieder Dio, a lla cui foste violenza el in Cielo, di andar spire, ce come e lono potendo regger la natura, Giolia l'aquando vielera i Indi loggianica l'a limpa-irina dal corpe, l'accionalo ander di presenta del composito de la composito del composito d da, che io voglio da te, è, che ti faccia fenza, dove avea fempre abitato coll'af-

mente, e di cuore! Ma affistetemi, o Ma-lamori, che anche nella lor vita spirituale rla acciocchè in queño efercizio di buo-averan mille volte interrotto l'amor di Dio na Morte in onore del voltro Beatifilmo (col fonno necefiario della notte , e colle l'arnotto (pieghi ancor meglio l'amorto[o varie occupazioni del giorno ; fe quefle ,

morir, che facelle.

di giaccio, e non di fuoco. Or fe Tere-fa dicea di morir ogni giorno, perchè non moriva, tanto era il defiderio di veder Dio : se tutta la brama di San Paoloera Cupio diffolui, & offe cum Christo: Qual brama dovea aver Maria di riveder il luo figliuolo ? La Beata innamorata di Dio to brama la morte ? Ah! forda, che non guire quello tragico, e ligitimevole fine feeti ciò, che non vnoi fentire. Quande peccatori. La mala morte de peccatori de do poi fa avvifata, e venne l'ora della accade, regolarmente parlando, in una di

Fla condoce Dio Du, che cueri i Sanci i ne interatentima e amanimum bitarete. Aspireme, lo amò ancora più, che tuttri San-irito d'amor Divino, feendi fulla mia linti melli infeme; ficchè il cuor di S. Pao-gua, ec. lo, di Sant Agolino, di Santa Tereta paragonati col cuore di Maria, erapo cuori Mors peccatorum pellima . Pfalm. 22. Cattarina d'amore, con desderio di ve-der Dio, e chiamva agni momento lai peccatori d'una mala morte : Santi Pa-morte . Morte crudele ( dicea la Santa ) dri con senso uniforme incincano la stessa e-non hai compaffione di chi tanto tem-verità, con parole si chiare, che farebbe-po fla in agonia di amore? Dove per-ro lame ad un cieco, e con tuono si alto, di tu i tuoi colpi ? Vai uccidendo, chi che fi farebbero udire ad un fordo: ma brama la vita, e la[ci al Mondo chi tan-inon ifpiegano ia qual maniera fia per fe-

Oters del P. Cattance . Tome II.

Per quanto facciamo dell' intendente in re, che di taluna diceasi, che vivea per materia di amore, e chiamiamo gli aman-miracolo: che spasimo di santo amore doet ardenti, accefi, e infocati; altra forza vea patir Maria, che monghello di fiam-di abbruciar dolcemente ha l'amor Divino me, per portati a veder il fiuo Figlio, il purifilmo, e penetratte, che non hanno (luo bene, che fiempre conobbe, fempre i nofiti amori terreni, e talvolta fordidi, amò, e nel di cui conofcimento, ed amoe materiali. Una fola freccia di fanto amo-re , ando fempre crescendo? A tal desidere, che ferì Francesco Xaverio, Teresa di rio non potendo più reggere la natura, ce-Gesù, Filippo Neri, mise loro tal fuoco de, e morì non solo nell'amore, ma per addosso, che metteva compassione il ve-amore. O bel finire, finir amando! Ma al-derli aprir le vesti, spruzzarsi d'acqua trettanto bel vivere, viver d'amore! Giacsteri apri ie veiti ; pieruzarii e acqui tettanto dei vivere, vivere annore: claic-geltas, altrafiglie le colle, refigirar fort chè non pollum l'emperatuminente, come con quel dolce martino di pren, che può lameno oggi ufciamo in fanti affetti ver-provati bean), ma non piegarii, or ri-li deal nolito bene. Ingionecchiamo; in-mettendomi il mio principio: perchè Mas-lanni a quella Sovrana Imperarice, an-ria comobe Dio più , che tutti i Stanti in-l'îlra amantilima, e amabilimis Madre. Spi-ria comobe Dio più , che tutti i Stanti in-l'îlra amantilima, e amabilimis Madre. Spi-

dico , arrivarono a tal martirio di amo-

DISCORSO XLVI.

Per modo di Meditazione.

uo poi in avvinta ; e venue i ori decidi eccidi e regolarimente para morte, matato linguaggio , cominciò quelle tre maniere. La prima è per impe-s cantate : Morte dolce , morte bella ; intenza poficiva : la feconda per impeni-ola piacevole , la dedderrata , la cara : tenza negativa : la terza è per una peui-che tu mi fei ! Leggete quanto volete di tenza non vera , ma apparente.

brame , e di spasimi , che aveano i San- Muojono con impenitenza positiva , priti, e le Sante di morire, e veder Dio; e mieramente molti cuori offinati nella venpoi dite così : se uomini , e donne , na- detta , i quali , avendo mantenuto per tutte nell' ignoranza cagionata dal peccato ta la vita un odio capitale contro alcun neoriginale, che hanno spesi per lo meno tet- mico, o parente, negano anche full'ultimo te, e orto anni di puerizia, fenza cono-di vederlo, e di parlargli, e lo privano, di scere, ne amar Dio; che nell'età avanzata quanto ponno, nei loro testamenti, danno più, e più volte si saran diverciti ad altri legni manifesti di portar al divino Tribunale Efercizio

quel cuore, così avverso dalla cristiana ca- lento, che tronca in un tratto la vita, ogni rità, qual ebbero in vita. A questa impenitenza soggiacciono per re: senza poter dire sua colpa : ma . a fone invifchiate in pazzi amori, colle ma-discorrerla, come va discorsa, morir sen-

tone invitante in page amori, conte ma dutation a conte a universal succession ten-le pratiche, remute in cala in condigio za dire fua colpa per un accidente vio-ne di ferve, quali vogliono allifenti, llento, o per una proroga negligente, non fin all'ultimo, fotto pretello, che da è tutto morir impenitente ? E vero, che quelle fole fi trovano ben ferviti. Lo quel peccator ancor paria, ancor penía, scandalo della famiglia è grande ; il pe-ma se pensa a tutt'altro, e parla di tutt ricolo di nuovi peccati è proffimo; l'ob-altro , che di confessione , il parlar , e il bligo di allontanarle è precito; il con- penfar, che gli giova? Sopraggiunge poi . fessore, se vuol far il suo dovere, lo co-o letargo, o delirio, resta la pura vita manda, e gli si risponde: non posso, non tensitiva; la vita ragionevole è come morta; e, fe non ha fatto ancor l'apparecpoflo.

Corrono lo stesso pericolo certi altri chio al grande passo dell' Eternità, tal fia grandi peccatori , i quali dopo una vi- di lui , muore impenitente per impenitenta affatto rotta , e perduta , fenz' alcun za negativa.

timore Divino , alla villa dei lor enor- A questo numero ponno ridursi moltà mi misfatti , in punto di morte danno altri , che muojono fenza effere avvifatà in disperazione, dicendo, come ranti del pericolo di morire: o ciò accada per Caini ; Major es intopinias mea, quam un malignità del male, che non fi dà a cono-uniam mercar . Non è polibile, che tan-licere, o per cradele pietà dei Parenti, e te iniquità fiano casi graziabili ; se v' ha dei Medici , che non lasciano sapere al maînferno, quello è per me : e il demo-lato il fuo mal ilato, quelli, fe fossero av-nio spiega loro avanti gli occhi tutto il visati fedelmente, si applicherebbero a laido della loro vita, acciocchè , effendo confessarii; non hanno, chi gli avvili , e viffuti di prefunzione , finifcano di difpe- mujono ancor effi con impenitenza negativa

razione.

Ma quella impenitenza politiva è di po-chi: Più frequente è l'impenitenza nega-gità dette è la penitenza falfa, colla qua-gativa; eccone il come . Sorprefo da ma le alcuni peccatori terminano la loro ma-lattia mortale un uomo del Mondo, turi to il penfar, che fa, e penfar a guarire. È difficile al peccatore, come quella, as L'anima flarà peggio affai di quello, che quann, nano fine magnis mifiri fieribus, O fiia il corpo, ma il mal diato dell' anima laboribus, Divina di azigante infilitio, per non si sente, e non sentito si trascura. Venire nequaquam passimus; dice il Sacro Tutto il consultar, che si fa, è coi Me- Conscilio di Trento, alla sessione sa dici; tutto il ricercar, che si fa, e nel-ciò viene chiamata dai Santi Padri Baptis. le specierie. E per le piaghe dell'anima ? mus laboriosus, Se poi v'ha tempo, che la Non dice mica positivamente, non vo-renda più dissicile, è il punto della mor-glio confessami : ma intanto non si con-te. Or, quando uno si fcontra a trovatfessa : e perché egli è solito , quando sta si , e gran peccarore , ed in punto di fano , portar i suoi peccati in pace da un morte , e di più mal pratico di ben penmese all'altro , e forse da un anno all'tirsi , quanto è facile , che prenda una pealtro, e con ciò non confeilarli per meri, nitenza falla per vera? Chi nel corfo di e per anni, la flella proroga li ula nell'vita fua non mai, o quafi mai avelle veultima malartia, portando la confeilone dute gioje, quanto è ficile, che pigli gioda un giorno all'altro, e così mon contef. je falle per vere? Or chi non la, che cofandosi , ne un giorno ne l' altro; finche sa fia penitenza , ne per pratica , perche namoni, ne un giorno ne i atro; niccie la na pentienza, ne per pratica, peticie mancando, o le forze, o il cuore, o il ficonoletto di raro, ne per fecciativa, fenno, o il tempo, o vvero crefcendo il perche non fi diletto di tall cognizioni, dellori, di condiffi, fe può, fi penta, fe (unanto pericole corre di pentifi con un può, fi penta, fe (a trovar modo), e gra-dolore luperfiziale, ed apparente, che tut-

zia di poterlo fare. )to fi trattiene nella immaginazione, e nei Quando accade una morte subitauea, per sensi , senza giungere ad esser vera comuna goccia, che cade, o per un celpo vio- punzione del cuore?

Un

Un libertino, che incantato dal godi-fti così imbrogliati, colla mente così conmento dei beni prefenti, quali mai non ha fula , coll'animo così turbato , colla temento aci beni priccius, quan mai uon la luia, y con animo così attratto, colia te-pentato al morite, il quale per (porappia), fla così languida, i in un'ora interrotta come accede d'ordinario, farà avvilato dai Mediet, dai medicamenti, dai paro-cole pericola della vita il più la rati , che fiftim, e dai dolori, prefumerà facilità di fi può; a tal'avvilo, per lui innaspet coosessario pene ? E sulla fiducia di una fr pob , a tal' awrifo, per lui innafper (confeilirit bone ? R fulla folucia di una trato , cha fat ? Mi pare di vocere quel (confeilire e i alubivida în punto di mormezzo cuove, affaito tutto ad un trarto (e, va facendo una vita tutra foolumata mille funelli penfeiri ! In molligi, i în cia ¿que la projumpite qi ? Que fapiti, gliunii, i leni, i negori, i debiti, i [rar ? Que famentia ? efciama coo ragione recitit, le liri, i contratti fatti, i per S. (regorio).
cati commelli, il conto da renderi), il Non fo ; fe un Avocato fe un Processione de la contrata de la contrata con contrata contrat

Gudzio levero, l'Etenta in moitra, i [curatore, come parma aver detto altre vol-infereo in poffettiva, e tutti gli aoni te, com fo, dico, fe accerterebbe per di vita fua imbrogliati, e niuna delle con-buono un Tellamento farto con quella feffioni già fatte, che lo confola. Che fol-mezza volontà, con quel mezzo inten-la di cofe; per cui (come ben diffe un dimento, con quella perturbazione di Sacro Orarore) bisognerebbe avere una te- fantasmi , con cui da peccatori si fanno sta di bronzo, ed un mese di tempo, e le consessioni in punto di morte. Certo no vi è, no tempo, n'e tella; e la per-lè, che le leggi ricercano nel Teflatore turbazione fola balla a fargli perdere quel fantà di mente, a trenzione di intelletto, poco di giudizio, che ancor gli rella! E deprefione di parole, prefenza di teflimpfellione r

raume game, y cumorare on Dio, cene set came paure, curont dalla presenta con perfectamente fane, e di mente, e della morte, diliratti, flordiri, e bi-di corpo, fe banno a fare una confel-fognofi di effer imboccati parola per paro-fone generale, nè anche necessiria, vi la dal Confesse e Vi pentite dei voltri impiegano le giornare intere, si ritira-peccati e Mi pento. Miferer, rispondono da tutti gli altri affari, si consigliano no miserere, Dite mea culpa, peccaul, attentamente coi libri, e coi Padri spiri-ripetono peccaul, mea culpa. E lo dicotuali , distendono anche in iscritto tutti no , come lo direbbe un Papagallo , o ymenuous aitne in iteritto tatti; no, come no atrove tu l'Appellio, o d'Ioro pectari per foccorio dille memo- come un inflo, che rinjoned into, ria, leggono, meditano rutri i meriti, e da loro fletti non proferirelioro pure per ecetare a uvero dolore, e con tue-i nas illulia. – Trovier un reliminosi lo ce quefe diligenze maggiori del bifogno, lo, che afficari qua fi dirita volonda designo in fidano anton pienamente, ma re-le ribultorole, e queda penienza allei re-

quello vi pare flato da far una vera con-nj , per la validità dei teflameori : e farebbe dichiarata invalida quell'ultima dif-Aggiungete alla inquietudine dell' ani- posizione, che si trovasse manchevole di mo lo stato presente del corpo : il capo liberrà , o di cognizione , o espressa dallanguido , lo flomaco fdegnato , tutta la la importunità , o dalla paura , o da alperiona abbattura, e dai dolori, e dai tro, che dimiouisce la libertà dei Testa-medicameoti, la fronre grave, gli spiri-tori. Sopra quello fondamento legale di-ti sopiti, e se un piccolo dolore reode scorre pur bene San Gio: Grisoltomo, e de It topins, if it is an inclusive mounter forces covered as a care. Carbolinhois de ma aimma salizar per qualche accidence è poche facoltà, si ricera fano intendere, alime da oggi caima di tranquillo racco- libero volere, fonza importunità di pre-glimento, perche la divorione richiede un phinery o di fuggelloni, e fenza on-coore quiero; arzomentate voi, se un pec, bes di violenta; e l'ultima disfolizione carore in tali firette di dobri nei corpo, dell' anima, della cali ondita alipsue di carore in tali firette di dobri nei corpo, dell' anima, della cali ondita alipsue di propositione di carone della considera di considera di carone con propositione della considera di considera d e in tanta tempesta di agitazioni nell' ani- mul tua , morteris enim tu , si dara per mo può applicarsi ad una vera Consessione, buona, per libera, per valevole, quan-e Penitenza., do sia satta da alcuni malviventi, ssor-Anime giuste, e timorate di Dio, che zati dalla paura, turbati dalla presenza

plicano più, e più atti al nuovo pen-timento , dicendo eol Re dei peniten-ti: Amplina, amplina lava me, ab indi grandi peccatori, hanno dati in punto di quitate mea; Ed un malvivente, coi con-morte manifesti, ed esemplari segoi di Y 2 ve-

fime di Gesù , fin a reflarne edificatishmi po comunemente si vede , che in vece i Religioù affiftenti , ed a proteftare, che di migliorare , peggiora , e che non è eleggerebbero per se una simil morte : im- costante nell' odio , e nell' avversione al perocchè dovo si veggono fegni più chiasi peccato . Confesso illa nullius momenti est ; di una vera penitenza , come nelle tem- cum ul termenterum videatur expressa ( Lefpefle di mare ? Si rompa sopra una na- fisse lib. 2. de Justiria cap. 29, dub. 17, ) E ve qualche fiera burrasca, che minacci di Sant' Agostino al sermone terzo ad fratres metterla a fondo : fi vedono tutti i na- de Eremo : Qui ad ultimum vita difiulerit metterla iondo: in vedono tutti i ni-de Eremo: Spel ad ultimam viuta difficiere vivonta difficiemente compostir, chi larca compieni, ada gigemus, quad bac liberte na vivonta difficiemente compostire con esta della considera con esta della considera con esta della confessiona poco di fereno ia Ciclo e, nello cile chiaramente prodette dalla Divina effecti di confessiona della confessiona d ceffa il pericolo, e cetta fabito il penti-lis me, d'un invenieis; quarsti me, mento. E quelto non è indizio, più che d'in percate voltre mesiamini, dicc Cific probabile, che quella moltra di pentiera Moriramon tutti i peccatori arrabbiati, dimorte, non da vero odio conceputo con Non già: alcuni di voi mi cercherete in

nuova maschera di penitenti. ceffi , è posto alla tortura , e per forza vertiti in quella maniera ; e vi lascerà dello fpalimo confessa uno per uno i fuoi morire nei voltri peccati, in peccate vestra misfatti , fatta la confessione , non si pro- moviemini , colla più bella penitenza , che eede già fubito alla condanna, ma cala possa vedersi, ma tutta nel volto, e niu-to dalla corda, dever ratificare il già det- na nel cuore. to, e mostraria costante nella consessioni prona troppo a conto al demonio la-

ta: in queile affignine coustens is tute-gammatice; quante-pie i assumingia aim co , detella il tutto - promete il tut--penticna vera.

co : e tante più facilmente : quanto . Finalmente, quanto anche i peccatori in che ipera colla confefficione pon di incon-quanto di morte iscicano una buona confe-trare; ma di fuggire la morte cerma. Jione, fono forfe fictri di ben moriee? Il Voltet, che in toraga quella confefficione mal abiti fono intenti, il predominio del

vera penitenza: lagrime agli occhi, to-pericolo. Che forte di vita fa quel per-fpiri del cuore, baci alle piaghe fantif-catore, guarito, ch'egli è! Pur tron-

morte, non da vero odio conceputo con-|Non gii: a sicuni di von mi cerchertet in tro il peccarò (Col, chi alili a mori- piutto di morte; mi cerchertet nei Con- bondi, fa per efperienna, che tutti i leifori per eller alfoluti, nel Santilimo poccarò ii sorraza o dar fegni di pe- Viscoso per elfere confortati, nell'Olia nicenza, anche per una certa riputa-Santo per elfere rinvigoriti; ed io non ricone di non morire da bellic: mai san- mi dicreb trovarez i Non inventiti. E cora per efferienza, che ricuperata la perché Cesti uno di lalicierà trovare? Persionis, per l'ordinario ricormono ad ef- che di cerobera, quando non, fi pob più la contine di contine prima, fanche un joster ul lindodo; e Dio, che penetra i la terta mi contine di di quel caso di necessità non vi curaste Quando un reo , indiziato di gravi ec. di lui , neppur esso si curerà di voi, con-

ne , che ha fatta , altrimenti Confesso il- sciar i peccatori in credito, ed in riputala nullius mamenti oft, cum vi sermente- zione di morir bene, per dar fiducia a rum vidantur express. Un peccatore, quantitutti di viver male: ma voi non vi fida-do è ridotto al punto della morte, sia te di quelle apparenze; perché molte soforte peggio , che alla corda.. Oh la ma- no male morti , ma ben vellire. E' irrela tortura, che gli danno alla coscienza fragabile sentenza mors peccasorum pessima i suoi gravi peccati! Oh le male stret- per l'impenitenza o positiva, o negativa, te, a cui lo mettono le passate liber-o per una penitenza falsa, tanto più in-tà! In quelle angostie consessa il tut-gannatrice, quanto più si rassomiglia alla

per buons ? Calatelo dalla corda ; fate , demonio fopra le loro anime è grande ; la ebe declini in male , che fi allontani il reliftenza alle tentazioni è debole , i de-

meriti con Dio sono tanti, che non pon-no prometersi il dono specialissimo della una mala occasione, e sa un perpetuo gi-perseveranza finale; e però, quanto è fa rare dal peccato alla consessione, e dalcile , che all'urto di gagliardiffime tenta- la confessione al peccate , consideri , e zioni ricadano in nuovi peccati, fenza averitema, che al punto della morte non abtempo di ripentirli?

# \$100000000000000000

## DISCORSO XLVIL

Per modo di esame pratico a

non rimuovono il occasione profilma dei volontaria, non hanno mai avuto dolore gravi peccati, fidandosi delle loso confel-ballevolonente efficace a cancellare i peotioni, e di limando di averle fatte con cati glià commelli. quel dolero, che fi richiede, per ricu-perare la grazia, e rimetterfi nell'amici-lione profilma lia configlio date dai Con-zia di Dio.

sia di Dio.

Se ogni forte di dolore fulle ballevo-di in peccuto ; qualch e opinione troppe le a lar una buona confellone, la may, muschevole dal giullo. La fuga dell'ocgior parte delle confelloni famble vali-cialore profilma, una el foliamente condigior parte delle confelloni famble vali-cialore profilma, una el foliamente condidi confella, ha fermpre qualche dilipiace. Non e foliamente cutle a febirari, pecaged aver peccuto. Il dolore per el di in avvenire, ma è di preclia needifier
fer ballevole alla confellone, deve ello-ti à a cancollare i peccati prefent i et
e deve moltrari nel rimovrece le occacontella bene, sa è cancolla i peccati già
fioni profilme, e volontarie, nelle quafraire propria feriermas, che froquentemente capropria feriermas, che froquentemente cade ia peccato.

de in peccato.

proponimento; e, se per sette anni ave-te tenuta in pericolo, simato profiimo, te volontariamente ritenuta quell' amici-di sofficarla, e tanto basta per commetzia, che voi conescete per occasione prof- tere grave peccato. fima dei vostri peccati, voi siete incon- Or, chi dice tra se, Riterro in casa fesso di sette anni, e portate al collo set-quella serva, ma non pecchero più; sete male Palque.

Opere del P. Cattaneo, Tomo II,

tema, che ai punto della morte non ab-bia a veder vivi molti peccati, che cre-dea già ellinti, cancellati. Efi generatio, que fibi vidatur munda, fr. non efi lora e jundibus fuis, dice le Spizito Santo (Preuerb. 30. ) Non è uno, nè due tra pe-nitenti, ma una moltitudine, una generazione, che dice tra fe; lo mi fono confessato, io sone assoluto; Eppur non è A mala morte è per lo più dei Reci- vero, perchè, non essendo mai venuti aldivi ; e i Recidivi fon quelli , che la separazione dell'occasione profitma , e

ta il peccato , vieta ancor il proffimo Interroblem Labolta nu Confessor , pericolo del peccaro . Se la l'agge di e dità al son Penicinet e quanto tempo cattà viter l'ammazza i fesso di è , che tenete questa mala vita ? Rici ancor lo star vionatriamente sin pericolo ponde il Penicinete, fono fette anni , che prossimo di perder la vita. Cola in molte mantengo tale amicitàs : mi fono però Diocesi è caso ilervato , se una madre , fempre confesso del male , che è segui- o baia tinno secono di conto . Vi fiete sempre confessato ? Ho gran- Bambino da latte, senza riparo, per il pede difficoltà in questo vocabolo. Se fot-ricolo profilmo di foffocare quella picciola to nome di confessione intendete una to-creatura, come alcune volte è accadato, a tale esposizione dei vossi fassi principale del per tanto a consissima adi quessi accimente ve la conocederò; ma l'esposi-madri, e si accasi di aver tenuto a dor-zione dei falsi, non è, che una parte, mir scop per una sola notte, senza il do-ce danche men principale della conossissima riparo, na Bambino. Un Consessione ne ; non è tutta la Confessione : vi man-ordinario non può assolverla , e perchè à ca l'anima , e parte dell'essera de l'ono è già sossocata la creatura, non è già consiste nell'essecta del dolore , e del seguito alcun male. Non importa L'ave-

guiterò la vilita di quella persona , soc-

correro quella famiglia , andrò a quel fione , già peoca mel ritenerla , e fenza giuoco , dove frequentemente cado in altro nuovo peccato , è di già pecca-

guaco , aore incumentamente caso 'minuto anoro peccato , e u iga pecca-peccato , ma fono rifoluto di non cade-tore. re : quefti ha di già trafgredita la legge di di consentato di considera di consenta di consenta di Die : traffegetita di con ono fecondo ficoltà di abbandonar i occasione profilma quella parte , che vieta il confenso all'è indizio non leggiero, che voi amate animpurità, ma secondo quella, che vie cora il peccato. E, chi ama il peccato, ea il mettersi a rischio di consentiri : e come se ne duole bastevolmente ? Come

farfi bene .

'teo al c.p., 18, dove parla delle occasioni un ritiche ile chiavi contrassitre, è s'eprofimmente industrie al prector, e-c., len, e-te mai s'uni cilni siuri; un abimands steparzione, e lontanaza: 31 ma. (outo ad ubbricarri, che son si apparzati
ma na, oi pra mus franditare r.; de dille bertole; e dille castine, a chi di
feliade na proprio di re a codificationi de di intendere, che abbustica sipra ogni
re di proprio di re a codificationi de di intendere, che abbustica sipra ogni
re tanaza: Sismone; imprissione di piede, promete tanacco, s'evelestica licitaresi vino,
leghero la mano, chiudero i'ecchio. Noni ma ne portasse sempre intica le frattobalta quello, che ci s'ignore; s'i offervia le piene, e le confervia perme
la legge folamente per metà, et achi si ogni uvolino di sina casa, e sin storto al
time unito all'occisione: mano, e piede quantiste del letto, over riposit; mostresura de prista si c. Quantroque la E si tiura si incondere di aver olio effirata persona visi cara; quantro loccibo; quest a poecceo, il quale sin taltevoli teo al cap. 18, dove parla delle occasioni ma ritiche le chiavi contrasfatte, è setal persona vi sia cara, quanto l'occhio, cace al perceto, il quale sia bassevole e la tal casa vi sia utile, come la mano, per la consessione, chi si da vinto alla e quell'amicizia vi sia di sostego, come disfincoltà, che prova in abbandonar l'ocil piede, voglio separazione, e foncanan- casione pur troppo familiare, e connessa

ne : appunto , come fi fa d'una parte del che neppure per motivo di alcuna utiliin conto alcuno. Searquella feparario-trui, uno pub fidarii, ae di ritecerla, nel ne non offervate tutta la legge di Dio, e di cercaria. Tra le appositatori condan-per confeguenza non fiete capace di allo cate, e probibe fotto pena di formunitatione.

vemente all'obbligazione di Governatore, per far male alcuno, ma per paffar il di Cavaliere , e di Padre ? E stimerà di tempo : se vi andaste anche per recitar compir l'obbligazione di Griffiano, chi l'Uffizio, fate sempre peccato: non già feguita a star nella profilma occasione di peccato d'incontinenza, ma peccato conperder l'anima, e di offendere gravemen-tro la carità dovuta a Dio, ed all'anima te il fuo Dio? voltra, la quale vi proibife di mettervi Dica per tanto, quanto vuole un Pe-la profilmo rifetho di offendervi l'uno, e nitente; Andrò alla converfazione, riter-l'alera.

così, se non è peccatore per un verso, l'odia, come lo detesta qual male sopra è peccatore per un'altro : e, chi da un ogni male s' Chi ama, è vuole una cossa cal animo peccaminoso, non può conses montes connesta col peccato, è chiaro fegno, che ama, e vuole lo flesso pec-Perciò Crifto Signot nostro in S. Mat-cato . Un ladro , che non vuol privarsi ,

22. Abfeinde, erne, & projier. Non pra-ticate con lei, non la soccorrete, non le E canto incaricata la funa dell'occasso-ferivete, non ve ne pigliate follecitudi ne profitma a chi vuole consessari bene,

Justione: (a far justice to the fall evaluation of the fall innocenze XI. la gro-Un Comandante , che tolleraffe volon-polizione fefinateima terra die cont: Lit-tariamente un profilmo pericolo di predo-citam fi spanni durbi exclusium prasi-re la pizza; un Caralitere, che leeggeffe some presentali pri home princiali in valuationi di minima con predice di fincilia, che permete, sunatui supple si oni profilmo pericolo di incorrere in infa-instrumentali profilmo quei, che dica-mia: un Pedre di fincilia, che permete, sunatui dauque farzano quei, che dica-teffe alle fincipiali profilmo pericolo no: vado a quella Cafa; a, a quel Moni-di perdet i l'onoce; non marcherebe gra-flere; a quella comerficacione; non già di perdet i l'onoce; non marcherebe gra-flere, a quella comerficacione; non già

rò l' occasione, ma non pecchero più . E la sperienza stessa più volte ha mo-Non glielo credete . Se ritiene l'occa-stratn, che le occasioni profilme, cercate

anche

anche a fin di bene, fono state pietre d'iforte, o per gastigo di Dio, alcun pecca-inciampo a miserabile cadute. Una Gio-tore si scontrera con alcun Padre spirituavane, ridotta da lunga malattia al punto le, che gli permetta l'occasione profilma, vane, ridotta da lungă matetta au puntopies (me giu permetra i occanione pronuma, di morte fator obiamar un lora o natico e voloneria; a quelli non fair Padre, ma amante, afine di eforario a mutar vita, ) particidà dell' anima, a non farà pirituale; a a convertiri, rello ella filella all' incan-ma uccioro dello fipitico, e presentene del to dell' occasione miferamente prevettira, flesso, Se ad un monetario failo, e per-usicondo alla vedetta ella Givarie in affert-ilò condananta a morre, vanga dal Principoli (unicondo alla vedetta el di Givarie in affert-ilò condananta a morre, vanga dal Principoli (unicondo alla vedetta el di Givarie in affert-ilò condananta a morre, vanga dal Principoli (unicondo alla vedetta el di Givarie in affert-ilò condananta a morre, vanga dal Principoli (unicondo alla vedetta el di Givarie in affert-ilò condananta a morre, vanga dal Principoli (unicondo alla vedetta el di Givarie). utecado alta venira de tutivade si auteci de cincumbato a morte, vanga ali Prin-luro la morte response, e l'esterata. E, probabile, è co a gli dificenza oi ne cidi fe le occisioni profiime, e cercate per fine (tigill), coi quali falficio le monete? Al firituale, e lanto, fono coa) pericolole, poecatore reo d'estra morte, a Divina che farà delle occisioni, che si ritongo. Misferiordia conocce l'indulto della vira no , o pet temporale utilità, e per vana gerrari, è o pretender più , che sigli la converfazione, o per inutile pallatempo ? sci ritenere l'occassione profima , e della

convertazione, o per motifir pauscempo (cir itrenere i occazione prouma, e ceia Chi isra di car le rete i rango per controli e con e controli e

Goni .

Eliore 3 il quale 7 con una cortena cuore la minatro inamo y provincia del effer donna y vefaste rifoluti di lafciare 7 occasione profile felle faperne più degli felle Tologia. Sema del peccato. Non pròlo ivetun mode la viori da vivere, come prima , e a confefoliveri y, eb può fadari delle promelle, fasti, come prima ; ed anche in ponto di
che voi gli liate, quapoda altre volte gli imperia le Confesione (il fomigliame alle alche voi gli liate, quapoda altre volte gli imperia le Confesione (il fomigliame alle alavete mancato di parola: e se colla bocca ere. La moglie rimasa vedova, mentre nel dice Ego to absolvo, Dio dal Cielo rispon- suo Oratorio sa orazione, vede entrar una de, Ego to condemno : E, se egli con una grande vampa di fuoco , a mezzo la quale mano vi benedice , Iddio colla fua vi ma- eccoti un uomo pertato fopra le fpalle da un' Jedice. laitr' uomo . E fentì dirfi : Io fono l'anima

vere chi allacciato da una mala occasione non vuole effettivamente rompere quella catena . E fe la malizia di alcun peniteate giungelle a fegno di mutar fompre al beila posta i Confesiori, e presso uno accufarfi di quattro cadute , presso l' altre di due, presso l'altro di una , per issuggire il taglio necessario ad aprir la postema, qual è la separazione dall'occasione; que-sti non sarà mai vero penirento, nè baste--welcomed affeinto . Se pei per fua mala

non mancava di scuotere la coscienza del fioni.

Da questa dottrina si può didurre, quantro danno rechi all'anima vostra quel Conse sull'anima vostra s

DISCORSO XLVIIL

In eleftie meis miere nadices, Eccli. 24-

Es radicavel in populo honorificato.

dicarot in pepulo benerificato . In elettis mels misse radices. E qual è la divozione, che ha radice / E' una divozione viva , perchè fondata nella carità , che è vita dell' anima , e di tutte le buone opere , è divozione feconda, che di tanto in tan-to fi rinuova, che mette foglie, e fio-ri, e fratta; è una divozione fimile al-le pianto, che fempre s' innalzano verfo il cielo, e proccurano, quanto poh-Welle misteriose, ed allegoricho lezio- no , di metterfi al sole ; e , se accade , ni , che si recitano negli Uffizz , e che un vento contrario le pieghi , fi ri in quali tutte le Melfe de Maria Vergine, mettone in piedi ; e fe un inverno le Et fie in Sion femane funt , & radicavit in spoglia , fi rivellono , come prima , per popule benerificate : quaf cedrus exaltata sum quel nativo vigore, che mantengono nel-in Libane, sicut cypressus in Monte Simo: quast la radice. Questa è divozione, che ha palma in Cades , &c. Quefte lezioni tutte radice ; altrimenti , fe la divozione confiallegoriche sono prese dall' Ecclesialico , se tutta in recitar preci-, frequentar Chieallegoriche sono prete oan generature sine tutta in recitat precs, proquentar Lobero, che is vodo spiegande in quell'Ar-si, e, in prendre benedicioni, s'enza purgare vento. Imperocchè il Savio Siracide, silu- l'anima dalle colpe, senza lasciar le ceraminato dallo Spirito Santo, sì sit quello, sioni peccaminose, faremo come i pinto-come in altri capi parlo minabilmente soe ini di Maggio, che vanno poi a finire fad

come in active de Maria Vergine. Or io, fiaco:

per diffonitiva preparazione alla fella della Concesione, che abbiana dimana; fipie le (confesso il vero) che ponderata ar-

postre familiari . era noi piantare il Maggio alle perte , o quella opinione pare un po' rigorofa , ed nei cortili dei gran Signori . Si conduce io voglio per ora inchinare alla più midal campo , o dal bolco un bel fasto di te, che maggior sia il numero degl' Eletpints verde, la quale portrebbe quad in-lit. Con tutto ciò è fentenza univerfile di fuperisti d'effet eletra per ombreggiar le justi i Santi Padri, di tutti Saci Doccitto, e per fiperar i fans verdani ni fac- tori e fazabe temerazio chi profriifi l'cia al Palazzi più fontuoli : na che ? el oppolio ) è fentenza, dico, universile, e la è vendura di un giorno, e inferfecto difiche degli offinati, e mui abituari nel persa e vectura ai un gorno y e mancioca uniche degli omnati y emi abituatir nei pec-pache ore. Come non hi radico y che lec'este he magior parte fi perà, j' e tran-traga a fe l'alimento y vedercte rollo ognifo la magior parte, che è triffiffim la foglia calcante, e quafi abbandonata con dennazia di S. Girolamo y che tra quefà un verde moribondo ful volto ; il quale farina di gente-di cento offinati, un per to fi scuote.

lara; tutte pure apparenze, se non ven-lampadi a Maria Vergine; eppure, la piegono dalla radice della Carità.

The property of the state of the parole, tentamente da me, mi ha posso in gran-Radicavi in popule homeristate, ed introdur-rommi nel dicorsio con cura delle utanze ne dei Santi Padri, e dei Sacri Dottori, che delli Criftiani Cattolici adulti fia mag-All'entrar della primavera , fi coffurma gior quella parte , che vada perduta al primo fole fi diffecca, e al primo ven-miracolo va a buon fine. Dall'altro canto, si scuote. In quante anime la divozione di Maria non abbia qualche divozione a Maria.

na de Santi , e delle Scritture caccia que-La divozione di Maria deve effer pian- fa fatta di snime quali tutta nel ruolo del ta con radice , e non piantone , che ferve condannati . Come va , Signori miei , co-Coltanto per una frascata , Redicard , re-tre ve quello? La divozione di Maria tan-

to lodata , predicata , e promoffa , ne fal-; San Carlo Borromeo , ancor giovane di va si pochi di coltoro; e tanto pochi , età , e studente , digiunava in pane , ed che S. Girolamo appena ne concede un acqua tutte le Vigilie della Vergine ; le per cento. Come va questo? faceva umiliffimi offequi ngni dì : e una La risposta, a mio parere, non può es-volta, che per malizia dei suoi cortigiani fer altra , che quella . La divozione de' si vide introdotto nella stanza una semmigrandi peccatori è divozione fenza radi- na impudica , fuggì , come un cervo dal ce , e tutta confifte in quell'efterno cul- fuoi appartamenti , ricoverandofi , dove to , in quel materiale offequio , in quel potè in ficuro: Oh questa sì , che è divo-

fensibile digiuno. La divozione degli al-zione, che ha buona radice! Udite ancoe tri è divozione, che ha radice viva, co-quello. me le piante; che, fe piega al fossio di Paola, Monaca Domenicana, aveva nel-

me le piante ; che, i e piega ai iomo di i "2002, monaca Domenicana, avera net-uran gentazione, di imettre li piele, fe per-la fiux Cella un picciola latre, cettero in-ta, ha dectro fe vigore, e brama, e fi-del Rofario. Totto il tempo, che le avan-ducia di riproduti. Quefta è divocione, javas dagli affizi, era da lei impiegato in che, come le piante, proccura di enerdi abellir quella immagine, in adorara quell' al fole, ciche al charo lume della Divina altare. Alla finellar, he mirava verfo il 'parola, e delle buone infpirazioni , che giardino , confervava un vio di rofe , fi tira a fe , come la buona radice , l'ali-può dir miracolofo : perchè produceva tre mento dalla frequenza dei Sacramenti , e fole rofe ogni anno nelle tre folennità dalla purga dei peccati . E quella divo-maggiori , con quindici foglle, quanti fozione è quella , della quale parlano i San-no i milleri del Rofario . Quelle rofe , ti Padri, che un divoto di Maria non può colte dal suo gambo, si portavano da Paoperire : all'opposto dell'altra mai fondata la ad ornare ora il seno , ora il capo a divozione, colla quale e si può andare, e Maria, aggiungendo alle rose la corona si va comunemente dagli ostinati peccato di divotissime Avemarie. Ma udite. In ri in perdizione in perdizione. quarant' anni , che visse nel Monistero, Dice il Filosofo ( e la sperienza lo In-cinque sole volte ando In parlatorio ; e

fegna ) che ai morti crefcono talvolta i vi andò a queflo fol fine , di proccurare capegli , la barba , e le ugne - e a' gran alcuni ornamenti alla fua adorata immatronchi di alberi recisi germoglia qualche gine. Oh questa ancora è divozione , che virgulto ; Ciò non è , perche fian vivi , ha huona radice ! e può chiamarfi Planta-

ma perche qualche spirito vegetabile an- tio rosa in Jericho.

cor fi conferva pella superficie , il quale Sacrificar a Maria le vanità degli ornapresto presto svanirà . Tali sono le divo-menti donneschi , portandosi ai suoi altari zioni dei peccatori verso Maria. oni dei peccatori verfo Maria. con fomma decenza d'abiti, con oneftif-Divozione fondata in buona radice fu fima modestia d'occhi: portar a' piè di

quella , che prese un Cavaliero ad istan-Maria un'ingiuria ricevuta a torto , proqueira, ene prete un cavaiero an intan-locata un inguira ricevura à torto, pro-za, c ad inlegnamento di San Bernardo. Interendo alla madre di Mifericordia di Area un facio di orazioni, che recitava non far alcun rifentimento: donar a Ma-goni di, e una fomma anche di peccati; ing gli cochi, la lingua, l'orecchio, tutti che commettera. San Bernardo gli diffe: il fentimenti del corpo, e tutte le poten-Signor mio, per tre giorni lafci tante ora- ze dell'anima, con protefla di non adopezioni; ne dica quefle, e quefle pochifi- rarle volontariamente in offesa del suo Fizioni, ne cica quene, e quene por contine l'aire vonnettalmente i notes det utor me ; e in vece fi allenga per quefil tre glio : questi fon doni, non mica, como giorni da questo, e da questo peccato : quei d'argento, che si appendono alle tacolo hi ul / naimo, per ampor di Maria. S.) volette, ma sono tesfori ; quali motra- lo firò. Lo sece, e tornò poi dal Santo. no, che la divozione ha radice. Vedia-S. Bernardo lo ahhracciò ; e per compir mo ora qualche piantone di Maggio fenza il numero delle serte allegrezze di Ma-radici.

ria , lo animò a provar quattro altri gior- Un Vicario di Avignone , toccr dalla ni : Poi l'ando conducendo di giorno in mano di Dio con una grave tribolazione, giorno con tal maestria, che in breve lo ricordò alla gran Vergine la su lunga ece sfangare dalla fua mala vita. Oh que-la è divozione, che fa radice! Maria rispose: Non riconosco per mio serfla è divozione, che fa radice!

Efercizio

346 vo , chi serve al peccato . Alcune statue si abbiamo un pajo d'occhi vivi brillanhanno voltate visibilmente le spalle , a ti, che saltan suori della fronte . Quante chi le implorava per fegno di non cu-mani avete voi unite al braccio r Per far rarfene. Una femmina di mondo presen-limosina abbiam due mani di legno arido, tò una corona d'argento da fovrapporfi e asciutto : Per issurpar l'altrui nei conad una immagine di Maria : Quella be-tratti, e nelle ruberie , o nel ricever renedetta immagine non accettò mai quel-gali forzatamente mandati , fiam Briarei la corona, e tutte le volte, che le su di cento mani. Che volete, che io dica, imposta sul capo, sempre cadde a terra, se non, che queste son divozioni del lacome fe la Vergine crolaffe il capo per dro: tutte apparenze, che non hanno ranon foffeneria: e vegitam noi, che clia dice, che non hanno vita, che fono, cogradica le cozone, che fi maneggiano, e luse i piantoni del Maggio, tre giorni di
che frecitano da lingue, e da mani im-vetdura, e poi ful fucco.

Ma, fe un malvivente offinato nel pecpudiche ? pudiche t
Proccurerò d'imprimer meglio ciò , che cato , quantunque vada di conferva unitovo dicendo, con una fimilitudine toka da dicune poche divozioni , che non haqun fucceflo curiofo.

Tarante della conferva unitovo dicendo, con una fimilitudine toka da
ad alcune poche divozioni , che non haqun fucceflo curiofo.

au la licito dello vitto in grana fece in leo per alficurta la filiació dello vitto in grana fece in leo per alficurta la filiació dello vitto dello v gli slavano sempre avanti al petto unite in tempo di Carnovale tre giovani a notte in orazione , e legate colla corona . Ac- ofcura ad una mala trefca di donne infami . compagnava poi quelle mani politiccie, e Or, accadde, che nel voltar per un viot-congiunte con alcune sludiosissime piega tolo, si smorzò loro il lume, che un d'essi ture di collo , che mettevano divozione a portava chiufo tra, una mano , e l'altra . vederlo. Con queste due mani sempre giun. Andarono per un pezzo tentone, come te, entrava sella folla del popolo; e men-fanno i ciechi; e passate così a pratica due, tre le due mani di legno flavano così, le o tre contrade, fcoprirone alla lontana un due mani, di came , flando giù, diftete , lume . Ecco là un lume ; andiam a pren-facevan la vilita dei fazzoletti , e degli derne , andiamo. Quel lune ufciva da una oriuoli a ruota . Accade più di una volta lampada , accefa ogni fera da un divoto oriuoli a ruota . Accade più di una voita llampada , accela ogni fera da. un diroto accorgetti alcuno di qualche furto fatto-di un simangine di Maria dipinta a canto gli aliora allora : e mecne di meno son la Chiefa di San Michiele. . Quando calan dofopettara niente di colui, perche gli vede- la mpanda per prender imne. I la lampada rano. fempre, quelle mani. ingiuntate col- accor. effa ii finorpa. Confuñ dell' accidenta de punta al l'insiq: Che dire, o a Signori di ce pattrono di l'a, e riveltandoficalisinere, quella bella invenzione. Due mani di le-te al l'indictro v. ceggono la lampadi di sono nottre per fici orazione p. e due mani alusono accela. Riteranao per prender un-

vive, ed agili per rubare.

pò di làme, e là lampada di bel nuovo
Colla immagine di queflo ladroncello difirmorza. Come accadde, la prima; e la
voto, vengo ad interrogar un poco i miei feconda, così loro intervenne la terza volafcoltanti . Quante- lingue- avete- voi in ta : Pattiti che erano , ardeva il lume; atomatori. Quante intigue avete voi in [a : Partiri. che cano, andera il iume; opera? Una lingua gritar, occur un ci-nell'accollari per prenedente, i e finiquie-quera vi con la calculari per prenedente, i e finiquie-quera per la calculari per prenedente, i e finiquie-quera per la calculari per per prenedente, i e finiquie alla gran Vergior; Ma abbiam poi ferte (colo, e intefror), che Maria non volca fir lugue per cicatar anche in Cheffa, perferiri engante il fino lume materiala alle nonzonare, e per pungere. Oò la bella risialderie: e come volce volcredere, che faffiri la voi impedii nella fronte? Per miara la Vergiore, che il lume de fuoi luvoi, e della madre della Milericordia, e chefere pie las protezione ferva i fortifora, e di ficultario della considera per la protezione ferva i fortifora, e di ficultare di la calculari per la ficultari della calculari per la ficultaria della calculari per la ficultaria della calcularia de

tà abl siamo un occhio languido , fonnac- far il peccato ; di modo , che uno fi fidi di chiofo , e cascante : Ma , per mirar com- peccar più , perchè con qualche divozione medie , e teatri , ed altri oggetti pericole- lenza radice gli pare di tenerii con Mario? Ajutar qualche ree caduto per difgrazia di qualche eccesso, è anche tra gli uomini arro di civile e di cristiana carità. Ma fomentar un ladro, un affaffino, un infidiatore alla vita, alla roba, e all'onore al. 2001 prifests pades mess, 2 anquam Carturana trui, è delitro, che offende il Principe, C fupr excella fancess me , e tutta la Repubblica. E può alcunò penfare , che Maria , guadagnata da quattro divozioni morte, perché fatte in difgrazia di Dio, voglia far quell' affizio crudele di dar anfa ai peccarori di peccar più forto la

fua ombra ?

me congigia, flatim penta famacipa vo- chita; vede la lan immagine, con quei mienten: Ad ogni qualunque perduto pec-due rami faventevoli in fronte: Oh diference, che di Bue fono dive-tifinna a porger la mano; ma che voglia nuto un Cervo: o on voglio più torrar a mutar vita. E più chiaramente a Santa Gel-cafa a portar giogo, a tirar il carro, trude: Ege fum mater piccarrum fe emende- e strassinar l'aratro. Da qui inonazzi al revolentium. To sono il Madre dei pecca-bosco, alla collina, alla foresta coi Ca-

an tal partito?

### DISCORSO XLIX.

Dul doces manus mear ad prolium . Ibid. 37.

D un Bue erano cresciute le arma-Diffe Maria a Santa Brigida, come fia A un sue erano creicitute le arma-Diffe Maria a Santa Brigida, come fia A un ce della teffia a tal mitura, che nel morile fipirituale, guarammanque domo ulciva da ogni mitura. Or mentre beve percer, fi sor cente e vera emindazione al ad una chinara fonce, e dentro i acqua

tori, che vogliono uscir dai peccato. priuoli , e coi Cervi a viver in libertà . Ne mi state a dire, che alcuni, anche Coi disse, e così bece . Inscivato dengrado i peccatori, per pieciole divozioni so- tro un delerro, accompagossi cogli alcri no stati salvati da Maria, come gravissimi Cervi, e facea dell'agile, e del leggie-autori raccontano. Imperocché, se questi l'o assa più di quello, roche la gamba gil grandi peccatori si sono salvati, questo sui reggesse. Ma che ? Una volca, risonando miracolo di beneficenza, come più volte per la forella le trombe dei Cacciatori, ho detto in altre occasioni; e non dobbia- e l' abbajar dei Cani, mentre i Cervi, e mo noi sperare, ne prometterci la falure il Bue ancor vanno da una collina ad un' per via di miracoli, ma per la via ordina-altra, per mettersi in falvo, giunsero ad per via di miracoli, ma per la via ordina-laltra, per metterfi in falvo, siunfero di rad falla grazia. Uditea.

Nelle Croniche di S. Domenico fieri injuna di colle, che porgeva in fuoNelle Croniche di S. Domenico fieri in injuna di colle, che porgeva in fuoNelle Croniche di S. Domenico fieri in con già feoferfo un precipitio , che 
gei una Giovasco, che recitava il Roda finita un una profondifina valle. Un Cerrio, fennata, troncatole il capo, e giarta vo ipieca un ilalto, efi perte di la tofelfatti del final rifalli, e mori bene. Pellanoco effo prich a corfa due, e tre volbetro di Temifrat riferice una cofa fimile te per faltar il gran fofio; ma quando
il acuni Soldati mortalmente feriti, e la l'iginuga all'ordo, i paora gli fices ricitati in un campo a mezzo una catalla di cordare di effer Bue pigro, e di inablie a cadraeri. Face dunque lo fello none voi, quello pisuos. Puer la ripentione di facameficiateli acppar in punto dimorte, per-iricondotto all' aratto, tante lo fipiole e,
che per qualche divozione, che sublare alche il quarata vola, prefa maggioi refin chè, per qualche divazione, che abbiate a che la quarta volta, presa maggior lonta-Maria, Maria vi risusciterà per darvitem nanza di corsa, e satto lo ssorzo magpo di consessari. Chi farà mai così arris-giore, che porè, spiccò il falto: ma il chiaro, e così flolto, che voglia prender corpo pefante non porè giunger di tà, e cadde a mezzo il precipizio, rotolando,

stritolandos in pezzi giù per la balza . Quest'apologo ha dato occasione al Provverbio, che in quella lezione, la quale è infieme discorso della buona morte . intraprendo a spiegare : Al falso della feffa si conosce il Cervo.

Una gran foffa abbiam a faltar tutti noi .

· Efercizio

ed è la fossa della morte, sossa pericolos, sione al cuore per pierà. di quella povera dove tanti, e tante si perdono senza remi-beliuola, che parca gli ciaedelle ajuro, e sione: sossa propiotos, dove ai Cervi stel-misericordia. Ma non tardarono un mossi di grande aglittà, cioè a dire ad uomi-mento ad uscir anche i casi, che ne corni, e donne di molta virtà treman le gam- revano all' odore . La lepre , tutta trebe, e la tella patisce vertigine. S. Ilario-mante, come una foglia, racchiusa, ed ne, S. Arfenio, S. Girolamo, e S. Paco- aggrupata in se stella per la paura, co-mio tremavano al pensier della morte, e me avelle sentimento umano, parea, che Santa Maria Maddalena de Pazzi , ridotta fi raccomandaffe al Santo , e gli chiedeffe all'orlo di quel gran falto, diceva al fuo la vita. Il Santo, fatti tener alla lontana Confessore con ansietà, Padre, credete voi, i cani, che non l'ossendessero; a quei, che

Conicinfe con anieta, "aure, creecte va, i cam, che non l'outendante i quel che lo fin per falvarma" de la cientifica si giuvano di ai acciatori, che foIl faito poi di quella fofia deve fari la fine pravenanero foce, fiando a cavallo, una no in occasione, che da per tutto d'il-passentia lezione della terribia cavai, che rà datra la caccia. Riimoneri all'ospecinio i demono jamono alle aniene in punto di molto la troubia, che ci ricepiteri, avvii- morte. Seguara di acuto in jatono la leptre, fandoci di finistr dal botco, che impio che babattuta di forze, antiando forre, compo ci di remoti al copetto l'atti i qual appairamio non fi morte, siduatempo ci di remoti al copetto l'atti i qual appairamio non fi morte, di discompo ci di remoti al copetto l'atti i qual appairamio non fi morte, di disfini poccati, che abbairamio dettro la nola fini poccati, che abbairamio dettro la no
la fini poccati, che morte del pocca
la fini poccati, che abbairamio dettro la no
la fini poccati, che abbairamio d first cofficience con quella voce acuta, che tori in panto di morre; tremerantutti da hanno, Opera tas finmer, figuemer te ad Deli capo a piede. Quei, che ora fanno del Trifinesat. I demon) accistori con archi, generolo, e fi ridono dei falutevoli timocon lacej, con tentazione, da vicino, e ri, che loro fi mettono, acciocche fi preda lontano piglieranno tutti i polii, che parino a tempo; aspetto a vedergli allora . l'anima non fugga loro dalle mani , in Primo . Temeranno per l'apprensione di tali circostanze, tutte di timor freddo, in dover fra poco andar in un paese a loro tali angustie di sito, e di cuore, il salto sconosciuto; dove, Dio sa, come saranno fatale come fi farà?

E non crediate, o Signori, che quefta dente: non i Santi, che non banno mai figura di caccia fa mia fantala: è pen-invocati, anzi dei quali hanno profanate fiere ad literama del S. Profetta Daviddeje le felle, e le Chiefe; Non Dio, col nete ad internam dei S. Probetta Divisorie ei leite, e ile Cantete; Non Dio, con nel Silno 14,9 Virnen bigdenn sunda se quale hanno mantenunts prepetta divisionet; vanadamater in Interitus Lecge Pagnino dela-tro. Secondo. Per l'affectio, che gli ferra-vanadamater in Interitus Lecge Pagnino dela-tro. Secondo. Per l'affectio, che gli ferra-vanadamater in Interitus Lecge Pagnino dela-tro. Secondo. Per l'affectio, che gli ferra-vanadamater in Interitus Lecge Pagnino dela-tro. Secondo. Per l'affectio, che gli ferra-vanadament con la carte del pagnino del pagnino del Vanadamire ecco la caccia. Meda ecco i con diletto, allora moltrean loro i denti-cani, ci do, gni altra forte di acciationi, el di wyronternano con futore contro la po-cani, ci do, gni altra forte di acciationi, el di wyronternano con futore contro la po-Ad pracipitia ecco il rompicollo, dove tra-vera coscienza, tenendola in angustie; e in bocca chi non è Cervo, che salti felice-così dire, segnava i cani, che miravan la

mente all'altra parte. lepre in cagnelco, ed a gran forza eran Un' efercizio di huona morte mirabil- trattenuti. Terzo, Sarà angustiato il morimente frutuoso fece una volta ai suoi as-bondo per le arme di fierissime tentazioni, coltatori Sant' Anselmo. Uditene il rac-che useranno i demoni affamati più, che conto. Era S. Anfelmo in viaggio sopra mai della preda; e segnava gli archi, a un'umile cavalcatura, con qualche segui-dardi, le aste, che savano sia de mana to dei suoi discepoli. A fianco della stra- dei Cacciatori. Provvedetevi, fratelli, per da, dove camminava, reflava un bolco, quel passo, di fortezza, e di agilità, che dentro al quale udivasi un grande abbajar tutte quelle virtà sono necessarie per sugdi cani, sonar di trombe, e correre di gir lace), cani, reti, e spiedi, preparati cacciatori. Egli ceneva la sua strada sen-lalla vostra rovina. Dopo aver così ragioza badar ad altro. Quando eccoti ufcir nato, pregò i Cacciatori, che lasciasfero dalla felva una lepre stracca, che non libera la vita a quella povera lepre, che ne potca più, e si pole sotto il cavallo laveu data l'occasione al ragionamento, p del Santo ; quali in luogo di rifugio . S. e benedicendeli tutti , feguitò il fuo cam-Anselmo si fermò , e gli corse la compas-mino .

ricevuti , e dove non hanno alcun confi-

Agilità adunque , e fortezza fi richiede diterto , lo caricarono tedi , e melanconie al gran passo della morte , a chi vuol far- aborrimento alla solitudine , tentazione di la da cervo . La lepre è agile , ma non ritornar al secolo ; Martiniano sodo , sorla da cervo. La lepre è agile, ma non intornar al fecolo; Martiniano fodo, forfore; è la losa agiltis ano balta. Il bue (e. e. perfeverame. Capitò poi alla cella
è forte, ma non agile contro certi nemidel ferro di Dio una rea donna, venuta
ci, che poco apperflo figgiamento, i quain labio di povera, acciocche fodir fecurli fono più da fuggisti, che da invelliri la a per carità, ma aveva fatta feommella
Però dice Davidia. Qui prigliri para mene foi los amici di fasio cader in peccato
quadi Crevuma. Dove olitevate; che il falle arti, vetzi; e patole, che tutte adoProfesta i quello Salmo accenna de forti però quella ministra di Stantallo, la paridi nemici; e due maniere di combattere: , il del giovane son cadde no, ma flette
Saulle lo focomonicato da Dio, e d'Alfaño- ve figna di tempo. Si trioffe finalmene
ne il ribelle a fino padre, non v'era altro (e., e usicio dalla cella accete un buon
fermo, che la fuga. Voj. Signore, militoro cole fosile degli aberti, e con fine motivate de la fina partie, sous c'est autre de la certa contra certa en agon readelte saile, come il cerco, per porta-imenti ; e mell'orit deturo, dific a le; mi in ficuro . Quando poi venne contro Praosvau poco, Matriniano, come tifereme Golia il gran signate, i Filitili a mi- letà l'inferno, e feu cadi in peccato, e gliah , ferrati in corpo di batraglia ; e fi Dio ti abbandona in quello, come ha ab-richiderta adhettera, e valore per abbat- labandonal altri. Goal he ad-buffolito, riterli ; destrezza , e valore inspiraste al tornò alla donna , e le disse franco , e suomio cuore, combattei, e li vinfi, in virtà ri dei denti, che se ne andasse subiro, o di voi, qui decer manus meas ad pralium, che egli sarebbe partito. E perchè la rea femmina tocca da Dio daddovero , e mof-& digites mees ad bellum.

Sicchè due sono i nemici , che si pre- la dall'esempio di Martiniano , pregò d' fentano a combattere in vita : cattivi pen-effere lasciata ivi a far penitenza dei suoi fieri, fozze fantafie, mali affetti, peggio- peccati, l'eremita subito subito se ne parzi desideri di piacere, e di roba, ogget-tì dicendo a se stello, Marsiniane suge,

ti pericolofi, conversazioni licenziofe, li-finge Marsiniane, bri, e discorsi profani; Contro quelli si Ando poi ad abitar sopra un scoglio nu-combatte più colle gambe suggendo, che do del mare, cinto all'intorno tutto dall' celle forze combattendo . Altri nemici so- aeque , dove non v' era anima fuori di lui , no, pufillanimità, rifpetti umani, accidie dicendo, quì al certo non giungerà alcunelle cole di Dio , occasioni pericolose , na occasione; ma rottasi dopo qualche temnon però cercate, qu' fi ricerca valore, po una tempella di mare, e affondata una e fortezza: ma noi bravi, che fiamo, fi nave con tutti i paffaggieri, una fola giovamettiamo in fuga, dove bifogna flar fermi ne appigliatafi ad una tavola per fuo fcama combattere, e facciam del bravo, dove po, fu portata (non fo, fe mi dica, dal bilogna fuggire. Or quello stesso stravogli- vento, o dal demonio) a piè di quello scomento, che ufiamo in vita, praticheremo glio, dove arrivata, e cercando colle mani di aggrapparfi , gridava a quanta voce in punto di morre.

Seguitemi col pensiere fin all' eremo di aveva, ajuto, ajuto. Corse Martiniano per Palellina, Vedete quel giovane di diciot-carità a falvarla, e quando l'ebbe posta to anni, sresco di età, delicato di com-sull'asciutto; Sorella, le disse, se ho salto anni, ricico di età, delicito u compini menuturi, sociari, se ume ; ... o ma-plefione, cirici di tratto i Quegli e Salvatta i usi a te, volio na filvari l'anti-Martiniano : non l'abbandonate di vifla, ma a me. In quella guotta, che tu vodi fe volete offerenze, comfi adopti atem colà, v'da amagilur per due mell, feta po la fortezza, e l'aglidided cerro di cui prai compartifio ? Quelli finiti, verrà un andium dicorrendo.

Nella Città dove nacque, mille occhi tal è la convenzione fatta con lui. Cib etan fopra di lui per la bellezza del vol; detto, fenza nè anche afpettar rifpofa, to, la quale è un dono di natura, che la fatta una croce [ul mar tempeflo , cammolta guerra alla grazia . Martiniano ai minò a gran passi sull' acqua senza assonagagliardi tentativi che ebbe, resiste prima darsi , fidandosi più di quest'instabile elecon fortezza: poi, vedendo; che crefce-mento, che di se stesso coll' occasione vivano, fugg) al diferto a facti eremita, Nel cina,

Efercizio

Valle poi il rimatente di fina stata l'ura vi le user gli nadara disendo : Filipo tatese, e a la perpetu cenzianio, i, cone ficirora in dietro i onn abandonar la mo-i diavoli non aveffero altro, che fare, che ribonda; adello è il tempo. Il Sano tortentar lui ; E fen e fichemi finepre, o rio di un fanto, e dotro conelifore, oh, che con far tella, dove fi richiedera, or con bell'ajuto da in quel gran panno! JilSan-inggire, dove non fi fidava di è; e mori lo terolo, e vedendo, che la Dama tutta consimunto dai pellegrinego), e cutico dell' fiturbara, e patria in quell' ultimo convintore col si mori, con l'altrono fio pio, postitu di crittari me de nel conventione del propositione de propositione del propositione de propositione de la finefic fine di prepar Dia rifiantifimamente, che toflo la tacche finorite, poli lettoro fa e fice fie fortiere poli lettoro fa e fice fine fine riccia ai diavoli (vergognati.)

Quefio è faità da Carra al falto della mani fopra di lei , commado alla morte , offis, cioè al raffo della morte . Ma non, che tubito venide, come venne ; e la Dabilogna afectare fin allorat bifogna comino-lma figità: S. Tilippo diffe poi, patrendo patrio della distributa di la distributa di la

E per dirla , Signoti mici , e toccare anima Criffinas, tutti franticono . Dit u quello fine ue panto di gradifimis-im-avarisia moltoc meno; quando fi laficia fut-portanaz: credete voi , che il demonio in to il proprio , non fi può aver iogordigia punto di morte centi il moribondo ? lo dell'attria. Di adulere, e di altre agioni senta , e di che forte ! Vinit habitut izua difionelle non è polibile ! la carne allora magnato, filiro pui tempie levo e di vine è toppo morticata. Espure il diavolo-che in poche carte per lui è vinco per la 7 Quafi tutte le tentazioni, di ridicatoro longia vinita di San Filippo Neti. di legge , alla Santa Fede. Secondo. A difiperazione che una Dama delle primarie di Roma , della militario condocta all'entrano ; in modocche, predigi luitini Sa-Fede , della Sperinas, e 'della Cartia'. Ma cramenti, entrè in agonia. S. Filippo Net chi è pigto più , che il Bue, negligente , recursi in agonia. S. Filippo Net chi è pigto più , che il Bue, negligente per deva più pon parlava più , di licenziò viti, c' asse vuti frepe , quanto facilitario di prettati per andarfene; imperocchè , it e al faito della folla dark giù per li Perede effetto fait viti? Mentre fene anda-fedri.

IL PINE

# INDICE DELLE COSE NOTABILI

## Nella presente Opera.

Affersi .

Ffetto grande di qualunque cosa benchè picciola, se si vince, vale per mol-te vittorie, e suole esser principio d'una vita divota, e fanta. Esempio d'una Dama Genovesea questo proposito. Si spiega il medesimo con un fatto della Sacra Scrittura, pag. 114.

#### Allegrezza Carnevalesche.

Quali siano le indecenti ad un Cristiano, pag-159. Come posta conoscersi, se elle siano in-nocenti, pag. 160. Quali sono le allegrezze vere, che non lafciano amarezze nell' anima, ivi .

### Anima.

Sua immortalità si ricava dal natural deside rio, che ha l'uomo, di lafciar memoria di fe dopo la morte, pag. 1.

dopo morte, pag. 3.

Se ne confidera il pregio, in cui deve tenersi per estere una sola, e cio si dimostra coll'induzione della pelosa, con cui si custodiscono le cose uniche, pag. 23. Questo stesso si dichiara con una sentenza data nell'Arco-

pago m una cauda eriminata silvi arteo el metterit da principio decesi in esterit da principio decesi in consoli alla cons pago in una causa criminale, ivi-Nel mettersi da principio sotto il giogo del de-monio l'anima nostra s'inquieta, e si dibatte,

Premura, che fi deve avere per metterla in fal-vo, fpiegata colla follecitudine di quell'inviato, che mandò Abramo per conchiudere falute , pag. 139.

#### Aforenza.

Propria dei Farisei nel rigettare i Penitenti,

p. 200. 210. Nociva alla conversione dei percatori, pag. 221. Quanto opposta all'amore-volezza, mansuetudine, e benignità del no-Aro Salvatore , pag. 255.

### Bent del mende ,

Beni di quello mondo quanto fiano brevi , e caduchi , fi fpiega con un fatto celebre di S. Filippo Neri, pag. 91. 92. Come paffino, e rimanga la loro imagine,

pag. 91.

mili alla brere comparfa, che fanno i razzi
luminofi per l'aria, p. 206. Simili alle mofiche, delle quali andava a caccia Domiziano, pag. 211. Sciocchezza, di chi gli antepage 211. scioccnezza, di chi gli ante-pone a beni eterni, pag 206. Dispregio, in cui gli ebbe Tommafo Moro gran Cancellie-re nell'Inghilterra: fua intrepidezza, e fua risposta alla moglie piangente informe coi figli , acciocche fottofcriveffe il fuo nome ai

fe dopo la morte, pag. 1.

Corteggio delle buone opere, che la feguono Sollecitudine in procacciari i beni del mondo dopo morte, pag. 3.

ferreti del Re Arrigo, p. 207. del mondo dopo morte, pag. 3. lepri, pag. 212.

#### C Caftighi .

pubblico fcandalo; pag. 107. Si dichiara con un passo di S. Pietro come gli uomini rei di tal peccato fi convertano in demonj, ivi uno (pofalizio, pag. 138. Niun altro nego. L'impudicizia, è un'altro gran motivo di Dio zio fi differifee all'ultima malattia, finorche il più importante di tutti , che è l'eterna accranano i principali mandati fulle Cietà, accemnano i principati manoari tulle città, fu i Regni, e fu tutto il mondo, pag 108.

La poca carità verfo dei poveri anotivo anchi effa dei pubblici gaffighi, pag 109. Efempio intorno a ciò dei Sodomiti, e di Nabucco, ivi .

Indice delle cofe notabili.

Si spiega, che voglia dire quel Dives mendax odiato da Dio, pag. 110. Si dichiara il me-defimo col fuccesso di alcuni ladri entrati in un Monistero, ivi -

Confessione .

Fatta con proponimenti condizionati è nulla ,

pag. 191. Quanto è probabile, che sia tale quella, che fi fa in punto di morte dai peccatori mal abituati, ivi. Il proponimento condizionato e Avvis un altro tre giorni prima della morte, talmente segreto, e sepolto in sondo del cuo, mantenendogli la parola data, ne perciò quel re, che il peccator moribondo non se ne accorge, ivi . Esempio intorno a ciò, di un mercante concubinario, pag. 193. Si spiega lo

Contrixione . Quanto desiderabile. Qual fosse quella di Da Della suga di Davidde da Gerusalemme, pe vidde; D'onde nascette, e di qual forza fosfe quel Percavi, che immediatamente cancello il fuo peccato, pag. 126. 127. Come i medefimi motivi possano eccitarla anche in

Colcienza.

mile al mare agirato, in cui vengono a gal-

moi, p. 127. 128.

Neceffità di acchettare, e afficurare la nostra co fcienza, mentre fiam fani, con una confel-fione generale; e qual debba effere la prepa-

cito ciò, che non è, conducendo i rimorio della finderefi fino all'ultima malattia, quan to è difficile, che in quello flato faldino bene le lor pareite. Esempio intorno a ciò di una persona di grandi maneggia p. 49

Suoi rimorfi fimili alle ulceri , che incerti tem pi, or più, or meno fi fanno fentire, p. 332. Come definita da Cicerone, e da Plutarco. ivi. Simile al mare in tempesta, p. 332. Sue agitazioni espresse nell' Imperadore Costanzo, uccisore del suo fratello, ivi. Se ne descrivon gli effetti, allorche uno sta per commettere qualche misfatto, massimamente la pri- Memoria, ch'egli tiene delle opere buone dei ma volta, ivi . Sue grida . Divertimenti noni fervono per farta recere, pas 333. Nelleavrefriet, e nei pericoli grida più forte. EfemDifruggimento, ch egli fa della memoria depiù introno a ciò, dei fratelli di Giufeppe
vi. Ella è una legge fiampata da Dio nei, za, in cui fono là nell' Inferno, p. 4. cuori di tutti gli uomini , e ne fenton le voci anche i fanciulli di prima età . Il fuo tri

bunale è supremo. Chi non sente più le sue voci, è segno, che è abbandonato da Dio, In punto di morte le fentirà, pag. 334-

> D Demonio .

R Infaccia ad un giovane di perduti costuma la lunga tolleranza di Dio, mentre a lua non fu concello, neppur un momento di tempo per ravvederfi, p. 102.

miserabile fi ravvede, p. 103. Descrizioni colle loro applicazioni .

stesso con due similitudini popolari, p. 194- Del mare in calma, e dello stesso in tempesta, applicato respettivamente alla buona, e

> feguitato dal figlio Affalonne, e lapidaro da seguitato cai ngulo Anatomee, è iapinato da Semei nella firada: coll'applicazione ai cor-pi dei morti, che fi portano fuori dalle ca-fe ad effere feppelliti, p. 324-325. Della defolazione di Gerufalemme, fatta dai Romani, applicata alla morte dei peccatori,

pag. 322. 32 Coscienza dei peccatori in punto di morte si- Del ritorno giorioso di Giuditta in Betulia col teschio di Oloserne in mano, applicato all'entrata di un'anima in Paradiso, p. 331.

inic al marte grave.

In a il ido le immondezze, pag. 41:

Si confidera quella agitzazione pella morte

Delle agitzazioni , in cui dicce l'i Imperadore
Collamo, con cat. 41: Teodoro, p. 332. Delle diffrazioni, che inquierapo l'orazione ,

pag. 334.

pranceco d'Anni etrea in penno, ectrea in priprizio amendue eterni p. 315. Rifoofta graziofa di un Servo, a chi l'interrogava , dove andaffe con tanta fretta, p. 321. Rifoofta di un altro, che cavaleava una beffia fenza freno, ivi. Detto notabile di San Girolamo circa i limofinieri, pag. 327. Un altro di Sant' Agostino sopra la limosina ; p. 328. Espressioni di Cicerone, di Plutarco, di S. Bernardo, di S. Doroteo, e di Ugone sopra la coscienza, p. 332- 3334

giusti anche minime . Se ne accennano alcu-

za, in cui sono la nell' Inferno, p. 4. conti nostri quento diversi da quei di Dio . Esempio di Baldassare a questo proposito, e di

quel ricco, di cui fi fa menzione in S. Luca al cap 22. p. 40. 41. Bilance, colle quali Dio pefa i peccati, e le

imperfezioni , quanto diverfe dalle nostre , p. 45. 42. Efempi intorno 2 ciò della mo-glie di Lot , di Davidde, di Mose, e di Ozza fa . Late, el la è finule a quelle piante l'evel puniti gravemente per colpe veniali, ivi

Contraito trala mifericordia, e la Divina Gu-Gizia intorno al gaffigo dei peccasori, fine-gato col contrafto tra Davidde, e Abifai cir-Contrafto tra Davidde, e Abifai circa l'uccider Saulle, trovator da essi addor-

così Santa Rofa nel tagliarfi la bionda capigliatura, così la Venerabile Giovanna Spino la nel vincere una curiofità. Ma non fi fal così dal più degli uomini, p. 111.113.114.

Suoi benefiz), quali, e quanti, e quanto Rimabili per la dignità, e per l'amore infinito del donatore. Se ne spiega il pregio col pre-gio, in cui si tiene anche un picciolissimo do-

no, che ci venga da una mano Reale, p. 127. Sua mifericordia in qual fenfo ella fia infinita, p. 148. Non è mifericordia flupida, e enelenfa da lafciarfi perdere il rifpetto, p. 145. Beftemmia dei Marcioniti, che fingevano Dio non curante delle sue ingiurie confutata da Tertullia-no, p. 146. Risentimenti della Divina Giustizia contro chi fi abufa della mifericordia, ivi.

Zia contro Citi il 2011 decita difficazioni con di contro di contr Alcune diasottrazioni fingolari di mifericordia peccatori . Ciò si dichiara con un fatto ce-lebre della Scrittura Sacra , e con una fimilitudine popolare . pag. 172. 173.

La Divina Mifericordia fimile al mare, che foftjene, chi nuota, e fi ajuta dal canto fuo, p. 147. Simile altresi ad un vino generofo, che mette fpiriti, e conforta il cuore, ma non le ne deve bever troppo, ivi. Ciò fi conferma con un'

esemplo apportato da Giano Nicio, p. 175. Come si porti Dio con chi lo sa aspettare disferendo a convertifi . Paffo ofcure d' Ifaia , fpiegato a questo proposito . Un'altro di S. Ber-nardo , e di Tertulliano nella stessa evaniera ,

pag. 1'50.

Speranza in Dio qual debba effere, pag. 152, Come riusci salutevole ad un giovane incestuoso, che aveva uociso il Padre, e un fra- Spavento del doverci toccare una delle due fortello, p. 153. Dio non è accettator di perso-ne. La sua Giustizia non fa differenza tra un Monacca, e qualunque miserabile mosto allo spedale, p. 163. Quanto volentieri perdoni i peccati, e riceva i peccatori peniten-ti, fi ipiega con un paflo pieno d'enfali del Dottore Angelico fopra la parabola della pe-cora finarita, e della dramma perduta, e più Durata lunga, e continuata quaggià di qualunque vivamente si spiega colla benignità usata verfo la Maddalena, p. 208. 209. 210. Quanto mal volentieri venga ai gaftighi, fi prova col differir, che fece, il diluvio, mi-

Lezioni Sacre Padre Cattaneo , Parte IL.

nacciandolo per più di cent' anni , con fi impiegare più di quaranta a Noè nella fabbrica dell' arca , p. 108, e 100

fia tale, ella è fimile a quelle piante svelte dal bosco, che si piantano nell'entrar del Maggio alle porte , o nei curtili dei gran

Sentenze dei Santi Padri , che afficurano la fa-lute eterna ai divoti della Vergine , come

ca i ucciaer sanite, i trongevo ac im anastralimentano nel patiglione, p. 164.
Se gli deve oficire non folo il meglio, ma anche il più caro. Cosi feccro il santi Gantio il brato intenderi, p. 145.
della B. Vergine, preferiandola al Tempio,
al quali crefcono le ugne, e i capelli, p.

345. La loro divozione espresa con un grazioso racconto d'un ladroncello, che son due mani finte faceva grazione, e coll'altre rubava, pag. 346. Vera divozione infegnata da S. Bernardo adum

Cavaliere, ivi. Esempio intorno a ciò di una divota Vergine Monaca Domenicana, p. 347-Risentimenti mostrati dalla B. Vergine con ricusare i doni offertile da falsi divoti, ivi. Non può soffere, the la sua protezione serva ad assecurar il peccato. Esempio intorno a

ciò d'alcuni giovani libercini, ai quali effendoù di notte spento il lume, collere prenderlo da una lampada, che ardeva innanzi a una sua immagine, pag. 348. Di quai per-catori ella siasi dichiarata protettrice, ivi-

re , pag. 74.

Pericolo di mala morte, in cui si troveranno in quel punto el indurati di cuere per le pefimonianze dei SS. Padri, ivis

Eternità buena, v rea-

Anima uscita dalle angustie della morte, paragonata allo firetto di Gibilterra, entra in uno dei due oceani, l'uno a deltra, e l'altro a finifira dell'eternità buona, o rea. Espressione di questo passaggio, e del-lo stato eternamente durevole, in cui ci trovereino , p. 18. 19.

Similitudini, colle quali fi efprime quella eterna durata, ivi-

ti, dichiarato con ciò, che avvenne ai due figlinoli di Maometto II. amendue rei; uno dei quali dovea riferbarti alla faccessione dell' cei quati dovea riferbarti alla inecefsione dell' Impero, e l'alero condannari alla morre, giuccando l'uno; e l'alero a chi facera più o meno punti col dado, ivi. Maniera di afficurarci l'eternità buona, p. 30-

delizia diviene tormento. Un gran male quan-do è durevole, riesce insoffribile, anche a chi lo mira negli altri , come sperimentiamo nel vedere i condannati , quando si sa loro sten-

Indice delle cose notabili.

far concepire l'eternita felice, p. 30. 31. 32. Detto del P. Eusebio Nierembergo espressivo

del tormento del fuoco eterno, ivi.

Donna vanna convertita dal P. M. Avila con due
fole parole allafive alle due eternità, ivi.

Quando la durata eterna fosse solamente pro-babile , sarebbe pazzia il non assicurarcela

felice, pag. 33. 34. Enfair, con cui un demonio espresse l'eternità, pag. 46. Convertione di un giovane nel pensare all'eger-

nità, pag. 51.

Eternità . B' fterile di meriti, pag. 131. Ben fiffata nel pen-fiero afficura la buona morte. Terribile a penfarvi, eppur bifogna penfarvi. Spavento di S. Bernardo. Qual rimprovero meriti chi non vi penfa, fpiegato coi rimproveri, che fi fanno a chi trascura gl' interessi temporali della fua cafa . Sentimenti di S. Agostino , e Tertulliano. Eternità madre di gran rifoluto con tetto di Darviccia aincite girari aqua rectatagli con gara pericolo di chi glicla por-to, perchè era acqua di troppo colto. Chium-pria coficenza, e Critto Giudice, p. 61. 62. que è in peccato moretale, ha già un piede lo feoprifi che fe Giufeppe ai fuo tratelli, falla porta dell'eternita infeliee, pag. 125. che l'averan tradato, applicato a Critto Giu-

Fade viva. Qual fia , pag. 201. Raccomandata da un Giapponete comparito dopo morte ad un iuo compagno, pag. 203. Tal non è quella di moltifimi Cristiani ivi Esempio notabile intorno a ciò, tratto dalla vita di S. Tiburzio Martire, p. 204. Da quali indizi i Gen-tili riconofcellero quei che erano Citiliani. Efempio intorno a ciò di due donzelle Cri-ftiane, ivi La Fede viva fi dimoftra coll e opere . Esempio di Serapione Sidonita , p. 205.

Gioveneù . ETà pericolosa, perchè non vuol suggezio-ne, non ha d'ordinario carichi di negozj, e fottoposta a molte suggestioni interne ed esterne, ed è compatitanei suoi trascor-

fi, pag. 75. Chi la pafla in grazia di Dio, ha la buon:

morte in pugno, pag. 76. Tentazione di disperazione di un Monaco Ciflerciense per esters satto Religioso in età avanzata, dopo aver spesa la gioventù in ogni piacere, e come sosse ajutato dal suo Abate, ivi-

Come polis rimediarfi la perdita de' primi an-ni, pas. 78. [fempio di un Monaco affuctatto al furto, ivi. Giovane fiudeme nobile abbundonato dai fuoi Pa-ll Inal abito firale fina a precare fenza gufto,

renti, per efferii ritirato da una camerata di-feola ad un convito di persone povere, ma divote, preso in protezione dal Padre Cele-

tar la morté. Aleré espressioni adoperate a site , muore, stendende le biaccia verso Gesù , comparitogli nello spirare , pag. 212. Giudizio Divino .

Ardir grande di chi pecca innanzi agli occhi del Giudice, che lo vede, e può punirlo, fpiegato coll'avvenimento di una donna ritiratali da un reo difegno nel rimirare in un quadro l'immagine d'un Filosofo, che feveramente la rimirava, pag. 58. Il medefimo parimente fpiegato con ciò, che avvenne ad alcuni cortigiani, che monnoravano del Re-Antigono , vicini alla portiera della fianza

reale, ivi. ersevernza di S. l'elagia nella vita penitente in vifta della vale di Giofafat, dove era rivolta la finestra della fua cella, ricordevole del Giudizio universale, che ivi doveva farfi,

pag. 59. 60

Contiderazioni fopra il Giudizio particolare, che fi fara immediatamente dopo la morte . mentre il cadavere farà ancora caldo, diftefo ful letto, coi Sacerdoti d'intorne, ivizioni. Gran ritegno per non peccare, fpiega- Altre confiderazioni ful medefimo foggetto in to col fatto di Davidde allorche gitto l'acqua riguardo ai quattro perfonaggi, che v'inter-

> dice officio, pag. 65. Confusione di un empio in udirii rinfactiare dal Sommo Giudice la vita buona, che fece per qualohe tempo, fpiegata con due efempi, l'uno di un Religiolo tiepido riprefo m fogno dalla fua madre, e l'altro di un Cavaliere difolo, che ritorovò a cafo tra le fue scritture una carta dei buoni propo-

nimenti da lui notati, mentre andrea alle scuole, pag. 92. 99. spiegata di nuovo con ciò, ch avvenne ad Alvaro Bassano rinfacciato dal Re Filippo II. pag. 109.

Grazie Divine. Grazia eccitante efter ore, interiore, l'una e

l'altra dichiarata con vari efempi di S. M. Maddalena, di S. Elifabetta Regina d' Un-gheria, e del B. Confalvo Dominicano; p. 73. 74. Scule vane di chiunque si querela di non vivere fantamente , per non avere di queste

grazie, pag. 75.

Abisi Viziofi. Orza dei mali abiti aggiunta a qualche mala Forza dei maii aorti agginariona una quali inclinazione della natura cagiona una quali necessità di peccare . Sentimento intorno 2 ciò di S. Bernardo, confermato dalla sperien-za, e confessato di bocca propria dagli stessi

anzi con difgufto del peccato. Si dimoftra coll'induzione di alcumi vizi, e si conferma coll' autorità di S. Bernardo, pag. 22.

Quan-

Quanto difficile fia il vero pentimento nei mali Le comodità, e le ricchezze fono di grande int abituati, maffimamente in punto di morte, ivi-Una buona, e rifoluta volontà colla Divina

grazia rompe tutte queste catene, ivi-

Impenitenti, trascurati.

N punto di morte ( così permetten lo Dio) re-

Una delle due cate dell'eternità ci devon to-care. Si confidera il fitto, l'aria, la firet-tezza, i vicini, la compagnia, e le vodute della cafa Infernale, pag. 82 82. Quando l'Inferno altro non foffe, che la sepoi-

tura dove fi dovesse star vivo per tutta l'eternita, farebbe cofa intollerabile; fe ne fpiegal'orrore con ciò; che avvenne ad una gentild creduta morta, e sepolta viva, pag. 11.

Ingratitudine verfo Die Spiegata con un apologo, p. 186. I benefizi di Dio entrando in alcune cafe, si perdono, e si amareggiano, come l'acqua dosci nell'entrar, che fanno, nel mare, pag. 187. Qual debba effere la nostra obbligazione verso il Sommo Benefattore , fpiegafi coll' efempio di Lazzaro rifuscitato coi piedi, e colle mani legate, ivi Liberati, che siamo dai pericola ordinariamente cellano le preghiere , le divozioni, e le penitenze, ivi. Si confe lo stesso con ciò, che avvenne in una Citta di Spagna, ivi

Durrepi dezza . Qual debba effer verso chi dimanda cose indegne; Qual debba effere il No, con cui devono rigettarli tali richielte, massimamente in materia di onestà, p. 140. 141. Rispo-sta data da S. Bernardino da S.ena in fimili occasioni , pag. 140. Injpirazioni Divine .

In quante maniere lo Spirito Santo ci chiami, e come fi conofcano, e fi discernano le sue

voci, pag. 34. 35. Niuno può lamentarii di non effer chiamato; il

che si pruova in particolare dalle molte infoirazioni, che rigettiamo, ivi-La mala corrispondenza alle chiamate Divine pu-

nita da Dio in punto di morte . Il che fi confer-ma con eiò, che avvenne in quel punto ad una giovane vana nella Città di Spoleti, p. 36. 37. Quanto fi possa perdere nel perdere le Divine inspirazioni . Ciò si spiega coll'esempio di quel giovane nel Vangelo, che non volle feguir

Critto per non perder le fue poffeffioni,p-37-38.

pedimento a feguir le voci di Critto, quando ei chiama a maggior perfezione, pag. 19. Persone Nobili, e d'ingegno vivace quanto farebbero, se corrispondettero alle voci Divine , Riiposta di S. Agostino a Licenzio a

quello proposito, p2g. 40.

Quante più fono le infpirazioni, che rigettiamo, tanto più ci accoltiamo all'ultima. Efem-

no atteadono alla lore etterna falore, interna falore internation internation internation internation internation internation internation int fi gettava dentro, era guarito, onde ciascuno stava ben attento, e pronto al primo onno flava ben attento, e pronto al primo un-deggiat, che faceva. Simili ondeggiamenti fi fentono, altresi di tempo in tempo nella coficienza, molli dallo Spirito Santo buono, e allora vi vuole rifolizione, e prontezza, nè deve imitarfi la fpofa dei Sacri Cantici, la quale avendo tardato alquanto ad aprir l uscio allo Sposo, trovò, che era partito, Pasfo d'Ifaia a quetto propolito, p. 134. 135.136.

R Icompensate ad Evario col cento per uno, attetitato in una polizza, che ritrovolti dopo morte nel fepolero nelle fue mani, da confegnarii al Vescovo Sinesio, pag. 203. Limosina del supersato di precetto. Limosina del supersato di precetto. Limosina del fuer mili al mare, e al fole.

nieri ecvono ener inniii ai mare, e ai ioie, I ricchi devono confiderare i poveri, come fratelli feconogeniti, si quali fon debitori, come infegna l'Ecclefiaftico. Colle limofine afficurano la lor falute ; il che fi conferma coll'autorità di San Girolamo, e con alcuni esempj, pag. 326. 317. 318.

Maria Vergine . NEL fuo feliciffimo transito non ebbe rimor-fo aleuno di colpa, nè di tempo lasciato scorrere senza guadagno di meriti; non ebbe paura alcuna, ne di demonj, ne del Giudice Sovrano: non ebbe follecitudine alcuna, ne

Sorramo: non obox foilectuaine atcuna, ne ded fino corpo, ne d'altre cofe temporall; pos. 11, 114. Si confiderano altri privilegi, che ebbe alla fina morte, pog. 116. Sua Affanzione, e trionfo in Cirlo, pp. 216. Dimediccherza con finoi diveri, jimo ad impiegrafi in fervi jibaffi. Efempio di ciò, p. 214. 217. Madre non met dei guith, che di peccatori. Date belle rishellioni intorno a ciò, i'una di Disado. Si con Victoro fi neglia scolo dei di Due belle rineinom interno a cio, i ina ai Ricardo da San Vittore fia quelle parole dei Cantici. Due ubera rus, e l'altra di Alberto Magno, fia quell'altre pur della Cantica: Veni de libane, ceronaberis, pag. 218. Indice delle cofe notabili.

Il fuo orare fimile alle raprefentazioni , che fal lo specchio, p. 335. Come poteste contem-plare ezisudio dormendo, ivi. Rassomigliara perciò all'uccello di Paradiso, ivi. Sua grazio-fa comparla a un Moro Maomettano, che le aveva accefa una lampada innanzi alla fua inunagine, ivi. Suo amore ineffabile verso Dio e Tua bella morte, p. 337.

Mondo . Personaggi di qualunque stato nel mondo, niente dissimili dai Personaggi di commedia; e ca-Perfonaggi di qualunque flato nel mondo, niente diffirmili dai Perfonaggi di commedia e cagione della lo bieve durata, p. 152. 158. 159.

Attacchi al mondo, firmili a quei; che han le
Contentezza di una Dama in punto di morte, per

colombe alla fua torre, dove ricevono infiniti aggravi, pag. 163. Gli uomini fanti non hanno pena in morte

Difinganni intorno alle vanita del mondo in-

fegnateci dai morti : p. 200. 201. Le dignità mondane fimili ai palagi mal fondati, Per quante firade possa venir la morte, p. 67. 68. ende niune vuol comperarli, p. 202. Altre fimi litudini , tratte dalle Sacre Scritture , ivi-

Morte . Sua infallibilità come espressa da S. Agostino, e da Seneca . Quali confeguenze indi fi traggano confermate con un'esempio di Guerrico, entrato a caso in una Chiesa, mentre leggevasi in Coro il cap. 5 della Genesi, in cui si riseriscongli

anni, e la morte dei primi Patriarchi, p. 8. 9.
Come si abbassi l'orgogia umano. il che spiegati
colla similitudine del mar tempestoso, tolta da S.Eucherio.E più vivamente col fingere, che un folo tragli uomini fosse destinato a morire , ivi-

Sua incertezza posta sotto gli occhi, p. 10. 11. Conseguenze, che seco porta, esposte praticamente, e dichiarata con una fomiglianza addotta da Seneca di quei , ehe intraprendono lunghi viaggi per mare, p. 12.

Morte improvvisa di un paggio, come profittevole ad una Principella, ivi. Giorno della morte il più chiaro di tutti i giorni a Ciù spiegasi col tramontar del Sole, che por-

ta la fua luce a scoprire un'altro mone clie stava in tenebre, p. 13. Chiaritura del peccatore in quel punto estremo espressa da Giobbe, da S. Esrem, e da S. Ciristo, ivi. Dichiarata di nuovo col racconto di ciò;

che avvenne alla Regina Berenice, e ad una Contadina a lei similissima nel presentarsi amendue al confronto, p. 14. 15. Terribilità dell'ultimo passaggio per non po

fene far pruova innanzi , ne correggerii la mala riufcita , fi dichiara con ciò , che avvenne ad un Bombardiere, aftretto a colpire in un fegno lontano al primo fparo di arti- V glieria per fostrare dalla morte , a cui era

fato gia condannato, p. 12. de fa la mor-fato gia condannato, p. 12. de fa la mor-te, la quale ci ruba tutti i bernidi fortuna, di conquifta, e di natura; rubai difegni di con-

vertirci, e darci a Dio; ruba anche agli fieffi morti, riducendoli in polvere, e si accenna, a quanto poco fito fi ridurrà col tempo tutta la grande udienza, che afcolta. Le fole opere buone fono efenti dal faccheggio della mor-te, perchè fi mettono in falvo fuori di flato, come fi fa in tempo di guerra, p. 16.17.
Vicinanza della morte espresta con un fatto, e
con un detto di Catone il vecchio, p. 44.

estersi antecedentemente apparecchiata, p. 54. Politica di Vespasiano nello spremer danaro dai il uomini fanti non hamo pena in morte a difaccarfene. Elempio di Everando dell'Or-dine di San Domenico, ivi.

and provincia dell'Or-flaccato da quefta terra. Se ne adduce l'efem-

pio nella morte di S. Benedetto, e nel tranito della Beata Vergine, p. 17-

che minacciano certa rovina tra qualche anno, Conversione di un giovane nell'udire un verso, che intimava la morte , da cui fu colto quali immediatamente, dopo efferfi confessato, p. 60 Compostezza, modeltia, e silenzio, in cui fi

mette una casa nella morte di qualche per-Morte (paventola di un giovane in ballo, p. 72.

Comunemente tutt altro si aspetta suor che la

morte, p. 94. Apparecchio alla morte difficilifimo a farfi, quando fi riferbi all'ultima malattia, p. 51. 52. Non fi ha da aspettare la carettia del tempo.

ma deve imitarii la prudenza di Giufeppe in far apparecchi negli anni di abbondanza, p. 95. Necessità di apparechiarii, per essere un passo non più siperimentato, disticile, importante, inemendabile, e che non puo differirii. Ciò fpiegali coll' induzione degli apparecchi, che li premettono a tutte le cofe semporali di grande importanza, benche fi possano differire , p. 116. L'ulcima malattia non è tempo opportuno per un tal apparecchio, p.117. Si deve imitare il Pastorello Davidde, che preparò i fassi contro Golia, benchè non glie ne potestero mancare nel luogo del combat-

timento , p. 191. non penfarvi è cosa animalesca. Ciò spiegali con un fatto, che narra Plutarco, pag. 112. Quanto giovi in quel palio l'albitenza di un buon Confessore , pratico della coscien-

za del moribondo, p. 120. a morte non è quell' Ulsimum serribilium, che già credettero i Eilofofi Gentili, ma è bensi quel principio, e quello stretto, per cui fi entra nel terribile Oceano dell' Eternità,p. 121. ene accelerata dai peccati, massimamente da quei di gola, e moito più da quello d'in-continenza. Ciò si pruova nel discorso quin-to con un passo del Rè Giovanni, che vide la morte a cavallo ; Il peccato poi vi ha aggiunto lo sprone, così chiamato da Paolo. Indice delle cofe notabili: da lunga, applicata alla orevità, e alla lune

Apostolo, pag. 123. Ivi pure spiegasi la me-desima verita colla similitudine di un'albero fruttiero, carico nella Primavera : E fi Vita dell'uomo raffomigliata ad una cafa, viconferma lo ftefio coll'induzione, e cogli
cina ad un torrente, che le rode le fondaesempi della Sacra Scrittura, e delle storie

Ecclesiaftiche, p. 114. 129. Diricoltà grande, che pruova un peccasore nel fare una buona confessione in punto di morte . Esempio di un giovane, che vide la sua fentenza di morte eterna, feritta fulla cortina

del letto, pag. 136. Apparecchio fatto da S. Mauro alla morte, p. 138. Qual debba effere l'affiftenza di una madre al figlio, e di una moglie al marito moribondo. Esempio di una Dama nella morte del suo conforce, p. 143. Quali sano i pianti inutili, ivi. Qual debba effere la raffeenazione del moribondo, spiegata con tre esempj, l'uno con S.Geltrude, e l'altro di un Santo Monaco, ed il terzo di

un Sacerdote , di nome Santolo , p. 144-145. Ciò, che rende amara la morte, è il peccato. Ciò si pruova dalla santa invidia, che ha ciascuno alla morte dei bambini battezzati, e dalle morti, benche tormentose, dei Santi Martiri , delle quali se ne descrive una atrocissima. Di questa amarezza se ne da un faggio uella morte di Antioco, p. 165. 166. Quanto riuscisse dolce il morire a S. Antonino Arcivescovo di Fiorenza, al P. Suarez, ed altre persone timorate di Dio, p. 167. Per qual cagione S. Carlo Borromeo si facelle di-

pinger la morte con due chiavi in pugno, ivi-Uomini di timorata coscienza in punto di morte devono star di buon animo. Se ne apportano le ragioni, p. 169. 170. Fan torto alla Divina bonta col foverchio timore, p. 173. Si dichiara come le anime loro fiano In manu Dei - 11 che

parimente spiegali con un esempio, p. 174-Della vita degli uomini, eziandio virtuoli fe ne dice male; ma della morte, eziandio dei più malvagi, fe ne parla, come di cofe fante. Se ne apportano le ragioni, p. 191.

Belle morti non fempre buone, p. 193 t94. Morte preziofa dei giufti , perchè in effa ri-faltano le virtù elercitate in vita ; perche talvolta ne hanno notizia anticipata; perchè taivoita ne mano notizia a macipiara perentanano ficurezza morale di andare in luogo di falure, perchè con effa finifcono le lor fatiche e la lor prigione. Quefte belle prerogative fi confiderano nella morte di S. Luigi Gonzaga, p. 196, 197.

Avvióo, che ce ne da la Chiefa nel giorno delle Ceneri, fpiegato colla fimilitudine del fuoco appelofi ad una cafa, mentre i Padro-

ni dormono, p. 311.

Riflessioni fopra le due parele Memento homo, colle quali framo avvifati della nostra polvere, ivi-Rifleffioni fopra quelle altre due Pulvis es Si mofira con una fimilitudine, come attualmente fiam polvere, mentre anche fiam vivi, p. 312. anlitudine di quei, che vanno al patibolo, chi per una firada breve, e chi per una tira-

ghezza della vita umana, p. 320. cina ad un torrente, che le rode le fonda-menta, onde niuno si cura di abbellirla, nè

d'ingrandirla, p. 321. Morte raffomigliata al deferto , dove convien

portar le provvisioni per far viaggio, ivi. Desolazione di Gerusalemme predetta da Crifto applicata alla infelice morte di un pec-

Quali fiano quei peccatori, che fanno una mala morte per impenitenza politiva e ovvero per impenitenza negativa, oppure (il che aceade fovente) per una penitenza non vera,

ma apparente , p. 337. 338. 339. 340. Quanto fia difficile ad un peccatore una vera confessione in punto di morte. Ciò si spiega colla parità di quelle confession

fulla corda , che devono ratificarli dopo la tortura, ivi. Lo stesso dichiarato colla parita dei testamenti , ivi. La morte è una fossa difficile a faltarsi ; il che

dichiarali con un apologo, p. 147. Mette paura anche ai gran Santi ; e se ne rendono le razioni , dichiarate, e rappresentate da S. Anselmo in un ragionamento da lui fatto ad alcunt caceiatori, che infeguivano una lepre, la quale fi era rifugiata fotto il cavallo del medefino Santo, ivi. Quali fiano i nemici da com-batterfi in vita, per afficurarci una beona morte, p. 348. Vittoria di S. Martiniano contro uno di elli, e sua felice morte, p. 349-Quanto fiano gagliarde le tentazioni in punto di morte, il che fi conferma con ciò, avvenne a S. Filippo Neri nell'affifter , ch'ei fece ad una Dama moribonda, p. 350. Quali siano le tentazioni, che si riferva il demonio per quel punto, ivi-

Mebili, Riceld.

Ifficoltà di falvari, primiciamente per troppo conoscese se stelli, invanendos del loro staro con dimenticarii di Dio : 2perchè non hanno chi gli avvili fedelmente dei loro vizi : 3. per l'ozio, per l'abbondanza, e per le grandi comodità di peccare -Queste difficoltà non si trovan nei poveri -Rimedi contro i fuddetti pericoli. Questa materia 6 tratra alla p. 118. fino 122.

Son bisognosi aslai più degli altri di susfragi per uscire dal Purgatorio, per la qualità dei los debiti con Dio, p. 176. 177. Dottrina intorno a ciò dell' Angelico, ivi Angioli ribelli di Gerarchia superiore puniti più severamente degli altri . ivi. Mosè gastigato gravemente da Dio, in riguardo della qualità di fua persona, beuchè la colpa sosse veniale, l reato d'ingratitudine, e di fcortefia, che hanno i peccati delle pegione colpicue, p-

Occan

Occasioni profime . Ossalioni profitme.

HI non le rimuore, è fegno, che non ha

avum dolore baftevole per cancellare i

Grisoftomo ad un fervitore, che mandato Cavuto dolore bastevole per cancellare i

peccati nella confessione, p. 340. Chi per più anni le ha ritenute, quantunque abbia fatte molte confessioni, può dire di non efferii mai confessato in tutto quel tem-

po, ivi-Il rimuoverle non è fol di configlio, ma è di precetto, p. 341. Il dire andro in quel luo-

procetto, p. 141. 14 uno non procherò, quantunque uno non cada nel folito peccato , ha già peccato col unte , delle quant ora non etterin fiella occione; vit.

Oboligo di abbandonaria dichiarato da Crifico di militari dichiade, p. 144. 315. Dere effer con di c. 18. ivi. Dichiarato in militari di con con un efempio raccontato da Umber-me, con un efempio raccontato da Umberspirituale nel protlimo . Esempio intorno a

cio notabile, p. 343. Confessori, che assolvono chi non le sugge, sono uccifori delle anime dei lor penitenti, ivi. Riempio di un Cavaliere dannato, la cui anima comparve alla moglie fulle fpalle del Confesiore, dannato anche esso per averlo sempre assoluto; benchè sempre aveste ritenuto l'occasione proffina pel peccato, ivi.

Opere buone ..

all' Imperadore Anastasio, e con una parabola di tre fervitori, p. 38. 39. Quanto fia neceffario il provvedercene in tem-

cale, p. 39.
Quefte fole puffino di là, reftano a noftro utile, perche hanno pefo. Il che fi fpiega collo sventolare del grano, che fi fa fu l'aja, in cui eiò, che e voto, cade a mezzo, e resta a gittarsi nel fuoco, p. 52. 53. Qual contentezza rechino in punto di morte.

Esempio intorno a ciò di un Religioso del-

la Compagnia di Gestì , p. 54. A fpremerne fuori le imperfezioni , a quanto poco fi riducano, p. 130. Alcune di effe di poca, o niuna apparenza fon quelle, che portan corona. Paragonate al Pafforello Davidde, unto da Samuele per Re d'Ifraele,

celli , p. 1281

Opera buona, benchè minima, fupera in pre-

no in villa, per far ivi foeciorno, eziandio per brieve tempo, p. 321.

per qualche affare importante , fi trattiene per via ad udire un falta in banco, e in tanto paffa la giornata, e vien fera, fenza aver efeguito il comando, ivi.

Conto, ehe se ne deve dare, rassomigliato a chi ha in confegna un podere da coltivarfi,

to, p. 3:4.

Parela Divina . Ome comunemente si oda, e come debba udirfi, fi fpiega con ciò, che avvenne a S. Paolo nell' Areopago, p. 27. 28.

Paffioni.

Simili alle bende, poste agli occhi, che non folo non lascian veder gli oggetti, ma nep-pur esse si veggono, p. 119.

Passioncelle minute sono un gran campo di me-Queste fole ci seguono dopo morte . Ciò si riti, p. 114. spiega con un detto del Vescovo S. Emando Quanto provochino la Divina vendetta, massimamente quelle dell'amore, e della incontinenza nei gran Perfonaggi Efempio tragica

di Pietro Re di Castiglia, p. 100. 101. po, fi fpiega col detto dello Spirito Santo, e coll'apologo delle formiche, e delle ci- Dicci classi di peccatori, che vanno all'Inferno legati infieme a guifa di fafej , esposte da San Vincenzo Ferreri in una sua predica. Si confidera principalmente la prima, e

> Peccate . Peccaro, che nella estrema vecchiaja, o nell'ultima malattia ferma il fuo corfo, fimile ad una carrozza portata dai cavalli messi in suga , che, all'attraversarsi di qualche ostacolo, si fermano, non già ritenuti dalle briglie, ma perchè non vi e più firada dà correre , p. 220. Qual fosse il peccato di Lucifero , p. 118. 119. Onde avesse origine quello dei Sodomiti.

l'ultima claffe , p. 318. 319. 320.

pag. 121. p. 129. Si fpiega lo steffo coll'interpretazio- Considerazione fopra il peccato ultimo, e perenne di un passo ofcuro della Sacra Scrittu- torio, che nella Sacra Scrittura chiamasi inignitrione, che si affaticano in opere buone raf-fonnigliate da S. Francesco di Sales alle apri, congliate da S. Francesco di Sales alle apri, che percetti mortali sono simili alle france, e per-e quelle di lo tenno rassoni di sale. tutti gli acquifti delle opere buone, e ruba-no ancor quelli, ehe fi farano in quello fla-to, e riducono. l'anima ad una miferabile gio qualunque cofa delle più pregiate del mendicità, p. 182. 182. 184. Fatto di S. Re-Mondo, p. 185. 182. Sisma questo proposito, p. 185. 182. Colla frequenza, e col latri familiari hamo petduIndice delle cofe notabili.

duto in gran parte l'orrore. Non era così nella primitiva Chiefa. Quali penitenze s' imponefiero nei tempi antichi, p. 42-43. Sono a guifa delle navi, che galleggian legger-

mente full'acqua, ma fe ne fente il pefo, quando fi tirano full'asciutto, cioè a dire, allorche giungefi al lido, cioè alla morte, p 79. Sono fimili alle ferite ancor calde, e a chi dor

e non fente la catena, che ha al piede, ivi-Piacer vano del peccatore paragonato all'alle-grezza di Efail, menire mangiava un viliffimo cibo , che era il prezzo della primo-genitura venduta , p. 80.

Peccato favorito, e ritenuto fulla cofcienza, uccifore dell'anima in punto di morte, paragonato a quell'Amalecita, che ammazzò Saule, dal quale era stato riferbato in vita, contro il comando di Dio, ivi-

Le creature, come fedeli fuddite a Dio, fono naturalmente guerriere contro i peccatori ri-belli a Dio, per vendicare le offese del loro Creatore, p. 102.

Pianti in puneo di morte fimili all'umido dei marmi, quando foira il Sirocco, p. 86. Modo di afficurati di una vera penitenza,

non aveva potuto fare un altro mandato dal Profeta a tal fine , p. 287. Penitenza differita con proposito di farla poi , fimile alle Ipoteche, ed ai pegni per pren-der denari in prefitto fenza mai rifcattar gli uni, e reftieur gli altri, p. 90.

Pompe degli abbigliamenti ecceffivi delle donne quanto per elle, e per altri liano pericolose della eterna dannazione, p. 319. Senti-mento notabile intorno a ciò di San Vincenzo Ferreri, ivi

Predeftinati. I Cristiani, che sono veramente tali, tutti si falvano. Si spiega, che voglia dire l'esse Cristiano vero. Quali sossero i Cristiani dei primi secoli della Chiesa. Quanto stentereb-bero, se ritornassero in vita, a riconoscere pi , p. 154. 155. 156. Carattere del Battefimo in un dannato, quanto gli debba accrescere

Peccati leggieri quanto ivi fi paghin cari, fi dimoftra con alcuni cfempi, pag. 179. 180. Computo spaventoso degli anni da starvi acteso il gran numero delle colpe veniali, a quali non si rimedia con soddisfazioni pena-li, ivi, Ciò si conferma con esempi della Sacra Scrittura, p. 181. R

Racconti .

R Ischio, a cui si espone un Cavaliero, pas-fando di notte su una pianura coperta dal L'affare della nostra salute importantissimo,

gelo . Giovane morto nel for degli anni , pentito di farti Religiofo per tema di dover viver lineamente viver lungamente nelle autterità del Chiaftro , p. 315.

Avvenimento notabile di due giovani, riferito da S. Antonino, n. 309. Conversione, e morte di un giovane seguita in

una Missione, in cui portava uno stendardo, ove era dipinta la morte con la falce in mano, e l'orologio nell'altra, p. 316. Un Cavaliere Spagnuolo falvatofi per una li-mofina. Lo ftesso avvenuto ad un foldato. Il primo fatto è raccontato da S. Terefa; il

fecondo da S. Bonaventura, p. 328. Lettera di S. Ambrogio a S. Marcellina, in cui si racconta il ritrovamento dei corpi dei SS-

Gervasio, e Protasio, p. 330. Ricadure.

Origine loro proporzionata a ciò, che avvie-ne nelle infermità del corpo, cioè dal non effersi l'anima ben purgata, p. 16. I pec-cati vecchi, i mali abiti, e le occasioni sono i ere umori peccanti, per cui fi ricade. Tutti tre fono ponderati, p. 17, 18, 19, Pen-timento del recidivo quanto fia fospetto, e qual debba estere per cancellare il peccato, fi dimostra con quattro similitudini, ivi. fpiegrao con la maniera, con cui Elifeo ri-fusicitò il figlio di una povera vedova, il che Ricaduse cagionare dal non penfare all'eremi-non avera poutreo fare un altro mandato dal 12, è fi dichiara ciò con un averamento narrato da Plutarco , p. 32. Rifiefficai .

Di Oleastro fulla parabola del debitore di Sant Matteo al Capo 18. Rende la ragione della Sentenza data, che, oltre il capo di cassa, che aveva fatto i debiti, doveste vendersi in fervittà ancor la moglie, e figliuoli, per pagare i debitori

Su quel versetto di Davidde Cinerem , tan panem manducabam, applicato alla memoria della moree

Riffestione del P. Colombier fu i peccatori che si confidano in morte sull'affistenza di un buon Confessore, p. 324.

Di S. Bernardo sopra le parole, con cui Salomone conchiude il libro dell' Ecclesiale,

p. 311. per Criftiani molti di quelli dei noftri tem- Di un Missionario sopra la morte dipinta con orologio in mano, p. 326.

Salute eterna .

lò , che facciamo per falvarci , tutto è poco a paragone del gran premio, che si acquista, e del gran male, che si schwa. E' poco, rispetto a ciò, che si fa dagli uomini poco, ripetro a co, cne la dagli uomas per beni molto minori; e per cio, che Dio potrebbe efigare giultamente da noi. E' poco, rispetto a cio, che hanno fatto i Santi e finalmente è poco per la poca durata, e perchè a questo poco concorre Dio colla mano

Indice delle cose notabili. 260

incertiffino , irreparabile : tre punti contiderati , p. 315. 316. 317. Scrupoli .

Siccome le liti nafcono per cagione dei confi-ni, così gli feropoli, che fon le liti dell' anina nafcono dal metterfi nelle occasioni, che confinano col peccato, p. 161. 162.

Scula . Cause vane di quei, che si dannano. Esempio intorno a ciò di un Padre, e di un figlio e con un detto di S. Anfelmo , p. 310. e con

alcune fimilieudini, ivi.

Tempo .

24 , pag. 131. Siocchezza di chi lo gitta a perdere fulla spe-ranza, che non glie ne debba mancare: Cio si spiega, colla induzione di tutte le cose prezzose, delle quali niuna si dona a chiun-

que la vuole, perchè ne reftino altre abbaque la vouve penanse a la finanza pas l'action de la finanza pas l'action de la finanza pas l'action de la Servicio et en cara di opin frametto del Olla conferencio del Servicio en la financio de la financio del Conferencio del Conferenci ra di ogni fragmento dell'Offia confecrata, perchè in ogni minuzzolo di tempo può con-tenerfi il possessi di Dio, e della beasa E-

ternita , p. 1 : 5.

Eta dell'uomo brieve . Quanto pochi fiano gnei . che giungono ai fellanta, e ai fettanta anni-Conto fattone col confronto dei libri dei Battelimi, e dei morti, ivi. Vilite, giuochi, e trattenimenti vani devono confiderarfi, come la dei Beati, e poi in faccia a tutto il mondo diri del tempo. ivi Quanto i fretta dobbiam darci in una vitasi cor-si fipiega quelta felfa comparfa coll' eclupio da ea, fpiegali col la follecitudine degli artifici necoffitati a compire qualche lavoro in brieve tempo . E il medefimo fi dichiara coll' anfietà di Alvaro Baffano, aftretto da Filippo II. ad allestire la grande Armata Navale contro l' Inghilterra in termine di sei mesi, p. 134.

Similitudine e detto ingegnofo di Madama di Chantal intorno al tributo, che si deve esigere da tutte le ore della nostra vita , p. 214.

Tentazione .

Suella, di cuifi ruifie il demonio contro Crino di precipitati colla forurzza di dorre
cièter inivato, quella medefima appunto fina
ce al precipito molti peccatori fonza poterfi
ricure ma pia, p. 147.

Triphietza.

Triphietza.

Triphietza.

Triphietza.

Triphietza.

Tiepidezza nel fervizio di Dio quanto amara in punto di morte. Efempio intorno a ciò

di un Monaco giovane, ajutato, e rifanato com miracolo dall' Abate Muzio, e mandato a far penitenza per tre anni al deferto, dopo i quali muore fel:cemente in prefenza da tutti i Monaci, p. 85. 86.

Tolleranga Malattia lunga dolorofa, tollerata con pazienza può equivalere a molti anni di vita auttera Re-ligiofa . Visione intorno a ciò del P. Baldaslare Alvarez della Compagnia di Gestì, p. 148. amendue dannati , pag. 309. A tutti Dio manda le fue grazie. Giò fi dichiara coa l' apparizione della Stella a Re Magi, p. 308. der qualche follievo nei fuoi dioi al Cro-

cifillo, ivi. Necessità di provvederci di pazienza per l'ultima malattia , p. 143. Trionfo del peccato.

Qual conto se ne debba iendere a Dio, da chi leccato appreso in tenera ceà, somentato da ma-la educazione, si maltimente so superiore de la educazione, si macheggianto da perverse com-se ne considera la perdica con una somelgian-joni, commesso fenza rostore, diventuto pubpagnie, commeffo fenza roffore, divenuto pub-blico fino a portarfi nelle conversazioni con gloria, unito finalmente alla cecita del credere , e alla disperazione dell'emenda, allorchè giun-ge a quelto segno, divien Signore dell'anima, ed è Peccato trionfante. Ciò si considera nella p. 218. 219. nella Vigilia di S. Agostino.

Virth .

/Irth di Religiofi, di Sacre Vergini, di Cavalieri, di Dame, e di poveri nafcoste dalla umità,ovvero annebbiate dalle calumie, quale comparfa debbano fare dopo morte alla prefen-Sufanna, riconofciuta per innocente col supplizio dei fuoi accufatori , p. 7. Vita dell' momo .

Par lunga nel penfare aglianni, che fifpera di vivere; ma fi truova brevifima dopo che quegli anni fono trafcorfi. Simile ai ventagli delle donne , che spiegati innanzi agla occhi formano una vaga ruota; ma chiuli » e raccolti fi ftringono in due dita, p. 201. Quattro conseguenze, che si devono trarre dal-la brevità del nostro vivere, p. 202.

dal fonno , p. 111. I flageili di Dio riscuotono questi irresoluti ,

e li fan forgere dalle iniquità , in cui gi .c-CIODO . IVI.

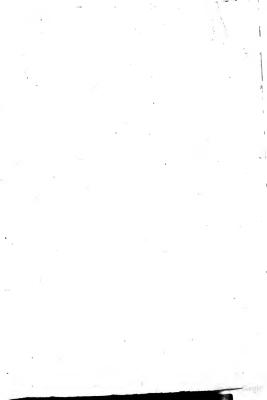



